

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



| • |   |   |
|---|---|---|
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | · |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
| • |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
| • |   |   |
| • |   |   |
| • |   |   |
| • |   |   |
| • |   |   |
| • |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

| • |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | , |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | ļ |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |



|     |   | • |        |        |
|-----|---|---|--------|--------|
| . • |   |   |        | f<br>1 |
|     |   |   |        |        |
|     |   |   |        |        |
| ·   |   | • | •<br>• |        |
| •   |   |   | •      |        |
|     |   |   |        |        |
|     |   |   |        |        |
|     | • |   |        |        |
|     |   |   |        |        |
|     |   |   |        |        |
|     |   |   |        |        |
|     |   |   |        | !<br>: |
|     |   |   |        | }      |

## MANUALE

DELLA

## LETTERATURA ITALIANA.

## OPERE AD USO DELLE SCUOLE.

## Volumi già pubblicati.

| — Due volumi                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume I. — Poesie, per cura di Pietro Dazzi                                                                                                                                                                                                                       |
| SINIBALDI, ISTRADAMENTO A SCRIVERE LETTERE FAMIGLIARI, dato agl allievi delle Scuole elementari dei due sessi. Libri quattro distinti ad uso dei Maestri. — Degli scolari. — Delle Maestre. — Delle scolare — Quattro volumi                                       |
| Si vendono pure separatamente, cioè:                                                                                                                                                                                                                               |
| Libro per uso dei maestri                                                                                                                                                                                                                                          |
| GIORDANI, LETTERE SCRLTE, proposte alla gioventù con un discorso d<br>Filippo Ugolini. — Un vol                                                                                                                                                                    |
| GIOBERTI, PRNSIERI E GIUDIZI SULLA LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA, raccolti da tutte le sue Opere ed ordinati da Filippo Ugolini con un indice degli scrittori ricordati nel volume. — Un vol 3. —                                                               |
| MANDOSIO, Vocabolario Italiano-Latino e Latino-Italiano, accomodato ad uso delle Scuole d'Italia col vocabolario domestico inserito ai suoi luoghi ed in fine i nomi di persone, provincie, città, ec.—Nuova edizione con molte giunte e correzioni.— Un vol 1.50. |
| ROBERTS, Dizionario Italiano-Inglese e Inglese-Italiano, ad uso di ambedue le nazioni, colla pronunzia e coll'accento su tutte le parole delle due lingue e con una breve grammatica dell'etimologia di ciascun idioma. — Un vol. legato in tela all'inglese 7. —  |
| SOMERVILLE, GEOGRAFIA FISICA, Terza edizione italiana, interamente rivista e aumentata, conforme alla quinta edizione inglese. — Due volumi                                                                                                                        |
| Sulla connessione delle scienze fisiche Traduzione fatta sulla nona edizione inglese Un vol. con incisioni e tavole 6                                                                                                                                              |

## MANUALE

**DELLA** 

# LETTERATURA ITALIANA

17

COMPILATO

## DA FRANCESCO AMBROSOLI.

EDIZIONE RICORRETTA E ACCRESCIUTA DALL' AUTORE.

QUATTRO VOLUMI. - VOL. III.

Quinta impressione.



FIRENZE, G. BARBÈRA EDITORE.

3 –

1872.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBBARY

6124088
ANTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
B 1951 L

## MANUALE

DELLA

## LETTERATURA ITALIANA.

### SECOLO DECIMOSETTIMO.

### NOTIZIE STORICHE.

Al finire del secolo precedente, Milano, Napoli, la Sicilia, la Sardegna con alcune terre della Toscana soggiacevano direttamente alla dominazione spagnuola; e vi esercitavano un potere durissimo (con nome di vicerè a Napoli e nella Sicilia, di Governatori in Milano ed altrove) magistrati ignoranti e rapaci. Le altre provincie d'Italia che non avevano perduta l'indipendenza, e quelle che avevano conservata la libertà, in parte attendevano a ristorarsi dai mali sofferti; in parte traevano una misera vita sotto principi propri e nativi bensì ma deboli, nè sempre migliori dei forestieri, e solleciti sopra tutto di non eccitare la gelosia o l'avidità della Spagna. E non v'è dubbio, che in Madrid s'agognava al dominio di tutta l'Italia: nè gli Stati o principi ita-liani parevano ostacolo di qualche rilievo, ma unicamente la Francia, la quale anch'essa (come nel secolo precedente) voleva stendersi al di qua delle Alpi.

In Francia regnava allora Luigi XIII succeduto nel 1610 ad Enrico IV: ma nel vero il cardinale Richelieu, con nome di ministro, padroneggiava ogni cosa: e dopo aver sollevato il poter reale deprimendo i vassalli e i Parlamenti, dopo aver prostrata la fazione degli Ugonotti, attendeva ad umiliare la Spagna, o piuttosto a infrenar la potenza e l'ambizione della casa di Absburgo che regnava in Madrid e in Vienna. Questo si fece evi-

dente in Italia nel 1626; allorchè morì Vincenzo II Gonzaga duca di Mantova, e molti levaronsi a domandarne l'eredità. — La casa di Savoia voleva che il Monferrato conceduto da Carlo V ai Gonzaga dovesse ora devolversi a lei. L'imperatore Sigismondo traeva a sè ogni cosa come feudo imperiale vacante. La Spagna non dissimulava il suo desiderio di appropriarsi quella provincia; non solo perchè, unita col milanese, avrebbe agevolati i suoi disegni sopra il restante d'Italia, ma più ancora per impedire che un principe poco men che francese avesse dominio così vicino a' suoi Stati. Questo principe era Carlo Gonzaga duca di Nevers: il quale intanto, per diritto di parentela, erasi trasferito e fortificato di subito in Mantova. D'altra parte spiaceva ai Veneziani che la potenza spagnuola acquistasse nuovo aumento in Italia; e non osando essi combatterla (travagliati com'erano dagli Uscocchi ladroni dell' Adriatico) desideravano di metterle a fronte una grande nazione. La guerra diventò quindi gravissima, e fu combattuta da' Francesi e Tedeschi più che dai nostri. Luigi XIII e il Richelieu v'intervennero personalmente; l'imperatore vi mandò il meglio de' suoi eserciti. I Tedeschi, impadronitisi di Mantova (nel 1630), si abbandonarono ad ogni eccesso di barbarie; e già prima di arrivarvi avevano seminata la peste dovunque eran passati. Del resto i mali cagionati da quella guerra sono (ben si può dire) popolarmente conosciuti dopo i Promessi sposi. Alla fine, per opera soprattutto di Urbano VIII fu trattata e conchiusa la pace, prima in Ratisbona tra l'imperatore e i ministri del re di Francia; poi (nell'anno 1631) tra tutti i contendenti in Cherasco; e le condizioni principali furono: che a Carlo Gonzaga di Nevers restasse il ducato di Mantova ricevendone l'investitura dall' imperatore; la Casa di Savoia avesse il Monferrato colla città di Trino e parecchie altre terre; i Francesi avessero Pinerolo che apriva loro la strada per ritornare in Italia; ai Gonzaga di Guastalla si cedessero alcune terre.

La gelosia reciproca de' Francesi e degli Spagnuoli non doveva permettere che questa pace durasse a lungo: però nel 1635 furon di nuovo in guerra. Vittorio Amedeo di Savoia, che aveva dovuto aderire alla Francia ed era stato fatto generalissimo della Lega, morì nel 1637, lasciando reggente e tutrice de' figliuoli Cristina sua moglie, sorella di Luigi XIII. Col pretesto della parentela, il cardinale Richelieu si diede tosto a cercar d'ingerirsi

nell'amministrazione del Piemonte: ma ebbe contrari il cardinale Maurizio e il principe Tommaso, fratelli del morto duca, i quali già prima d'allora s' erano uniti con gli Spagnuoli, l' uno sostenendo in Roma l'officio di protettor dell'imperio, l'altro combattendo negli eserciti di Spagna nel Belgio. La guerra che nacque per questa cagione fu di gran danno alle provincie piemontesi; perchè alle armi straniere si unirono le civili, parteggiando i cittadini gli uni per la duchessa Cristina, gli altri pe'suoi cognati. Pure non alterò la condizione degli Stati italiani; se non che all'ultimo i Francesi, oltre al conservare Pinerolo, ebbero anche in deposito Casale, diventando così più potenti di prima nella penisola. Il trattato che pose fine a questa guerra fu stipulato a' 14 giugno 1642; sul finir del quale anno morì poi il cardinale ministro Richelieu. — Ma la Francia e la Spagna non cessarono di combattersi se non nell'anno 1659 colla

Pace de' Pirenei, come vedremo.

Mentre agitavasi questa guerra del Piemonte, erasi estinta (nel 1631) la discendenza maschile dei duchi d'Urbino. I nipoti 1 di Urbano VIII avrebbero voluto ch' ei desse loro quel feudo; ma il pontefice, resistendo a quelle istanze, lo incorporò, secondo le leggi originarie, ai domíni della Chiesa. Essi allora volsero l'animo ad altri acquisti; e, vincendo la costanza di Urbano, assalirono in nome della Chiesa, ma nel vero per loro proprio vantaggio, Odoardo Farnese di Parma per togliergli i ducati di Castro e di Ronciglione. Questa guerra (dice il Sismondi) fu in quel secolo la sola di origine italiana: vi s'immischiarono i duchi di Modena e di Toscana, e la repubblica di Venezia: fu agitata con gran furore pel corso di tre anni (dal 1641 al 1644); e finì lasciando le due parti nello stato di prima. Poco dopo morì Urbano VIII. In Francia, Luigi XIII era sopravissuto sol pochi mesi al Richelieu; e poichè il successore, Luigi XIV, era tuttora fanciullo, bisognò nominare una reggenza; ma la somma delle cose fu commessa in qualità di ministro al cardinale Mazzarino, il quale, prima di essere insignito della porpora, s'era illustrato nella Dieta di Ratisbona. Questo nuovo ministro continuando l'opera del suo predecessore di rinvigorire nell'interno il poter reale sopra i vassalli, e al di fuori combattere la Casa d' Absburgo, mandò tosto una flotta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Urbano VIII fu della famiglia dei Barberini.

contro gli Spagnuoli di Napoli: e sebbene la spedizione non conseguisse il fine a cui s'era mossa, i Francesi ne guadagnarono per altro Piombino e Portolongone nell'isola d'Elba, aumentando così di bel nuovo la loro potenza sull'Italia.

Il regno di Napoli sotto il governo degli Spagnuoli, sebbene non avesse propri nemici contro i quali combattere, sostenne sempre tutti i pesi inerenti alla guerra, costretto di somministrare continuamente uomini e denari ai padroni. Il modo poi usato nell'esigere i tri-buti era sì rovinoso, parte per mala istituzione, parte per rapacità de' ministri e de' grandi stessi del regno, che il popolo alla fine si persuase di non poter trovare salvezza se non ricorrendo alla forza. Nel giorno 9 luglio 1646 un pescivendolo per nome Tommaso Aniello (detto comunemente Masaniello) si fece capo della moltitudine contro il vicerè duca d'Arcos che la opprimeva con gabelle eccessive e durissimamente riscosse. Masaniello aveva animo e fors' anche ingegno da condurre a buon fine l'impresa. Gridato dal popolo capitano generale, non mancò nè della prudenza nè del coraggio convenienti a quel grado: ma i nobili si sdegnarono di sottostare a un plebeo; e il vicerè non tardò a trovare chi per privato vantaggio perfidamente consigliando l'ingenuo giovine, lo spinse a incomportabili esorbitanze. Ben presto, o corrotto dalle adulazioni, o ingannato da falsi amici, o accecato dalla fortuna, o (come dissero alcuni) privato del senno da un vino alloppiato ch' ei bevve alla mensa del vicerè, cominciò a comportarsi ora da mentecatto ora da furioso, perdendo la stima dei prudenti e 1'affezione del popolo: quindi i suoi nemici lo trucidarono nel convento del Carmine; e il popolo, schiamazzando e plaudendo portò al palazzo del vicerè la testa di quell' uomo, a cui poc'anzi si era prostrato come a suo angelo liberatore. Pochi giorni dopo, lo stesso popolo, vedendo ricominciare le antiche oppressioni, disseppellì Masaniello, l'onorò di splendide esequie, l'ebbe in concetto di santo: e sperando il compimento de'suoi disegni, gli sostituì don Francesco Toraldo o Toratto principe di Massa; al quale poi poco appresso strappò il cuore, e lo mandò in dono alla moglie, per averlo riconosciuto partigiano degli stranieri. L'odio che s'era primamente manifestato contra il vicerè e le gabelle da lui imposte, si volse allora contro alla dominazione spagnuola. Il popolo abbattè le imagini di Filippo IV, e gridò la libertà creando

suo capitano generale un Gennaro Anese, archibusiere di professione, e non inetto a mantenere e dirigere quel fervore della moltitudine. Veduta poi la gravità dell'impresa (massimamente perchè i baroni avversi al governo popolare favorivano agli Spagnuoli), ricorsero per aiuto al pontefice Innocenzo X; il quale, respin-gendoli come ribelli, voleva che si rimettessero nell'obbedienza di Spagna. Voltaronsi allora ad Arrigo II duca di Guisa che trovavasi in Roma, sperando per mezzo di lui nelle armi di Francia. Ma il cardinale Mazzarino non giudicò di dover mettersi con tal uomo a una guerra di tanto pericolo: perciò il Guisa, dopo breve prosperità, abbandonato e fuggiasco, fu preso e condotto in Ispagna dove stette prigioniero alcuni anni. Poco dopo la caduta del Guisa, per ordine del vicerè fu decapitato l'Anese. Veramente il Mazzarino cercò di volgere a vantaggio di Francia quella rivoluzione, prima tentando di suscitare nel regno l'antica fazione angioina, poi affidando una buona flotta a Tommaso principe di Savoia; ma l'uno e l'altro disegno fallì, e il grande incendio cominciato dal Masaniello fu estinto pienamente. 1

Due anni dopo (nel 1650), la Francia, travagliata da guerre civili, perdette Piombino e Portolongone, e dipoi anche Casale; sicchè l'Italia rimase in balia della Spagna. Il Mazzarino, poichè le cose francesi furono ricomposte, volle tentar di ripigliare il perduto, e si provò un'altra volta a cacciar di Napoli la potenza spagnuola; ma non gli venne fatto. Le due grandi nazioni continuarono per alcuni anni una guerra che non produsse verun notabile effetto sopra l'Italia, e che finì poi colla

pace già mentovata de' Pirenei l'anno 1659.

E questi può dirsi che fossero i principali avvenimenti del secolo XVII in Italia; quelli almeno che forse potevano essere origine di qualche mutamento nello stato politico di tutto il paese. Del resto fu ricca, pur troppo, anche quella età di molti altri fatti meno grandi, ma non perciò senza qualche efficacia sul destino delle varie provincie e dei loro abitanti. — Nel 1649, Innocenzo X elesse vescovo di Castro una sua creatura contro il voto di Ranuccio II duca di Parma. L'eletto fu ucciso mentre anda a alla sua sede; e il pontefice fece distrug-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nello stesso tempo in Palermo e in altre parti della Sicilia sollevaronsi i popoli oppressi; e le cose ebbero ivi pure lo stesso fine.

gere quella terra, e v'alzò una colonna coll'iscrizione QUI FU CASTRO. — Nel 1656, gittò un' orrenda peste in Napoli, dove portaronla alcuni soldati che il vicerè volle chiamare dalla Sardegna, benchè sapesse che quell'isola era infetta: poi, ostinandosi a non voler sentire parlar di contagio, e trascurando perciò ogni precauzione, fu cagione che quel morbo si propagasse in Milano, in Roma, in Genova e in alcune altre parti. — Nel 1674, i Messinesi si ribellarono, proclamando re di Sicilia Luigi XIV che aveva tolto a proteggerli. Abbandonati poi da quel re, e caduti di nuovo in balìa degli Spagnuoli, perdettero quel poco di liberali istituzioni che avevano conservate fino allora.1 — I Veneziani ebbero lunga guerra co'Turchi, nella quale mostrarono bensì l'antica loro potenza e bravura, ma perdettero l'isola di Candia. — La città di Genova nel 1685 fu bombardata dai Francesi; e guando si fece la pace, bisognò che il doge andasse in Francia per umiliarsi a Luigi XIV. — Vittorio Amedeo II di Savoia si accostò nel 1690 alla Lega d'Augusta conchiusa contro la strabocchevol potenza del re di Francia, pel quale stava al di qua delle Alpi con buono esercito il signore di Catinat. Questi nella battaglia di Staffarda vinse il duca e i suoi alleati imperiali, occupando molte parti ragguardevoli del Piemonte; poi li sconfisse di nuovo e più gravemente nel 1693. Tre anni dopo, Amedeo ingelosito della soverchia potenza a cui erano salite in Italia le Corti di Vienna e di Madrid, e sollecitato dal papa e dai Veneziani, si collegò con Luigi XIV; e quando nel 1697 si fece la pace in Riswick tra le grandi potenze, riebbe per compenso tutto ciò che i Francesi gli avevano tolto.

Di alcune altre piccole dissensioni, per esempio tra Modena e Lucca; e nemmanco di quelle agitate tra Roma e Venezia per certe immunità religiose; o di alcune turbolenze state in Roma per cagione degli asili e per certe prerogative che Luigi XIV voleva conservare al suo ambasciatore, non è necessario parlare. Quanto fin qui si è detto dimostra, come nel secolo XVII gli Stati d'Italia, anzichè potersi rialzare all'antico splendore, ebbero a gran ventura il non cader tutti sotto una sola straniera dominazione. Essi non si bruttarono allora di tanto sangue civile quanto ne sparsero nelle età precedenti: ma dovettero conoscere d'aver impa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La città di Messina aveva un Senato suo proprio,

rata troppo tardi la necessità che avrebbero avuto d'esser concordi; quando la concordia era già divenuta impotente e la prudenza infruttuosa. Però Urbano VIII, lodato per aver posto freno alla prevalenza degli Spagnuoli, non seppe trovare a tal uopo altra via, fuor quella di aprire novamente ai Francesi le porte d'Italia: ridestando così fra noi l'emulazione e in parte anche la guerra di due nazioni, a nessuna delle quali stava a cuore la prosperità di questo paese. Tanto poi ad Urbano, come a quasi tutti i pontefici del secolo XVII suole non a torto rimproverarsi una soverchia e dannosa condiscendenza all' avidità e all' ambizione dei loro congiunti, alla quale fu dato il nome di nepotismo; fonte di molte ingiustizie e di molte sventure italiane.1 La ricchezza e lo sfarzo di queste famiglie; il concorso di tanti ministri che mandavansi a Roma da quasi tutte le Corti straniere; i rappresentanti degli ordini religiosi; i forestieri che di continuo visitavano quella città per tante ragioni importante e famosa, le diedero, nel secolo di cui parliamo, un grande splendore congiunto a non poca ma non durabile prosperità. E alcuni pontefici attesero ad abbellirla di sontuosi edifizi, ed anche a promuovere le lettere, delle quali (come Urbano VIII, Gregorio XV e Alessandro VII) furono essi medesimi coltivatori. Contribuì allo splendore di Roma anche Cristina di Svezia che, deposta la corona e fatta cattolica, elesse a sua stanza il centro del cattolicismo; dove poi con magnificenza profusa, piuttostochè liberale, chiamò intorno a sè molti uomini illustri nelle lettere, nelle scienze, nelle arti, dai quali ebbe un contraccambio di lodi parimente profuse e maggiori del merito. Del resto, è ben facile imaginarsi che in quella età non potessero gli studi avere in Italia così larghi fautori, come nei secoli precedenti. Perocchè sul finire del Cinquecento alcune provincie già erano esauste d'ogni denaro, il quale poi nel Seicento si fece sempre più scarso per molte e varie cagioni. Non diremo delle parti soggette alla Spagna; costrette di mandare continuamente colà quanto i loro governatori spremevano dalle infelici popolazioni: ma il commercio sviatosi dall' Italia dopo che fu scoperto il Capo di Buona Speranza, e l'esser cessati a cagione della Riforma i

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il pontefice Innocenzo XII nell'a mo 1692 conobbe la necessità di metter freno a questo abuso con una Bolia.

grandi proventi che la Chiesa cattolica traeva da tutte le parti del mondo cristiano, e l'avere la Francia sotto Luigi XIV fatto sì grandi progressi nelle arti e nelle manifatture, furono tutte cagioni che inaridirono le sorgenti delle ricchezze italiane, senza le quali poi i nostri principi non poterono più tenere quelle splendide corti e quelle accademie cosi celebrate nel secolo XVI. La sola Toscana vuol essere, per questo lato almeno, eccettuata dal restante d'Italia; perchè i granduchi Cosimo II e Ferdinando II promossero le arti e le lettere, ma principalmente le scienze, le quali essi medesimi coltivarono con molto amore: e come ricchi del proprio, e capi di uno Stato non tributario a nessuno straniero, poterono sostenere le spese che si richiedono a così fatta protezione. Le Università di Pisa, di Firenze, di Siena, e molte Accademie (fra le quali è celeberrima quella del Cimento), e la Biblioteca Laurenziana, e la Galleria Medicea sono tutte cose o istituite o notabilmente accresciute da quei due principi, dal cardinale Ippolito fratello di Ferdinando II, e poscia da Cosimo III.

Anche dalla storia del Piemonte si possono raccogliere alcune prove di protezione accordata allora agli studi; per quanto almeno comportavano le molte guerre

che travagliarono quello Stato.

Degli altri principi impoveriti, come si disse, nel secolo precedente, ridotti dentro confini sempre più angusti, e tenuti in soggezione dalla sospettosa politica della Spagna, non occorre nemmeno parlare. Avevano l'animo desideroso di emular la grandezza e lo splendore dei loro maggiori, e ne diedero qualche prova; ma le forze venivano meno al volere. Che mai potevano fare, per cagione di esempio, gli Estensi, dopo avere perduta Ferrara? o i Gonzaga, già piccoli, e allora fieramente abbattuti dagli imperiali che saccheggiarono Mantova per punirli di essersi collegati colla Francia? A questo si aggiungano gli ostacoli e il terrore che diffondeva da per tutto il tribunale dell'Inquisizione; la corruttela dei costumi pubblici e privati cresciuta a tal segno, che ad ogni momento i cronisti fan menzione di insigni infedeltà, di turpitudini ineffabili, di uccisioni, di avvelenamenti; aggiungansi la mala contentezza dei popoli, e la diffidenza dei principi; e si vedrà quanto fosse possibile che nell'età della quale parliamo fiorissero le lettere in Italia. Gl'ingegni o giacquero inoperosi o si volsero alle

scienze, nelle quali speravano di potere esercitarsi senza destare i sospetti o attirarsi le persecuzioni degl'Inquisitori religiosi o politici; e in quanto alle lettere propriamente dette, si attese piuttosto a raccogliere materiali (come già s'era fatto nel secolo XV) che a produrre opere nuove. E in ciò vuol essere lodato tra i primi il cardinal Federico Borromeo fondatore della Biblioteca Ambrosiana divenuta poi tanto illustre, dove coll'opera di molti insigni eruditi raccolse quel gran tesoro di manoscritti che a tutti è noto.

### SCRITTORI DEL SECOLO XVII.

In questo secolo, per le cagioni dianzi accennate, quasi tutti gl'ingegni migliori furon volti alle scienze naturali e matematiche: alcuni pochi alle discipline morali e filosofiche: perciò non è maraviglia che la poesia e le lettere, abbandonate, generalmente, a poco abili coltivatori, degenerassero ad un pessimo gusto. Già nel secolo XVI, alla semplicità del Trecento era stata sostituita una ricchezza elegante e quasi potremmo dire pomposa, che velasse la vanità dei soggetti. Ma l'eleganza e la pompa tendono di loro natura allo sfoggio e allo sfarzo; e nel secolo orora descritto, diventando sempre maggiori le difficoltà di ricondurre le lettere a quegli argomenti gravi e importanti che si contentano e quasi comandano di essere semplicemente vestiti, si videro le metafore esagerate, i concettini, le antitesi, le arguzie tirare a sè la cura degli scrittori e l'ammirazione dell'universale. Pochissimi furono gli scrittori di prosa o di verso che sapessero tenersi immuni affatto dal generale contagio; nondimeno anche tra quelli che qua e là ne sono alcun poco offesi, ne troviamo parecchi nei quali possiamo studiare con molto profitto.

### OTTAVIO RINUCCINI.

Ottavio Rinuccini fiorentino scrisse nel 1580 cinque Intermessi che bastarono a dargli fama di buon poeta ed a far presagire in lui uno scrittore teatrale. Nel 1594 produsse, col nome di Dafne, un componimento che può

essere considerato come il primo dramma per musica; e fu rappresentato nella casa del conte Jacopo Corsi. Nel 1600, per le nozze di Maria de' Medici con Enrico IV di Francia, compose l' Euridice denominandola tragedia per musica; per la quale salì in gran rinomanza. Seguitò poi in Francia quella principessa, della quale si disse che fu innamorato; e stette alcun tempo in Francia, gentiluomo di camera del re. Tornato a Firenze, vi fece rappresentare nel 1608 un nuovo dramma lirico intitolato Arianna, e parve anche migliore dei precedenti. Un altro dramma, Narciso, venne in luce per la prima volta nel 1829 per cura del professor Rezzi di Roma; del resto un anno dopo la morte del Rinuccini (nel 1622) fu publicata in Firenze una raccolta d'altre sue poesie di vario genere.

Il conte Bardi di Vernio e poi il conte Corsi aiutarono grandemente il Rinuccini a battere la nuova strada per la quale si era messo; e tre compositori di musica, Caccini, Peri e Monteverde, seguitando i consigli del Corsi e del Rinuccini, trovarono allora la musica teatrale, o, come dice G. B. Doni, la musica scenica: di che ragionò il Peri stesso in un discorso premesso alla musica dell' Euridice. Il qual discorso non è soltanto un documento per l'arte drammatica, ma ben anche un modello di semplicità rarissima in quel secolo. Perciò fu lodato più volte da Pietro Giordani; e perchè nondimeno è conosciuto da pochi, stimo opportuno di trascriverlo

qui per intiero:

#### u Al Lettore.

Prima ch'io vi porga (benigni lettori) queste musiche mie, ho stimato convenirsi farvi noto quello che m'ha indotto a trovare questa nuova maniera di canto; poiche di tutte le operazioni umane la ragione debbe essere principio e fonte: e chi non può renderla, agevolmente dà a credere d'aver operato a caso. Benche dal signor Emilio del Cavaliere, prima che da ogni altro, ch'io sappia, con maravigliosa invenzione ci fosse fatta udire la nostra musica su le scene, piacque nondimeno a'signori Jacopo Corsi ed Ottavio Rinuccini (fin l'anno 1594) che io, adoperandola in altra guisa, mettessi sotto le note la favola di Dafne dal signor Ottavio composta, per fare una semplice prova di quello che potesse il canto dell'età nostra. Onde veduto che si trattava di poesia dramatica, e che però doveva

imitar col canto chi parla (e senza dubbio non si parlò mai cantando), stimai che gli antichi Greci e Romani (i quali secondo l'opinione di molti cantavano sulle scene le tragedie intere) usassero un'armonia, che avanzando quella del parlare ordinario, scendesse tanto dalla melodia del cantare, che pigliasse forma di cosa mezzana. E questa è la ragione onde veggiamo in quelle poesie aver avuto luogo il jambo, che non s'innalza come l'esametro, ma pure è detto avanzarsi oltre i confini de' ragionamenti famigliari. E per ciò, tralasciata qualunque altra maniera di canto udita fin qui, mi diedi tutto a ricercare l'imitazione che si debbe a questi poemi; e considerai che quella sorte di voce che dagli antichi al cantare fu assegnata, la quale essi chiamavano diastematica (quasi rattenuto, e sospesa) potesse in parte affrettarsi a prender temperato corso fra i movimenti del canto sospesi e lenti, e quegli della favella spediti e veloci, e accomodarsi al proposito mio (come l'accomodavano anch'essi leggendo le poesie e i versi croici), avvicinandosi all'altra del ragionare, la quale continuata appellavano. Il che i nostri moderni (benchè forse ad altro fine) hanno ancora fatto nelle musiche loro. Conobbi parimenti nel nostro parlare alcune voci intonarsi in guisa che vi si può fondare armonia; e nel corso della favella passarsi per altre molte che non s'intuonano, finche si torni ad altra capace di movimento di nuova consonanza: ed avuto riguardo a que' modi ed a quegli accenti che nel dolerci, nel rallegrarci e in somiglianti cose ci servono, feci muovere il basso al tempo di quegli, or più or meno secondo gli affetti, e lo tenni fermo tra le false e tra le buone proporzioni, finche, scorrendo per varie note, la voce di chi ragiona arrivasse a quello che nel parlare ordinario, intonandosi, apre la via al nuovo concento. E questo non solo perchè il corso del ragionare non ferisse l'orecchio (quasi intoppando negli incontri delle ripercosse carde, dalle consonanze più spesse) o non paresse in un certo modo ballare al moto del basso, e principalmente nelle cose o meste o gravi, richiedendo per natura l'altre più liete più spessi movimenti; ma ancora perchè l'uso delle false o scemasse o ricoprisse quel vautaggio che ci s'aggiugne dalla necessità dell'intonare ogni nota, di che per ciò fare potevan forse aver manco bisogno le antiche musiche. E però, sì come io non ardirei affermare questo essere il canto nelle greche e nelle romane favole usato, così ho creduto esser quello, che solo possa donarcisi dalla nostra musica, per accomodarsi alla nostra favella. Onde, fatta udire a quei signori la mia opinione, dimostrai loro questo nuovo modo di cantare,

e piacque sommamente non pure al signor Jacopo, il quale aveva di già composte arie bellissime per quella favola, ma al signor Pietro Strozzi, al signor Francesco Cini e ad altri molti intendentissimi gentiluomini (chè nella nobiltà fiorisce assai la musica) come anco a quella famosa che si può chiamare Euterpe dell' età nostra la signora Vittoria Archilei, la quale ha sempre fatte degne del cantar suo le musiche mie, adornandole non pure di quei gruppi e di quei lunghi giri di voce semplici o doppi che dalla vivezza dell'ingegno suo sono ritrovati ad ogn' ora, più per ubbidire all' uso de' nostri tempi, che perch'ella stimi consistere in essi la bellezza e la forza del nostro cantare; ma anco di quelle e bellezze e leggiadrie che non si possono scrivere, e scrivendole non s'imparano dagli scritti. L'udì e la commendò messer Giovanbattista Jacomelli, che, in tutte le parti della musica eccellentissimo, ha quasi cambiato il suo cognome col violino, in cui egli è mirabile. E per tre anni continui, che nel Carnovale si rappresentò, fu udita con sommo diletto, e con applauso universale ricevuta da chiunque vi si ritrovò. Ma ebbe miglior ventura la presente Euridice, nov perchè la sentirono que' signori ed altri valorosi uomini ch' io nominai, e di più il signor conte Alfonso Fontanella e il signor Orazio Vecchi, testimoni nobilissimi del mio pensiero; ma perchè fu rappresentata ad una regina si grande e a tanti famosi principi d'Italia e di Francia, e fu cantata da' più eccellenti musici de' nostri tempi, fra i quali il signor Francesco Rasi, nobile aretino, rappresentò Aminta; il signor Antonio Brandi, Arcetro, e il signor Melchior Palantrotti, Plutone; e dentro alla scena fu sonata da signori per nobiltà di sangue e per eccellenza di musica illustri; il signor Jacopo Corsi, che tanto spesso ho nominato, sono un gravicembalo, ed il signor don Garzia Montalvo un chitarrone; messer Giovanbattista del Violino una lira grande, e messer Giovanni Lupi un liuto grosso. E benchè fin allora l'avessi fatta nel modo appunto che ora viene in luce, nondimeno Giulio Caccini (detto Romano), il cui sommo valore è noto al mondo, fece l'arie di Euridice, ed alcune del Pastore e Ninfa del Coro, e de Cori « Al canto al ballo sospirate; > 6 · Poiche gli eterni imperi. > E questo, perchè dovevano esser cantate da persone dependenti da lui; le quali arie si leggono nella sua composta e stampata pur dopo che questa mia fu rappresentata a sua Maestà Cristianissima.

» Ricevetela però benignamente, cortesi lettori; e benchè io non sia arrivato con questo modo fin dove mi pareva di poter giungere (essendo stato freno al mio corso il rispetto della

novità), graditela in ogni modo; e forse avverrà ch' in altra occasione io vi dimostri cosa più perfetta di questa. Intanto mi parrà d' aver fatto assai avendo aperta la strada al valore altrui di camminare per le mie orme alla gloria, dove a me non è dato di poter pervenire. E spero che l'uso delle false sonate e cantate senza paura discretamente ed appunto (essendo piaciute a tanti e si valorosi uomini) non vi saranno di noia, massime nell' arie più meste e più gravi, d'Orfeo, d'Arcetro e di Dafne rappresentata con molta grazia da Jacopo Giusti fanciulletto lucchese. E vivete lieti.

#### LA FAVOLA DI NARCISO.

La bellezza del cacciatore Narciso ha innamorate tutte le Ninfe, e sopra tutte la bellissima Eco. La quale, sapendo ch'egli è schivo d'amore e disdegna chiunque gliene muove parola, lo seguita a modo di cacciatrice pei boschi; paga pur di vederlo. Solo all'amica Filli (perchè ogni cuore ha bisogno di avere a cui dolersi delle proprie amarezze) ha raccontata la storia del suo infelice innamoramento:

Da indi in qua le notti
Fur senza sonno, e i di torbidi e foschi.
Per campagne e per boschi,
Compagna si, ma sconosciuta amante,
Dietro le flere anch' io,
Anzi dietro al mio mal stanco le piante.

Ma non è sola Eco a dolersi; chè per questa cagione medesima le Ninfe vengono cantando a coro:

Verginelle innamorate,
Sconsolate,
Per le selve andiam cantando:
Ma, non men ch' i preghi e i pianti,
Nostri canti
Van dispersi all' aure errando.
Della cetra i bei concenti,
I lamenti
Van con l'aura e i preghi a volo;
Ma dal petto innamorato,
Sventurato,
Mai non parte angoscia e duolo.

Tutte queste Ninfe ardono di Narciso; e chi non ardesse, s'additerebbe per cosa mirabile e sola:

Se non ardi, sorella, Sei bene in queste selve unica e rara.

Però è dolorosa a tutte l'altierezza del giovine; e si maravigliano e si sdegnano che Amore gliela comporti; Amore, che non sofferse di essere dispregiato da Apollo:

> Poscia ch'in fera guerra Per man d'Apollo arciero Smaltò Fiton 1 la terra Di sangue orrido e nero. Trionfatore altero Correa le piagge intorno Il portator del giorno. Febo sonava il lido, L'aer, la terra e l'onda; Ma vie più nobil grido, Ricinte il crin di fronda, Dall' Eliconia sponda Alzar le Dive 3 al cielo, Cantando Apollo e Delo. Qual dicea come il tergo D' immensa piaga aprisse, Perchè dal fero albergo \* L'alma col sangue uscisse; E qual, cantando, disse Ch' al periglioso assalto Tremar gli Dei nell' alto. In tanto fasto ascese L'insuperbito core, Ch' a scherno un di si prese, Visto con l'arco, Amore. Ma di sì folle errore Ben ratto allor s'accorse,

Quando per Dafne s corse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fitone o Pitone, mostruoso serpente ucciso da Apollo.

Febo ec. Il lido risonava del nome di Febo.
 I.e Dive. Le Muse. — Delo è il luogo dove Apolto uccise il scrpente
 Pitone.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Perchè dal fero albergo. Affinchè dal corpo della fiera ec.

<sup>5</sup> Dafne, amata da Apollo ed inseguita da lui, su dagli Dei tramutata in caune.

Cangiarsi in lutto e in doglie
Ratto gli scherni e 'l riso,
Quando tra rami e foglie
Perdeo l'amato viso.
E pure il bel Narciso
Sprezza, fanciul mortale,
L'onnipotente strale!

Ma questa schiera di querule innamorate è noiosa e importuna a Narciso: tutte le fugge, tutte le accommiata; tranne Eco, la sola che non osò mai parlargli d'amore:

Eco, tu che non senti
Come queste (oh meschine.
Misere senza fine!)
Tante flamme d'amor, tanti tormenti;
Ma della Dea triforme,¹
Di strali armata e d'arco,
Per selvoso sentier calpesti l'orme,
Vientene a saettar le flere al varco.

Quindi le Ninfe spregiate, richiamandosi tutte ad Amore, così ne vengono concitando lo sdegno:

Amor, se per vendetta
Di cotanto martiro
Quel duro cor non miro
Trafitto di saetta,
Non più serva e suggetta
Umil prego e sospiro;
Ma rubella al tuo regno,
Armata di disdegno,
Dirotti empio tiranno,
Colmo di crudeltà, pien d'ogni inganno.

Ma intanto la fiamma d'Eco a tale è venuta, che non può più rimanersi celata. — Un nunzio racconta al coro la mal fortunata dichiarazione ch' essa ne fece: Dopo la caccia d'un feroce cignale, in sull'ora che il sole è a mezzo il suo corso, Eco e Narciso vennero a riposarsi dove la selva è più cupa, e più folta di erbe la terra:

Appiè d'un elce ombroso, Da'rai del sol nascoso,

<sup>1</sup> Della Dea ec. Diana; la quale era anche la Luna e Proscrpina.

S'assise il bel garzon su l'erba verde.

Eco, che mai non perde

La dolce vista dell'amato aspetto,

Sovra l'erboso letto

Si pose, al bel pastor non lunge, anch'ella.

Ei con lieta favella

Di raccontar godea

Dell'estinto cignal gli assalti e l'ira.

Ma l'infelice amante

Che troppo, ahi troppo! ardea,

Smarrito il bel sembiante,

Pur contro a suo voler, geme e sospira.

Domandata perciò da Narciso, se forse da troppa stanchezza è abbattuta, o se per caso ha rivolte in sè stessa le armi della propria faretra:

Pietoso al ciel rivolse,

E, dietro un gran sospir, tal voce sciolse:

Ah! non di mia faretra

Ma de' bei lumi tuoi piovon mortali

In questo sen gli strali

E le crude faville ond' io tutt' ardo!

Mira nel volto esangue,

Mira il misero cor ch' a morte langue.

Ah! dove torci il guardo?

Non vedi ch' io t' adoro?

Non vedi omai ch' io moro?

### E Narciso

Altor superbo e crudo
Tutto dall' empio seno
Per la lingua e per gli occhi
Versò l' ira e 'l veleno,
Qual torrente che frema e fuor trabocchi;
E con terribil voce
Questa cruda spiegò sentenza atroce:
Vivi pur, vivi a tuo talento o mori,
Ma da me lungi; ch'io
Non vo' più ch' un mortal per te s'adori.¹—
E con un tal disprezzo, un tal disdegno

<sup>&#</sup>x27; Non us' ec. Non voglio che tu adori me, uom mortale qual sono.



Voltolle il tergo, ahi dispietato e fero! Che d'ogni atto inuman trapassò il segno.

La buona Filli, ciò udito, corre sull'orme della spregiata compagna, desiderosa di prestarle soccorso; ma ritorna in breve annunziatrice di tristissimo caso, dicendo:

Là dove ombroso e fosco
Verdeggia tra due colli un picciol bosco.
Per quel medesmo calle
Ratto anch' io giungo, e dreto ' a lei non molto.
Ma si di frondi è folto
L'aspro sentier de la selvosa valle,
Che già tra fronde e fronde
Tutta mi si nasconde.

Indarno (soggiunge Filli), sgombrando colle mani i rami, apro la via allo sguardo; nulla più vedo nè sento: fin dal terreno si è dileguata l'orma del piè fuggitivo. Laonde, non sapendo più dove seguitarla, alzo la voce

Eco chiamando; ed ella Eco risponde.

Ma là correndo donde

Parvemi uscir de la risposta il suono,

Null'altro rimirai ch' arbori e fronde.

Allor più flate a richiamarla presi;

E'n suon più forte ancora,

Pur come avanti, la risposta intesi.

Là torno; nulla veggio: e chiamo, e sento

Pur la medesma voce.

Di tanta novità preso spavento

Men venni a trovar voi per dritto calle;

E sempre in colle o in valle,

Ovunque Eco chiamava, Eco rispose;

Nè mai la vidi, e l'ho sempre alle spalle.

Amore frattanto ha risoluto di punire quel giovane tanto orgoglioso: il quale per opra del Dio fatto amante della propria imagine, piange ora anch'egli e delira e consumasi indarno, specchiandosi nell'acqua di un fonte. Un

<sup>1</sup> Dreto. Dietra

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beo risponde. Vuol dire con ciò che la Ninfa era già stata convertita in quella che Orazio disse immagine della voce, cioè in quella ripetizione di suono ripercosso che noi chiamiamo Beo.

nunzio raccontatore della celeste vendetta, soggiunge come Narciso accortosi alfine, ma tardi, del proprio errore, cadde svenuto sull'erba:

Là con veloce passo
In un momento arrivo,
E trovolo, oh pietate!
Di color, di calor, di moto privo.
Sol quel tepido rivo!
Che scendea per la guancia scolorita
Dava segno di vita.

Il chiamarlo, il prendergli or questa or quell'altra mano, lo spruzzargli la fronte ed il seno fu indarno:

Intanto quel bel volto,
Pallido come nube in ciel sereno,
Pian pian ne venne meno.
Già l'aria de' bellissimi sembianti,
Gli occhi, le guance e le dorate chiome
Smarrisco, nè so come.
Attonito nel duol, cieco ne' pianti
Gli occhi m' asciugo, e pur m' affiso e miro.
Ma più nol vidi; solo,
Meraviglia inaudita!
Scorgo un candido flor sul verde suolo.

## LORENZO LIPPL

Lorenzo Lippi fiorentino nato l'anno 1606, fu, come il suo contemporaneo Salvator Rosa, di professione pittore, e al tempo stesso poeta di molto pregio. Il Baldinucci, dopo avere descritte alcune delle sue pitture, racconta che passando un giorno il Lippi dal Malmantile « vennegli capriccio, di comporre una piccola leggenda in istile burlesco, la quale dovesse essere, come sogliamo dir noi, tutto il rovescio della medaglia della Gerusalemme Liberata, bellissimo poema del Tasso: e dove il Tasso, elettosi un alto e nobilissimo soggetto per lo suo poema, cercò di abbellirlo co'più sollevati concetti e no-

<sup>1</sup> Tepido rivo. Il pianto.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un candido for. La favola dice che Narciso su convertito in quel siore che porta ora il suo nome.

bili parole che gli potè suggerire l'eruditissima mente sua; il Lippi deliberò di mettere in rima certe novelle, di quelle che le semplici donnicciuole hanno per uso di raccontare a' ragazzi: ed avendo fatto raccolta delle più basse similitudini, e de'più volgari proverbi e idiotismi fiorentini, di essi tessè tutta l'opera sua; fuggendo al possibile quelle voci, le quali altri (a guisa di quel rettorico Atticista, ripreso da Luciano ne suoi piacevolissimi Dialoghi) affettando ad ogni proposito l'antichità della toscana favella, va ne'suoi ragionamenti senza scelta inserendo. Fu sua particolare intenzione il far conoscere la facilità del parlar nostro; e che ancora ad uno, che non aveva (come esso) altra eloquenza che quella che gli dette la natura, non era impossibile il parlar bene. Ora, perchè spesso accade che anche le grandissime cose da basso e talvolta minutissimo cominciamento traggono i loro principî, egli, che da prima (non avendo altro fine, che dare alquanto di sfogo al suo poetico capriccio, e passar con gusto le ore della veglia) aveva avuta intenzione di imbrattar pochi fogli, de quali anche già si era condotto quasi al destinato segno, fu necessitato partire per Germania al servizio della Serenissima Arciduchessa: e con tale sua gita venne ad incontrare congiuntura più adeguata per dilatare alquanto l'opera sua. Perchè, essendo egli colà forestiero e senza l'uso di quella lingua, e perciò non avendo con chi conversare, talvolta, o stanco dal dipin-gere, o attediato dalla lunghezza de giorni o delle ve-glie, si serrava nella sua stanza, e si applicava alla leggenda, finchè la condusse a quel segno che gli pareva abbisognare, per dedicarla alla Serenissima sua Signora, siccome fece. Tornatosene poi alla patria, ed avendo fatto assaporare agli amici il suo bel concetto, gli furono tutti addosso con veementi e vive persuasioni, acciocchè egli dovesse darle fine, non di una breve leggenda, come egli si era proposto, ma di un intero e bene ordinato poema.... L'allegoria del suo poema fu, che Malmantile vuol significare in nostra lingua toscana, una cattiva tovaglia da tavola; e che chi la sua vita mena fra l'allegria de conviti, per lo più si riduce a morire fra gli stenti. Nè è vero ciò che da altri fu detto, che egli per beffa anagrammaticamente vi nominasse molti gentiluomini ed altri suoi confidenti; perchè ciò fece egli per mera piacevolezza, con non ordinario gusto di tutti loro, i quali con non poca avidità ascoltando dall'organo di lui le proprie rime, oltre modo goderono di sentirsi leggiadramente percuotere da' gra-

ziosi colpi dell' ingegno suo. ».

Dopo di ciò torna il Baldinucci a parlare delle pitture del Lippi; delle quali a noi basta sapere che furono molte e molto cercate; e, detto all'ultimo che morì all' età di cinquant' otto anni con segni di ottimo cristiano, come egli era stato in vita, soggiunge: « Fu il Lippi persona di ottimi costumi, amorevole e caritativo. Non fu avido di roba o interessato, ma se ne visse alla giornata col frutto delle sue fatiche e di quel poco che gli era restato di patrimonio. Ma perché tale è l'umana miseria, che a gran pena si trova alcuno, per altro virtuoso, che alle proprie virtù non congiunga qualche difetto, possiamo dire che il Lippi, più per una certa sua natural veemenza d'inclinazione, che per altro, in questo solo mancasse e facesse danno a sè stesso, in essere troppo tenace del proprio parere in ciò che spetta all'arte; cioè d'avere collocata la perfezione nella pura e semplice imitazione del vero, senza punto cercar quelle cose che, senza togliere alle pitture il buono e 'l vero, accrescono loro vaghezza e nobiltà: la qual cosa molto gli tolse di quel gran nome e delle ricchezze che egli avrebbe potuto acquistare, se egli si fosse renduto in questa parte alquanto più pieghevole all'altrui opinioni. \*

Il poema fu impresso dodici anni dopo la morte dell'autore; il cui nome venne trasformato per anagramma in Perlone Zipoli; e fu dipoi commentato da Paolo Minucci, che volle anch'egli anagrammatizzare il suo nome dicendosi Puccio Lamoni. Il Biscioni aggiunse molti schiarimenti a quelli del Minucci; e il Salvini vi fece anch'egli alcune note: di maniera che la lettura di questo poema, qual fu pubblicato in Firenze nel 1731, per la ricchezza delle frasi che vi mise l'autore e per l'erudizione dei commentatori nello spiegarle, può riuscire di gran profitto agli studiosi. Delle bizzarre invenzioni del Lippi e del suo stile do un saggio nella seguente novella estratta dal canto o cantare VII, st. 27; ma troppo lungo sarebbe trascrivere letteralmente

i commenti.

Furo un tratto una dama e un cavaliero, Moglie e marito, in buono e ricco stato, Che fatti vecchi contro ogni pensiero,

Dopo di aver qualche anno litigato La grinza pelle con un cimitero, Convenue loro alfin perdere il piato,<sup>1</sup> E senza appello aver a far proposito Di dar per sicurtà l'ossa in deposito. Lasciaron due figliuoli, i più compiti Che 'l mondo avesse mai sulle sue scene: Perch' essi avevan tutti i requisiti Dovuti a un galantuomo e a un uom dabbene: Aggiunto, che di soldi eran gremiti<sup>2</sup> (Chè questo in somma è quel che vale e tiene), Stavan d'accordo, in pace ed in amore, Ed eran pane e cacio, anima e cuore. Cosa, che fare in oggi non si suole, Perchè i fratelli s' han piuttosto a noia: E se lor han due cenci o terre al sole. All' un mill' anni par che l' altro moia. E questo è il ben che a' prossimi si vuole ! E siam di così perfida cottoia, Che sebben fosser anche al lumicino, E'non si sovverrebbon d'un lupino: Perch' e' sono una man di mozzorecchi.<sup>5</sup> Al contrario costor, di chi io favello, I quai di cortesia furon due specchi, E trattavan ciascun da buon fratello, S' avrebbon portat' acqua per gli orecchi, E si servian di coppa e di coltello: E per cercar dell' uno il bene stare, L'altro voluto avrebbe indovinare.

Essendo un giorno insieme ad un convito,

<sup>1</sup> Perdere il piato. Convenne loro perdere la lite, e contentarsi di dare sè stessi in deposito, lasciandosi seppellire.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grezzisi. Ripieni ; avevano gran quantità di denaro.

Pane e cacio. Dicesi che due sono pane e cacio, a significare che si

amano assai, e sono d'indole e di umore tra loro convenienti.

<sup>\*</sup> B siam ec. Un legume è di cattiva cottoia, quando, per esser vecchio o di mala qualità, difficilmente può cuocersi. Qui per traslato vale siamo di si perfida natura. — Il modo essere al lumicino significa essere in estremo di vita, costumandosi in molti luoghi di accendere un lume accosto ai moribondi. — Il lupino è legume di nessun pregio; perciò: non si soverrebbon d'un lupino vale non si darebbono un minimo aiuto.

<sup>\*</sup> Mozzorecehi. Scaltri, maligni, che offendono e non si lasciano offendere, come i cani senz' orecchi, che mancano di quella presa.

S'acrebbono ec. Tutti i seguenti modi si adoperano a significare l'amorevolezza e la compiacenza di uno verso un altro.

Quand'appunto aguzzato hanno il mulino,¹ E mangian con bonissimo appetito,
Non so come il maggior, detto Nardino,
Nell'affettare ² il pan tagliossi un dito,
Sicch'egli insanguinò il tovagliuolino,
E parvegli sì bello a quel mo' intriso,
Ch' ei si pose a guardarlo fiso fiso.

E resta a seder lì tutto insensato,
Ch' ei par di legno anch' ei come la sedia:
Può far (tanto nel viso è dilavato)
Colla tovaglia i simili in commedia.
E mirando quel panno insanguinato,
Ormai tant' allegria muta in tragedia;
Mentre nel più bel suon delle scodelle
Si vede ognun riposar le mascelle.

E tutti quei, che seggon quivi a mensa, I servi, i circostanti, ed ogni gente, Corrongli addosso, chè ciascun si pensa Che venuto gli sia qualch' accidente: Nè sanno che il suo male è in quella rensa, Com' appunto fra l'erba sta il serpente; Rensa non già, ma lensa, onde il suo cuore Preso al lamo ocol sangue aveali Amore.

Chè gli par di veder, mentre in quel télo 
Contempla in campo bianco i flor vermigli,
Un carnato di qualche Dea di cielo,
Composta colassù di rose e gigli:
E sì gli piace, e tanto gli va a pelo,<sup>7</sup>

1 Quando ec. Quando sono in sul più bello del mangiare.

2 Affettare qui è usato nel suo proprio e primitivo senso di tagliare a fette. — A quel mo' intriso. Intriso, bagnato di sangue a quel modo.

3 Può far i simili in commedia. Somiglia per la bianchezza alla tovaglia, come i due simili (nella commedia di questo titolo) somigliano l'uno all'altro.

s Al lamo. Cost dice il volgo e il contado.

7 Gli va a pelo. Gli va a genio. — Una moglie d'un tal ec. Una mo-

glie così bella come questa donna che a lui par di vedere.

Rensa. Tela di lino fatta nella città di Rens in Francia: Il tovagliuolo, divenuto (dice il Poeta) quasi una lensa (cordicella di crini di cavallo ovvero di seta a cui legasi l'amo) usata da Amore per prendere Nardino.

Telo, coll' e stretto, vale Pezzo di tela: coll' e largo vale Dardo. Nardino adunque vedendo il vermiglio del proprio sangue sul bianco del tovagliuolo s' immaginò di scorgervi un bellissimo volto, e ne su innamorato. — Carnato, sta qui per incarnato, o colore di carne, composto di rosse e di bianco.

Che finalmente, mentre ch' ei non pigli Una moglie d' un tal componimento, Non sarà de' suoi di mai più contento.

E già se la figura nel pensiero,
E bianca e fresca, e rubiconda e bella,
Co' suoi capelli d'oro, e l'occhio nero,
Che più nè men la mattutina stella;
E come ch' ei la vegga daddovero,
Divoto se le inchina e le favella,
E le promette, s'egli avrà moneta,
Di pagarle la fiera all' Impruneta.

E vuol mandarle il cuore in un pasticcio,
Perch' ella se ne serva a colezione;
E gli s'interna sì cotal capriccio,
E tanto se ne va in contemplazione,
Che il matto s'innamora come un miccio,
D' un amor che non ha conclusione,
Ma ch'è fondato, come udite, in aria,
D' una bellezza finta e immaginaria.

Il fratello Brunetto, vedendolo in quello stato, manda pel medico; e poichè nulla vale a guarirlo, gli si pone vicino al letto, e lo prega a volergli dir la cagione di quel subito mutamento. E Nardino risponde,

Dicendo: Fratel mio, se tu mi vuoi
Quel ben, che tu dicei volermi a sacca,
Non mi dar noia, va' pe' fatti tuoi,
Perche il mio mal non è male da biacca,
Al quale ad ogni mo' trovar non puoi
Un rimedio che vaglia una patacca,
Perch' egli è stravagante ed alla moda,
Che non se ne rinvien capo nè coda.—
Vedi, soggiunse l'altro, o ch' io m'adiro,
O pur fa' conto ch' io lo vo' sapere:
Hai tu quistione? hai tu qualche rigiro?

<sup>1</sup> Impruneta; chiesa poco lontana da Firenze, dove a' 18 d' ottobre si celebra una siera; nel qual giorno forse gl'innamorati regalavano le loro donne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Come un miccio. Come un asino.

<sup>3</sup> Non è male da biacca. Non è uno di quei mali da nulla che si guariscono coll' unguento fatto di biacca. — Non vale una patacca, dicesi anche commemente in senso di Non vale nè punto nè poco: ed è un modo deritato da Patacon, moneta portoghese di pochi quattrini.

<sup>6</sup> Stravagante, e perciò appunto alla moda.

Tu me l'hai a dire in tutte le maniere. — Nardin rispose, dopo un gran sospiro: Tu sei importuno poi più del dovere; Ma da ch' io devo dirlo, eccomi pronto: -Cosl quivi di tutto sa un racconto. Brunetto, udito il caso, e quanto e' sia Il suo cordoglio, anch' ei dolente resta; Sebben, per fargli cuor, mostra allegria, Ma, come io dico, dentro è chi la pesta: 1 Perch' in veder sì gran malinconia, Ed un umor si fisso nella testa, In quanto a lui gli par che la succhielli,2 Per terminare il giuoco a' pazzerelli. E conoscendo, ch' a ridurlo in sesto, Ci vuol altro che il medico o il barbiere: Vi si spenda la vita e vada il resto. Vuol rimediarvi in tutte le maniere : E quivi si risolve presto presto D'andar girando il mondo, per vedere Di trovargli una moglie di suo gusto, Com' ei gliel' ha dipinta giusto giusto. Perciò d'abiti e soldi si provvede. E dà buone speranze al suo Nardino: E preso un buon cavallo e un uomo a piede, Esce di casa, e mettesi in cammino, Sbirciando \* sempre in qua e in là, se vede Donna di viso bianco e chermisino: E se ne incontra mai di quella tinta, Vuol poi chiarirsi s' ella è vera o finta. Perch' oggidì non ne va una in fallo. Che non si minii o si lustri le cuoia.<sup>5</sup>

1 Dentro è ec. Nel suo animo è ciò che gli dà martello, cioè il timore di non poterlo guarire.

E dov' ell' ha un mostaccio infrigno e giallo.

<sup>8</sup> Il barbiere s que' tempi faceva gli uffici de' chirurghi minori.

di non poterlo guarire.

2 Par che la succhielli. Dicesi succhiellare una carta quel levarla che si fa qualche volta dal tavolino o di sotto ad un'altra a poco a poco con grande attenzione. Vale anche per traslato: Internarsi col pensiero in qualche cosa.

<sup>\*</sup> Sbirciare significa il socchiudere alcun poco gli occhi per accrescere la forza visiva; guardare attentamente.

\* Le cuoia. La pelle.

<sup>6</sup> Infrigno o Rinfrignato vale Grinzoso, increspato. — Ancroia è il nome di una regina celebre in un antico romanzo: qui dunque è come se dicesse pare la Sibilla, per dinotare una grande vecchiezza.

Ch' ella pare il ritratto dell' Ancroia,
Ogni mattina innanzi a un suo cristallo
Quattro dita vi lascia su di loia:
E tanto s' invernicia, impiastra e stucca,
Ch' ella par proprio un augiolin di Lucca.
Di modo ch' ei non vuol restarvi colto,
Ma starvi lesto, e rivederla bene:
E per questo una spugna seco ha tolto,
E sempre in molle accanto se la tiene,
Con che passando ad esse sopra il volto,
Vedrà s' il color regge, o se rinviene;
Ma gira gira, in fatti ei non ritrova
Suggetto che gli occorra farne prova.

Finalmente arriva alla stanza di Pigolone, romito: gli dice la cagione del suo viaggio, e sente da lui ch'ivi presso è un certo negromante detto Magorto, il quale, tra le altre maraviglie, ha in un suo giardino cocomeri di tal razza, che chi ne parte qualcuno vede uscirne una ragazza bellissima. Costei (soggiunge) tosto come sarà uscita del cocomero, ti pregherà di darle da bere; ma se tu la compiaci,

Tu puoi far conto allor d'averla vista,
Perchè mentr' ella beve un'acqua tale,
Ti fuggirà in un subito di vista,
E tu resterai quivi uno stivale:
Se tu non l'ubbidisci, ella, ch'è trista,³
Vedendo che il pregare e il dir non valc,
Intorno ti farà per questo fine
Un milion di forche e di moïne.⁴
E se di compiacerla poi ricusi,
Dirà, che tu buon cavalier non sia,
Mentre, conforme all'obbligo, non usi
Servitù colle dame e cortesia;
Ma lascia dire, e tien gli orecchi chiusi,
Non ti piccar di ciò, sta' pure al quia,⁵

Lois. Sudiciume; e qui è la materia ebe si mettono in sul viso le denne le quali s'imbellettano. — È noto poi che anche a' di nostri a Lucca si fanno begli angioletti di cera e di gesso.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se rinviene. Se mutasi, lasciando veder di nuovo il color naturale.

Trista. Maliziosa.

<sup>\*</sup> Forche e moine si dicono quelle affettate carezze che uno fa ad un altro per recarlo alla propria volontà.

Non ti picear di ciò. Non adirartene. — Sta' pure al quia. Pensa, bada a ciò che più importa a quello per che sei venuto colà.

Gracchi a sua posta, tu non le dar bere,
Acciò non fugga, e poi ti stia il dovere,
Con questa, che sarà fatta a pennello,
Come tu cerchi, leverai dal cuore
Ogni doglia, ogni affanno al tuo fratello,
Ed io ten' entro già mallevadore.
Vientene dunque meco, e sta' in cervello,
Cammina piano, e fa' poco romore;
Chè se e' ci sente a sorte o scuopre il cane,
Non occorre altro, noi abbiam fatto il pane.

Con tali avvisi, Brunetto e il suo servo seguitando Pigolone avviaronsi alla casa di Magorto: il quale, stando come soleva all'erta, si accorse della loro venuta, e preso il vecchio romito lo cacciò in un sacco, e lo sospese al palco d'una sua stanza; e poi uscì cercando un bastone per farne vendetta. Brunetto allora entrato col servo liberarono il romito, e chiusero nel sacco il cane di Magorto, con alcuni piatti e vasi di terra, e con due fiaschi di vin rosso. Postisi poi tutti e tre in agguato, come videro rientrare nella stanza Magorto, col chiavistello ch'era di fuori lo serrarono dentro; dove egli, credendosi percuotere il romito, martellò i fiaschi del vino ed il cane.

Avea di già, scorrendo pel giardino,
Il luogo ritrovato, e quelle piante,
Ov'è colei che chiede il suo Nardino:
E già l'ha trattà fuor bell'e galante,
Che non si vedde mai il più bel sennino:
E con un suo bocchin da sciorre aghetti Chiede da ber; ma non già se l'aspetti.
Perch'ei del certo, in quanto a contentarla,
Non ci ha nè meno un minimo pensiero:
E però quante volte ella ne parla,
Muta discorso, e la riduce al zero;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ti stia il dovere. Ti succeda quel che tu meriti.

Abbiam fatto il pane, è un modo proverbiale che significa: Non vi è speranza più di riuscire a quel che cerchiamo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si vedde. Si vide. — Sennino, da senno, dicesi per vezzo ad una giovane bella, graziosa e prudente.

Aghetti sono que' puntali di ottone o di latta in cui finiscono le cordicelle o stringhe per allacciar busti e simili. Dicesi bocchino da sciorre aghetti, di quelle donne che, credendosi parer belle, tengono la bocca più stretta del naturale, come fa chi vuole co' labbri e co' denti sciogliere un nodo.

Ma perch' ella è mozzina, e colla ciarla Le monache trarria del monastero, Vede, che s' ella bada troppo a dire, Si lascerebbe forse convertire.

Però per non cadere in questo errore,

La piglia a un tratto e se la porta in strada,

Ed al vecchio fa dir pel servitore,

Che più tempo non è di stare a bada,

E ch' ei ne venga, ch' ei l'aspetta fuore;

Acciò con essi anch' egli se ne vada,

Che lì non vuol lasciarlo nelle peste,

Ma condurlo al paese alle lor feste.

Così di là poi tutti ser partita,

Ma più d'ogn' altro allegra la fanciulla; Perchè non prima fu dell'orto uscita, Ch'ogni incanto, ogni voglia in lei s'annulla: Anzi a' lor preghi in sul caval salita, Senza più ragionar di ber nè nulla, Va sempre innanzi agli altri un trar di mano, Fiera e bizzarra come un capitano....

Magorto intanto finalmente stracco
Di menar il randello a quel partito,
Sciolto ed aperto avendo omai quel sacco,
Per cucinar la carne del Romito;
Ed in quel cambio vistovi il suo bracco,
Tra cocci e vetri macolo e basito,
Resta maravigliato in una forma,
Ch' ei non sa s' ei sia desto o s' ei si dorma.

S' io percossi quel vecchio mariuolo, Com' ho io fatto (disse) un canicidio? So, ch' io lo presi, e lo serrai qua solo, Che gnun potea vedermi o dar fastidio: Non so, s' io sono il Grasso Legnaiuolo?

<sup>1</sup> Mozzina. Maliziosa. — Bada a dire. Seguita a parlare.

<sup>2</sup> Al vecchio. Al romito, rimasto a vedere quel che facesse Magorto.

Pronuncia stretto. — Alle lor feste. Alle feste che si farebbero per le nozze.

\* Il randello. Il bastone. — A quel partito. A quel modo che si disse

già contro il sacco dov'egli credeva che sosse ancora il romito.

5 Coeci. I rottami dei vasi. — Macolo e basito. Malconcio e morto dalle

<sup>6</sup> Gnun per Níuno è voce del dialetto.

<sup>7</sup> Il Grasso ec. Questo Grasso su un legnatuolo siorentino che per la sua grande semplicità si persuase di esser divenuto un altro.

A queste metamorfosi d' Ovidio,
Che sono in ver meravigliose e strane,
Poichè un romito mi diventa un cane.
Cane infelice, povero Melampo!
Che netto qua tenêi quanto si scerne!
Chi più farà la guardia al mio bel campo
Adesso che t' hai chiuse le lanterne?
Io ho una rabbia addosso ch' io avvampo,

Con quel vecchiaccio, barba d'Oloferne, Che al certo fatto m' ha così bel giuoco:

Che dubbio? metterei le man nel fuoco.

Ohimè ! le mie stoviglie e il vin di Chianti, Ch' io tolsi in dar la caccia a un vetturale, A cagion di quel tristo graffiasanti,<sup>2</sup> In un tempo è versato e ito male. Giuro al ciel, ch' io non vuo' ch' ei se ne vanti: E, s' ei non vola, può far capitale.<sup>3</sup> Ch' io voglia ritrovarlo: e s' ei c' incappa, Che mi venga la rabbia s' ei mi scappa.

Lo troverò bensì, perch' io vuo' ire

Qua intorno, per veder s' io lo rintraccio. —

Così corre alla porta, per uscire;

Ma ei non può farlo, perch' e' v' è il chiavaccio: Lo scuote e sbatte, per voler aprire,

Ed or v'attacca l'uno, or l'altro braccio:

Noiato alfine vanne e corre ad alto,

E da' balconi in strada fa un salto.

Accortosi poi della fanciulla rapita, imprecando fa voti e incantesimi, affinchè trovino la loro casa piena di pianti: e tale realmente la trovano al loro ritorno.

Entra la donna, col romito appresso,

E cominciaro a pianger ambedui:

Entra il famiglio, e anch' egli fa lo stesso,

Senza saper perchè, nè men per cui:

Trovan Nardino ancor di male oppresso,

E sbietolar lo veggono ancor lui:

L'astante, che porgevagli l'orzata,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le lanterne. Gli occhi. <sup>2</sup> Graffiasanti. Bacchettone, ipocrito. <sup>3</sup> Può far capitale. Può essere certo.

All chiavaccio. Il chiavistello.

Sbietolare. Piangere scioccamente.

L'astante. L'infermiere. — Dicesi poi Fare una quattrinata di piante o d'altro, in senso di Piangere assai per poca o niuna cagione.

Pur ne faceva la sua quattrinata. Nardin vede colei bell' e vezzosa, Com'appunto l'aveva nel pensiero, E dice: Ben venuta la mia sposa, Voi mi piacete a se da cavaliero: Ma voi piangete? Ditemi una cosa Voi ci venite a malincorpo, è vero? Non vogliate risponder ch' ei non sia, Perchè voi mi diresti una bugia. — Mettete pur così le mani innanzi 2 (Rispond' ella), signor, per non cadere; Mentre, temendo ch' io non mi ci stanzi,3 Specorate sì ben, ch' egli è un piacere: Ch' io mi vi levi, ditemi, dinanzi, Chè voi non mi potete più vedere, Senza darmi la burla; ch' io m' acquieto, E senza replicar do volta a dreto. Nè sossopra la man non volterei,\* Chè l'andare e lo star mi son tutt' una. E bench' al mondo io sia come gli Ebrei, Che non han terra ferma o patria alcuna: Andrò pensando intanto a' fatti miei, Per veder di trovar miglior fortuna: Perchè, come diceva mona Berta, Chi non mi vuol, segn'è che non mi merta. Ed ei risponde: Ohimè, signora mia t Non vi levate in barca 5 così presto: S' io non v' ho detto o fatto villania, Perchè venite voi a dirmi questo? Abbiate un po' più flemma in cortesia, Ch' ogni cosa andrà bene in quanto al resto: Voi siete bella, ed anco di più sposa: Però non vogliat' esser dispettosa. —

Ella soggiunge, ed egli ribadisce: 6

<sup>1</sup> A malineorpo ed A malineuore valgono Contra genio, mal volentieri.
— Mi diresti, per Mi direste.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mettete pure ec. Dite pure a me quello ch' io dovrei dire a voi.

<sup>3</sup> Temendo ch' io ec. Temendo di vedermi fermare la mia stanza, la mia dimora, presso di voi, specorate, cioè Piangete belando come una pecora ec.

<sup>\*</sup> Né sossopra ce. È un proverbio per significare: Nè farei pure un mínimo atto affinche la cosa andasse altrimenti, giacche ec.

Non vi levate ec. È un altro proverbio: Non montate in collera.
 Ribadises. Replica. Di questo verbo veggasi anche al vol. II, pag. 371.

Ella non cede, ed ei risponde a tuono: Pur gli acquieta Brunetto, e alfin gli unisce. Sicche l'un l'altro chiedesi perdono; Ma non per questo il lagrimar finisce. Ch' ognora in casa, e fuora, ovunque sono (Perchè sempre si smoccica ' e si cola), Hanno a tenere agli occhi la pezzuola.... Vivono in somma in un continuo pianto, Piangono i servi, e piangon gli animali: Onde il guazzo per terra è tale e tanto. Che e' portan tutti quanti gli stivalì. Ma torniamo a Magorto, che frattanto, Per saper quel che sia di questi tali, E dove la sua figlia si ritrovi. Ha fatto al consueto incanti nuovi. E veduto, ch'ell'è tra buona gente, Moglie d'un ricco e nobil baccalare,2 E che giammai le può mancar nïente.

Moglie d'un ricco e nobil baccalare, Moglie d'un ricco e nobil baccalare, E che giammai le può mancar niente, Perch'ella è in una casa come un mare: Non vi so dir, s' ei gongola, e ne sente Contento grande e gusto singolare, Di modo ch' ei si pente, affligge e duole, Di quanto ha fatto, e risarcir lo vuole.

E il risarcimento fu questo, ch'egli colse da un suo albere gran quantità di pomi d'oro, e li recò per dote alla fanciulla.

Gli sposi allor brillando con Brunetto
Gli rendon grazie, e fan grata accoglienza:
Ed ordinato un grande e bel banchetto,
Reïterar le nozze in sua presenza:
Ed egli poi al fin con ogni affetto
Riverl tutti, e volle far partenza,
Lodandosi del furto del romito,
Che sì grand' allegrezza ha partorito.

Baccalare dicevasi per Uomo di gran conto; ma poi è divenuta voce propria soltanto dello stile burlesco.

Come un mare: Sempre piena di roba; ed ora anche di lagrime.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si smoccica. Si manda escrementi dal naso, come succede a chi piange.

#### GABRIELLO CHIABRERA.

Nacque in Savona gli 8 di giugno 1552 quindici giorni dopo la morte del padre; e per essere la madre passata a seconde nozze, rimase alla cura di Giovanni e di Margherita suoi zii paterni ambedue senza figliuoli. Con loro stette in Roma fino ai venti anni con sì incerta salute, che poco potè attendere a studiare. Morto lo zio passò qualche tempo alla corte del cardinale Cornaro camarlingo; ma poi gli convenne d'abbandonar Roma per essersi vendicato di un gentiluomo romano che lo aveva oltraggiato senza sua colpa. Anche in patria dove erasi dato alla dolcezza degli studi incontrò brighe sensa sua colpa e rimase leggermente ferito: la sua mano fece sue vendette, e stette in bando per molti mesi. Sui cinquant' anni prese moglie: fu in pericolo di perdere tutto il suo che il fisco gli aveva occupato; ma lo riebbe, e finalmente con riposo visse in patria fino al 1537; ebbe moglie ma non figliuoli. — Abbiamo tratte queste notizie dalla vita che il Chiabrera scrisse di sè medesimo: della quale ora, per saggio della sua prosa, trascriveremo alcune parti dove egli parla di sè non come di comunale cittadino ma come di scrittore.

Gabriello da principio che giovinetto vivea in Roma, abitava in una casa giunta a quella di Paolo Manuzio, e per tal vicinanza assai spesso si ritrovava alla presenza di lui, ed udivalo ragionare. Poi crescendo, e trattando nello studio pubblico, udiva leggere Marco Antonio Mureto, ed ebbe seco familiarità. Avvenne poi che Sperone Speroni fece stanza in Roma, e seco domesticamente ebbe a trattare molti anni. Da questi uomini chiarissimi raccoglieva ammaestramenti. Partito poi di Roma, e dimorando nell'ozio della patria, diedesi a leggere libri di poesia per sollazzo; e passo passo si condusse a volere intendere ciò ch' ella si fosse, e studiarvi attorno con attenzione. Parve a lui di comprendere che gli scrittori greci meglio l'avessero trattata; si abbandonò tutto su loro; e di Pindaro si maravigliò, e prese ardimento di comporre alcuna cosa a sua somiglianza, e quei componimenti mandò a Firenze ad amico. Di colà fugli scritto che alcuni lodavano fortemente quelle scritture: egli ne prese conforto, e, non discostandosi da' Greci, scrisse alcune canzoni (per quanto sosteneva la lingua volgare,

e per quanto a lui bastava l'ingegno, veramente non grande) alla sembianza di Anacreonte, e di Saffo, e di Pindaro, e di Simonide. Provossi anche di rappresentare Archiloco, ma non soddisfece a sè medesimo. In sì fatto esercizio parvegli di conoscere, che i poeti volgari erano poco arditi, e troppo paventosi di errare; e di qui la poesia loro si faceva vedere come minuta: onde prese risoluzione, quanto a' versi, di adoperare tutti quelli, i quali da' poeti nobili o vili furono adoprati. Di più, avventurossi alle rime, e ne usò di quelle, le quali finiscono in lettera da' grammatici detta consonante, imitando Dante, il quale rimò Feton, orizzon in vece di dire Fetonte, orizzonte; similmente compose canzoni con strofe e con epodo all'usanza dei Greci, nelle quali egli lasciò alcuni versi senza rima, stimando gravissimo peso il rimare. Si diede ancora a far vedere, se i personaggi della tragedia più si acconciassero al popolo, tolti dai poemi volgari e noti, che i tolti dalle scritture antiche; e mise Angelica esposta all' orca in Ebuda, quasi a fronte di Andromeda; ed ancora alcune egloghe, giudicando le composte in volgare italiano troppo alte e troppo gentili di facoltà; e ciò fece non con intendimento di mettere insieme tragedie ed egloghe, ma per dare a giudicare i suoi pensamenti. Similmente ne'poemi narrativi, vedendo che era questione intorno alla favola ed intorno al verseggiare, egli si travagliò di dare esempio a giudicare. Intorno alla favola, stimavasi non possibile spiegare una azione, e che un sol uomo la conducesse a fine verisimilmente; ed egli si travagliò di mostrare, che ciò fare non era impossibile. Quanto al verseggiare, vedendo egli che poeti eccellenti erano stati ed erano in contrasto, e che i maestri di poetica non si accordavano, egli adoperò l'ottava rima, ed anche versi rimati, senza alcun obbligo. Stese anche versi affatto senza rima; provossi inoltre di far domestiche alcune bellezze de' Greci poco usate in volgare italiano, cioè di due parole farne una, come oricrinita Fenice, o riccaddobbata Aurora; parimente provò a scompigliar le parole, come: Se di bella ch' in Pindo alberga Musa. E, ciò fatto, essendo già vecchio, radunò alcune canzoni in due volumi, e componimenti su varie materie in due altri; raunò similmente un volume di poemetti narrativi, e si fatte poesie egli scelse, come desideroso che si leggessero: il rimanente lasciò in mano d'amici. Con si fatto proponimento, e con si fatta maniera di poetare, egli passò la vita sino al termine di lunghissima vecchiezza, ed acquistossi l'amicizia d'uomini letterati quali a suo tempo vivevano, ed anco pervenne a notizia di principi grandi, da' quali non fu punto disprezzato.

E nel vero, Ferdinando I granduca di Firenze lo fece suo gentiluomo di corte con ricca provvisione; e cesì fece anche Cosimo suo figliuolo e successore. Carlo Emmanuele duca di Savoia lo invitò alla propria corte, e sebbene il Chiabrera non volle trattenervisi, l'ebbe nondimeno carissimo e gli fece molti doni. Vincenzo Gonzaga duca di Mantova gli assegnò onorevole stipendio sulla tesoreria di Monferrato. Urbano VIII lo invitò con un Breve onorevolissimo a Roma, dove poi gli diede non poche testimonianze di stima e di amore. Il senato di Genova nel 1625 lo esentò dai militari alloggiamenti, e dalle imposte comandate per la guerra che allora facevasi al Duca di Savoia; e (così dice egli stesso) con queste grazie egli si condusse oltre ottanti anni.

Fu di comunale statura, di pelo castagno, le membra ebbe ben formate; solamente ebbe difetto d'occhi, e vedea poco da lunge, ma altri non se ne avvedea: nella sembianza pareva pensoso, ma poi usando con gli amici era giocondo; era pronto alla collera, ma appena ella sorgeva in lui, che ella si ammorzava: pigliava poco cibo, nè dilettavasi molto de' condimenti artificiosi; ben bevea assai volentieri, ma non già molto, ed amava di spesso cangiar vino, ed anco bicchieri: il sonno perder non potea senza molestia. Scherzava parlando, ma d'altri non diceva male con rio proponimento. A significare ch' alcuna cosa era eccellente, diceva che ella era poesia greca; e volendo accennare che egli di alcuna cosa non si prenderebbe noia, diceva: Non pertanto non beverò fresco. Scherzava sul poetar suo in questa forma: Diceva che egli seguia Cristoforo Colombo suo cittadino; ch' egli volea trovar nuovo mondo, o affogare. Diceva ancor cianciando, la poesia esser la dolcezza degli uomini, ma che i poeti erano la noia; e ciò diceva riguardando all'eccellenza dell'arte, ed all'imperfezione degli artefici, i quali infestano altrui col sempre recitare suoi componimenti: e di qui egli non mai parlava ne di versi ne di rime, se non era con molto domestici amici, e molto intendenti di quello studio. Intorno agli scrittori egli stimava ne' poemi narrativi Omero sopra ciascuno, ed ammiravalo in ogni parte; e chi giudicava altrimente, egli in suo segreto stimava s'odorasse di sciocchezza. Di Virgilio prendeva infinita maraviglia nel verseggiare e nel Parlar figurato. A Dante Alighieri dava gran vanto per la forza del rappresentare e particolareggiar le cose, le quali egli scrisse; ed a Lodovico Ariosto similmente. Per dimostrare che il poetare

era suo studio, e che d'altro egli non si prezzava, teneva dipinta, come sua impresa,¹ una cetra, e queste parole del Petrarca: Non ho se non quest' una. Prese gran diletto nel viaggiare, e tutte le città d'Italia egli vagheggiò, ma dimora non sece solo che in due, Firenze e Genova. In Firenze ebbe perpetuamente alloggiamento da' signori Corsi, marchesi di Caiasso; in Genova talora dal marchese Brignole, e talora dal signor Pier Giuseppe Giustiniani, dai quali con ogni cortesia era famigliarmente raccolto, ed i quali egli amava e riveriva sommamente; e sopra la porta della camera dove alloggiava nel palazzo di Giustiniani in Fossolo, su da questo signore satto scolpire l'infrascritto distico:

Intus agit Gabriel: sacram no rumpe quietem;
 Dum strepis, ah! periit nil minus Iliade. »

Del rimanente egli fu peccatore, ma non senza cristiana divozione: ebbe santa Lucia per avvocata per lo spazio di 60 anni; due volte il giorno si raccomandava alla pietà di lei, nè cessò di pensare al punto della sua vita. 2

Per Cintio Venanzio da Cagli vincitore ne' giuochi del Pallone celebrati in Firenze l'estate dell'anno 1619.

Io per soverchia età piedi ho mal pronti Sull'Alpe a far cammino: Tu muovi, Euterpe, e d'Appennin su' monti Ritrova il vago Urbino: Ed ivi narra, come Un bramoso d'onor germe di Cagli In bel teatro di gentil travagli S' inghirlandò le chiome; E fe sull'Arno rimaner pentita Ogni possanza a contrastarlo ardita. Altri uscì di Venezia, altero albergo Dell'aurea libertade: Altri per qui venir lasciossi a tergo Milan dall' ampie strade. Ebbe il desire istesso Nobile gioventù d'Osmo e d'Ancona, E ne mandasti tu, cara Verona,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sua impresa. Suo stemma.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al punto ultimo, finale della sua vita. Nella prima edizione segnitai qualche stampa che legge al punto della sua morte.

<sup>3</sup> Urbino da cui dipendeva la città di Cagli.

Di Marte e di Permesso. E con sembiante a rimirar sereno Firenze mia ben gli raccolse in seno. Gente quadrata, e che nervoso il braccio, I piè quasi ha di piume, E se corre Aquilon, padre del ghiaccio, Sprezzarlo ha per costume: Ma se dall' alto rugge <sup>1</sup> Il Leon di Neméa ne' caldi mesi. Va per le piagge aperte, e i lampi accesi Fra selve ella non fugge; E pure di valor Cintio la vinse E dell'acero 2 illustre il crin si cinse. Deh! che su rimirarlo arso la pelle, E dimagrato il busto Portar sul campo le vestigia snelle, Indomito, robusto? E nel fervor del giorno Dar legge al volo delle grosse palle, E tutto rimbombar l'aereo calle Alle percosse intorno: Qual se Giove talor fulmini avventa, E squarcia i nembi, e i peccator sgomenta. Qual • uomo i vezzi di Ciprigna ha cari, Tratti dadi malvagi; Ma chi diletto ha ne' guerrieri affari Non paventi i disagi: Costui con aspro legno <sup>5</sup> Rivesta il braccio, e di sudor trabocchi. E del popolo folto a' cupid' occhi Divenga altero segno, Sè rinforzando negli assalti duri: E minaccia di febbre egli non curi.

Se dall'alto ec. Se il sole, entrato in Leone, è cocente.
 Acero. Albero delle cui fronde coronavansi i vincitori.

Grosse palle. L'Autore si studia di dare al suo soggetto quella nobiltà che nel vero non gli appartiene, nè per questo può sollevarlo alla dignità lirica. Non ogni cosa è degna di essere celebrata poeticamente: c la frivolezza ha un difetto intrinseco che non può essere pienamente ammendato da nessuna bellezza di stile o di verso.

Quas. Qualunque uomo; chiunque ha cari ec. In vece di affari, che pare

pedestre, alcune stampe recano affanni: un'assonanza in luogo della rima.

\* Aspro legno. Il bracciale: manica di legno dentata, della quale s'arma il braccio per giuocare al pallon grosso. Min., note al Malm.

Cintio, sentier di desiata gloria Ha passi gravi e forti; Ma pena di virtù, siati in memoria, Non è senza conforti; E tu se 'l corpo lasso Levar desii, e rinfrescar le vene, Non ricercar qua giù fonti terrene, Figlie d'alpestre sasso; Chè a ristorar delle fatiche oneste Altrui verso di Pindo acqua celeste.2 Deh che promisi? In sul formar gli accenti Quasi cangio sembianti, Chè darli alla bilancia delle genti, È risco a' nuovi canti. Ma sia vano il sospetto, In sulla cetra vo' seguir mio stile; Esser cosa non può, salvo gentile, Ove Cosmo ha diletto; Invidia taci, e le rie labbra serra; Il re dell'Arno in suo piacer non erra.

#### Favola d'Arione.

Corte, senti il nocchiero,
Che a far cammin n' appella:
Mira la navicella,
Che par chieda sentiero:
Un aleggiar leggiero
Di remi, in mare usati
A far spume d'argento,
N' adduce in un momento
A' porti desïati.
E se 'l mar non tien fede,
Ma subito s' adira,
Ed io meco ho la lira,
Ch' Euterpe alma mi diede.
Con essa mosse il piede
Sull' Acheronte oscuro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Levar. Sollevare, ristorare.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acqua celeste. Metaforicamente detto per significare la poesia. Quindi la locuzione Verso acqua di Pindo vale: Canto poeticamente.

Cosmo. Il granduca Cosimo II de'Medici, a cui il poeta dà il mo-

<sup>\*</sup> Trovasi raccontata da Erodoto, lib. I, c. 24.

Già riverito Orfeo: 1 E per entro l' Egeo Arion fu sicuro. Misero giovinetto! Per naviganti avari Nel profondo de' mari Era a morir costretto; Ma qual piglia diletto D' affinar suo bel canto Bel cigno 2 anzi ch' ei mora, Tal sulla cruda prora Volle ei cantare alquanto. Sulle corde dolenti Sospirando ei dicea: Lasso ! che io sol temea E dell'onde e de'venti; Ma, che d'amiche genti, A cui pur m'era offerto Compagno a lor conforto, Esser dovessi morto, Già non temea per certo. Io nel mio lungo errore 3 Altrui non nocqui mai; Peregrinando andai Sol cantando d'amore: Al fin tornommi in core Per paesi stranieri Il paterno soggiorno; E facea nel ritorno Mille dolci pensieri. Vedrò la patria amata. Meco dicea; correndo Fiami incontra ridendo La madre desïata. Femmina sventurata l Cui novella si dura Repente s'avvicina;

vol. 1, pag. 370 e seg., di questo Manuale.

2 Bel eigno ec. Fu antica opinione (e i poeti la ripetono aucora) che

I cigni innanzi al morire cantassero con insolita dolcczza.

Brrore. Viaggio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Orfeo colla dolcezza del suono e del canto ammansò le potenze d'Averno, siechè vi discese senza alcun danno per liberare Euridice. Vedi vol. 1. pag. 370 e seg., di questo Manuale.

Ah che saria meschina Se udisse mia sventura ! Fosse ella qui presente, E suoi caldi sospiri, E suoi gravi martíri Facesse udir dolente! Saria forse possente Quella pena infinita Ad impetrar pietate: Onde più lunga etate Si darebbe a mia vita. Qui traboccò doglioso Dentro del sen marino; Ma subito un delfino A lui corse amoroso. Il destriero squamoso, Che avea quel pianto udito, Lieto il si reca in groppa; Indi ratto galoppa Ver l'arenoso lito.

## Riso di bella donna.

Belle rose porporine, Che tra spine Sull' aurora non aprite,1 Ma ministre degli Amori Bei tesori Di bei denti custodite; Dite, rose preziose, Amorose, Dite, ond' è che s' io m' affiso Nel bel guardo vivo ardente, Voi repente Disciogliete un bel sorriso? È ciò forse per alta Di mia vita, Che non regge alle vostr' ire? O pur è, perchè voi siete Tutte liete, Me mirando in sul morire?

<sup>1</sup> Aprire per Aprirei usarono anche il Casa e il Bembo.

Belle rose, o feritate O pietate Del sì far la cagion sia, Io vo' dire in nuovi modi Vostre lodi: Ma ridete tuttavia. Se bel rio, se bell'auretta Tra l'erbetta Sul mattin mormorando erra, Se di fiori un praticello Si fa bello, Noi diciam: Ride la terra. Quando avvien che un zesiretto Per diletto Bagni il piè nell' onde chiare, Sicchè l'acqua in sull'arena Scherzi appena, Noi diciam, che ride il mare. Se giammai tra fior vermigli, Se tra gigli Veste l'alba un aureo velo, E su rote di zaffiro Move in giro. Noi diciam, che ride il cielo. Ben è ver, quando è giocondo Ride il mondo, Ride il ciel quando è gioioso, Ben è ver; ma non san poi Come voi Fare un riso grazioso.

## Sopra Amore.

Del mio Sol son ricciutegli
I capegli;
Non biondetti, ma brunetti:
Son due rose vermigliuzze
Le gotuzze;
Le due labbra, rubinetti.
Ma dal dì ch' io la mirai
Fin qui, mai

<sup>1</sup> Del mão Sol. Della donna a me cara quanto il sole, o simili.

Non mi vidi ora tranquilla: Chè d'amor non mise Amore In quel core Nè pur piccola favilla. Lasso me! quando m'accesi, Dire intesi Ch' egli altrui non affliggea, E che tutto era suo fuoco Riso e gioco, E ch' ei nacque d'una Dea. Non fu Dea sua genitrice, Com' uom dice; Nacque in mar di qualche scoglio; Ed apprese in quelle spume Il costume Di ci dar pena e cordoglio. Ben è ver ch' ei pargoleggia, Ch' ei vezzeggia, Grazioso fanciulletto; Ma così pargoleggiando, Vezzeggiando, Non ci lascia core in petto. — Oh qual ira, quale sdegno ! Mi fa segno Ch' io non dica, e mi minaccia. Viperetta, serpentello, Dragoncello, Qual ragion vuol ch' io mi taccia? Non sai tu che gravi affanni Per tant' anni Ho sofferti in seguitarti? E che? dunque lagrimoso, Doloroso. Angoscioso, ho da lodarti?

# Al signor Bernardo Morando.

Bernardo, in grembo a Lombardia famosa Voi dimorate, colà dove regna Cerere i italiana, e vi rinversa Cortesemente l'or delle sue spiche.

<sup>1</sup> Cerere. Dea delle messi.

Sì fatto favellar non è mentire. Non è per certo : io contrastar non voglio: È grave infamia fare oltraggio al vero. Ma chi mi negherà che le midolle Del terren grasso, e da cotanti fiumi Bene irrigato, non ministri al sole Vapori grossi a condensar ben l'aria? Or io potrei narrar che di qui nacque Il volgar biasmo alla città di Tebe; 1 Ma non è d'aizzar col nudo dito La collerica vespa. I Littorani, Quali noi siamo, abitator di scogli, Hanno candide aurore, esperi 2 puri, Ciel di zaffiri. — Oh non mi s'empion l'aie. Non sentonsi scoppiarvi i coreggiati; \* Che monta? Or or della famiglia il padre Grida per casa: Si risparmi il pane; Val sangue il grano. Indi ecco correr voce: Vele, vascelli, di Sicilia navi Vengono in poppa. — In quel momento vili Fansi le biade, il granatin s'impicca: E di giorno e di notte il forno coce. Ed il popolo sa sue gozzoviglie. Quale appunto oggidì miriamo il mondo. Tale usci dalla man del Mastro eterno: Ciascun paese avea di che pregiarsi, Di che lagnarsi infino allora. — O bella Schiera di Pindo, elle trovaro un oro, Onde diedero nome agli anni antichi, Con gran consiglio: in quei felici mesi Eran di biondo mèl carche le selve. E per gli aperti campi ivano i rivi. Altri di puro latte, altri di vino Isfavillante, allegrator dei cori.

Schiera di Pindo. Le Muse. — Anni antichi. Il tanto celebrato seeol d'oro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tebe. I Tebani, e in generale i Beoti, erano in voce di stupidi; di che soleva incolparsi il clima.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esperi; lo stesso che vespri o sere.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Coreggiato. Strumento per battere il grano sull'aia. Vuol dire che ne paesi di marina scarseggiano le biade, con pericolo di carestia; ma si provvede con grani portati d'altronde, e vien tale abbondanza, che il granatino (o l'incettatore di grano che dell'altrui miseria voleva arricchire) per disperazione s'impicea.

Le pecorelle si vedean sul tergo Tinger le lane, e colorirsi d'ostro Per loro stesse; degli aratri il nome Non era noto, chè cortesi i solchi Porgeano in dono al contadin la mèsse, E rifluto facean di sua fatica. Ma per quella stagion 'vedeasi in terra L'alma Giustizia, e di candor velata La Fede pura; e la dimessa in vista. E dell'altrui dolor schifa Pietate.<sup>2</sup> Quando poi sorse il minaccioso Oltraggio, E l'Ira e la sì pronta a dar di piglio Fra noi Rapina; e che, lascivo arciero, Mosse battaglia a' mal guardati letti Lo sfacciato Garzon di Citerea, Subito il mondo ebbe a cangiar sembianza: Il suol di bronzo, il ciel venne d'acciaro, Fe vedersi la fame, e la ria febbre Dispiegò tra le genti orrida insegna, Ed infiniti guai trasse in sua schiera. — Qui faccio punto, e saldo ogni ragione. Tal godiam il tenor di nostra vita. Pur come fatti son nostri costumi.

# GALILEO GALILEI.

Tra que' pochi ai quali è veramente dovuta la restaurazione della buona filosofia va collocato per comune consenso Galileo Galilei, nato in Pisa addì 15 febbraio 1564. Studiò giovinetto in Firenze: a diciotto anni fu mandato per apprendere medicina in Pisa, dov' egli meditando sulle opere di Aristotele, di Platone e degli altri antichi filosofi, si aperse la strada a quella gloria alla quale poi si condusse. Quivi un giorno osservando nel duomo l'oscillar di una lampada, trovò come fosse possibile misurare il tempo per mezzo di un pendolo: e questa fu la prima delle sue invenzioni. Datosi quindi allo studio delle matematiche, vi fece così

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per quella ec. Finchè durò quell'età.
<sup>2</sup> E dell'ec. E la Pietà che, non potendo r

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B dell' ec. E la Pietà che, non potendo reggere all'aspetto dell'altrui dolore, è soccorritrice de' bisognosi.

rapidi e così grandi progressi, che nel 1589 ne fu eletto

professore nell'Università stessa di Pisa.

Tre anni dopo, cominciando l'invidia d'alcuni suoi emuli a rendergli ingrato quel soggiorno, si trasferì a Padova nella medesima qualità di professore; e quivi, tenuto carissimo dalla repubblica di Venezia, fece tra le altre scoperte quella notabilissima del Telescopio, col soccorso del quale stromento potè poi spaziare pe' campi del cielo, e arricchire il mondo di utilissime cognizioni. E Padova dovea veramente essere la sua dimora: ma nel 1610 desiderò di ricondursi a Pisa, dove infatti fu richiamato con titolo di Matematico primario, collo stipendio di mille scudi, e senza obbligo di leggere nè di risiedere nello Studio e nemmanco nella città. L'anno dopo andò a Roma, dove tutti l'accolsero con segni di grande stima, e fu ascritto all' Accademia de' Lincei,1 la quale, benchè recente, era già divenuta assai celebre.

Ritornato poi alla patria, cominciò a provare l'avversa fortuna che gli apparecchiavano l'ignoranza e l'invidia di coloro ch'egli sfolgorava senz' avvedersene col suo grande ingegno e colle sue nuove dottrine. Contendere di sapere e d'ingegno col Galilei non era impresa a cui veruna presunzione potesse arrischiarsi: però i suoi nemici uscirono ad assalirlo con armi di ben altra tempra, accusandolo d'empietà. Coll'autorità della Scrittura condannarono il sistema di Copernico intorno al muoversi della terra; e poichè il Galilei proclamava queste dottrine, lo avvolsero in quella medesima accusa. Invano egli ritornato nel 1615 a Roma si studiò di persuadere a' suoi accusatori la verità della propria dottrina; chè gli fu ingiunto di abbandonarla. E quando, sedici anni dopo, egli pubblicò i suoi Dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano, fu di nuovo chiamato a Roma, tenuto prigione nel palazzo dell' Inquisizione, e costretto a ritrattarsi.<sup>2</sup> Il mondo intiero conosce ora co-

Quest' Accademia, fondata nel 1603 dal principe Federico Cesi romano, ebbe per simbolo un lince, a significar l'acutezza con cui gli Accademici si proponevano di penetrare, studiando, nei segreti della natura. E veramente gli effetti risposero al proponimento, e quella fu una delle Accademie più celebri e più utili.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Questi Dialoghi furono stampati colla licenza del Maestro del Sacro Palazzo, per intercessione specialmente del granduca Ferdinando di Toscana: ma quella licenza non giovò poi nè al libro nè all'autore; e gli avversari, per nuocergli con più sicurezza, dissero a Urbano VIII (pontefice e

me fosse irragionevole di costringere un uomo di tanto senno ad abbiurare, maledire e detestare una dottrina verissima: rispetto poi al Galilei, si racconta che dopo avere pronunziate le solenni parole a lui comandate, battesse con un piede la terra, dicendo: Eppure si muove. E se nol disse, abbiamo per altro molti suoi scritti dai quali si raccoglie che non dubitò mai della dottrina abbracciata. Alcuni affermarono che il Galilei fu gittato nelle orrende prigioni dell' Inquisizione, e sottoposto alla tortura: ma di tutto questo non adducono poi credibili testimonianze: nè sappiamo perchè si debba trascorrere a supposizioni dove è già tanto insopportabilmente ingiusto anche quello che è provato e fuor d'ogni dubbio. Uno storico moderno, non inclinato a scolpare l'Inquisizione, trovò di dover dire che « la bruttezza del fatto fu mitigata dalla dolcezza del trattamento. » Da prima stette in casa dell'Ambasciatore di Toscana; poi, durante il processo, ebbe un buon quartiere nel palazzo del Sant'Ufficio. Dopo la sentenza, in luogo di carcere, gli fu assegnato il giardino della Trinità dei Monti appresso all' Ambasciatore predetto; poi gli fu permesso di trasferirsi a Siena in casa dell'arcivescovo Piccolomini suo amico, e finalmente potè condursi alla sua villa d'Arcetri fuor di Firenze. Dove, già vecchio e cieco, continuò nel silenzio i suoi studi fino all'ultimo giorno, che fu il 19 gennaio 1642.

Sebbene la fama di questo celebre italiano sia di filosofo, anzichè di scrittore, nondimeno egli congiunse la purità della lingua e la perspicuità dello stile colla profondità delle dottrine, e non di rado la sua esposizione è anche amena e dilettevole. Sotto questo rispetto il Saggiatore, con cui risponde al gesuita Orazio Grassi, i Dialoghi sui due sistemi già mentovati, ed alcune Lettere si possono studiare di preferenza ad ogni altro suo libro.

Prima di trascrivere qualche saggio di questo insigne filosofo e scrittore, parmi opportuno di riferir qui ciò che dell'ingegno e del carattere di lui egregiamente scrisse Vincenzio Viviani suo scolaro ed amico:

∢ Fu il signor Galileo di gioviale e giocondo aspetto, massime in sua vecchiezza; di corporatura quadrato; di giusta statura; di complessione, per natura, sanguigna, flemmatica e assai forte;

poeta ambizioso di gloria letteraria) averlo il Galilei rappresentato nel personaggio di Simplicio che in que' Dialoghi sostiene con superstiziosa credulità le opinioni peripatetiche.

ma per le fatiche e travagli sì dell'animo come del corpo, accidentalmente debilitata: onde spesso riducevasi in istato di languidezza. Fu esposto a molti mali accidenti e affetti ipocondriaci; e più volte assalito da gravi e pericolose malattie, cagionate in gran parte da' continui disagi e vigilie nelle osservazioni celesti, per le quali bene spesso impiegava le notti. intere. Fu travagliato per più di quarantotto anni della sua età, sino all'ultimo della vita, di acutissimi dolori e punture che acerbamente lo molestavano, nelle mutazioni de' tempi, in diversi luoghi della persona; originate in lui dall' essersi ritrovato, insieme con due nobili amici suoi, ne'caldi ardentissimi d'estate, in una villa del contado di Padova; dove postisi in una stanza assai fresca, per fuggir l'ore più noiose del giorno, e quivi addormentatisi tutti, su inavvertentemente da un servo aperta una finestra per la quale solevasi, sol per delizia, sprigionare un perpetuo vento artifizioso, generato da moti e cadute d'acque che quivi appresso scorrevano. Questo vento, come fresco e umido di soverchio, trovando i corpi loro alleggeriti di vestimenti, nel tempo di due ore che riposarono, introdusse pian piano in loro così mala qualità per le membra, che svegliandosi, chi con torpedine e rigori i per la vita, e chi con dolori intensissimi nella testa e con altri accidenti, tutti caddero in gravissime infermità: per le quali uno de' compagni in pochi giorni se ne morì; l'altro perdè l'udito, e non visse gran tempo; e il signor Galileo ne cavò la suddetta indisposisizione, della quale mai non potè liberarsi.

Non provò maggior sollievo nelle passioni dell'animo, nè miglior preservativo della sanità, che nel godere dell'aria aperta: e perciò, dal suo ritorno di Padova, abitò quasi sempre lontano dagli strepiti della città di Firenze, per le ville d'amici, o in alcune ville vicine di Bellosguardo o d'Arcetri, dove con tanto maggior soddisfazione ei dimorava, quanto che gli pareva che la città fosse in certo modo la prigione degl'ingegni speculativi, e che la libertà della campagna fosse il libro della natura, sempre aperto a chi, con gli occhi dell'intelletto, gustava di leggerlo e di studiarlo: dicendo che i caratteri e l'alfabeto con che era scritto, erano le proposizioni, le figure e le conclusioni geometriche; per lo cui solo mezzo potevasi penetrare alcuno degl'infiniti misteri dell'istessa natura. Era perciò provvisto di pochissimi libri; ma questi, de' migliori e di prima classe. Lo-

La torpedine è ciò che dicesi più spesso intormentimente: per rigore s'intende il brivido, quale si prova in certe febbri.

dava bensi in vedere quanto in filosofia e geometria era stato scritto di buono, per delucidare e svegliar la mente a simili e più alte speculazioni; ma ben diceva che le principali porte per introdursi nel ricchissimo erario della natural filosofia, erano le osservazioni e l'esperienze, che per mezzo delle chiavi dei sensi, da' più nobili e curiosi intelletti si potevano aprire.

Quantunque gli piacesse la quiete e la solitudine della villa, amò però sempre d'avere il commercio de' virtuosi ed amici, da' quali era giornalmente visitato, e con delizie e con regali sempre onorato. Con questi piacevagli trovarsi spesso a conviti: e con tutto fosse parchissimo e moderato, volentieri si rallegrava; e particolarmente premeva nell' esquisitezza e varietà de' vini d'ogni paese. E tale era il diletto ch'egli aveva nella delicatezza de' vini e dell' uve e del modo di custodire le viti, ch'egli stesso di propria mano le potava e legava negli orti delle sue ville, con osservazione, diligenza e industria più che ordinaria. E in ogni tempo si dilettò grandemente dell'agricoltura; chè gli serviva insieme di passatempo, e d'occasione di filosofare intorno al nutrirsi e al vegetar delle piante, sopra la virtù prolifica de' semi, e sopra l'altre ammirabili operazioni del divino artefice.

Ebbe assai più in odio l'avarizia che la prodigalità. Non risparmiò a spesa alcuna in far varie prove e osservazioni per conseguire notizie di nuove e ammirabili conseguenze. Spese liberalmente in sollevare i depressi, in ricevere e onorare i forastieri, in somministrare le comodità necessarie a' poveri eccellenti in qualche arte o professione, mantenendogli in casa propria, fin che gli provvedesse di trattenimento e d'impiego. E tra quei ch'egli accolse (tralasciando di nominar molti giovani flamminghi, tedeschi e d'altrove, professori di pittura e scultura o d'altro nobile esercizio, o esperti nelle matematiche e in ogni altro genere di scienza) farò solo particolar menzione di quello che su l'ultimo in tempo, e in qualità sorse il primo, e che già discepolo del P. D. Benedetto Castelli, omai fatto maestro, fu dal medesimo padre inviato e raccomandato al signor Galileo, affinche questi gustasse d'avere presso di se un geometra eminentissimo, e quegli (allora in disgrazia della fortuna) godesse della compagnia e protezione di un Galileo. Parlo del signor Evangelista Torricelli, giovane e d'integerrimi costumi e di dolcissima conversazione, accolto in casa, accarezzato c

<sup>1</sup> Preme in una cosa chi si dà cura acciocche riesca, o per conseguirla.

provvisionato dal signor Galileo, con iscambievol diletto di dottissime conferenze.<sup>1</sup>

Non fu il signor Galileo ambizioso degli onori del volgo ma di quella gloria che dal volgo differenziar lo poteva. La modestia gli fu sempre compagna; in lui mai non si conobbe vanagloria o iattanza. Nelle sue avversità fu costantissimo, e soffrì coraggiosamente le persecuzioni degli emuli. Movevasi facilmente all'ira, ma più facilmente si placava. Fu nelle conversazioni universalmente amabilissimo: poichè, discorrendo sul serio, era ricchissimo di sentenze e concetti gravi; e ne' discorsi piacevoli, l'arguzie e i sali non gli mancavano. L'eloquenza poi e l'espressiva e che egli ebbe nell'esplicare l'altrui dottrine e le proprie speculazioni, troppo si manifesta ne' suoi scritti e componimenti per impareggiabile e, per così dire, sopraumana. Fu dalla natura dotato d'esquisita memoria; e gustando in estremo la poesía, aveva a mente, tra gli altri autori latini, gran parte di Virgilio, Ovidio, Orazio e di Seneca; e tra i toscani, quasi tutto il Petrarca, tutte le rime del Berni, e poco meno che tutto il poema di Lodovico Ariosto; che fu sempre il suo autor favorito e celebrato sovra gli altri poeti, avendogli intorno fatte particolari osservazioni e paralleli col Tasso, sopra moltissimi luoghi... Parlava dell'Ariosto con varie sentenze di stima e d'ammirazione; e essendo ricercato del suo parere sopra i due poemi dell'Ariosto e del Tasso, sfuggiva prima le comparazioni come odiose, ma poi, necessitato a rispondere, diceva che gli pareva più bello il Tasso, ma che gli piaceva più l'Ariosto, soggiungendo che quegli diceva parole e questi cose. E quando altri gli celebrava la chiarezza ed evidenza nell'opere sue, rispondeva con modestia, che se tal parte in quelle si ritroyava, la riconosceva totalmente dalle replicate letture di quel poema: scorgendo in esso una prerogativa propria del buono; cioè che quante volte lo rileggeva, sempre maggiori vi scopriva le maraviglie e le perfezioni. »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Evangelista Torricelli, nato in Faenza l'anno 1608, fu profondo filosofo ed anche buono scrittore.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L' espressiva. La facoltà, il modo di esprimere o significare i propri pensieri.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tra gli scritti contro la Gerusalemme, ve n' ha uno anche del Galilei, composto negli anni della sua giovinezza.

# DAI DIALOGHI SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO.

Che anche i maestri di logica possono eragionare.

Simp. Di grazia, signor Salviati, parlate con più rispetto d'Aristotile. E a chi potrete voi persuader già mai che quello che è stato il primo, unico e ammirabile esplicator della forma sillogistica, della dimostrazione, degli elenchi, dei modi di conoscere i sofismi, i paralogismi, e in somma di tutta la logica, equivocasse poi sì gravemente in suppor per noto quello che è in quistione? Signori, bisogna prima intenderlo perfettamente, e poi provarsi a volerlo impugnare.

Salv. Signor Simplicio, noi siamo qui tra noi discorrendo familiarmente per investigar qualche verità; io non avrò mai per male che voi mi palesiate i miei errori, e quando io non avrò conseguita la mente d'Aristotile, riprendetemi pur liberamente, chè io ve ne avrò buon grado. Concedetemi intanto che io esponga le mie difficultà, e ch' io risponda ancora alcuna cosa alle vostre ultime parole, dicendovi, che la logica, come benissimo sapete, è l'organo col quale si filosofa: ma si come può esser, che un artefice sia eccellente in fabbricare organi, ma indôtto nel sapergli sonare; così può esser un gran logico, ma poco esperto nel sapersi servir della logica; siccome ci son molti che sanno per lo senno a mente tutta la poetica, e son poi infelici nel compor quattro versi solamente: altri posseggono tutti i precetti del Vinci, e non saprebber poi dipignere uno sgabello. Il sonar l'organo non s'impara da quelli che sanno far organi, ma da chi gli sa sonare; la poesia s' impara dalla continua lettura dei poeti; il dipignere s'apprende col continuo disegnare e dipignere; il dimostrare dalla lettura dei libri pieni di dimostrazioni, che sono i matematici soli, e non i logici.

# Che la terra, per essere mutabile e alterabile, non è manco perfetta.

Segr. lo non posso senza grande ammirazione, e dirò gran repugnanza al mio intelletto, sentir attribuire per gran nobiltà e perfezione ai corpi naturali e integranti dell'universo questo esser impassibile, immutabile, inalterabile ec., e all'incontro stimar grande imperfezione l'esser alterabile, generabile,

<sup>1</sup> Integranti. Componenti.

mutabile ec.: io per me reputo la terra nobilissima e ammirabile per le tante e si diverse alterazioni, mutazioni, generazioni ec., che in lei incessabilmente si fanno; e quando senza esser soggetta ad alcuna mutazione, ella fosse tutta una vasta solitudine d'arena, o una massa di diaspro, o che al tempo del diluvio, diacciandosi ' l'acque che la coprivano, fosse restata un globo immenso di cristallo, dove mai non nascesse, nè si alterasse, o si mutasse cosa veruna, io la stimerei un corpaccio inutile al mondo, pieno di ozio, e, per dirla in breve, superfluo, e come se non fusse in natura; e quella stessa differenza ci farei, che tra l'animal vivo e il morto: e il medesimo dico della Luna, di Giove e di tutti gli altri globi mondani. Ma quanto più m'interno in considerar la vanità dei discorsi popolari, tanto più gli trovo leggieri e stolti. E qual maggior sciocchezza si può immaginar di quella che chiama cose preziose le gemme, l'argento e l'oro, e vilissime la terra e il fango? E come non sovviene a questi tali, che quando fosse tanta scarsità della terra, quanta è delle gioie o dei metalli più pregiati, non sarebbe principe alcuno che volentieri non ispendesse una somma di diamanti e di rubini, e quattro carrate d'oro, per aver solamente tanta terra, quanta bastasse per piantare, in un pieciol vaso, un gelsomino, o seminarvi un arancino della Cina, per vederlo nascere, crescere, e produrre si belle frondi, fiori così odorosi e si gentil frutti? È dunque la penuria e l'abbondanza quella che mette in prezzo e avvilisce le cose appresso il volgo; il quale dirà poi quello esser un bellissimo diamante, perchè assimiglia l'acqua pura, e poi non lo cambierebbe con dieci botti d'acqua. Questi che esaltano tanto l'incorruttibilità, l'inalterabilità, ec., credo che si riducano a dir queste cose, per il desiderio grande di campare assai, e per il terrore che hanno della morte: e non considerano che quando gli uomini fossero immortali, a loro non toccava a venire al mondo. Questi meriterebbero d'incontrarsi in un capo di Medusa,2 che gli trasmutasse in istatue di diaspro o di diamante, per diventar più perfetti che non sono.

Salv. E forse anche una tal metamorfosi non sarebbe, se non con qualche lor vantaggio; chè meglio credo io che sia il non discorrere, che discorrere a rovescio.

Simp. E non è dubbio alcuno che la terra è molto più per-

<sup>1</sup> Diacciandosi. Agghiacciandosi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meduss. Il capo di questa Gorgone tramutava (secondo le favole) in

fetta, essendo come ella è alterabile, mutabile, ec., che se la sosse una massa di pietra; quando ben anco sosse un intiero diamante durissimo e impassibile.

## Esperienza intorno al moto dei proietti.

Riserratevi con qualche amico nella maggior stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d'aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti: siavi anco un gran vaso d'acqua, e dentrovi de' pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca, che sia posto a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente, come quelli animaletti volanti, con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza; i pesci si vedranno andar notando indifferentemente per tutti i versi, le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto; e voi gettando all'amico alcuna cosa, non più gagliardamente la dovrete gettare verso quella parte che verso questa, quando le lontananze sieno eguali; e saltando voi, come si dice, a piè giunti, eguali spazi passerete verso tutte le parti. Osservate che averete diligentemente tutte queste cose, benche niun dubbio i sia che mentre il vascello sta fermo non debbano succeder così, fate muover la nave con quanta si voglia velocità; che (pur che il moto sia uniforme, e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; nè da alcuni di quelli potrete comprender se la nave cammina, o pure sta ferma. Voi saltando passerete nel tavolato i medesimi spazi che prima; nè perchè la nave si muova velocissimamente, farete maggior salti verso la poppa che verso la prora, benchè nel tempo che voi state in aria, il tavolato sottopostovi scorra verso la parte contraria al vostro salto; e gettando alcuna cosa al compagno, non con più forza bisognerà tirarla per arrivarlo, se egli sarà verso la prora e voi verso poppa, che se voi foste situati per l'opposito: le gocciole cadranno, come prima, nel vaso inferiore, senza caderne pur una verso poppa, benche, mentre la gocciola è per aria, la nave scorra molti palmi; i pesci nella lor acqua non con più fatica noteranno verso la precedente, che verso la susseguente parte del vetro; ma con pari agevolezza verranno al cibo posto su qualsivoglia luogo dell' orlo del vaso; e finalmente le farfalle e le mosche continueranno i lor voli indifferentemente verso tutte le parti; nè mai accaderà che si riducano verso la

<sup>1</sup> Tavolato. Il pavimento della camera.

parete che riguarda la poppa, quasi che sosero stracche in tener dietro al veloce corso della nave, dalla quale per lungo tempo trattenendosi per aria, saranno state separate: e se abbruciando alcuna lagrima d'incenso, si sarà un poco di sumo, vedrassi ascender in alto, e a guisa di nugoletta trattenervisi, e indifferentemente muoversi non più verso questa che quella parte: e di tutta questa corrispondenza d'effetti ne è cagione l'esser il moto della nave comune a tutte le cose contenute in essa, e all'aria ancora: chè perciò dissi io, che si stésse sotto coverta; chè quando si stésse di sopra, e nell'aria aperta, e non seguace del corso della nave, differenze più e men notabili si vedrebbero in alcuni degli effetti nominati.

#### PROBLEMI.

I funamboli, tenendo un'asta lunga in mano, facilmente camminano e ballano sulla corda; e sens'essa con gran difficoltà, e appena ci possono camminare. Si domanda ora che aiuto gli' porga la detta asta.

La risoluzione del presente problema dipende da tre verissime proposizioni. La prima è tale: Io ho un pezzo di trave, e lo drizzo a perpendicolo sopra terra; drizzato che io l'ho, vedo che non vuol stare altrimenti in piedi, ma che comincia a inclinare per cadersene disteso in terra; allora se io che lo vedo cadere, lo soccorro subito, con ogni picciola forza e lo terrò e lo tornerò a drizzare, che non vada giù; cosa che non così facilmente sarei, se lo soccorressi quando ei sosse vicino a distendersi in terra. Da questa prima proposizione se ne cava la seconda, che e questa: Uno per passare un fosso è necessitato di camminare sopra un ponte strettissimo, qual sarebbe un tronco di un albero, o un pezzo di tavola larga un quarto di braccio: ora se costui averà qualche ritegno o appoggio, benchè minimo, sul quale si possa reggere quando si sente barcollare, facilmente passerà il fosso, perchè (come abbiamo detto nell'esempio della trave) basta ogni piccola forza e resistenza per tener in piede una cosa che accenni 2 di voler cascare. La terza proporzione è, rhe con maggior prestezza e velocità si vibra e si scuote un pezzo di legno corto colla mano che non si fa un'asta molto lunga. — Ora il funambolo, a guisa di quello che ha da passare il sosso pel ponte stretto, ha da camminare sopra una corda,

<sup>1</sup> Gli. A loro.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Accenni. Mostri, dia qualche indizio di ec.

sicchè se non avesse qualche appoggio, quando ei si sente vacillare, cascherebbe facilissimamente in terra; ma egli ha l'appoggio, e questo glie lo porge l'asta lunga che porta in mano; perchè quando ei si sente piegare e andar giù da una banda, egli si appoggia e si aggrava dalla medesima sull'asta, la quale per esser molto lunga con gran lentezza si muove alla forza che gli vien fatta: sicchè non così tosto ella comincia a muoversi, che il funambolo, al quale basta ogni minimo appoggio per riaversi, si è già riavuto e raddrizzato.

Si domanda la cagione onde avvenga che il nuotare arrechi grandissimo affanno ai nuotatori, nonostante che e' sieno leggerissimi nell'acqua, onde con ogni picciola forza facilmente per essa si muovono.

Si risponde che non è la forza che si fa per nuotare quella che arreca l'affanno grande a chi nuota, ma l'avere a tirar sott'acqua buona quantità d'aria, mediante la necessità del respirare; il che si dichiara così. Io ho un pallone, e lo voglio col mio flato gonflare; piglio un cannellino di canna, lo metto nell'animella, e comincio per quello a soffiar nel pallone; certo, se detto pallone non sarà circondato da altro che dall' aria, assai facilmente mi riuscirà il gonfiarlo; ma se piglierò poi il medesimo pallone sgonfio, e lo metterò in un vaso grande pieno di acqua, e vorrò poi gonfiarlo tenendolo in essa sommerso, chiara cosa è che durerò una gran satica, perchè mi converrà alzare tant'acqua col flato, quanta è l'aria ch'io caccio nel pallone. Ora colui che nuota non attrae col respirare l'aria nel petto, stando circondato da aria, dove prima con poca fatica il nostro petto si gonfiava; ma deve respirare e tirar l'aria sott'acqua, della quale tanta mole ne viene ad alzare ogni volta ch' ei respira, quanta è l'aria che respirando ei manda nel petto, i muscoli del quale non essendo usi a un esercizio tanto laborioso, grandemente s'affaticano; e di qui procede l'affanno grande del nuotatore. A questo si può aggiungere ancora che, essendo per avventura i medesimi muscoli quelli che aiutano a muover le braccia nel nuotare, si viene loro a raddoppiar la fatica, onde e per questa e per quella dell'avere a tirar l'aria sott'acqua, si cagiona a chi nuota l'affanno che abbiamo detto.

#### DAL SAGGIATORE.

Che la natura produce i suoi effetti con grande varietà di maniere, le quali noi molte volte non sappiamo determinare.

Nacque già in un luogo assai solitario un uomo dotato da natura di un ingegno perspicacissimo, e d'una curiosità straornaria; e per suo trastullo allevandosi diversi uccelli, gustava molto del lor canto, e con grandissima meraviglia andava osservando con che bell'artifizio colla stessa aria colla quale respiravano, ad arbitrio loro formavano canti diversi, e tutti soavissimi. Accadde, che una notte vicino a casa sua sentì un delicato suono, ne potendosi immaginar che fusse altro che qualche uccelletto, si mosse per prenderlo; e, venuto nella strada, trovò un pastorello, che soffiando in certo legno forato, e movendo le dita sopra il legno, ora serrando ed ora aprendo certi fori che vi erano, ne traeva quelle diverse voci simili a quelle d'un uccello, ma con maniera diversissima. Stupcfatto e mosso dalla sua natural curiosità, donò al pastore un vitello, per aver quello zusolo; e ritiratosi in sè stesso, e conoscendo che se non si abbatteva a passar colui, egli non avrebbe mai imparato che ci erano in natura due modi da formar voci e canti soavi, volle allontanarsi da casa, stimando di poter incontrare qualche altra avventura. Ed occorse il giorno seguente, che passando presso a un piccolo tugurio, sentì risonarvi dentro una simil voce; e per certificarsi se era un zufolo o pure un merlo, entrò dentro e trovò un fanciullo che andava con un archetto ch' ei teneva nella man destra segando alcuni nervi tesi sopra certo legno concavo, e con la sinistra sosteneva lo strumento, e vi andava sopra movendo le dita, e senz'altro fiato ne traeva voci diverse e molto soavi. Or qual fusse il suo stupore, giúdichilo chi participa dell'ingegno e della curiosità che aveva colui; il quale vedendosi sopragiunto da due nuovi modi di formar la voce ed il canto, tanto inopinati, cominciò a creder ch'altri ancora ve ne potessero essere in natura. Ma qual fu la sua meraviglia, quando entrando in certo tempio si mise a guardar dietro alla porta per veder chi aveva sonato, e s'accorse che 'l suono era uscito dagli arpioni e dalle bandelle i nell'aprir la porta? Un'altra volta spinto dalla curiosità entrò in un'osteria, e credendo d'aver a

Arpione è quel serro sul quale girano le imposte. Bandella lama di serro inchiodata nell' imposta che finisce in un occhio o anello nel quale s'infila e gira P ago dell'arpione.

vedere uno che coll'archetto toccasse leggermente le corde di un violino, vide uno che fregando il polpastrello di un dito sopra l' orlo di un bicchiero ne cavava soavissimo suono. Ma quando poi gli venne osservato che le vespe, le zanzare e i mosconi, non (come i suoi primi uccelli) col respirare formavano voci interrotte, ma col velocissimo batter dell'ali rendevano un suono perpetuo, quanto crebbe in esso lo stupore, tanto si scemò l'opinione ch'egli aveva circa il sapere come si generi suono. Nè tutte l'esperienze già vedute sarebbono state bastanti a fargli comprendere o credere, che i grilli, giacchè non volavano, potessero, non col flato ma collo scuoter l'ali, cacciar sibili così dolci e sonori. Ma quando ei si credeva non poter esser quasi possibile che vi fussero altre maniere di formar voci dopo l'avere oltre ai modi narrati osservato ancora tanti organi, trombe, pifferi, strumenti da corde, di tante e tante sorte, e sino a quella linguetta di ferro che, sospesa fra i denti, si serve con modo strano della cavità della bocca per corpo della risonanza,1 e del fiato per veicolo del suono, quando, dico, ei credeva di aver veduto il tutto, trovossi più che mai rinvolto nell'ignoranza e nello stupore nel capitargli in mano una cicala, e che nè per serrarle la bocca nè per fermarle l'ali, poteva nè pur diminuire il suo altissimo stridore, nè le vedeva muovere squame, nè altra parte, e che finalmente alzandole il casso del petto, e vedendovi sotto alcune cartilagini dure ma sottili, e credendo che lo strepito derivasse dallo scuoter di quelle, si ridusse a romperle per farla chetare, e tutto fu in vano, sinchè spingendo l'ago più a dentro, non le tolse, trafiggendola, colla voce la vita; sicchè nè anco potè accertarsi se il canto derivava da quelle; onde si ridusse a tanta diffidenza del suo sapere, che domandato come si generavano i suoni, generosamente rispondeva di sapere alcuni modi, ma che teneva per fermo potervene essere cento altri incogniti ed inopinabili. - Io potrei con altri molti esempi spiegar la ricchezza della Natura nel produr suoi effetti con maniere inescogitabili da noi, quando il senso e l'esperienza non lo ci mostrasse, la quale anco talvolta non basta a supplire alla nostra incapacità; onde se io non saprò precisamente determinar la maniera della produzion della Cometa, non mi dovrà esser negata la scusa, e tanto più quant'io non mi son mai arrogato di poter ciò fare, conoscendo poter essere che ella si faccia in alcun modo lontano da ogni no-

<sup>1</sup> Corpo della risonanza è, per esempio, la cavità del violino o quella del cembalo. — Veicolo è tutto ciò che serve a trasportar qualche cosa.

stra immaginazione; e la difficoltà nell'intendere come si formi il canto della cicala, mentr'ella ci canta in mano, scusa di soverchio il non sapere come in tanta lontananza si generi la Cometa.

#### DALLE LETTERE.

## Al padre Vincenso Renieri.

Voi ben sapete, stimatissimo padre Vincenzo, che la mia vita non è stata finora che un soggetto d'accidenti e di casi che la sola pazienza d'un filosofo può riguardare con indifferenza, come effetti necessari delle tante strane rivoluzioni a cui è sottomesso il globo che abitiamo. I nostri simili, per quanto zi affatichiamo di giovarli, a diritto e a rovescio procurano di renderci la pariglia coll'ingratitudine, co'furti, colle accuse; e tutto ciò si trova nel corso della mia vita. Ciò vi basti, senza più interpellarmi circa le notizie di una causa e di un reato che io neppur so di avere. Voi mi domandate conto nell'ultima vostra dei 17 di giugno di quest' anno di ciò che in Roma mi è accaduto, e di qual tenore fosse verso di me il padre commissario Ippolito Maria Lancio e monsignor Alessandro Vitrici assessore. Questi sono i nomi de' miei giudici che ho presenti ancora alla memoria, sebbene ora mi vien detto che tanto l'uno zome l'altro sieno mutati, e sia fatto assessore monsignor Pietro Paolo Febei, e commissario il padre Vincenzo Macolani. Mi interessa un Tribunale, in cui, per esser ragionevole, sono stato riputato poco meno che eretico. Chi sa, che non mi riducano gli uomini dalla professione di filosofo a quella di storico dell'Inquisizione! Me ne san tante a fine ch' io diventi l'ignorante e lo sciocco d'Italia, che farà d'uopo alla per fine d'esserlo. Caro padre Vincenzo, io non sono alieno di porre in carta i miei sentimenti su di ciò che mi dimandate, purchè si prendano le precauzioni per farvi giungere questa lettera che già si preser da me allor quando mi convenne rispondere al signor Lottario Sarsi Sigensano, sotto il qual nome era nascoso il padre Orazio Grassi Gesuita, autore della Libra Astronomica e Filosofica, il qual ebbe l'abilità di punger me unitamente con il signor Mario Guiducci nostro comune amico. Mal non bastarono le lettere; bisognò dar fuori il Saggiatore, e porlo sotto l'ombra delle Api 2 di Urbano VIII, acciò pensasser esse col loro acu-

<sup>1</sup> Seusa di soverchio. È scusa più che bastevole del non sapere ec.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le Api erano nello stemma della Casa Barberini a cui Urbano VIII apparteneva.

leo a pungerlo e difendermi. A voi però basterà questa lettera; chè non mi sento portato a fare un libro sul mio processo e sull'Inquisizione, non essendo nato per fare il teologo, e molto meno l'autor criminalista.

Io aveva fin da giovane studiato e meditato per pubblicare un Dialogo dei due sistemi tolemaico e copernicano; per soggetto del quale, fin da principio che andai Lettore a Padova, aveva di continuo osservato e filosofato, indottovi principalmente da una idea che mi sovvenne, di salvare 1 co' supposti moti della terra il flusso e riflusso del mare. Alcuna cosa su questo proposito mi usci di bocca, allorchè si degnò di sentirmi a Padova il principe Gustavo di Svezia, che da giovane facendo l'incognito per l'Italia, si fermò quivi colla sua comitiva per molti mesi, ed ebbi la sorte di contrarvi servitù mediante le nuove mie speculazioni e curiosi problemi, che venivan giornalmente promossi, e da me risoluti; e volle ancora, ch'io gl'insegnassi la lingua toscana. Ma ciò che rese pubblici in Roma i miei sentimenti circa il moto della terra, fu un assai lungo discorso diretto all'eccellentissimo signor cardinale Orsini; e fui allora accusato di scandaloso e temerario scrittore. Dopo la pubblicazione de' miei Dialoghi fui chiamato a Roma dalla Congregazione del Sant' Uffizio: dove giunto a' 10 di febbraio 1633 fui sottomesso alla somma clemenza di quel tribunale e del sovrano pontefice Urbano VIII, il quale non per tanto mi credeva degno della sua stima, benche non sapessi far l'epigramma ed il sonettino amoroso. Fui arrestato nel delizioso palazzo della Trinità de' Monti presso l'ambasciator di Toscana. Il giorno dopo venne a trovarmi il Padre Commissario Lancio; e condottomi seco in carrozza mi fece per la strada varie interrogazioni, e mostrò dello zelo, acciò riparassi lo scandalo che io aveva dato a tutta l'Italia, col sostenere l'opinione del moto della terra; e per quante solide ragioni e matematiche gli adducessi, egli altro non mi rispondeva che: Terra autem in ælernum slabil, quia terra autem in aternum stat, come dice la Scrittura. Con questo dialogo giungemmo al palazzo del Sant' Uffizio: questo è situato a ponente della magnifica chiesa di San Pietro. Fui subito presentato dal Commissario a monsignor Vitrici Assessore, e seco lui trovai due religiosi Domenicani. Essi m'intimarono civilmente di produrre le mie ragioni in piena Congregazione, e che si sarebbe dato luogo alle mie discolpe in caso che fossi stato stimato reo. Il giovedi dopo fui presentato alla Congregazione; ed

<sup>1</sup> Salvare qui vale quanto Spiegare.

ivi accintomi alle prove, per mia disgrazia, non furono intese: e per quanto mi affaticassi, non ebbi mai l'abilità di capacitare. Si veniva con digressioni di zelo a convincermi dello scandalo; e il passo della Scrittura era sempre allegato per l'Achille 1 del mio delitto. Sovvenutomi a tempo di una ragione scritturale, io l'allegai, ma con poco successo. Io diceva, che nella Bibbia mi pareva trovarsi delle espressioni che si conformavan con ciò ch'anticamente si credeva circa le scienze astronomiche, e che di questa natura poteva essere il passo che contro me si allegava; poiche, io soggiungeva, in Giobbe al capo XXXVII, v. 18, è detto, che i cieli sono solidi e puliti come uno specchio di rame o di bronzo. Elia è quegli che ciò dice. Qui si vede dunque che parla secondo il sistema di Tolomeo, dimostrato assurdo dalla moderna filosofia, e da ciò che ha di più solido la retta ragione. Se si fa dunque tanto caso della fermata del sole fatta da Giosuè, per dimostrare che il sole si muove, dovrà pur considerarsi questo passo, ove è detto che il cielo è composto di tanti cieli a guisa di specchi. La conseguenza mi pareva giusta: non ostante su sempre trascurata, e non ebbi per risposta che un'alzata di spalle; solito rifugio di chi è persuaso per pregiudizio e per anticipata opinione. Finalmente fui obbligato di ritrattare come vero cattolico questa mia opinione, e in pena mi su proibito il Dialogo. E dopo cinque mesi, licenziato di Roma (in tempo che la città di Firenze era infetta di peste), mi fu destinato per carcere con generosa pietà l'abitazione del mio più caro amico che avessi in Sieua, monsignor arcivescovo Piccolomini, della cui gentilissima conversazione io godetti con tanta quiete e soddisfazione dell'animo mio, che quivi ripigliai i miei studi, trovai e dimostrai gran parte delle conclusioni •meccaniche sopra la resistenza de' solidi, con altre speculazioni; e dopo cinque mesi incirca, cessata la pestilenza della mia patria, verso il principio di dicembre di quest' anno 1633, da Sua Santità mi è stata permutata la strettezza di quella casa nella libertà della campagna da me tanto gradita; onde me ne tornai alla Villa di Bellosguardo, e dopo in Arcetri, dove tuttora mi ritrovo a respirare quest' aria salubre vicino alla mia cara patria Firenze. State sano.

Arcetri, nel dicembre del 1633.

<sup>2</sup> Uioè : Locuzioni accomodate alla maniera volgare d'intendere le cose astronomiche.

<sup>1</sup> Per l'Achille ec.; cioè: Come la ragione che più fortemente comprovava il mio delitto. Metafora perdonabile al secolo del Galilei.

#### Parte di una lettera a Marco Velseri.

Quello che V. S. mi scrive essergli intervenuto nel leggere il mio Trattato delle cose che stanno su l'acque, cioè che quelli che da principio gli parvero paradossi, in ultimo gli riuscirono conclusioni vere e manifestamente dimostrate, sappia che è accaduto qua a molti, reputati per altri lor giudizi persone di gusto perfetto e saldo discorso: 1 restano solamente in contraddizione alcuni severi difensori di ogni minuzia peripatetica, li quali, per quel che io posso comprendere, educati e nutriti sin dalla prima infanzia dei loro studi in questa opinione, che il filosofare non sia, nè possa esser altro che un far gran pratica sopra i testi di Aristotile, sicchè prontamente ed in gran numero si possano da diversi luoghi raccorre ed accozzare per le prove2 di qualunque proposto problema, non vogliono mai sollevare gli occhi da quelle carte; quasi che questo gran libro del mondo non fosse scritto dalla natura per esser letto da altri che da Aristotile, e che gli occhi suoi avessero a vedere per tutta la sua posterità. Questi che si sottopongono a così strette leggi, mi fanno sovvenire di certi obblighi, ai quali talvolta per ischerzo si astringono i capricciosi pittori, di voler rappresentare un volto umano o altra figura, coll'accozzamento ora dei soli strumenti di agricoltura, ora de' frutti solamente o dei fiori di questa o di quella stagione; le quali bizzarrie, sin che vengono proposte per ischerzo, son belle e piacevoli, e mostrano maggior perspicacità in questo artefice che in quello, secondo che egli averà saputo più acconciamente elegger ed applicar questa cosa o quella alla parte imitata; ma se alcuno, per aver forse consumati tutti i suoi studi in simil foggia di dipignere, volesse poi universalmente concludere, ogni altra maniera d'imitare esser imperfetta e biasimevole, certo che il Cigoli e gli altri pittori illustri si riderebbono di lui. — Di questi che mi son contrari di opinione, alcuni hanno scritto, ed altri stanno scrivendo; in pubblico non si è veduto sinora altro che due scritture, una di Accademico Incognito, e l'altra di un Lettor di lingua greca nello Studio di Pisa, ed amendue le invio colla presente a V. S. Gli amici miei son di parere, ed io da loro non discordo, che non comparendo opposizioni più salde, non sia bisogno di risponder altro; e stimano, che per quietar questi che restano ancora inquieti, ogni altra fatica sarebbe vana, non men

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saldo discorso. Buono, sicuro raziocinio.

<sup>2</sup> Per le prove. Per valersene a provare qualunque ec.

che superflua per i già persuasi: ed io debbo stimare le mie conclusioni vere, e le ragioni valide, poichè senza perder l'assenso di alcuno di quei che sin da principio sentivano meco, ho guadagnato quel di molti, che erano di contrario parere; però staremo attendendo il resto, e poi si risolverà quello che parerà più a proposito.

## ALESSANDRO TASSONI.

Addì 28 settembre 1565 nacque in Modena di famiglia nobile e antica. Perdette i genitori, mentre era ancora bambino; e il patrimonio non ricco gli fu notabilmente diminuito da molte liti e dalla poca diligenza o lealtà di coloro ai quali venne commesso.

Studiò prima in patria, poi in Bologna e in Ferrara con molto amore, e con profitto pari all'ingegno

che avea sortito dalla natura forte e fervente.

Sul finire del 1596 o sul principio del 1597 andò a Roma dove a que' tempi, meglio forse che in ogni altra città d' Italia, potevano vantaggiarsi gl'ingegni. Quivi si pose al servizio del cardinale Ascanio Colonna, col quale andò l'anno 1600 in Ispagna. Due anni dopo venne in Italia per ottenere da Clemente VIII che quel cardinale potesse accettare la carica di vicerè d'Aragona; poi fu di nuovo mandato a Roma nel 1603 per sopraintendere agli affari del suo padrone, che per tale officio

gli assegnò la provvisione annua di 600 scudi.

Navigando la seconda volta da Roma alla Spagna, scrisse un commento sul Canzoniere del Petrarca, ricorretto poi con maggiore comodità e diligenza, e pubblicato nel 1609 col titolo di Considerazioni sopra le rime del Petrarca. E quando ebbe fermata sua stanza in Roma (dove fu ascritto alle Accademie de' Lincei e degli Umoristi, e di quest' ultima fu anche principe) si diede a studi più ampi e più gravi, e scrisse un' opera intitolata Pensieri diversi, dove in dieci libri propone un numero prodigioso di Quesiti spettanti a tutta la filosofia naturale e civile, alla politica, alla letteratura, e li scioglie con molta erudizione, con vivacità di concetti e di stile non di rado piacevolissima, e sopra tutto con indipendenza di opinioni veramente singolare a quei tempi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Quest' opera vide la luce prima nel 1608 sotto il titolo di Varietà di pensieri; poi nel 1610 più ampliata, sotto quello di Pensieri diversi.

S'ignora fino a quale anno il Tassoni restasse al servizio del cardinale Colonna; e credono alcuni che ne fosse già sciolto sul finire del 1605. Egli è poi fuor d'ogni dubbio che quel Cardinale morì nel 1608, e che il nostro Autore a cui (dice il Tiraboschi) le anguste sue fortune facean bramare il servigio di qualche principe, nel 1613 cominciò a introdursi nel servigio del duca di Savoia Carlo Emanuele. Come avverso alla dominazione spagnuola il Tassoni ebbe per qualche tempo il favore di quel duca, dal quale gli furono assegnate pensioni che i ministri per altro tennero sempre in gran parte sospese; ma quando la Corte del Piemonte pacificossi colla Spagna, ciò che prima gli aveva giovato gli nocque: perdette le pensioni, fu negletto e perseguitato. Accusavanlo di avere scritte alcune Filippiche contro gli Spagnuoli, e un libretto intitolato le Esequie della monarchia di Spagna; e sebbene egli protestasse che que' libri non erano suoi, anzi apertamente li attribuisse ad altri, nondimeno si volle incolparne pur lui, e dovette soggiacere fin anche ad un esiglio (per altro ridicolo) di dieci giorni da Roma.¹ Di questo suol darsi colpa al cardinale Maurizio (figliuolo del duca), dei quale fu segretario senza poter mai guadagnarne la fiducia nè l'affezione.

Checchè ne sia di queste accuse, nel 1623 il Tassoni cessò di essere tra i servidori del cardinale di Savoia, e visse per tre anni a sè solo; nei quali anni si crede che terminasse un compendio del Sigonio in quattro volumi che non fu mai pubblicato. Nel 1626 il cardinale Lodovisio nipote di Gregorio XV lo chiamò presso di sè, collo stipendio di 400 scudi romani. Nel 1632, dopo la morte di quel cardinale, si trasferì in Modena alla Corte del duca Francesco I, dov' ebbe titolo e pensione onorevole, e dove stette fino alla morte che il colse nel giorno 25 aprile 1635.

Fu il Tassoni dotato di molto ingegno, di fantasia vivace e bizzarra, d'indole allegra e scherzevole, tanto che sparse di molte facezie fin anco il proprio testamento. Accrebbe coi lunghi studi, coi viaggi, conversando con persone erudite queste naturali sue doti; fu avverso ai pregiudizi de' letterati, ed amante delle novità. Però scrisse le Considerazioni sopra le Rime del

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Muratori e il Tiraboschi portano opinione che due tra le dette Filippiche, siano veramente del Tassoni.

Petrarca, cercando di levar le superstizioni e gli abusi che partoriscono mali effetti, e confonder le sette de' Rabini e de' Badanai indurati nella perfidia delle anticaglie loro, e di quegli in particolare che stimano, che senza la falsa riga del Petrarca non si possa scrivere diritto. Poi dalla poesia passando a materia di maggiore importanza, impugnò ne' Pensieri diversi l'autorità d'Aristotele, e combattè contro coloro che giuravano superstiziosamente nelle parole di quel filosofo o de'suoi interpreti. E sentendo che alcuni se ne scandalizzavano, egli facetamente scriveva a Cammillo Baldi, Lettor principale nell' Università di Bologna: Voi altri avete ragione; chè se non vi serviste di questa superstizione ad offuscar gl'intelletti della gioventù, si tornerebbe a filosofare con l'antica libertà, e voi correreste pericolo di perdere i salari che vi dà il pubblico, perchè con sofisticherie difendiate la dottrina di Aristotele e tutte le sue chimere..... Ma io voglio dir delle novità; chè questo è il mio scopo; e addimando parere agli amici, non perchè mi avvertiscano di quello che ho detto contra Aristotele, ma perchè mi ammendino se ho detto delle scioccherie. Voi altri, che siete stipendiati da Aristotele, siete obbligati a difendere la sua dottrina a diritto ed a torto; ma io non istò con lui. Nello stesso libro poi de' Pensieri diversi trascorse fino a mettere in dubbio l'utilità delle Lettere; con intenzione per altro non di biasimar la natura della cosa, ma l'abuso in che ella s'è abbandonata, e come nomo il quale sapeva che le Lettere nelle volontà ben inclinate aggiungono agli uomini perfezione: ma negava per altro ch' esse facciano la buona intenzione, aggiungendo altresì, che agli animi mal disposti accrescono malizia.

Per tutte queste cagioni si levò contro il Tassoni da tutte le parti una romorosa battaglia: nè egli se ne stette tacendo, o volle almeno esser moderato nel rispondere alle censure pubblicate contro di lui: ma specialmente in uno scritto che intitolò Tenda rossa (alludendo a un'usanza di Tamerlano che in tempo di guerra spiegava una tenda rossa a spavento dei nemici) passò ogni termine dell'urbanità letteraria, sicchè per quelle controversie v'ebbero perfino imprigionamenti e processi. Il nostro secolo, che non si armerebbe al certo nè per Aristotele nè pel Petrarca, disapprova quelle accanite contese, ma annovera il Tassoni tra i primi che diedero l'esempio di una vera critica letteraria, e

si proposero di liberare gl'ingegni da ogni maniera di servitu. Finchè i poeti dovevano essere imitatori, e imitatori del solo Petrarca; finchè i filosofi doveano seguitar ciecamente l'autorità di Aristotele e de'suoi interpreti, quali progressi potevano mai sperarsi dagli studi? E quando gl'ingegni erano per tal modo inceppati, poca dignità potevano avere le Lettere. Però non sarà stato solo il Tassoni che dubitasse della loro importanza e utilità. Nondimeno è da dolersi che non si ristrinse a considerare e riprovare le Lettere quali erano a'suoi tempi, ma volle screditarle in sè stesse. E quando egli dice: Se tutti gli altri le lodano (le Lettere), io amo più questa singolarità di biasimare una cosa non biasimata da altri, che il concorrere con la comune in lodar quello che alcuno non biasima; questo capriccio di farsi singolare diminuisce grandemente l'autorità delle sue parole. Ora poi tutti sanno in che veramente consista la dignità e l'importanza delle Lettere; e se l'opera del Tassoni è, quasi potremmo dire, dimenticata, non è da incolparne quello ch' ei disse contro la Filosofia aristotelica o contro le Lettere, ma dobbiamo lodarne i progressi dello spirito umano che fecero inutili quelle sue obbiezioni. Di alcuni capitoli di quell'opera potrebbe forse comporsi anche ai di nostri un volumetto utile e dilettevole; di che diede un bell'esempio Bartolommeo Gamba ristampando tutto il decimo libro Degl'ingegni antichi e moderni.

E rispetto alle Considerazioni sulle Rime del Petrarca, sebbene riprovino e mettano in deriso qua e là alcune vere bellezze di quel poeta, nondimeno tra i molti commenti che abbiamo de'nostri classici, pochi altri al pari di questo possono aiutare i giovani a divenire col tempo critici giudiziosi ed indipendenti dall'altrui opinione.

Ma l'opera sulla quale si fonda la riputazione letteraria del Tassoni ai di nostri è il poema della Secchia rapita; e però egli non s'ingannava, allorchè mandandone in dono l'originale ai Conservatori di Modena, scriveva: l'avere dopo tanti secoli inventata una nuova spezie di poesia approbata dal mondo, non sarà forse ne'tempi a venire cosa da disprezzare. Dice in

<sup>1</sup> Questa lode di avere inventata una nuova spezie di poesia (cioè di poema eroicomico) su contesa al Tassoni dal Bracciolini autore del poema Lo scherno degli Dei. Forse scrissero tutti e due senza che l'uno sapesse dell'altro: entrambi poi erano stati preceduti da alcuni che avevano dato già qualche passo verso questa maniera di poetare.

qualche luogo d'aver composto questo poema nel 1611 dall'aprile all'ottobre, cioè quando aveva quarantasei anni. Nondimeno in qualche altro luogo afferma d'averlo scritto nella sua gioventù. Circa il soggetto, invertendo i tempi, suppone che la guerra tra Bologna e Modena, nella quale Enzo figliuolo di Federico II combattè per Modena e rimase prigioniero, sia nata per la Secchia rapita dai Modenesi in Bologna: mentre nel vero la prigionia di Enzo accadde nell'anno 1249 alla battaglia della Fossalta, e il ratto della Secchia si fa accaduto nel 1325 dopo la rotta toccata dai Bolognesi a Zappolino. La tradizione racconta che alcuni Modenesi inseguendo i vinti che fuggivano sbaragliati, entrarono con loro in Bologna, tolsero da un pozzo pubblico una secchia di legno, e la portarono come trofeo a Modena; dove fu appesa alla volta dell'archivio della cattedrale a testimonianza perpetua del fatto. Ma questo fatto per altro è posto in dubbio da molti: nè gioverebbe tentar di chiarirlo. Ben sono storici molti personaggi rappresentati dall' Autore sotto finti nomi, e storiche anche molte avventure alle quali allude in più luoghi del suo poema: ma sebbene queste allusioni abbian potuto contribuire ad accrescere di que' tempi l'interesse del poema, ebbe gran torto il Voltaire sentenziando che a queste sole doveva ascriversi la sua fortuna.

### DALLA SECCHIA RAPITA.

Ai tempi di Federico II i Modenesi entrarono a forza in Bologna; e, giunti ad un pozzo stanchi e assetati, trovatavi una secchia, la calarono per attinger acqua (Canto I, st. 44):

Quand' ecco a un tempo, da diverse strade,
Fur loro intorno più di cento spade.

Scarabocchio figliuol di Pandragone,
Petronio Orso, e Ruffin dalla Ragazza,
E Vianese Albergati, e Andrea Griffone
Venian gridando innanzi: Ammazza, ammazza. —
Ma i Potteschi già pronti in sull'arcione,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I Potteschi. I Modenesi. Perchè poi così si chiamassero lo dice il Passoni stesso ne' seguenti versi:

<sup>«</sup>Scriveano i Modanesi abbreviato Poltà per Potestà su le tabelle, Onde per scherno i Bolognesi allotta L'avean tra lor cognominato il Potta. »

D'elmo e di scudo armati e di corazza, Strinser le spade, e rivoltar le facce All'impeto nemico e alle minacce:

E Spinamonte che la secchia presa
Per bere avea, spargendo l'acqua in terra,
E tagliando la fune ond'era appesa,
Se ne servi contra i nemici in guerra.
Colla sinistra man la tien sospesa
Per riparo, e coll'altra il brando afferra.
L'aiutano i compagni, e fangli sponda
Contra il furor che d'ogni parte inonda.

Lotto Aldrovandi e Campanon Ringhiera
Gridavano ambidue: Canaglia matta,
Lasciate quella secchia ove prim'era;
O la bestialità vi sarà tratta. —
Fatevi innanzi voi (disse il Foschiera);
Notate i la consegna che v'è fatta. —
E 'n questo dire, un manrovescio lascia,
E taglia a Campanone una ganascia.

All' ultimo i Modenesi portarono via la secchia; la quale, poichè furono ritornati nella loro città,

Nella torre maggior fu riserrata, Dove si trova ancor vecchia e tarlata.

I Bolognesi non volendo patire che restasse ai nemici quel testimonio della loro sconfitta, nè potendo ottenerne la restituzione sotto oneste condizioni, spedirono un messo, il quale affisse al tronco di un antico pioppo il seguente bando:

Quel di Modana sfida a guerra e morte Se non gli torna in termine d'un mese La secchia che rubò sulle sue porte.

La città di Modena, sebbene vedesse il pericolo (Canto II, st. 26):

Non ristorò le ruïnate mura,

<sup>1</sup> Notate ec. Ironicamente: Vedete come noi vi consegniamo la secchia, se ci fanno paura le vostre minacce.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manrovescio o Rovescione non è sempre un colpo dato col rovescio della mano, ma anche (come qui) un colpo dato con qualsivoglia altra cosa volgendo il braccio addietro. — La frase lascia un manrovescio corrisponde all'altra più comune lasciar andare un pugno, e simili.

Non cavò delle fosse il morto letto; 1 Nè di ceder mostrò sembianza alcuna Alla forza nimica o alla fortuna: Ma scrisse a Federico in Alemagna Quant' era occorso; e di suo aiuto il chiese. La milizia del pian, della montagna A preparar segretamente attese; Fe lega per un anno alla campagna Col popol parmigian, col cremonese; Scrisse nella città fanti e cavalli: Indi tutta si diede a feste e balli.8 La Fama intanto al ciel battendo l'ali. Cogli avvisi d'Italia arrivò in corte, Ed al re Giove se sapere i mali Che d'una secchia era per trar la sorte. Giove che molto amico era ai mortali, E d'ogni danno lor si dolea forte, Fe sonar le campane del suo impero, E a consiglio chiamar gli Dei d'Omero. Da le stalle del ciel subito fuori I cocchi uscir sovra rotanti stelle. E i muli da lettiga e i corridori Con ricche briglie e ricamate selle. Più di cento livree di servidori Si videro apparir pompose e belle,

Seguivano i padroni a concistoro.

Ma innanzi a tutti il principe di Delo 
Sopra d' una carrozza da campagna
Venía correndo e calpestando il cielo
Con sei ginnetti a scorza di castagna.

Che con leggiadra mostra e con decoro

i il morto letto. La terra, e quant'altro può col tempo alzare il letto delle fosse abbandonate.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A Federico. La storia dice che scrissero ad Enzo figliuolo di Federico. Enzo rimase poi prigioniero e morì prigioniero; ma non in questa guerra, come già si è detto.

<sup>\*</sup> Indi tutta ec. Per ingannare (dicono gli storici) gli avversari, col far loro credere che non fossero punto apparecchiati alla difesa.

<sup>\*</sup> Fe sonar ec. Trasportando nell'impero di Giove l'uso delle campane, l'Autore dà a conoscere di voler usare la Mitologia come materia di
seherzo e come fonte di ridicolo. Ciò poi si sa ancor più manisesto nella
descrizione delle salse divinità concorrenti al congresso; ma l'Autore discende
qualche volta dal ridicolo all'abbietto.

<sup>&</sup>quot; Il Principe ec. Apollo. — Ginnetto o Giannetto è un cavallo di Spagna assai veloce.

Rosso il manto, e 'l cappel di terziopelo,' E al collo avea il toson del re di Spagna; E ventiquattro vaghe donzellette Correndo gli tenean dietro in scarpette. Pallade sdegnosetta e fiera in volto Venía su una chinea a di Bisignano; Succinta a mezza gamba, in un raccolto Abito mezzo greco e mezzo ispano: Parte il crine annodato e parte sciolto Portava, e nella treccia a destra mano Un mazzo d'aïroni alla bizzarra, E legata all' arcion la scimitarra. Con due cocchi venia la Dea d'Amore: Nel primo er' ella e le tre Grazie e 'l figlio, Tutto porpora ed òr dentro e di fuore, E i paggi di color bianco e vermiglio: Nel secondo sedean con grand' onore Cortigiani da cappa e da consiglio, Il braccier della Dea, l'aio del putto, Ed il cuoco maggior mastro Presciutto.

Saturno ch' era vecchio e accatarrato,
E s' avea messo dianzi un serviziale,
Venía in una lettiga riserrato,
Che sotto la seggetta avea il pitale.
Marte sopra un cavallo era montato,
Che facea salti fuor del naturale:
Le calze a tagli, e 'l corsaletto indosso,
E nel cappello avea un pennacchio rosso.

Ma la Dea delle biade e 'l Dio del vino Venner congiunti e ragionando insieme. Nettun si fe portar da quel delfino Che fra l'onde del ciel notar non teme: Nudo, algoso e fangoso era il meschino; Di che la madre e ne sospira e geme,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Terziopelo. Velluto. Ma è voce forestiera. — Le ventiquattro donzellette sono le Ore del giorno che sogliono rappresentarsi intorno al carro del Sole.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chinea dicesi un cavallo che va d'ambio. Erano poi in fama al tempo del Tassoni i cavalli di Bisignano (nel regno di Napoli), e però ne dà uno a Pallade, attribuendo vesti, armi e cavalcature moderne agli antichi Dei della Grecia, come porta l'indole del poema.

<sup>3</sup> Aironi. Uccelli acquatici.

La Dea delle biade ec. Cerere. Dio del vino. Bacco.

La Madre. Rea. Il fratello di Nettuno è Giove che nella divisione del retaggio paterno ebbe la parte migliore, il cielo.

Ed accusa il fratel di poco amore. Che lo tratti così da pescatore. Non comparve la vergine Diana; Chè, levata per tempo, era ita al bosco A lavare il bucato a una fontana Nelle maremme del paese tosco; E non tornò, che già la Tramontana 1 Girava il Carro suo per l'aer fosco. Venne sua madre a far la scusa in fretta. Lavorando sui ferri una calzetta. Non intervenne men Giunon Lucina; 3 Chè il capo allora si volea lavare. Menippo, sovrastante alla cucina Di Giove, andò le Parche ad iscusare. Che facevan il pan quella mattina. Indi avean molta stoppa da filare. Sileno cantinier restò di fuori, Per innacquar il vin de'servidori. Della reggia del ciel s'apron le porte; Stridon le spranghe e i chiavistelli d'oro: Passan gli Dei dalla superba corte Nella sala real del concistoro. Quivi sottratte ai fulmini di Morte Splendon le ricche mura e i fregi loro: Vi perde il vanto suo qual più lucente E più pregiata gemma ha l'Oriente. Posti a seder ne' bei stellati palchi I sommi eroi de' fortunati regni, Ecco i tamburi a un tempo e gli oricalchi\*

Dell'apparir del re diedero segni.

Cento fra paggi e camerieri e scalchi

Yenieno e poscia i proceri più degni;

La Tramontana. L'Orsa o il Carro di Boote, costellazione settentrionale. — Madre a Diana fu Latona.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giunone dicevasi Lucina, considerata come preside ai parti, pei quali gli nomini vengono alla luce. — Non intervenne men per Non intervenne nemmeno, ne anche e simili, è ansibologico.

Menippo ec. Forse il Tassoni intende sotto questo nome un filosofo cinico introdotto da Luciano in molti suoi Dialoghi. — Le Parche filavano la vita degli uomini, e qui il Poeta da loro anche l'incarico di fare il pane per gli Dei. — Sileno balio e compagno di Bacco fu naturalmente amatore del vino; ma chi lo ama per sè, lo annacqua volentieri agli altri.

<sup>\*</sup> Oricalco è un misto d'oro e di rame. Per oricalchi poi s'inten-

<sup>\*</sup> Proceri sono gli uomini principali di una città o di una società qua-

E dopo guesti Alcide colla mazza, Capitan della guardia della piazza: E come quel ch' ancor della pazzia Non era ben guarito intieramento, Per allargare innanzi al re la via, Menava quella mazza fra la gente, . Ch' un imbriaco svizzero paría 1 Di quei che con villan modo insolente Sogliono innanzi'l papa, il di di festa, Rompere a chi le braccia, a chi la testa. Col cappello di Giove e cogli occhiali Seguiva indi Mercurio,2 e in man tenea Una borsaccia dove de' mortali Le suppliche e l'inchieste ei raccogliea: Dispensavale poscia a due pitali Che ne' suoi gabinetti il padre avea.

Dispensavale poscia a due pitali
Che ne' suoi gabinetti il padre avea,
Dove con molta attenzione e cura
Tenea due volte il giorno segnatura.
Venne alfin Giove in abito divino,
Delle sue stelle nuove incoronato;
E con un manto d'oro ed azzurrino.

Delle gemme del ciel tutto fregiato.

Le calze lunghe avea senza scappino,

E'l saio e la scarsella di broccato:

E senza rider punto, o far parola,

Andava con sussiego alla spagnuola.

Girò lo sguardo intorno, onde sereno Si fe l'aer e 'l ciel, tacquero i venti; E la terra si scosse e l'ampio seno Dell' Oceán a' suoi divini accenti. Ei cominciò dal dì che fu ripieno

lunque. — Alcide lo stesso che Ercole, portò sempre la clava detta qui mazza. Raccontasi che impazzasse dopo avere ucciso Lica o Jolao; e sebbene dicano le favole che ne guari coll'elleboro, il Tassoni amò di credero che portasse alcun poco di quella pazzia anche nel cielo a cui fu degnato per le grandi sue geste.

le grandi sue geste.

1 Paria. Parea. È noto il costume dei papi di tenersi una guardia svizzera.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Col cappello ec. Mercurio messaggiero degli Dei, e interprete fra le Divinità e gli uomini, non poteva essere rappresentato in modo più ridicolo di questo. — Tener segnatura dicesi di coloro che muniscono della propria firma o del proprio sigillo i decreti e simili.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Stelle nuove. I Pianeti Medicei scoperti dal Galileo. — Scappino. Soletta, pedulc.

Di topi il mondo e di ranocchi spenti; 
E narrò le battaglie ad una ad una,
Che ne' campi seguir poi della Luna.
Or (disse) una maggior se n'apparecchia
Tra quei del Sipa e la città del Potta.
Sapete ch' è tra lor ruggine vecchia,
E che più volte s' han la testa rotta.
Ma nuova gara or sopra d'una Secchia
Han messa in campo; e se non è interrotta,
L'Italia e'l mondo sottosopra veggio.
Intorno a ciò vostro consiglio chieggio.

Pallade e Apollo non tardano a dichiararsi favorevoli a Bologna, città sempre intesa agli studi. Bacco e Venere soccorreranno i Modenesi, gente che vive sempre in festa e in canti. Con loro si unisce Marte, come lo trae l'amore che porta a Citerea. Bacco va fino in Germania ad invitare i Tedeschi: Marte resta in Italia a preparare la milizia di Parma e di Cremona: Venere passa nella Sardegna, e apparsa in sogno ad Enzo figliuolo di Federico re di quell' isola, gli pone in cuore di armarsi a'danni de' Bolognesi, promettendogli la vittoria, e l'amore d'una gentile fanciulla da cui avrebbe poi una progenie destinata a regnar sopra Modena e ad esser la gloria e lo splendor di Lombardia. All'ultimo anche il papa interviene colla sua duplice potenza in questa guerra; i cui varî casi corrispon-dono alla varia natura dei personaggi che il poeta vi sa intervenire. Nè vi mancano gl'incantesimi; sicchè tutto quanto i poeti romaneschi e gli epici, i tragici e i comici avevan trovato da prima, tutto fu dal Tassoni adoperato nel suo poema. Come si è veduto già in parte, egli non si astiene da immagini e da parole che la buona creanza e spesso anche il pudore condannano. Tra i personaggi del poema vi è il conte della ròcca di Culagna, poltrone ambizioso, su cui l'autore versa a piene mani quanto può render ridicolo e spregievole un uomo: ed è noto che sotto questo ideale volle percuotere Alessandro Brusantini conte di Bismozza e Cula-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Di topi ec. Allude alla guerra tra i topi e le rane celebrata nella Batracomiomachia attribuita ad Omero. Le altre battaglie seguite ne' campi della Luna le racconta Luciano.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quei del Sipa. I Bolognesi, i quali dicono sipa in vece di sia. • Sipa è voce antichissima bolognese del verbo antichissimo sipo, e fa sipamo, sipate, sipano, ec., composto da sum e da possum. • Così il Montalbani.

gna, per vendicarsi di quanto quel signore aveva scritto contro di lui dopo ch'egli ebbe pubblicata la Tenda rossa. Del resto sarebbe inutile compendiare un poema che dall'autore stesso fu definito un capriccio spropositato per burlare i poeti moderni. La sua indole s'argomenta abbastanza da quello che ne abbiamo riferito: in quanto alla sostanza l'autore lo ha tessuto indifferentemente di fatti inventati da lui e di fatti accaduti bensì, ma in un tempo diverso da quello a cui si riferisce il ratto della secchia: e basta sapere che all'ultimo, per opera principalmente del legato pontificio, fu conchiusa la pace restando ai Modenesi la secchia, ai Bolognesi re Enzo, che morì poi prigioniero. Il poeta che s'è aperta la strada con quella faceta invocazione:

Febo che mi raggiri entro lo 'ngegno L' orribil guerra e gli accidenti strani, Tu che sai poetar, servimi d'aio, E tiemmi per le maniche del saio;

si accommiata molto leggiadramente da' suoi lettori dicendo:

Voi, buona gente, che con lieta cera
Mi siete stati intenti ad ascoltare,
Crediate che l'istoria è bella e vera,
Ma io non l'ho saputa raccontare.
Paruta vi saria d'altra maniera
Vaga e leggiadra, s'io sapea cantare:
Ma vaglia il buon voler, s'altro non lice;
E chi la leggerà, viva felice.

Soltanto per far conoscere sempre più la facoltà poetica del Tassoni trascriverò qui la descrizione di un viaggio di Venere sopra il mare, e della tempesta che vi suscitarono i venti (Canto X, st. 8):

Ma Venere frattanto in altro lato
Le campagne del mar lieta scorrea.
Un mirabil legnetto apparecchiato
Alla foce dell' Arno in fretta avea;
E movea quindi alla riviera amena
Della real città della Sirena;

Per incitar il principe novello?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Città della Sirena fu detta Napoli, perchè ivi fu sepolta la Sirena Partenope.

<sup>2</sup> Il Principe ec. Manfredi, figliuolo naturale di Federico II. Vedi volume I, pag. 3.

Di Taranto ad armar gente da guerra, E liberar di prigionia il fratello 1 Che chiuso sta nella nemica terra. Entra nell' onda il vascelletto snello, Spiega la vela un miglio o due da terra. Siede in poppa la Dea chiusa d'un velo Azzurro e d'oro agli uomini ed al cielo.

Tremolavano i rai del sol nascente Sovra l'onde del mar purpuree e d'oro; c E in veste di zaffiro il ciel ridente Specchiar parea le sue bellezze in loro. D' Affrica i venti fleri e d' Oriente Sovra il letto del mar prendean ristoro; E co' sospiri suoi soavi e lieti Sol Zeffiro increspava il lembo a Teti. Al trapassar della beltà divina La fortuna d'amor \* passa e s'asconde. L' ondeggiar della placida marina Baciando va l'inargentate sponde. Ardon d'amore i pesci; e la vicina Spiaggia languisce invidiando all' onde. E stanno gli Amoretti, ignudi, intenti Alla vela, al governo, ai remi, ai venti. Quinci e quindi i delfini a schiere a schiere Fanno la scorta al bel legnetto adorno: E le Ninfe del mar pronte e leggiere Corron danzando e festeggiando intorno.

Già la foce del Tebro era non lunge;

1 Il fratello. Enzo rimasto ferito e prigioniero nella battaglia di Fos-

salta, ma, secondo il poema, in quella di Zappolino.

Una varia lezione porta: Su l'onde che parean purpuree e d'oro;
dove con maggior verità è minor poesia. Certamente i raggi del sol nascenie non possono render purpuree e d'oro l'onde del mare, ma solo fur sì che paiano tali. Il prosatore dovrebbe distruggere l'illusione dei sensi e dir che pareano: il poeta ne approfitta per rappresentarci più viva l'immagine di quelle acque percosse e colorate dai raggi. Ed ecco uno dei fonti della poesia o piuttosto del linguaggio poetico, purchè il buon giudizio in-segni a fuggir quegli abusi ne quali caddero appunto molti contemporansi del Tassoni; anzi vi cade subito dopo il Tassoni stesso rappresentando il cielo vestito di zassiro che si specchia in quelle onde; se pure non vogliasi dire che in questo egli si fa besse dello stile allora seguito dai più.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Teti, Dea del mare; e questo è il suo lembo. \* La fortuna d'amor ec. Cessa ogni contrarietà, ogni lotta; e tutto, soggiacendo all' influsso della Dea, sente e spira amore.

Quando si risvegliò Libecchio altiero,
Che 'n Libia regna, e dove al lido giunge,
Travalca sopra il mar, superbo e fiero.
Vede l'argentea vela; e come il punge
Un temerario suo vano pensiero,
Vola a saper che porti il vago legno,
E intende ch'è la Dea del terzo regno:
Onde orgoglioso e come invidia il muove,
A Zeffiro si volge, e grida: O resta,
O io ti caccerò nel centro, dove
Non ardirai mai più d'alzar la testa
A te la figlia del superno Giove
Non tocca di condur; mia cura è questa.

E a fare innamorar gli asini il maggio.

Zeffiro ch' assalito all' improvviso

Dall' emulo maggior quivi si mira,

Ne manda in fretta al suo fratello avviso,

Che sull' Alpi dormiva, e 'l piè ritira.

Corre Aquilon tutto turbato in viso,

Ch' ode l' insulto; e freme di tant' ira,

Che fa i tetti cader, gli arbori svelle,

E la rena del mar caccia a le stelle.

Va'tu a condur le rondini al passaggio,3

Libecchio che venir muggiando insieme I due fratelli di lontano vede, Si prepara all'assalto; e già non teme Del nemico furor, nè il campo cede. Tutte raguna le sue forze estreme; E dal lido affrican sciogliendo il piede, Chiama in aiuto anch' ei di sua follia Sirocco regnator della Soria.

Vien Sirocco veloce: onde s'accende
Una fiera battaglia in mezzo all'onde.
Si turba il ciel, si turba l'aria, e stende
Densa tela di nubi, e'l sol nasconde.
Fremono i venti e'l mar con voci orrende;
Risonano percosse ambe le sponde;
E par che muova a' suoi fratelli guerra

<sup>1</sup> Del terzo regno. Del terzo cielo, sede di Venere, secondo la mitologia.

Nel centro (sottintendesi) della terra.

le rondini. Zeffiro spira nella stagione di primavera quando le rondini passano il mare venenco a noi ec.

L' ondoso Scotitor dell'ampia terra. 1 Si spezzano le nubi, e foco n'esce, Che scorre i campi del celeste regno. Il foco e l'aria e l'acqua e 'l ciel si mesce: Non han più gli elementi ordine o segno. S' odono orrendi tuoni: ognor più cresce De' fieri venti il furibondo sdegno. Increspa e inlividisce il mar la faccia, E l'alza contra il ciel che lo minaccia. Già s' ascondeva d' Ostia il lido basso, E'l Porto d'Anzio di lontan surgea. Quando senti il romor, vide il fracasso Che 'l ciel turbava e 'l mar, la bella Dea; Vide fuggirsi a frettoloso passo Le Ninfe dal furor della maréa: Onde tutta sdegnosa aperse il velo, E dimostrò le sue bellezze al cielo; E minacciando le tempeste algenti, E le procelle e i turbini sonanti, Cacciò del ciel le nubi, e gli elementi Tranquillò co' begli occhi e co' sembianti.

### DALLE LETTERE.

# Parere del Tassoni intorno ad un Poema sul Mondo Nuovo.

Signor mio — V. S. mi ha mandati due Canti del suo Poema, i quali non sono nè i primi, nè seguiti. L'uno contiene la descrizione d'una battaglia, e l'altro un accidento amoroso. Quanto al poema io non posso giudicare quello ch'egli sia per essere, mentre non ne veggo nè principio, nè mezzo, nè fine. Ma poich'ella me ne mostra un braccio e una gamba, io discorrerò di quel braccio e di quella gamba per quello che sono; e forse dalle qualità loro si potrà anche venire in qualche cognizione della riuscita di tutto il corpo; come si narra che già al tempo antico i savì di Egitto, veggendo una scarpa sola di Rodope, fecero giudizio della bellezza di tutt'il corpo suo.

La prima cosa adunque, lo stile a me pare assai buono e corrente, e credo che l'uso continuo glielo farà anco migliore.

2 Ne seguiti; cioè: Nè l'uno di seguito all'altro.

<sup>1</sup> L'ondoso ec. Nettano. I Greci lo dissero enosigeo, che significa appunto scotitor della terra. — I suoi fratelli. Giove e Plutone.

Sonovi alcuni pochi luoghi espressi stentatamente, ma nella revisione V. S. avrà più facile e franca la vena da poterli mutare in meglio. Le comparazioni sono poche, e potrebbono esser alcune di loro più notabilmente spiegate. L'arditezza de' traslati alle volte ha qualche difficoltà, e sonovi alcune voci e frasi poco toscane segnate in margine. Ma quello che più importa, V. S. secondo l'uso moderno ha premuto più ne' concetti inutili che nelle cose essenziali, e seguita (per quanto io posso giudicare) la via degli altri che trattano questa benedetta materia del Mondo Nuovo, che non son pochi. Perciocchè oltre il cavalier Stigliani, che n' ha già dati fuori venti Canti, e il Villifranchi, che avea ridotto a buon segno il suo poema quando morì, io so tre altri che trattano anch' essi eroicamente l'istesso soggetto, e tutti danno in questo, di voler imitar il Tasso nella Gerusalemme e Virgilio nell' Eneide; e niuno si ricorda dell' Odissea, la quale, s'io non m'inganno, dovrebb' essere quella che servisse di faro a chi disegna di ridurre a poema epico la navigazione del Colombo nell' India occidentale.

Già per pubblica fama, e per istorie notissime a tutto il mondo, si sa che i popoli dell'India occidentale non avevano, all'arrivo del Colombo in quelle parti, nè ferro, nè cognizione alcuna di lui; e che andavano tutti nudi, oltre l'essere di natura pusillanimi e vili, se ne vogliamo eccettuare i Cannibali, i quali, benchè andassero ignudi anch'essi, avevano nondimeno più del fiero, e combattevano con archi e saette di canna con punta avvelenata.

A che dunque voler formare un eroe guerriero dove non si poteva far guerra? o, facendosi, si faceva contra uomini disarmati, ignudi e paurosi? Non vede V. S. che questo è un confondere l' *lliade* con la *Batracomiomachia*, e introdurre un Achille che divenga glorioso col far macello di rane? V. S. mi risponderà, che i suoi Indiani li finge armati e bravi; e questo è forse ancor peggio, perciocchè ognuno sa certo che non avevano armi, e che non erano tali: onde esce apertamente dal verisimile; e l' intelletto non può gustare di cosa seria ch' abbia fondamento di falsità sì evidente; perchè la fantasia dalle cose notissime non estrae fantasmi diversi da quel che sono (ragione che intese anche, ma non lo disse, Aristotele), oltre che parimenti sa ognuno, che il Colombo fu piuttosto gran prudente che gran guerriero.

Essendo dunque tutti gli altri popoli di quelle parti ignudi

<sup>1</sup> Di lui. Di esso ferro.

e viii, a me non pare che si possa far combattere il Colombo, eccetto che co' Cannibali; i quali benchè andassero anch' essi nudi, erano nondimeno tanto fieri e gagliardi, che combattendo con archi grandi e saette con punte di pietra avvelenate, si poteva dalla vittoria acquistar onore. Ma bisognerebbe avvertire di non introdurre, come gli altri, il Colombo con un esercito; perciocche oltre l'esser chiaro ch'ei non condusse se non tre caravelle 1 con poca gente, mentre si mette in campo con un battaglione di cinque o seimila tra fanti e cavalli armati contro una moltitudine di gente ignuda, non gli si può fare acquistar fama eroica, sebbene i nemici fossero centomila; essendo cosa ordinaria che i pochi armati e bravi vincano i molti disarmati e inesperti. E per questo l'Ariosto quando introdusse il suo Orlando contro moltitudine vile, l'introdusse solo; però anche il Colombo, se non si vuol introdur solo, si dee almeno introdurre con così pochi compagni, che a quei compagni ed a lui sia glorioso ed eroico il vincere.

Quanto agli amori, ognuno sa parimente che le donne ritrovate dal Colombo erano brune e andavano anch' esse ignude; però era vanità l'andar fingendo in loro bellezze diverse dal colore e dal costume di quelle parti. L'introdurre poi in India altra gente d'Europa diversa da quella del Colombo, che combatta con lui, è il maggiore errore che si possa fare; venendosi contra la storia a levare a lui la gloria della sua vera azione eroica, che fu d'essere stato il primo senza controversia a tentare e scoprire il Mondo Nuovo.

Però, quanto alle imprese gloriose ed eroiche del Colombo, io mi restringerei (come fece Omero quand' egli cantò gli errori di Ulisse) a fortune di mare, a contrasti e macchine di demoni, a incontri di mostri, a incanti di maghi, a impeti di genti selvagge, e a discordie e ribellioni de' suoi, che furono in parte cose vere : e negli amori andrei molto cauto per non uscire dal cerchio, e fingerei piuttosto le Indiane innamorate de' nostri che i nostri di loro, come nell'istoria si legge di Anacoana.2 E quanto all'invenzione che hanno trovato alcuni di trasportare donne d'Europa in quelle parti su navi del Colombo, io l'ho per debole assai: e tanto maggiormente, sapendosi che 'l Colombo a fatica ritrovò uomini che 'l seguitassero in quel suo primo passaggio.

Caravella. Nave rotonda di piccola mole.
 Anacoana, vedova del re di Maguana e sorella del caziche di Xaragua, isdasse il fratello a sottomettersi agli Spagnuoli, dai quali poi con solenne persidia su accusata di ribellione ed appesa.

# ARRIGO CATERINO DAVILA.

Sebbene Arrigo Davila non sia scrittore purissimo e in cgni parte imitabile, giudico nondimeno di doverne dar qualche saggio. Perocchè, oltre alla gran fama ch'egli si meritò come storico, quando i giovani siano avvertiti che sull'autorità di lui non si può sempre far fondamento per l'uso delle parole, sarà loro utile senza dubbio un esempio di narrazioni così chiaramente ordi-

nate, ed esposte con tanta semplicità.

Nacque addì 30 ottobre 1576 in Pieve del Sacco, nel territorio di Padova; e il padre gl'impose i nomi di Arrigo Caterino in ricordanza della protezione a lui accordata da Enrico III re di Francia e dalla regina madre Caterina de' Medici. Stette per qualche tempo alla Corte di Parigi, poi militò con molto valore per lo spazio di circa quattro anni. Nel 1599 ritornò a Padova; e, perduto il padre, si mise al servizio della repubblica di Venezia. Nel 1606, trovandosi a Parma, frequentò l'Accademia degl' Innominati, s'inimicò per letterarie opinioni collo Stigliani, ebbe con lui un duello, e lo ferì gravemente. La repubblica gli commise molti incarichi militari e governi di provincie, de'quali fu guiderdonato con ricche pensioni e coll'onore di sedere presso il Doge ogni volta che interveniva al Senato: onore che i suoi maggiori avevan goduto come contestabili del regno di Cipro, finchè quell' isola appartenne a Venezia. Morì poi nel 1631, assassinato in un luogo del Veronese detto San Michele, mentre viaggiava da Venezia a Crema dove la repubblica lo mandava comandante della guarnigione. L'anno precedente egli avea pubblicato la Storia delle guerre civili di Francia, le quali (com' egli dice) per lo spazio di quarant'anni continui hanno miseramente perturbato quel reame.

## DALLA STORIA DELLE GUERRE CIVILI DI FRANCIA.

Come Enrico III
facesse uccidere il duca di Guisa (Lib. IX.)

Era trapelata in alcuni, nè si sa come, la sospizione di questo fatto, di modo che ne pervenne confusamente la notizia sino

¹ Questo duca di Guisa, capo della così detta Lega Santa (la quale all'ultimo combatteva per togliere ad Enrico re di Navarra ogni speranza di

all'istesso duca di Guisa; il quale ristretto con il cardinale suo fratello e con l'arcivescovo di Lione, consultò se fosse da credere a questa disseminazione, e se, credendovi, dovesse egli, per non correre questo pericolo, partirsi dagli Stati. Il cardirale disse che si doveva peccare piuttosto in troppo credere che in troppo fidarsi, e che era bene appigliarsi al più sicuro partito; e l'esortò alla partenza così caldamente, che il duca ordinò le cose sue per andarsene la seguente mattina: ma l'arcivescovo di Lione oppugnò così gagliardamente questa sentenza, che la fece quasi nel medesimo tempo ritrattare. Mostrò quanto fosse leggiera cosa il credere ad una disseminazione della fama, non fondata sopra alcun indizio sicuro; che poteva essere artificio del re per muoverlo a partirsi ed abbandonare gii Stati, acciocche cadendo tutte le speranze, tutti i disegni e tutte le pratiche in un punto, egli restasse libero dal giogo che vedeva dal consentimento degli Stati essergli apparecchiato. E partito lui, chi dover regger e moderare gli affetti e le promesse de' deputati? Chi ostare agli artifici ed all'autorità del re? Chi ovviare che gli Stati non sortissero a fine 2 del tutto contrario a quello che avevano divisato? Perchè, assente lui, i deputati, trovandosi abbandonati e derelitti, cederebbono all'autorità del re ed alla riverenza del nome reale, farebbono le deliberazioni a modo suo, rivocherebbono le fatte, perturberebbono le cose stabilite, e ridurrebbono il governo allo stato di prima, o forse a peggior condizione, con totale ruina ed ultimo esterminio della Lega: che a ragione si dorrebbono tutti quelli del partito 3 di essere stati traditi e vilmente abbandonati da lui; ed ognuno col suo esempio penserebbe all'interesse proprio, e ad accomodare i fatti suoi col re, di modo che in fine egli solo resterebbe il derelitto e l'abbandonato: in somma esser meglio, quando il pericolo fosse certo, arrischiar la vita sola fermandosi, che, partendo, perdere sicuramente e la vita e l'onore in un medesimo punto.

Differito il partire, sopravenne il duca d'Ellebove, al quale conferito l'affare di che trattavano, egli confermò le parole di monsignor di Lione, aggiungendo molte cose per dimostrare, il

salir mai sul trono di Francia), era venuto in tanta fama e in tanto potere, che diseacciò da Parigi il re stesso e le sue milizie. E forse era in procinto di levargli anche il trono, quando fu trucidato negli Stati raccoliti
in Blois a dì 23 dicembre 1588.

<sup>1</sup> Disseminazione. Voce, opinione diffusa e divolgata.

Diciamo Riuscire ad un fine, ovvero Sortire un fine, piuttostoche Sortire ad un fine.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quelli del partito. Quelli che seguivano la sua parte o la Lega.

duca di Guisa essere così ben accompagnato da amici fedeli e tutti uniti, che non avrebbe ardito il re di sognarsi così temerario intraprendimento; e che si maravigliava che s'entrasse in tanto spavento di quelle forze che sino a quell'ora avevano sempre vilipese e dispregiate: onde ripreso animo il duca di Guisa, non solo deliberò d'aspettare il fine degli Stati, ma mostrò evidenti segni di non istimare le disseminazioni che correvano per la Corte. Venuta la sera de' ventidue, il re comandò a monsignor di Larchiante, capitano della sua guardia, che la mattina seguente la rinforzasse: e, dopo entrato il Consiglio, custodisse la parte del salone, ma lo facesse in modo che il duca di Guisa non entrasse in sospetto: per la qual cosa egli con una gran banda de'suoi soldati la medesima sera, aspettato che il duca dalle sue stanze passasse a quelle del re se gli accostò a mezzo della strada, e lo supplicò a voler aver per raccomandati quei poveri soldati che già molti mesi erano senza paghe; e che ricorreva a lui come a capo dell' armi, e che la mattina seguente con l'istessa comitiva gli si sarebbe fatto innanzi, acciò tenesse memoria di trattarne in Consiglio. Ed il duca cortesemente rispose, e promise al capitano ed a' soldati d'aver a cuore la loro soddisfazione.

Diede il re ordine la medesima sera al Gran Priore di Francia suo nipote, che invitasse il principe di Genvilla (figliuolo del duca di Guisa) a giuocare la mattina seguente alla racchetta,<sup>1</sup> e che lo trattenesse tanto, che ricevesse qualche ordine da lui.

La mattina il re vestitosi innanzi giorno, sotto scusa di passare personalmente in Consiglio e di fermarvisi molte ore, licenziò tutti i familiari, e restarono soli nel gabinetto prima chiamati da lui il segretario di Stato Revol, il colonnello Alfonso Corso, e monsignore della Bastida Guascone, uomo di grandissimo ardire; nella camera San Pris vecchio aiutante; nella guardaroba il conte di Termes cameriere maggiore e parente del duca d'Epernone; e nell'anticamera due paggi, un usciere il quale attendeva alla porta verso il Consiglio, e Lognac con otto de' quarantacinque, a' quali il re avea con grandissime promesse significato il suo volere, e trovatili prontissimi all'operare.

Era nello spuntar dell'alba quando si radunarono i consiglieri, ed entrarono nel salone il cardinale Gondi ed il cardi-

<sup>1</sup> Racchetta. Stromento con reticella per giocare alla palla.

Lognac aveva sotto di sè quarantacinque uomini, coi quali promise ad Enrico di uccidere il duca di Guisa.

nale di Vandomo, i marescialli di Aumont e di Retz, il guardasigilli Monteleone, Francesco monsignor d'O e Niccolò signore di Rambuglietto, il cardinal di Guisa e l'arcivescovo di Lione, e finalmente comparve il duca di Guisa, al quale si fece in-Lanzi il capitano Larchiante con maggior turba di soldati che non aveva fatto la sera, e gli presentò un memoriale per le paghe; e con questa scusa l'accompagnò e lo condusse sino alla porta del salone, nel quale entrato e chiusa la porta, i soldati secero una lunga spalliera giù per la scala, mostrando di fermarsi per aspettare risposta al loro memoriale; e nell'istesso tempo Griglione maestro di campo fece chiudere le porte del castello; onde molti sospettarono quello che doveva succedere, e Pelicart segretario del duca di Guisa scrisse un polizzino con queste parole: Monsignor, salvatevi; se non, siete morto; e legatolo in un moccatoio, lo diede ad un paggio del duca, che lo portasse all'usciere del Consiglio sotto scusa che il duca si fosse scordato nell'uscire di camera di pigliarlo: ma il paggio da' soldati non fu lasciato passare.

Intanto il duca, entrato nel Consiglio, e postosi in una sedia vicina al fuoco si sentì un poco di svenimento; o che allora gli sovvenisse il pericolo nel quale si ritrovava, separato e diviso da tutti i suoi, o che la natura (come bene spesso avviene) presaga del mal futuro da sè medesima allora si risentisse.... Ma essendosi facilmente riavuto, entrò per la porta dell'anticamera nel Consiglio il segretario Revol, e gli disse, che dovesse andare nel gabinetto, chè il re lo domandava. Levossi il duca, e salutati con la sua solita cortesia i consiglieri, entrò nell'anticamera, che subito fu tornata a serrare; ove non vide la frequenza solita, ma i soli otto compagni molto ben noti a lui: e volendo entrare nel gabinetto, nè essendogli da alcuno, come è solito, alzata la portiera,2 stese la mano per sollevarla; ed allora San Malino, uno degli otto, gli diede una pugnalata nelle cervici, e gli altri seguirono a percoterlo per ogni parte. Egli facendo sforzo di metter mano alla spada non potè mai ssoderarla più di mezza, e dopo molte serite nel capo e per cgni parte del corpo, urtato finalmente da Lognac, al quale s'era impetuosamente avventato, cadde innanzi alla porta della guardaroba, ed ivi senza potere profferir parola finì gli ultimi sospiri della sua vita.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moccatoio. Moccichino, e più generalmente Fazzoletto da naso, ed anche Pezzuola da naso.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La portiera. Quella tenda che sta alle porte per ornamento o per pa-

Il cardinale di Guisa, come senti lo strepito nell'anticamera, fu certo ch' erano attorno al fratello; e levatosi con l'arcive-scovo di Lione, corsero ambidue alla porta del salone per voler chiamare l'aiuto de' loro familiari: ma trovata la porta serrata furono fermati da' marescialli d'Aumont e di Retz, i quali intimando loro ch' erano prigioni del re, gli condussero su per una scaletta in una stanza superiore, ove furono chiusi e diligentemente guardati.....

Il cadavero del morto duca, involto in un panno verde, fu portato dagli uscieri nella loggia posta dietro al gabinetto del re, ed ivi fino ad altra deliberazione riposto....<sup>1</sup>

In questo modo morì Enrico di Lorena duca di Guisa, principe riguardevole per l'altezza del suo lignaggio e per il merito e grandezza de' suoi maggiori, ma molto più cospicuo per la grande eminenza del proprio suo valore: poichè in lui furono accumulate doti molto prestanti; vivacità nel comprendere, prudenza nel consigliare, animosità nell'eseguire, ferocia nel combattere, magnanimità nelle cose prospere, costanza nelle avverse, costumi popolari, maniera di conversare affabile, insomma industria di conciliarsi gli animi e le volontà di ciascheduno, liberalità degna di grandissima fortuna, segretezza e dissimulazione pari alla grandezza de' negozi, ingegno versatile, spiritoso, pieno di risoluzione e di partiti, ed appunto eguale a quei tempi ne' quali s' era incontrato.

A queste condizioni dell'animo erano aggiunti non minori ornamenti del corpo; tolleranza delle fatiche, sobrietà singolare, aspetto venerabile insieme e grazioso, complessione robusta e militare, agilità di membra così ben disposte, che molte volte fu veduto a nuotare coperto di tutte arme a contrario d'acqua in rapidissimo fiume, e gagliardia maravigliosa, per la quale e nella lotta e nella palla e nelle fazioni militari superava di gran lunga gli esperimenti d'ogni altro; e finalmente così concorde unione nel vigore dell'animo e del corpo, che non solo si conciliava l'ammirazione universale, ma esprimeva ancora dalla bocca de' propri suoi nemici il vero delle sue lodi.

Nè però restarono questi ornamenti senza il difetto della fragilità umana; perchè la doppiezza e la simulazione furono in lui connaturali, e la vanagloria e l'ambizione furono così po-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fu messo poi nella calce viva col cadavere di suo fratello cardinale ucciso nel giorno seguente; e, consumate le carni, sepellironsi di nascosto le ossa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esprimeva ancora ec. Costringeva anche i suoi nemici a lodarlo.

tenti nella temperatura del suo ingegno, che da principio gli fecero abbracciare l'imperio della fazione cattolica, e col processo del tempo dalla necessità di guardarsi dalle sottili arti del re, lo fecero facilmente precipitare al disegno di pervenire per vie occulte e difficilissime alla successione della Corona; e finalmente l'audacia della propria natura e lo sprezzo che sempre fece d'ogni altro, lo condussero inavvedutamente alla ruina.

## Caterina de Medici regina di Francia. (Ivi.)

Le qualità di questa donna, per lo spazioso corso di trent'anni cospicua e celebre a tutta l'Europa, possono molto meglio dal contesto delle cose narrate esser comprese, che dalla mia penna descritte, nè in breve giro di parole rappresentate. Perciocche la prudenza sua (piena sempre ed abbondante d'accomodati partiti per rimediare a' subiti casi della fortuna, e per ostare alle macchinazioni della malizia umana) con la quale resse nell'età minore de'figliuoli il peso di tante guerre civili, contendendo in un medesimo tempo con gli affetti della religione, con la contumacia de' sudditi, con le difficoltà dell' erario, con le simulazioni de' Grandi, e con le spaventose macchine crette dall'ambizione, è piuttosto cosa degna d'essere ammirata distintamente in ciascuna operazione particolare, che consusamente abbozzata nell'elogio universale de'suoi costumi. La costanza e l'altezza dell'animo, con la quale, donna e forestiera, ardì d'intraprendere contra teste così potenti la somma del governo, ed intrapresa conseguirla, e conseguita mantenerla contra i colpi dell'arte e della fortuna, fu molto più pari alla generosità d'un animo virile, assuefatto ed indurato ne'grandi affari del mondo, che di una femmina avvezza alle morbidezze della Corte e tenuta molto bassa, in vita, dal marito.

Ma la pazienza, la destrezza, la tolleranza e la moderazione, con le quali arti (nel sospetto che, dopo tante prove, di lei s'avea preso il figliuolo) seppe sempre mantenere in sè stessa l'autorità del governo, sicchè egli non ardiva di operare senza consiglio e senza consentimento di lei quelle cose medesime nelle quali la teneva per sospetta, fu eminentissima prova e quasi l'ultimo sforzo del valor suo.

A queste virtù, che nel corso delle sue operazioni chiaramente appariscono, furono aggiunte molte altre doti, con le quali, sbandite le fragilità e l'imperfezioni del sesso femminino, si rese sempre superiore a quegli affetti che sogliono far tralignare dal diritto sentiero della vita i lumi più perspicaci della soler-

zia umana. Perciocchè furono in lei ingegno elegantissimo, magnificenza regia, umanità popolare, maniera di favellare potente ed efficace, inclinazione liberale e favorevole verso i buoni, acerbissimo odio e malevolenza perpetua verso i tristi, e temperamento non mai sorverchiamente interessato nel favorire e nell'esaltare i dipendenti suoi. E nondimeno non potè ella far tanto che dal fasto francese, come Italiana, non fosse la virtù sua dispregiata; e che coloro che avevano animo di perturbare il reame, come contraria a' loro disegni, non l'odiassero mortalmente: onde gli Ugonotti in particolare ed in vita ed in morte hanno sempre con avvelenate punture e con narrazioni maligne esecrato e dilacerato il nome suo; ed alcuno scrittore, che merita più il nome di satirico che d'istorico, s'è ingegnato di far apparire l'operazioni di lei molto diverse dalla vera sostanza, attribuendo bene spesso o imperitamente o malignamente la cagione de'suoi consigli a perversità di natura ed a soverchio appetito di dominare, ed abbassando e diminuendo la gloria di quegli effetti che nel mezzo di così certi pericoli hanno sicuramente più d'una volta partorita la salute ed il sostentamento della Francia.

Non è per questo che anco tra tanta eccellenza di virtù non germogliasse il solito loglio della imperfezione mondana. perciocchè fu tenuta di fede fallacissima, condizione assai comune di tutti i tempi, ma molto peculiare i di quel secolo; avida o piuttosto sprezzante del sangue umano più assai di quello che alla tenerezza del sesso femminile si convenga; ed apparve in molte occasioni, che nel conseguire i suoi fini, quantunque buoni, stimasse onesti tutti quei mezzi che le parevano utili al suo disegno, ancorchè per sè medesimi fossero veramente iniqui e perfidiosi. Ma l'eminenza di tante altre virtù può sicuramente appresso i ragionevoli estimatori ricoprire in gran parte quei difetti che furono prodotti dall' urgenza e dalla nezessità delle cose.

# Morte di Enrico III re di Francia. (Lib. X.)

Era in Parigi Fra Jacopo Clemente dell' Ordine di san Domenico, che Giacobini li chiamano volgarmente, nato di basso lignaggio nel villaggio di Sorbona nel territorio della città di Sans, giovane di ventidue anni, e giudicato sempre dai suoi frati e da molti che lo conoscevano per iscemo di cervello, e

<sup>1</sup> Peculiare per Proprio, particolare; latinismo adoperato qualche volta anche oggidi.

piuttosto per soggetto da prendersi gioco, che da temere o sperare dall'ingegno suo cosa seria e di qualche momento. A me sovviene (mentre molte volte visitava Fra Stefano Lusignano Cipriotto vescovo di Limissò e frate del medesimo Ordine,. quando la Corte si ritrovava in Parigi) averlo veduto e udito mentre gli altri Religiosi di lui si prendevano passatempo. Costui, o guidato dalla propria fantasia, o stimolato dalle predicazioni che giornalmente sentiva fare contra Enrico di Valois,<sup>1</sup> nominato il persecutore della Fede ed il tiranno, prese risoluzione di voler pericolare la sua vita, per tentare in alcuna maniera d'ammazzarlo. Nè tenne segreto questo così temerario pensiero, ma andava vociferando tra' suoi, che era necessario d'adoperare l'armi e di esterminare il tiranno: le quali voci accolte con le solite risa, era da tutti chiamato per burla il capitano Clemente. Molti lo stuzzicavano, narrandogli i progressi del re, e come egli veniva contra la città di Parigi; a'quali, mentre l'esercito era lontano, diceva non esser ancora tempo, e non volersi prendere tanta fatica: ma come il re cominciò ad avvicinarsi, ed egli 2 passando dalle burle a deliberazione seria, disse ad un padre de' suoi, che aveva una ispirazione gagliarda di andare ad ammazzare Enrico di Valois, e che dovesse consigliarlo se la dovesse eseguire. Il padre, conferito il fatto con il priore (il quale era uno de' principali consiglieri della Lega), risposero unitamente, che vedesse bene che questa non fosse una tentazione del demonio; che digiunasse ed orasse, pregando il Signore che gl'illuminasse la mente di quello doveva operare.

Tornò fra pochi giorni costui al priore ed all'altro padre, dicendo loro che aveva fatto quanto gli avevano consigliato, c che si sentiva più spirito che mai di volere intraprendere questo fatto. I padri, come molti dissero, conferito il negozio con madama di Mompensieri, o come vogliono quei della Lega, di proprio loro motivo al l'esortarono al tentativo, affermandogli che vivendo sarebbe stato fatto cardinale, e morendo (per aver liberata la città ed ucciso il persecutore della Fede) sarebbe senza dubbio stato canonizzato per santo. Il frate ardentemente eccitato da queste esortazioni, procurò d'avere una lettera credenziale dal conte di Brienna (il quale, preso a Santo Uvino, era tuttavia prigione nella città), assicurandolo d'avere a trattare negozio col re di somma importanza, e che riuscirebbe di

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Enrico III fu l'ultimo della Casa di Valois.

<sup>2</sup> Rd egli. Allora egli, egli di subito, o simili.
3 Motivo. Più comunemente: Di moto proprio.

grandissimo suo contento. Il conte, non conoscendo il frate, ma sapendo quello correva i nella città, e che molti trattavano che il re fosse introdotto, credendo esser vero il negozio che costui professava di trattare, non fece difficoltà di concedergli la lettera; con la quale partito la sera dell'ultimo di di luglio, passò dalla città nel campo reale, ove dalle guardie fu subitamente preso: ma dicendo egli di aver negozio e lettere da comunicare col re, ed avendo mostrata la soprascritta, fu condotto a Jacopo signore della Guiella procuratore generale del re, che faceva l'ufficio di auditore del campo. Il signore della Guiella, udito il frate, e sapendo che il re era dal riconoscere i posti de' nemici tornato ch' era già notte, gli disse che quella sera era di troppo tardi, ma che la mattina seguente l'avrebbe senza fallo introdotto, e che tra tanto per sicurezza si poteva trattenere nella sua casa.

Accettò il frate l'invito, cenò alla tavola della Guiella, tagliò il pane con un coltello nuovo, che col manico nero aveva a canto, mangiò e bevè e dormi senza pensiero: e perchè correva un pronostico non solo per il campo, ma per tutta la Francia, che il re doveva essere ammazzato da un Religioso, fu dimandato da molti se per avventura egli era venuto per questo fatto: a' quali senza turbarsi rispose, non essere queste cose da trattare così da burla.

La mattina, primo giorno d'agosto, il signore della Guiella passò all'alloggiamento del re di buon mattino; al quale fatto sapere l'audienza che dimandava il frate, ebbe ordine nell'istesso tempo d'introdurlo, bench'egli non fosse ancora interamente vestito, anzi senza il solito colletto di dante, che, per uso dell'armi, costumava egli sempre di portare, e con un semplice giubbone di taffettà d'intorno intorno slacciato.

Introdotto il frate, mentre si ritirano amendue a canto ad una finestra, porse la lettera del conte di Brienna; la quale letta, avendogli detto il re che seguitasse a spiegargli il suo negozio, egli finse di metter mano ad un'altra carta per presentarla, e mentre il re intentamente l'aspetta, ei cavatosi il solito coltello dalla manica, lo ferì a canto all'umbilico dalla parte sinistra, e lasciò tutto il ferro confitto nella ferita. Il re sentendosi percosso, tirò fuori il coltello, e nel tirarlo dilatò la ferita, ed il medesimo fisse sino al manico nella fronte del Frate;

<sup>2</sup> Dell' anno 1589.

<sup>1</sup> Quello (che) correva. Sapendo che facevansi pratiche per ricondurre Enrico in Parigi, d'onde il duca di Guisa e i suoi partigiani lo avevan cacciato, e credendo che a questo fine tendesse anche il frate.

il quale nell'istesso tempo dal signore della Guiella passato colla spada dall' un fianco sino fuori dell'altro cadde subito morto: nè fu così presto caduto, che da Mompesat, da Lognac e dal marchese di Mirepois (camerieri del re che erano presenti al fatto) fu gettato dalle finestre, e dal volgo dei soldati lacerato ed abbruciato, e le sue ceneri sparse nella riviera.

Il re ferito fu portato nel letto, e la ferita non fu da' medici giudicata mortale: per la qual cosa chiamati i segretari, fece dar conto dell'accidente per tutte le parti del regno, esortando i governatori a non si sbigottire, perchè sperava fra pochi giorni di poter risanato cavalcare. Il medesimo ufficio passò con i capitani e con i principali dell'esercito; e fatto subito venire il re di Navarra, commise a lui la cura del campo e la continuazione sollecita dell'impresa. Ma la sera sentì gravemente dolersi la ferita, e gli sopragiunse la febbre; per la qual cosa chiamati i medici e fatta la solita esperienza, trovarono essere perforati gl'intestini, e giudicarono concordemente che la vita sua potesse estendersi poche ore.

Il re, il quale volle che gli dicessero il vero, inteso il proprio pericolo, fece chiamare Stefano Bologna suo cappellano, e con grandissima divozione volle fare la confessione de'suoi peccati; ma innanzi l'assoluzione avendogli detto il confessore, che aveva inteso essergli stato pubblicato contra un monitorio del papa, e che però soddisfacesse nel presente bisogno alla coscienza, egli replicò ch'era vero, ma che il medesimo monitorio conteneva che potesse essere assoluto in occasione di morte; che voleva soddisfare alla richiesta del papa, e che religiosamente prometteva di rilassare i prigioni, ancorchè avesse creduto di perdere la vita e la corona; con la quale soddisfazione il confessore l'assolse, e lo munì per viatico de'sacramenti della Chiesa quella medesima sera.

Il re sentendosi a mancare le forze, fece alzare le portiere delle sue camere ed introdurre la Nobiltà, la quale con profuse lagrime e con acerbi singulti pubblicamente dava segno del suo dolore: e rivolto a loro, standogli a canto al letto il duca di Epernone ed il conte d'Overnia suo nipote, disse con chiara voce che non gli rincresceva morire, ma che gli doleva di lasciare il regno in tanto disordine, e tutti i buoni afflitti e travagliati; che non desiderava vendetta della sua morte, perchè fino da' primi anni aveva appreso nella scuola di Cristo a rimettere l'ingiurie, come tante n'avea rimesse per il passato; ma rivolto al re di Navarra, gli disse, che se si metteva mano a questa usanza di ammazzare i re, nè anco egli sarebbe stato

per conseguenza sicuro. Esortò la Nobiltà a riconoscere il re di Navarra,¹ al quale di ragione il regno s'apparteneva; nè guardassero alla differenza della religione, perchè ed il re di Navarra, uomo di sincera e di nobile natura, sarebbe finalmente tornato nel grembo della Chiesa, ed il papa, meglio informato, l'avrebbe ricevuto nella sua grazia, per non vedere la ruina di tutto il regno. In ultimo abbracciato il re di Navarra gli disse, replicandolo due volte: — Cognato, io vi assicuro, che voi non sarete mai re di Francia, se non vi fate Cattolico e se non vi umiliate alla Chiesa.² — Dopo le quali parole, chiamato il cappellano, recitò, presenti tutti, il simbolo della Fede all'uso della Chiesa romana, e fattosi il segno della croce, cominciò il Miserere; ma nelle parole Redde mihi latitiam salutaris tui, mancandogli la voce, rese placidamente lo spirito, avendo vissuto trentasei anni, e regnato quindici e per appunto due mesi.

### GUIDO BENTIVOGLIO.

Guido Bentivoglio nacque di nobil famiglia in Ferrara l'anno 1579. Clemente VIII lo nominò suo cameriere segreto quand' egli non aveva compiuti per anco i suoi studi. Dal 1606 al 1616 appartenne alla Nunziatura delle Fiandre; poi a quella di Francia fino all'anno 1621. Allora da Gregorio XV gli fu conferito il cardinalato, e nel 1644 era in voce di dover succedere ad Urbano VIII, quando una malattia lo colse durante il conclave, e lo condusse alla morte nel diciassettesimo di settembre. Come cardinale il Bentivoglio fu tra coloro che sottoscrissero la sentenza del gran Galileo; ma lo scusa (dice il Corniani) il tempo in che visse, e l'avere avuto a comune con molti altri il suo errore. Del resto fu dotato di bell'ingegno, ed egli lo avvalorò collo studio e colla pratica grande degli affari. Scrisse le Relazioni della sua Nunziatura, le Memorie della propria vita, parecchie Lettere e la Storia delle guerre di Fiandra, cioè la Storia di quella lotta per la quale

<sup>2</sup> Enrico IV si fece cattolico li 25 luglio 1593, e solo dopo di ciò sa ricevuto in Parigi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fu in fatti re di Francia sotto il nome di Enrico IV. Come capo degli Ugonotti era stato lungamente nemico di Enrico III, ma quando questi (dopo l'uccisione del cardinale di Guisa) si vide più che mai stretto dalle armi della Lega, lo chiamò a sè e fece la pace con lui. Enrico IV fu poi ucciso dal Ravaillac, addì 14 maggio 1610.

i Paesi Bassi scossero il giogo della dominazione spagnuola. In tutte queste opere si fa palese un ingegno colto e un'attitudine non comune di addentrarsi nelle cagioni delle cose, e manifestarle con efficacia e chiarezza. Non per questo può essere annoverato fra i grandi storici, nè tra i filosofi politici propriamente detti. Considerato come scrittore, nuoce a molte sue buone doti principalmente un andamento monotono di periodi che a poco a poco lo rende stucchevole.

# DALLA STORIA DELLA GUERRA DI FIANDRA. Descrisione dell' Olanda e della Zelanda. (Parte I, lib. 5.)

Giace l'una e l'altra di queste provincie fra l'aspetto settentrionale ed occidentale di Fiandra. In Olanda il Reno e la Mosa, ed in Zelanda la Schelda si scaricano nell'Oceano, e con bocche sì profonde e sì spaziose, che, perduta la qualità di flumi, pare allora che portino piuttosto al mar nuovi mari.1 All'incontro l'Oceano bagnando prima le medesime due provincie per lungo tratto, convertitosi poi quasi di mare in fiume, penetra in ciascuna di esse con vari canali, e vi si nasconde con vari seni. Quindi unito con le riviere, e fendendo insieme con loro in molte parti la Zelanda, viene a smembrarla in molte isole, e riduce l'Olanda similmente in penisola. Oltre a' nominati tre fiumi che sono i più principali di tutta la Fiandra, ne riceve l'Olanda ancora diversi altri minori; e volendo quasi competere in essa l'arte con la natura, vi si aggiungono infiniti canali a mano, che son fatti per maggior comodità del paese. Dentro v'ha pur anche un buon numero di laghi e di stagni. Onde, considerata la situazione dell'una e dell'altra provincia, può restare in dubbio, se più grande sia lo spazio che in esse dall'acqua vien rubato alla terra, oppure dalla terra all'acqua. Ne si può dubitar meno ancora, se più manchino ovvero più abbondino i loro paesi di quelle comodità che negli altri suol godere la vita umana. Per la qualità del loro sito mancano e di grano e di vino e d'olio e di lane e di legname e di canape e di lini, e quasi di tutte l'altre o comodità o delizie che si usino in regioni più temperate e più asciutte. E nondimeno dall'altra parte si vede, che non v'ha contrada non solo in quell'angolo del Settentrione, ma nel giro di tutta Europa, che ab-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questi nuovi mari portati al mare; poi il mare convertito in fiume che si nasconde con canali e con seni nelle terre, danuo odore de' concettini che il secolo XVII ebbe in pregio come bellezze.

bondi al pari dell'Olanda e della Zelanda quasi di tutte le cose nominate di sopra, e di quelle che sono men necessarie ancora all'umano sostentamento: così grande è il vantaggio che ricevono queste due provincie dal mare e dalle riviere, per aver facile col mezzo delle navigazione il commercio da ogni parte con tutti gli altri paesi. E dopo averlo introdotto specialmente, e reso tanto familiare nell' Indie, non si può dire quanto in amendue sia cresciuta e la copia delle merci e la frequenza dei trafficanti. Di qui nasce che tanto abbondino anche d'abitatori, e che tanto sia popolato di città, di terre e di villaggi l'uno e l'altro paese. Ma non si vede men pieno il mar di vascelli, ed ogni sito acquoso di ciascuna altra sorte di legni, che tutti servono d'albergo particolarmente ai marinari ed ai pescatori. A queste due qualità di mestieri s'applica in Olanda e Zelanda un numero grandissimo di persone. Delle navi san case, e delle case poi scuole. Quivi nascono, quivi si allevano e quivi apprendono la professione; e praticando poi i marinari specialmente la loro nel correr tante volte e con tanto ardire da un polo all'altro, e dovunque ai mortali si comunica il sole, ne divengono sì periti, che qualche altra nazione ben può uguagliare, ma niuna già vincere in quest'arte marinesca la loro. Nel resto quei popoli generalmente sono dediti al traffico, e soprammodo si mostrano industriosi nelle cose manuali e meccaniche. Il maggior piacere che si pigli da loro è fra i conviti e le tavole. In questa maniera temprano la malinconia de' fastidiosi verni che provano; i quali però sono lunghi piuttosto che aspri, eccedendo quel clima nelle pioggie assai più che nei ghiacci. Sono ben formati ordinariamente di corpo, candidi non meno di natura che di presenza; piacevoli nell'ozio, ma fieri altrettanto nelle rivolte, e molto più abili in mare che in terra all'esercizio dell'armi. Nudrisconsi per lo più di latticini e di pescagione, abbondandone in somma copia i loro paesi. Hanno inclinato sempre a governo libero, e sempre tenacemente conservati i lor usi antichi; e dopo che l'eresia 1 cominciò ad introdursi fra loro, convertitasi a poco a poco in licenza la libertà, riuscì più facile poi agli autori delle novità succedute, di fargli sollevar, e partire dalla prima loro ubbidienza verso la Chiesa ed il re. È piena l'Olanda di grosse città, di buone terre e d'infiniti villaggi; ma per frequenza di forestieri e per moltitudine d'abitanti proprî, Amsterdam è stata sempre la città più principale di quella provincia. Mentre floriva il com-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La religione calrinista.

mercio in Anversa, era grande ancora in Amsterdam il concorso de' forestieri; ed essendo poi venuta a mancare con le turbolenze della guerra la contrattazione in quella città, è cresciuta all' incontro in questa sì fattamente, che oggidì Amsterdam è la più mercantile piazza non solo dell' Olanda, ma di tutto il Settentrione. In Zelanda Midelburgo è la città di maggior popolo e mercatura. Non può quella provincia paragonarsi però a gran pezza con l' Olanda nè di circuito nè di popolazione nè d'opulenza. L' uno e l'altro paese ha dell' inaccessibile per introdurvisi con la forza; poichè non solamente i luoghi più principali, ma i più comuni sono cinti o dal mare o dai fiumi o dai laghi o da terreno che non può esser più basso nè più fangoso.

# Don Giovanni d'Austria. (Parte I, Lib. 10.)

Veramente in lui concorsero doti egregie di corpo e d'animo. Grazia e maestà nell'aspetto, vigor di forze per le fatiche, affabilità coi soldati, vigilanza pari al comando, prudenza nelle più gravi difficoltà, ma cuore portato ad incontrarle molto più che a sfuggirle. Non pochi furono che l'avrebbono desiderato men tenero in consentire agli amori, e men facile in dare orecchio a' rapporti. Mostrò tanta cupidigia di gloria, che molti piuttosto la giudicarono cupidigia d'imperio. Onde arse al fine l'invidia, e gli armò contro sì fattamente il sospetto, che rese dubbia la sua fede nel servizio del re; come s'egli di governatore aspirasse a diventar principe della Fiandra; e che a tal fine con la regina d'Inghilterra in particolare fosse disceso ad occulte pratiche di corrispondenza, e passato più occultamente ancora a maneggi espressi di matrimonio. E quindi nacque l'opinion sì diffusa allora, che egli mancasse di morte aiutata i piuttosto che naturale. Ma comunque il fatto seguisse in materia, nella quale poteva dalla calunnia restar si adombrata la verità, egli morì con fama di valor singolare, e con applauso ricevuto di somme lodi. Degno senza dubbio di godere più lunga vita; e non men degno a cui fosse stato permesso dalla fortuna di esercitare i comandi più in termine d'assoluto principe, che in qualità di subordinato ministro.

# Morte del Principe d'Orange e suo elogio (Parte II, Lib. 2.)

Il caso passò in questa maniera. Con fine determinato di ucciderlo s' era introdotto alla sua conoscenza, e più domesti-

<sup>1</sup> Di morte aiutata. Cioè di veleno od altro.

camente a quella de'suoi familiari, un Baldassarre Serach della Contea di Borgogna, uomo più tosto vile di nascimento, ma dotato di qualche spirito dalla natura. Trovavasi l'Oranges allora nella terra di Delst in Olanda per varie occorrenze pubbliche; ed una delle più gravi era di ristabilire le cose meglio con l'Alansone. Presa dunque l'opportunità del tempo il Serach, e fattosi innanzi all' Oranges in camera con finta di negozio importante, gli sparò un picciolo archibuso in un flanco, e l'atterrò subito, senza ch'egli nel morire potesse pronunziare parola d'alcuna sorte. Quindi postosi in fuga, tanto s'avanzò prima d'essere soprarrivato, che di già era salito sul muro della terra per gettarsi nel fosso ed uscirne a nuoto, quando lo raggiunsero quei che lo seguitavano, e lasciatolo vivo lo consegnarono in mano della Giustizia. Con ogni più atroce tormento si procurò ch' egli deponesse la verità sincera del fatto. E comunemente credevasi che fosse per confessare d'averne ricevuti gli ordini, e d'averne aspettati li premi dalla parte di Spagna. Ma non uscì dalla sua confessione mai altro se non ch'egli aveva ucciso l'Oranges di propria sua volontà, e per meritare molto più con Dio per mezzo di tale azione, che non aveva fatto col re. Fu egli poi condannato alla morte, e con tutti i più fleri supplizi ne fu veduto succeder l'esecuzione.-Con tal qualità di fine lasciò la vita Guglielmo di Nassau, principe d'Oranges, nella sua età di cinquantadue anni. Uomo nato a grandissima fama, se contento della fortuna sua propria non avesse voluto cercarne fra i precipizi un'altra maggiore. Non s' ebbe mai dubbio che l'imperator Carlo V, ed il re suo figliuolo Filippo II, non lo riconoscessero in grado del primo lor vassallo di Fiandra: e l'uno s'era veduto gareggiar quasi con l'altro, a chi più l'avesse favorito e stimato. Restava nondimeno egli nella condizion di vassallo; ed all'incontro gli alti suoi spiriti non potevan lasciarlo quieto se non col godere sovranamente quella di principe. Aspirò egli dunque a potere innalzarvisi fra le rivolte di Fiandra. E portato sempre più l'ardor della sua ambizione dall' ordimento dei suoi disegni, aveva egli ormai si oltre condotti questi, che se la morte non gli troncava, non si metteva più quasi in dubbio, che almeno in Olanda ed in Zelanda egli non fosse stato per vedergli felicemente ridotti a fine. Concorsero in lui del pari la vigilanza, l'industria, la liberalità, la facondia e la perspicacia in ogni negozio, con l'ambizione, con la fraude, con l'audacia, con la rapacità e col trasformamento in ogni natura; accompagnando queste parti buone e cattive con tutte l'altre che insegna più sottilmente la scuola

del dominare. Nelle ragunanze pubbliche ed in ogni altra sorte ancora di pratiche, niuno specialmente più di lui seppe o dispor gli animi o raggirar le opinioni o colorire i pretesti o accelerare il negozio o stancarlo; nè meglio prenderne insomma nè più artificiosamente in ogni altro modo i vantaggi. Fu perciò stimato assai più nel maneggio delle cose civili, che non fu nella profession delle militari. Videsi variare di religione, secondo che variò d'interessi. Da fanciullo in Germania fu Luterano: passato in Fiandra mostrossi Cattolico: al principio delle rivolte si dichiarò fautor delle nuove sette, ma non professore manifesto d'alcuna; sinchè finalmente gli parve di seguitar quella dei Calvinisti, come la più contraria di tutte alla religione cattolica sostenuta dal re di Spagna.

### DALLE LETTERE.

### Al signor cavalier Tedeschi a Verona.

Che non può insomma ua' ostinata importunità? Eccovi una mia lunga lettera al dispetto delle mie occupazioni, e più ancora del mio decoro, che non vorrebbe ch' io ricambiassi le triviali vostre gazzette di Verona, con queste nostre eroiche nuove di Fiandra. Discorriamo dunque sul serio. E per rispondervi prima intorno all'armi d'Italia, noi qui speriamo che le cose in coteste parti piglieran buona piega, e che finalmente cotesta guerra ch'è stata sempre mista di negoziazioni di pace, si convertirà in vera pace. Io per la mia parte così ne giudico. E se ben dico quello che sento, confesso nondimeno che dico ancora quello che vorrei. Vorrei la pace in Italia, perchè potessero tanto più restar libere queste nostre armi di Fiandra, ed essere tanto maggiori i progressi che qui si vanno facendo con si gran benefizio della causa cattolica. Ma di quest' armi e di questi progressi che si discorre costì fra voi altri? che se ne crede? Forse che s' abbia voglia di nuova guerra dalla parte di Spagna e di questi principi? No veramente. E crediatelo a me; il quale, e per ragion del carico che maneggio, e per rispetto della confidenza che mi si mostra, ho grand'occasione di toccare il polso alle cose, e di saper le crisi di questi moti. L'insolenze degli eretici non si potevano più soffrire, dopo la novità d'Aquisgrana e di Mulen, e dopo quest'ultima di Giuliers e molte altre non si manifeste, ma non men temerarie. La necessità dunque ha fatto muover quest'armi, ed il favor della causa le ha fatte correr felicemente sin qui. Abbiamo restituito

il governo a' Cattolici in Aquisgrana; s' è disfatta la fortificazione di Mulen; e nel medesimo tempo s'è entrato in varie terre del ducato di Giuliers. Quindi poi s'è passato il Reno, c dopo alcuni giorni di resistenza s'è preso Vesel; terra grossa, e di sito importante sopra quel flume; nido d'eretici; colluvie d'ogni lor setta; Università dove s'insegna la lor dottrina; la Ginevra in somma del Reno, perchè quivi ancora i dogmi di Calvino son quelli che regnano, e gli abitanti per la maggior parte son calvinisti. A questo segno son ora le cose. E, come dissi, non s'è avuto pensiero qui di turbarle, ma di ridurle ad una quiețe che abbia ad essere tanto più durabile, quanto sarà più onorevole. In tanto restano attoniti soprammodo gli eretici. E gli ha involti particolarmente in grandissimi sospetti l'aver veduto in questa Corte, su l'uscir dell'esercito, gli ambasciatori degli Elettori ecclesiastici di Germania, che vuol dirsi quasi di tutta la Lega cattolica; ed aver veduto questo ambasciatore di Spagna, e me ancora, andar con l'esercito sotto Aquisgrano nella presente spedizion che s'è fatta. Hanno temuto insomma, e temono tuttavia che questa sia una collegazione di tutto il Corpo cattolico in favor di Neoburg apparentemente, ma in sostanza a danno di tutta la loro fazione eretica. La verità è, che dal canto nostro s'è voluto sostener Neoburg, dopo essersi egli dichiarato cattolico; e s'è voluto reprimer l'ardire degli eretici, i quali s'avevano di già con la speranza divorato l'imperio, e posti fra i denti, per così dire, gli Stati ecclesiastici intorno al Reno, e particolarmente gli Elettorali. In tutti i quali maneggi, quanta parte abbia avuta l'opera e l'autorità di Sua Beatitudine, gli altri suoi ministri lo sanno, e ne so anch' io qualche cosa, benchè mi confessi il più debol di tutti. Ma non debbo riputarmi già il men fortunato. Ho avuto occasione di trattare in questa congiuntura cose gravissime, e d'aver le mani in varie pratiche; l'une tendenti all'armi, e l'altre alla conservazion della quiete; ma non discordanti però fra di loro. poichè s'è preteso che l'armi abbiano a stabilir maggiormente in queste parti il riposo. Il che spero che seguirà col divino favore. Non debbo riputarmi, dico, il men fortunato, quand'io considero, che oltre alla trattazion de'negozi ho veduto formar quest' esercito, e vedutolo uscire in campagna e marciare ordinatamente, e che sopra le lance e le picche, ed in bocca dei moschetti e cannoni si portava l'esecuzione del Mandato imperiale contro gli eretici d'Aquisgrano. Ma non più; chè pur troppo lunga diventa ormai questa lettera, e troppo mi sono io diffuso in riferir tanti successi di questa nostra arena militare di Fiandra. Ripiglio dunque la mia persona di Nunzio, e lascio a voi la vostra di Gazzettante. E per fine vi prego ogni bene e contento.

Di Brusselles, li 10 di settembre 1614.

# Alla signora Donna Caterina Livia contessa di Firstimberg A Brüsselles.

Ch' io non dica mal di Germania? come no! Strade pessime; leghe eterne; montar e scendere del continovo; passar mille flumi con mille pericoli; nevi sin al ginocchio; venti che fendon le labbra e le orecchie : e ch' io non dica mal di Germania? Osterie succide; ostesse che subito inlordan, non toccan la mano; stufe puzzolenti; vini che tuttavia tiran al mosto; vivande piene di spezierie: e ch' io non dica mal di Germania? Alloggiare ora fra Calvinisti, ora fra Luterani; non potere dir messa, nè udirla nelle feste più principali; camminar mille giorni senza trovare alcun luogo di qualità: e ch' io non gridi contro Germania? Non creda però Vostra Signoria Illustrissima, non creda sì facilmente tutto quello che scrivo. La verità è, ch'io non ho voluto dirla quasi in niuna delle cose che ho scritte. Scherzo è stato il non dirla; e mi pareva appunto di scherzar tuttavia fra le conversazioni di Brusselles, e tuttavia di far la persona di cortigiano, in luogo di quella che mi conviene far ora di viaggiante. Mi disdico dunque. Ho trovato trattabil cammino, leghe tollerabili; passai il Reno ed il Danubio felicemente; osterie molto comode, ostesse amorevoli, e che, secondo lo stil del paese, vorrebbono entrar meco a tavola; stufe tiepide, e politissime; vini molto saporiti del Reno e del Necare; Calvinisti e Luterani, il cui Calvino e Lutero non è altro che il mangiare ed il bere: questi sono quei tanti mali che sinora ho patiti in Germania, e che dovrò patire sino al mio arrivo in Italia; benche di già tutto sarà paese cattolico quello per dove io passerò da qui innanzi. Ora mi trovo in Augusta; e sin qui, per Dio grazia, ho fatto il viaggio prosperamente. Passai il Reno a Spira; città più nominata che bella. Ho passato poi il Danubio a Ulma; vaga città invero, e che molto m' ha soddisfatto. Ma quest' Augusta ha dell' augusto certamente negli edifizi, nelle strade e nel popolo; e per me credo che la Germania non possa aver città più bella di questa. Qui mi fermerò dimani, e seguiterò poi verso Inspruc il viaggio; intorno al quale continoverò a dar quel ragguaglio che debbo a Vostra Signoria Illustrissima. E le bacio per fine con ogni affetto le mani, pregando Dio che le conceda ogni prosperità più desiderata.

D' Augusta, li 11 di gennaro 1616.

#### Al Duca di Monteleone - A Madrid.

Prima d'ogni altra cosa, per amor di Dio, Vostra Eccellenza mi lasci doler del caldo. Oh che caldo crudele! Oh che caldo di fuoco! Un caldo insomma che ha trasportato il cielo di Spagna in Francia, e Siviglia a Turs. E veramente io compatisco Vostra Eccellenza, se costi a proporzione ha fatto il caldo che qui. E questo nostro par tanto più insopportabile, quanto avevamo avuta prima l'estate solo di nome, perchè i giorni erano riusciti quasi tutti di primavera, ed il luglio propriamente un aprile. -Ma quest'agosto è una fiamma. Non si dorme la notte; non si riposa il giorno: e della notte bisogna far giorno, come s'usa costi. Ed appunto ieri l'altro il Grande Scudiere venne a trovarmi qui all'Abbazia di Marmotier, dov'io alloggio, ch'era sul far della notte; ed il duca di Guisa iermattina ch' era sul principio quasi del giorno. Passerà questa furia al fine; chè ben sa Vostra Eccellenza quanto le passioni qua, eziandio degli elementi medesimi, son fuggitive. Abbastanza mi son doluto del caldo; trattiamo ora d'altre materie. - Io mi trovo al presente in Turs per occasion della Corte. E quanto alle cose pubbliche, tutto qui si riduce al negozio della regina madre. Ma potiamo i sperare che pur finalmente lo vedremo presto finito, e con quella perfezione che tutti i buoni hanno desiderato. Di già la regina si risolve di venire a trovare il re direttamente qua a Turs. Operò molto invero per la riconciliazione intiera l'andata del signor principe di Piemonte ad Angolemme. Il duca di Mombasone v'è poi stato inviato dal re due volte, che ha fatto vedere anche più al vivo la sincera intenzione del signor di Luines suo genero alla regina; onde Sua Maestà in fine s'è risoluta di dar bando a' sospetti, e di venire a trovare il re. Secondo le passioni, tali sono stati i consigli. Ed anche al dì d'oggi non mancan molti che la consigliano a non fidarsi. Io confesso che sono stato di quelli che più hanno procurato di persuadere Sua Maestà a venire; e per mezzo del nostro buon Padre Giuseppe Cappuccino, ch' andò alcuni dì sono anch' egli ad Angolemme, io le scrissi e feci dir liberamente che non doveva nè temer più, nè tardar più; e ch'io aveva grand' occasione d'assicurare la Maestà Sua, che

<sup>1</sup> Potiamo è brutta forma di qualche dialetto. La regina di cui qui si tratta è Maria de' Medici moglie d' Enrico IV e madre di Luigi XIII.

le cose non potevano esser meglio disposte da questa parte. Ho avuta poi una sua lettera benignissima, che aggradisce il mio consiglio e la libertà da me usata. E veramente non si poteva veder più chiaro di quel che ho veduto io nel cuore del re e del signor di Luines. L'attendiamo qua dunque in breve. E si vorrebbe, se fosse possibile, che il suo primo congresso col re seguisse nel giorno di San Luigi; per render tanto più celebre questo giorno ch' è per sè stesso si celebre in Francia. Da questa riunione si può sperar senza dubbio un gran bene, siccomo dal contrario si poteva temere un gran male; ed ora specialmente nella congiuntura dell' Assemblea c' hanno a far gli Ugonotti questo mese che viene; ai disegni perversi de' quali niuna cosa poteva star meglio che la continuazione della discordia nella Casa reale. A questo termine sono le cose della regina. Memorabile dunque sarà ora Turs per la sua venuta qua in tale occasione, com' è Blois per la sua fuga da quel luogo a' mesi passati. Nel trasferirmi alla Corte io vidi in Blois la finestra, per dove ella scese di mezzanotte, e vidi il resto di quel Castello che par riservato agli accidenti più tragici della Francia; ed in particolare mi feci condurre alle camere dell'appartamento regio, dove fu ammazzato il duca di Guisa agli Stati generali d'Enrico III. Di qua entrò (mi dicevano); qui ebbe il primo colpo; qui sfoderò mezza la spada; qui lo finirono; e qua in disparte stava nascosto il re stesso a vederlo morire. Più grande fu anche l'orrore che mi cagionò il luogo dove il di appresso fu crudelmente ammazzato a colpi d'alabarde il cardinal suo fratello. Vidi la camera, dove fu imprigionato al medesimo tempo il cardinal di Borbone; e vidi quella finalmente, dove poi otto giorni appresso morì di dolore la regina Caterina, accorata da successi così funesti, e dalle conseguenze anche più funeste ch' ella ne predisse al morire; e considerai con grand'attenzione quelle animate muraglie che spirano al vivo le miserie delle corone in mezzo alle apparenti loro adorate felicità. Ma torniamo a Turs, ed a questo delizioso paese. Questa veramente si potrebbe chiamar l'Arcadia di Francia; se non che vi manca un Sannazzaro francese che la descriva. Qui però, se non si chiama questo paese l'Arcadia, vien nominato almeno il giardino del regno. E con molta ragione invero; si placidamente vi corre in mezzo questa bellissima Loyra; sì amene son le sue sponde, e sì ricche le campagne qua intorno di frutti e d'ogni vista più dilettevole. Ma che pare a Vostra Eccellenza

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Yeggesî questo fatto raccontato dal Davila a pag. 76 e seg.

del sito di Turs con questo borgo all'incontro, dov'è situato questo celebre monasterio di Marmotier? Che le pare di quelle isolette che fanno un ponte della natura congiunto a quello dell'arte, per dove si passa il flume, e s'entra nella città? E che le pare di tanti arbori che sorgono fra le case dalla parte della città, nel borgo e nelle isolette ch'ora uniscono ed ora variano con tanto gusto da tutti i lati si vaghe scene? Molto meglio di me furono osservate forse da Vostra Eccellenza queste cose medesime quand'ella fu a Turs; ma ho voluto anch' io rinnovargliene la memoria, e con la memoria il piacere. E tanto basti delle cose di qua. In Germania i progressi del conte di Bucoy, dopo l'arrivo della gente di Fiandra, si fanno ogni di maggiori; ed in Francfort gli Elettori han riconosciuto di già il re Ferdinando per re di Boemia: ch' è per lui una gran caparra della sua elezione all'imperio. Di qua non si può proceder meglio nelle cose di quelle parti per servizio della religione e per vantaggio di Ferdinando. Finirò questa lettera con accusare a Vostra Eccellenza la sua delli 27 del passato, e con rallegrarmi quanto più vivamente posso con lei, che sia stato promosso al cardinalato il serenissimo infante Don Ferdinando terzogenito di Sua Maestà cattolica. Successo invero, che non potea essere, nè di più grand'ornamento al Sacro Collegio, nè di maggior riputazione alla Chiesa tutta. E bacio a Vostra Eccellenza con riverente affetto le mani-

Di Turs, li 20 d'agosto 1619.

# FULVIO TESTI.

Fulvio Testi, nato in Ferrara nell'agosto del 1593, aveva già dato prove di nobile ingegno e di molto valore poetico nel 1611. Con tutto ciò si crede che l'anno dopo, entrando al servizio della Corte di Modena, non avesse se non l'ufficio di copista.

Nel 1613 fu a Roma ed a Napoli; nella prima delle quali città conobbe il Tassoni; nell'altra il cavalier Marini: ritornò a Modena nell'ottobre del 1614, ed ivi

prese moglie.

Trovasi accennato che negli anni seguenti fece un viaggio a Milano. Nel 1617 dedicò a Carlo Emanuele duca di Savoia una nuova edizione delle sue Rime; per le quali incorse nell'ira del governo spagnuolo e gli convenne andar esule per ben nove mesi. Ma dopo que-

sta passeggiera sventura, il duca Cesare d' Este gli permise di ripatriare, lo nominò suo virtuoso di camera assegnandogli altresì una pensione; e quel di Savoia lo fece cavaliere. Questi favori destarono l'invidia degli emuli; ed egli medesimo il Testi, o che la nuova fortuna lo insuperbisse, o che la propria natura a questo il traesse, si attirò l'inimicizia di molti, così in Modena come altrove; nè seppe mantenersi costantemente nella grazia de'suoi signori. Pare soprattutto che stimasse la Corte, di Modena troppo angusto campo a'suoi meriti, vagheggiando ora quella di Roma, ora quella di Savoia.

Dopo il 1629, essendo fatto duca di Modena Francesco I, il Testi ebbe moltissimi onori in Corte e ragguardevoli uffici presso vari potentati. Quando il duca andò a Madrid (nel 1638) per levare al fonte battesimale un figliuolo di Filippo IV, condusse con sè il Testi, il quale ebbe da quel Monarca una lucrosa com-

menda e fu ascritto all'Ordine di Santo Jago.

Nel 1640 fu mandato, come già l'Ariosto, al governo della Garfagnana, ma non seppe al pari di lui acquistarsi l'amore di quegli alpigiani. Due anni dopo ritornò alla Corte, dove la sua ambizione lo traeva; e vi riebbe tutti gli onori di prima. Ma sul principio del 1646 fu improvvisamente arrestato, e addì 28 agosto del medesimo anno morì in prigione, di morte, secondo alcuni, violenta, secondo altri, naturale. Si disse ch' ei tenesse pratiche segrete col cardinal Mazzarino ministro di Francia: il Tiraboschi suppone che non avesse altra colpa tranne quella di avere cercato di entrare al servigio della Corte francese senza nemmanco avvisarne il suo duca: forse gli nocque lo sdegno di un potente irritato da lui con una delle sue canzoni: al certo poi egli nocque a sè stesso colla sua troppa ambizione.

L'ingegno del Testi fu senza dubbio forte e nobile e colto. Nelle sue poesie non evitò sempre i vizi del secolo; pur vi prevalgono grandemente le bellezze e i pregi. Oltre le *Poesie* abbiamo di lui molte *Lettere*, scritte con nobiltà e scorrevolezza di stile, e quasi sempre con brio.

## DALLE POESIE.

A Carlo Emanuele I detto il grande, duca di Savoia dal 1580 al 1630.

Carlo, quel generoso invitto core, Da cui spera soccorso Italia oppressa,

A che bada ? a che tarda ? a che più cessa ? Nostre perdite son le tue dimore. Spiega l'insegne omai, le schiere aduna, Fa' che le tue vittorie il mondo veggia; Per te milita il Ciel, per te guerreggia, Fatta del tuo valor serva, Fortuna. La Reina del mar a riposi il fianco, Si lisci il volto e s' innanelli il crine: E mirando le guerre a sè vicine Segga ozioso infra le mense il Franco. Se ne' perigli de l'incerto Marte Non hai compagno, e la tua spada è sola, Non ten caglia, Signor, e ti consola Ch'altri non sia de le tue glorie a parte. Gran cose ardisce, è ver, gran prove tenta Tuo magnanimo cor, tua destra forte; Ma non innalza i timidi la sorte, E non trionfa mai uom che paventa. Per dirupate vie vassi a la gloria, E la strada d'onor di sterpi è piena: Non vinse alcun senza fatica e pena; Chè compagna del rischio è la vittoria. Chi fia, se tu non se', che rompa il laccio Onde tant' anni avvinta Esperia \* giace ? Posta ne la tua spada è la sua pace, E la sua libertà sta nel tuo braccio. Carlo, se'l tuo valor quest' Idra ancide Che fa con tanti capi al mondo guerra, Se questo Gerion da te s'atterra Ch' Italia opprime, i' vo' chiamarti Alcide. Non isdegnar frattanto i prieghi e i carmi Che ti porgiamo, e tua bontà n'ascolti, Fin che, di servitù liberi e sciolti, T' alziamo i bronzi e ti sacriamo i marmi.

<sup>3</sup> La Reina ec. Venezia.

<sup>1</sup> Le tue dimore. I tuoi indugi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gran cose ec. Egli è come se il Poeta dicesse: Ben veggo che le imprese a cui io ti consiglio, e quello a eni tu per to stesso già ti muovi, sono ardue e pericolose, ma pensa che non ec.

<sup>\*</sup> Esperia. Italia.

5 Gerione. Mostro di tre corpi, ucciso da Ercole nella Spagna. Qui sta per la Spagna stessa.

Al signor conte Giovanni Battista Ronchi.
Sull'età sua corrotta dell'ozio.

Ronchi, to forse a piè de l'Aventino
O del Cello or t'aggiri. Ivi tra l'erbe
Cercando i grandi avanzi e le superbe
Reliquie vai de lo splendor Latino.
E fra sdegno e pietà, mentre che miri
Ove un tempó s'alzar templi e teatri
Or armenti muggir, strider aratri,

Dal profondo del cor teco sospiri.

Ma de l'antica Roma incenerite Ch' or sian le moli a l'età ria s'ascriva: Nostra colpa ben è ch' oggi non viva Chi de l'antica Roma i figli imite.

Ben molt'archi e colonne in più d'un segno Serban del valor prisco alta memoria; Ma non si vede già per propria gloria. Chi d'archi e di colonne ora sia degno.

Italia, i tuoi sì generosi spirti
Con dolce inganno ozio e lascivia han spenti:
E non t'avvedi, misera! e non senti
Che i lauri tuoi degeneraro in mirti?

Perdona a' detti miei. Già fur tuoi studi Durar le membra a la palestra, al salto, Frenar corsieri e in bellicoso assalto Incuryar archi, impugnar lance e scudi.

Or consigliata dal cristallo amico 
Nutri la chioma e te l'increspi ad arte;
E ne le vesti di grand'or consparte
Porti degli avi il patrimonio antico.

A profumarti il seno Assiria manda De la spiaggia Sabea gli odor più fini; E ricche tele e preziosi lini Per fregiartene il collo intesse Olanda. Spuman nelle tue mense in tazze aurate

<sup>1</sup> L'Aventino e il Celio sono colli di Roma.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> All' età ris. Ai tempi delle barbariche invasioni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per propria ec. Si costruisca: Non si vede chi sia degno per propria gloris d'archi ec.

<sup>\*</sup> In mirti. Il mirto era sacro ad Amore: del lauro facevansi le corone agli eroi.

Dr consigliata ec. Ora perdendo il tempo innanzi allo specchio ec.

Di Scio pietrosa i peregrini umori; <sup>1</sup> E del Falerno in su gli estivi ardori Doman l'annoso orgoglio onde gelate.

A le superbe tue prodighe cene Mandan pregiati augei Numidia e Fasi; E fra liquidi odori in aurei vasi Fuman le pesche di lontane arene.

Tal non fosti già tu quando vedesti I Consoli aratori in Campidoglio, E tra ruvidi fasci in umil soglio Seder mirasti i Dittatori agresti.

Ma le rustiche man che dietro il plaustro si Stimolavan pur dianzi i lenti buoi Fondarti il regno, e gli stendardi tuoi Trionfando portar dal Borea a l'Austro.

Or di tante grandezze appena resta
Viva la rimembranza; e mentre insulta
Al valor morto, alla virtù sepultà,
Te barbaro rigor preme e calpesta.
Ronchi ! se dal letargo in cui si giace
Non si scuote l' Italia, aspetti un giorno
(Così menta mia lingua) al Tebro intorno

Accampato veder il Perso o'l Trace.

Al signor cavalier Enea Vaini.

Che la virtà è più riguardevole della nobiltà.

Superba nave a fabbricare intento
Dal Libano odorato i cedri tolga
Industre fabbro, e sciolga
Lucida vela di tessuto argento;
Seriche sian le funi, e con ritorto
Dente l'áncora d'òr s'affondi in porto:
Non per tanto avverrà che meno ondose
Trovi le vie de' tempestosi regni;
E a' preziosi legni
Le procelle del mar sian più pietose;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I peregrini ec. I viui forestieri. Il Falerno lu un vino famoso del regno di Napoli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il plaustro. Il carro. L'antica storia di Roma racconta che alcuri passarono dell'eratro alla dittatura, e da questa novamente all'eratro; e ciò accadde quando Roma fondò con tante vittorie il suo grande imperio.

Seriche. Di sots.

Non per tanto Non per questo; non avverrà per tutto questo che ce.

Nè che forza maggior l'argentee vele Abbian contro il furor d'Austro crudele. Che giova a l'uom vantar per anni e lustri De gli avi generosi il sangue e 'l merto; E in lung ordine e certo Mostrar sculti o dipinti i volti illustri. Se 'l nobile e 'l plebeo con egual sorte Approda a i liti de l'oscura Morte? Là dove i neri campi di sotterra Stige con zolfo liquelatto inonda. E con la fetid' onda De l'inferna città l'adito serra, Stassi nocchier che con sdruscita barca La morta gente a l'altra sponda varea. Ivi il guerrier del rilucente acciaro Si spoglia; ivi il tiranno umil depone Gli scettri e le corone. E l'amato tesor lascia l'avaro: Chè 'l passeggier de la fatal palude Nega partir se non con l'ombre ignude. O tu, qualunque se', che gonfio or vai Più degli altrui che de' tuoi fregi adorno, . Dopo l'estremo giorno Più cortese nocchier già non avrai; Ma nudo spirto, ombra mendica e mesta. Varcar ti converrà l'onda funesta. Orgoglioso pavone, a che ti vante Del ricco onor de le gemmate piume? Gira più hasso il lume De' tuoi fastosi rai; mira le piante: Copriran breve sasso, angusta fossa Le tue superbe si ma fracid' ossa.2 Da preziosa fonte il Tago uscendo Semina i campi di dorata arena; Ma qual ruscel ch'.a pena Vada con poche stille il suol lambendo Sen corre al mar; nè più fra i salsi umori

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tutta questa strofa dice coi linguaggio mitologico: quando l'uemo peus da questa all'altra vita.

Le lue ec. Al poeta è lecito chiamar superbe le ossa in quel senso the qui è manifesto: nondimeno vuolsi notare che quando queste ossa sono superbe, non sono fracide; e quando infracidiscono, già l'uomo ha cessato d'essere superbo.

Raffigurar si pon gli ampi tesori. De i tiranni a le reggie, ed a' tuguri De' rozzi agricoltor con giusta mano 1 Picchia la Morte. Insano È chi spera sottrarsi a i colpi duri. Grand' urna i nomi nostri agita e gira, E cieca è quella man che fuor li tira. Sol la virtù del tempo invido a scherno Toglie l'uom dal sepolero e 'l serba in vita. Con memoria gradita Vive del grande Alcide il nome eterno, Non già perchè figliuol fosse di Giove, Ma per mille ch' ei fece illustri prove. Ei giovinetto ancor in doppio calle Sotto il piè si mirò partir la via, A sinistra s' apria . Agevole il sentier giù per la valle; Fiorite eran le sponde, e rochi e lenti Quinci e quindi scorrean liquidi argenti. Rapida l'altra via, scoscesa, alpestra Salia su per un monte, e bronchi e sassi Ritardavano i passi. Generoso le piante ei volse a destra, E ritrovò il sentier de l'erto colle Quanto più s' inoltrava, ognor più molle. Onda fresca, erba verde, aura soave Godean l'ecceise e fortunate cime : Quivi tempio sublime Sacro a l' Eternità con aurea chiave Virtù gli aprio: quindi spiegò le penne, E luogo in ciel fra gli altri Numi ottenne. Enea, s'a lo splendor de gli avi egregi Di tua propria virtute aggiugni il raggio, Al paterno retaggio Accrescerai di gloria incliti fregi. Io da lungi t'applaudo, e riverente Adoro del tuo crin l'ostro nascente.

<sup>1</sup> Con giusta mono. Con mano che tratta a uno stesso modo le reggio e i tuguri. In questo senso disse Orazio: Mors gequo pulsat pede paupo-rum tabernas, regumque turres.

## Al signor conte Raimondo Montecuccol.

In biasimo de' Grandi superbi.1

Ruscelletto orgoglioso,
Ch' ignobil figlio di non

Ch' ignobil figlio di non chiara fonte

Un natal tenebroso.

Avesti intra gli orror d'ispido monte,

E già con lenti passi

Povero d'acque isti lambendo i sassi;

Non strepitar cotanto,

Non gir si torvo a flagellar la sponda:

Chè, benchè maggio alquanto

Di liquefatto gel<sup>2</sup> t'accresca l'onda,

Sopravverrà ben tosto

Essiccator di tue gonfiezze, agosto.

Placido in seno a Teti

Gran re de' flumi il Po discioglie il corso,

Ma di velati aheti

Macchine eccelse ognor sostien sul dorso,

Ne per arsura estiva

In più breve confin strigne sua riva.

Tu le gregge e i pastori

Minacciando per via spumi e ribolli,

· E di non propri umori

Possessor momentaneo il corno estolli \*

Torbido obliquo, e questo

Del tuo sol hai; tutto alieno è il resto.

Ma fermezza non tiene

Riso di cielo, e sue vicende ha l'anno:

ln nude aride arene

A terminar i tuoi diluvi andranno,

E con asciatto piede

Un giorno ancor di calpestarti ho fede.

So che l'acque son sorde,

Raimondo, e ch'è follia garrir col rio:

Ma sovra aonie corde

<sup>1</sup> È ignoto contro chi il poeta dirigesse questa forte e bella allegoria; dalla quale credono molti che avesse origine la sua improvvisa sventura.

2 Di liquefatto cc. Le nevi liquefatte dai primi caldi dell'estate sogliono ingrossare per qualche tempo anche i piccioli torrenti, che poi nell'agosto inaridiscono. Non così i veri e grandi flumi, come il Po.

8 Il corno. I Sumi rappresentavansi sotto la forma di un toro.

Di sì cantar talor diletto ha Clio 1 E in mistiche parole Alti sensi al vil volgo asconder suole.

Sotto ciel non lontano

Pur dianzi intumidir torrente i' vidi, Che di tropp' acque insano Rapiva i boschi e divorava i lidi; E gir credea del pari,

Per non durabil piena, a' più gran mari.

lo dal fragore orrendo

Lungi m'assisi a romit' alpe in cima, In mio cor rivolgendo Qual' era il flume allora e qual fu prima, Qual facea nel passaggio

Con non legittim' onda a i campi oltraggio.

Ed ecco, il crin vagante

Coronato di lauro e più di lume,

Apparirmi davante

Di Cirra il biondo re Febo il mio nume:

E dir: Mortale orgoglio

Lubrico ha il regno e rovinoso il soglio.

Mutar vicende e voglie,

D' instabile fortuna è stabil' arte;

Presto dà, presto toglie,

Viene e t'abbraccia, indi t'abborre e parte:

Ma quanto sa si cange;

Saggio cor poco ride e poco plange.

Prode è 'l nocchier che 'l legno

Salva tra fiera aquilonar tempesta;

Ma d'egual lode è degno

Quel ch' al placido mar fede non presta,

E dell'aura infedele

Scema la turgidezza in scarse vele.

Sovra ogni prisco eroe

lo del grande Agatócie il nome onoro, Chè delle vene eve

1 Clio; La Musa; o in generale: I poeti.

<sup>2</sup> Febo o Apollo dio dei poeti adorato in Cirra città della Pocide.

Agasocie, figlinolo di un vassio, diventò re di Siracusa, e si dice che volle sempre avere alla suu mensa fra gli utensili d'argento qualche vaso di terra che gli ricordusse l'umiltà del primiero suo stato.

In scarse rele; cioè: Saggio è il nocchiero che non dispiega tutte le vele al vente, benché spirl a seconda. E fuor di metafora: Saggio è chi non erede che le cose sue dureranno prospere sempre.

Ben su le mense ei folgorar se l'oro, Ma per temprarne il lampo, Alla creta paterna anco diè campo. Parto vil della terra La bassezza occultar de suoi natali Non può Tifeo: 1 pur guerra Move all' alte del ciel soglio immortali. Che fia? Sott' Etna colto Prima che morto ivi riman sepolto. Egual fingersi tenta Salmoneo 2 a Giove allor che tuona ed arde: Rabbrica nubi, inventa Simulati fragor, flamme bugiarde, Fulminator mendace Fulminato da senno a terra giace. -Mentre l'orecchie i' porgo Ebbro di maraviglia al Dio facondo, Giro lo sguardo e scorgo Del rio superbo inaridito il fondo,

#### LETTERA

Ogni armento più vil la secca sabbia.

E conculcar per rabbia

## Al Serenissimo duca di Modena.

Dopo i discorsi narrati a vestra altezza nell'altra mia, il papa levatosi da sedere s'è messo a passeggiare per la camera, e con viso ridente m'ha dimandato che facciano le mie Muse. lo colla moltiplicità delle occupazioni ho procurato di scusare la mia negligenza; ma Sua Santità ripigliandomi ha soggiunto: E noi pure abbiamo qualche negozio; e con tutto ciò per nostra ricreazione facciamo alle volte qualche componimento. Ci sono ultimamente usciti dalla penna alcuni versi latini, e vogliamo che vostra signoria li senta; e così tirandosi nell'altra camera dove dorme, ha dato di piglio a un foglio, e m'ha letta un'oda fatta a imitazione d'Orazio che veramente è bellissima.

Urbano VIII, non ultimo tra i poeti del suo tempo, ma ambizioso d'escer tenuto tra i primi.

<sup>1</sup> Tifeo, figliuolo della Terra assaltò con gli altri giganti l'Olimpo, ma fulminato da Giove su oppresso sotto l'Etna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Salmoneo, siglinolo di Eulo re dell'Elide, volle contrassar la possenza di Giove, e mostrarsi agli nomini come pedrone del sulmine: però Giove lo sulminò davvero. Non pare molto poetica la srase sulminato da senno contrapposta a sulminator mendace.

Io l'ho lodata ed esaltata fino alle stelle, perchè certo nei componimenti latini il papa ha pochi o nissuno che l'agguagli. E tornata Sua Santità a sedere, diffondendoci amendue, cioè il papa nel compiacimento delle lodi ed io nell'ingrandimento degli encomi, è tornato un'altra volta a levarsi in piedi, e menandomi nella stessa camera m' ha fatta vedere un'altr' Oda pur latina contra gl'Ipocriti, graziosa in vero e bella al paragone dell'altra. Messosi poi a passeggiare per la camera m'ha detto d'avere molte composizioni toscane fatte da poco tempo in qua, e di volere ch' io le vegga una per una. Ha rese a me le lodi che ho date alle cose sue, ed ha parlato della mia persona in forma che a me non istà bene di riferire. M'ha domandato in ultimo se Vostra Altezza si diletta di poesia, sapendo molto bene che ha studiato da giovane. Ho risposto che si; e non ho mentito in questo: ma per secondare l'umore di Sua Santità coll' adulazione, vi ho subito aggiunto una grandissima bugia, cioè che Vostra Altezza tiene del continuo sopra la sua tavola il libro delle sue poesie latine, e che ne sa alcune alla mente. Vostra Altezza stupirebbe se sapesse quanto Sua Santità si sia rallegrata di questo, ed io gliene do conto perchè si compiaccia d'autenticare la mia bugia con farsi ritrovare su la tavola il suddetto libro quando verrà Marzerino e monsignor l'arcivescovo di Santa Severina; ed abbia memoria ancora di farne loro qualche motto, perchè questa bagattella può giovar infinitamente. Se Vostra Altezza non ha il libro, comandi che gli sia cercato nel mio gabinetto della Segreteria, perche vi dovrebb' essere, se la memoria mal non mi serve; ed in ogni caso il vescovo mio fratello l'averà in casa. Riverisco umilissimamente l'Altezza Vostra, e prego Dio benedetto che le conceda il colmo d'ogni grandezza e prosperità.

Di Roma, li 23 agosto 1634.

# DANIELLO BARTOLL

L'Italia ha pochissimi prosatori che nella purità delle voci e nella varia eleganza delle frasi uguaglino il gesuita Daniello Bartoli. Imitarlo non sarebbe forse utile quando bene fosse possibile; perchè quella perpetua squisitezza tanto aliena dal parlare comune, stanca assai presto anche i lettori capaci d'intenderla e d'apprezzarla; proporsi di conoscere tutta la grande ricchezza. del nostro idioma, tutte le finezze delle quali esso può abbellire ogn'idea, e non leggere i volumi del Bartoli, sarebbe un lasciare in disparte ciò che può condurci al

fine desiderato con più speditezza e comodità.

Egli nacque in Ferrara nel 1608: entrò di 15 anni nell'Ordine de'Gesuiti in Novellara: desiderò di dedicarsi alle missioni nelle Indie, ma per ubbidire a'superiori dovette dapprima insegnare per alcuni anni rettorica, e poi darsi alla predicazione, nella quale si procacciò moltissima fama. Nel 1650 fu chiamato a Roma, dov'ebbe incumbenza di scrivere la Storia della Compagnia; e quivi morì a'13 gennaio del 1685.

La Storia della Compagnia di Gesù, alla quale premise la vita del fondatore sant' Ignazio, fu da lui divisa secondo i paesi nei quali que'Padri recaronsi a predicar l'Evangelio, e sono l'Asia (cioè le Indie orientali, il Giappone, la Cina); l'Inghilterra e l'Italia: dal qual disegno gli venne un ordine semplice e chiaro, ed anche il vantaggio di arricchire i suoi libri con molte notizie sui

luoghi e sui costumi degli abitanti.

Scrisse poi aleune Vite d'illustri Gesuiti; molte opere di vario argomento, fra le quali se ne contano alcune spettanti alle scienze, altre spettanti alla lingua ed alla grammatica; e un numero assai grande di Lettere: tutto con somma ricchezza e purità di lingua. Ma per essersi troppo attenuto a quella filosofia scolastica dalla quale i Religiosi furon ultimi a divezzarsi, una gran parte di que'suoi volumi non si potrebbe ora leggere senza vero perdimento di tempo. Anche dal lato dei concetti egli (fuorchè nelle Storie) è spesse volte riprovevole, e cade nelle sofistiche sottigliezze e nei falsi ornamenti del suo secolo; del quale potrebbe dirsi che dà qualche odore anche quel suo studio perpetuo di voler dire ogni cosa in modo peregrino e con eleganza inusata. Alcuni poi appuntarono ne' suoi scritti certe voci e frasi, e le condannarono con quella solita formola: questo non si può dire; ed egli scrisse contro costoro una singolare operetta, intitolata: Il Torto e il Diritto del non si può, dato in giudizio sopra molte regole della lingua italiana. Del qual libro disse benissimo il Fontanini, che va preso con discernimento, per insegnarsi in esso a difendere gli errori di lingua, i quali è meglio non fare che avergli ostinatamente a difendere.

#### DALL' ASIA.

San Francesco Saverio risuscita un fanciullo.

Stava il Saverio, in una chiesetta dedicata al santo protomartire Stefano, parato per celebrare, quando udi appressarsi voci di gran lamento e pianti alla disperata; e chiestane la cagione, fugli detto, quella essere una inselice madre, che coi parentado e i vicini, veniva a sepellir quivi un suo figliuolo, caduto disgraziatamente in un pozzo, e annegatovi. Intenerissi il Santo alla sciagura del figliuolo e al dolor della madre; e, come stava, in abito sacerdotale, fattolesi incontro per consolarla, poiche ella il vide, venne subito in isperanza che riavrebbe per suo mezzo il figliuolo: e prostesaglisi innanzi, e abbracciatigli strettamente i piedi, più col pianto che con le parole, il pregò a risuscitarglielo: dicendo, che ben poteva farlo, tanto sol che il volesse, egli che appresso Dio poteva ogni cosa: non le negasse una si giusta domanda, che a lui non costava più che una brieve preghiera; a lei e ai suo figliuolo importava la vita. Non furono sparse in vano quelle lagrime e quei prieghi, non della madre sola, ma ancora de circostanti, che piangendo con lei, ad alte voci il pregavano della grazia. Si pose il Santo ginocchioni, e orò brevemente; indi levatosi, e preso per la mano il fanciullo, gli comandò, che, in nome di Gesù Cristo, si alzasse e vivesse. Incontanente ne seguitò l'effetto; e gridando tutti, miracolo i voltarono i lamenti in voci di giubilo, e il pianto di dolore in lagrime d'allegrezza.

# Opposizione dei Cristiani di Ternate' che san Francesco ebbe a vincere per passare nell'isola del Moro.

Già l'antica e la nuova cristianità del Moluco era in istato da fidarsene tanto, che parve al santo Padre poter sicuramente recar ad effetto quello, di che, fin da quando stava in Ambòino, avea conceputo un accesissimo desiderio; e in parte, per adempierlo, quivi di colà si era condotto. Ciò era, di passar oltre a portar la Fede e il nome di Cristo alla tanto temuta nazione del Moro. Ma sul primo mettersi in procinto di quel pericoloso passaggio, anzi al solo dirne che sece, tanti e si gagliardi incontri si attraversarono al suo disegno, che suo che un cuore, anzi un zelo apostolico come il suo, non sarebbe

<sup>1</sup> Ternate è la principale delle isole Moluche nel mare dell'India.
2 Ambóino. Una delle isole Moluche.

riuscito bastevole a superarli. Navigare a quelle isole, pareva a cristiani di Ternate quanto andarsi a cercar da sè stesso la morte, per mano di gente, la quale, se per gola di carne umana, di che sono ingordissimi, a quegli del proprio sangue non la perdona; quanto meno ad un forestiere, di paese incognito, di religione contraria, di nascimento, appresso que' barbari, barharo, e non difeso dal timore delle armi de' Portoghesi; i quali colà poco usavano, dove non eran mantenimenti per vivere, non che mercatanzie per trafficare. Se altro non fesse, che l'infelicissima condizion del paese, in certo modo maladetto dalla natura; si povero è d'ogni bene, e in acconcio più di fiere che d' pomini, tutto dirupi e balzi di menti e selve impraticabili, acque salmastre, aria gravosa, oltre alle spesse piogge di cenere e di faoco, e alle tempeste di sassi, che con orrendi tremuoti dalle voragini, sia della terra o dell' inferno, si scagliano; il mettersi per colè, non era un gittarsi a morire alla disperata? Ma nulla fesse di ciò. Che poteva sperarsi da uomini divoratori d'uomini, privi d'ogni altro ingegno, che da lavorar veleni, e senza uso d'altro discorso, che da ordir tradimenti, di che sono eccellenti maestri? Tra ladroni poi, che hanno per arte da sostentarsi il rubare l'altrui, chi il manterrebbe del suo? Chi il guiderebbe alle selve e alle caverne, deve tanti di lero a guisa di siere s'annidano, quivi addestrando i piccoli sigliuoli a saettare i cignáli, perche da quella scuola più ammacstrati, escapo alla caccia degli uomini? Come innesterebbe principi di legge divina in petti, che parea non avessero nè pur quegli del primo istinto della natura? Gli converrebbe prima recarli ad essere di bestie uomini, poscia d'uomini cristiani; e a tal fine, divellerne la flerezza, la disonestà, la barbarie, e mille altri vizi, tratti dal nascimento, cresciuti seco con gli anni, e con l'uso fatti natura. Era ciò da sperarsi? E fosselo non pertanto. Cambiasseli fino a recarli a costumi d'uomini, a legge di cristiani. Quanto ci si terrebbono fermi? Durerebbono in tal essere, se non quanto egli durasse con loro? E chi di poi sottentrerebbe in sua vece a mantenerli? Chi avrebbe un cuor come il suo, per ardire; e uno spirito come il suo, per poter tanto? Non era ancor secco il sangue di Simon Vaz sacerdote, che in onta e in compagnia de' Portoghesi, ammazzarono a tradimento. Ne il movesse desiderio di morire colà martire di Gesù Cristo; chè il loro uccidere, era fierezza di genio bestiale, non odio di religione che non conoscevano. Mancavano

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In tal essere; cioè: Nella qualità di cristiani.

quivi intorno isole a migliaia, dove non era ancor giunto il primo conoscimento di Dio, e vi si porterebbe con frutto? A che gittare la propria vita e la salute altrui, per una speranza incerta, anzi per una certa disperazione? - Queste ragioni non me le ho io lavorate da me medesimo. Furono veramente quelle che i cristiani di Ternate (i quali tenevano il Saverio in quell'amore che padre, e in quella reverenza che santo), per estrema pietà che d'ogni suo male avevano, gli uni a vicenda degli altri, gli dissero; aggiungendo poscia alle ragioni, efficaeissimi prieghi e lagrime, per distornarlo e svolgerlo dal suo proponimento. Ma poiche videro, che di niun pro riusciva quanto essi adoperavano per impetrare che si rimanesse da quell' andata, passaron più avanti; e dalle ragioni si volsero alla forza, fino ad indurre il Capitano di Ternate a far severo divieto, pena la nave e l'avere,2 niun marinaio fosse ardito di navigare il Padre Francesco a qual si sosse delle isole del Moro. Egli allora si risentì, e forte dolendosi del poco veder che facevano nelle cose di Dio, salì in pergamo; e sopra l'abbandonamento di quella misera gentilità orò con tal veemenza di spirito, che non solamente gl'indusse a rivocare il divieto, e non disdirgli l'andata, ma giunse fino ad accendere nel cuor di molti desiderio e proponimento di seguirlo, e d'essergli, senza niun risparmio della vita, compagni della navigazione, coadiutori nelle fatiche, e consorti, bisognandolo, nella morte. E chi erano essi (disse il Saverio), che mettevano termine alla potenza di Dio, e sì cortamente sentivano della sua grazia? Quasi vi fosse durezza di cuori sì ostinati, che non bastasse a rammollirla; o rozzezza d'anime si selvagge, che non fosse valevole a domesticarla quella soave, ma incontrastabile virtù dell'Altissimo, che può far fruttare le verghe aride e morte, e suscitar dalle pietre i figliuoli d'Abramo. Poveri di cuore e ciechi di mente che erano! Chi avea convertito il mondo alla sua Fede, e soggettate le nazioni degli uomini all' imperio della sua legge, mancherebbe ora in un palmo di terra? Sole le isole del Moro sarebbono sterili al coltivamento della mano di Dio, e non potrebbe egli farvi alliguare e dar frutti d'eterna salute la Croce del Salvatore? E quando il suo Padre offerse a Cristo in eredità tutte le genti, soli se ne eccettuarono i Morotesi? - Sono incolti, sono selvaggi, sono bestiali. - Sieno anche peggiori. E

<sup>1</sup> In quell' ec. In quell'amore in cui sunle o deve tenersi il padre.

<sup>Penu la nave es. Sotto pena di perdere la nave e le sostanze.
Navigare; in significato di Condurre per nave.</sup> 

per questo medesimo, ch' egli non avea che sperare nella propria virtù per trasmuterli, maggiormente lo sperava; tutto affidandosi a Dio, dal cui solo potere deriva quanto, nella conversione delle anime, le umane forze, a si grande opera da sè in tutto sproporzionate, ricevono. E se per esser costoro si barbari, e si malagevole l'addimesticarli, non v'era chi ardisse di prenderli a coltivare, prendevali egli a suo rischio. Ad altre nazioni, o più colte, o men barbare, altri non mancherebbono: queste fossero sue, perchè non sarebbono di niuno. Nè dovean perció dargliene biasimo di temerità. Se le isole del Moro avessero selve d'aromati, montagne d'oro e mari di perle, ben avrebbon cuore da navigar colà, e vincere ogni pericolo, per farvi loro incette e lor commercio i cristiani: or che non v'è altro che anime da guadagnare, non v'è nulla che meriti? E la carità ne' figliuoli di Dio, non ha da ayer tanto animo, quanto n'avrebbe l'avarizia ne'figlimoli del secolo? - M'uccideran, dite voi, di veleno o di ferro. - Non ve ne diate pensiero ch' io non merito tanto. 1 Questa non è grazia da uomini come me. Ma ben vi dico (sono parole sue proprie), che non sono tanti i tormenti e le morti che mi possono dare, che più non sia apparecchiato di riceverne per la salute anche solo d'un'anima. E che gran cosa è, che un uomo muoia per salvar quegli, per cui è morto Iddio? E forse, quando pur così avvenisse, a convertir quelle genti sarà più possente il mio sangue che la mia voce. Cost, fin dai primi secoli della Chiesa, è nata e cresciuta la sementa dell' Evangelio nelle incolte terre del gentilesimo. più al rige a del sangue de' martiri, che pel sudore de' predicatori. Finì, dicendo, che non v'era qui che temere altro che il proprio timore. Iddio il chiamava colà: per uomini non si rimarrebbe d'andarvi.

## Morte del Padre Antonio Criminale in Remanancor.

Il padre Antonio Criminale, întesa la venuta de' Badagi verso Bedala e Remanancor, subitamente v'accorse; e trovati i Portoghesi in punto di mettersi in mare, increscendogli dei cristiani di quelle terre, che privi di difesa e di scampo, rimaneano allo strazio de' nemici, pregò il Capitano, di cercar se v'era luogo a patteggiare e comporsi co' Badagi, salve almeno

<sup>1</sup> Non merito tanto; cioè: Non merito la gloria del martirio.

<sup>2</sup> Rigo. Rivo.
2 Mettersi in mare per fuggire, abbandonando il paese e gli abitanti
la nemico.

le vite loro e de' paesani : ma egli, fermo d'andarsene, non curò altro che i suoi; i terrazzani si procacciassero quello scampo che meglio sapevano. E già essi vedutisi in abbandono, cominciavano, chi ne aveva, a rifuggire alle loro harchette, con quel tutto che poteva portarsi della famiglia e del povero avere: i più valenti, a gittarsi a nueto verso gli scogli di Cilao ch' erano i più vicini, lungi a men di due miglia di mare. Il maggior pericolo era delle donne e de' fanciulli, che in gran numero rimanevano; e vedutisi lasciati alle mani de' barbari, empievano l'aria di grida e di pianti, con un miserabil discorrimento, senza saper dove assicurar la vita e la libertà. Il Criminale, che dalla risposta del Capitano, vedute le cose in perdizione, era ito alla Chiesa qui vicina a piangere innanzi a Dio la sciagura di quella innocente Cristianità: indi, tornato a soccorrerla, in rappresentarglisi quel miserabile spettacolo di tanti abbandonati, che chiedevan per Dio mercè e non la trovavano, fortemente s'inteneri; non per quel solo danno temporale che, perdendo la libertà o la vita, ne avrebbono; ma per l'eterna salute che in mano de' Badagi andavano a gran rischio di perdere: donne e fanciulli la maggior parte, e troppo debolt a sostener le minacce e i tormenti che loro darebbono, per tornarli al Gentilesimo. Perciò, facendola da buono e leal pastore, che dà l'anima sua per la sua greggia, dove fuggendo anch' egli co' Portoghesi che l'esortavano a non trascurare la sua vita per quella degl' Indiani, avrebbe potuto sicuramente camparla, volle anzi rimanerne in pericolo, e salvare quanto per lui si potesse le anime commesse alla sua fede. Così rimaso, e dandosi da per tutto, dov'erano di que' meschini, a raccordar loro con parole di spirito, quale a sì gran bisogno si richiedeva, la costanza nella santa Fede fino alla morte, e la mercede della vita eterna, con che Iddio la ricambierebbe, in un medesimo i aiutava a rifuggire alle navi quanti più fanciulli e donne poteva. E perchè buon numero se n'erano adunati nella chiesa, colà si rivolse: quando i Badagi, che già erano in quantità da non temer dei nemici, calaron battendo; altri ad attraversare i passi, altri in cerca de' nascosi, i più al mare, dov' era la pressa de' fuggenti.\* Nè i Portoghesi furon si presti a raccorsi, o a dilungar dal lito le navi, che sei di loro non ne fosser feriti di sì mal colpo, che tre quasi incontanente, indi a poco altri due, ne morirono. Intanto il Padre Antonio s'udi appresso un gran calpestio; e vôlto

2 Dov'era ec. Dove i fuggenti erano in muggior folla.

<sup>1</sup> In un medesimo; cioè: Mentre dava questi ricordi, aiutava cc.

indietro, poichè vide esser nemici che gli venivan sopra, si mise con le ginocchia a terra, e con le braccia e con gli occhi alzati verso il cielo, in atto non tanto d'aspettar la morte, come d'invitarla. Ma i barbari, sermatisi un poco a mirarlo, con istupore di quell'atto che loro parve da uomo d'animo forte, non solo non gli nocquero, ma uno d'essi il rilevò in piedi, e passarono. Indi a poco, una nuova turba di Badagi il sopragiunse; ed egli nel medesimo atto di prima si presentò incontro alle loro armi: e questi altresì, come i primi, il passarono; se non che uno d'essi gli tolse di capo la berretta e non altro. Pareva che Iddio godesse di veder replicare più volte al suo servo quella si pronta offerta che gli faceva della sua vita. Ed era egli non molto lontano dalla chiesa, quando i terzi gli furon sopra; ed egli la terza volta ginocchioni, e nell'atto di prima, si acconciò. Allora un certo, che ad un cotal velo che portava avvolto al capo, in guisa di turbante, si crede che fosse saracino, gli cacciò un' asta per lo fianco sinistro; e intanto i compagni tagliarono in pezzi un ferventissimo cristiano che gli veniva appresso, battezzato da lui, e adoperato in ammaestrar ne' Misteri della Fede i fanciulli. Altri furono sopra il Padre, e in guisa di ladroni si diedero a spogliarlo; ed egli, senza nè risentirsi della ferita, nè turbarsi di quella violenza, come di propria volontà desse loro la sua veste in dono, con le sue medesime mani se la sfibbiò dal collo, e aiutolli a trargliela. Poscia gli stracciarono la camicia in dosso, e portandone i pezzi, e schiamazzando per allegrezza, se ne andarono. Egli così ignudo e ferito, rimessosi in piè, proseguì verso la chiesa, ma non andò molti passi avanti, che si sentì dietro nuove grida d'un Badaga; verso il quale rivoltosi, il barbaro gli diè d'una mezz'asta nel petto, e lasciatavela dentro fitta, trascorse dove il furore il portava ad altre parti. Il sant' uomo s' inginocchiò, e con le sue mani si trasse quell'arme fuori del petto; e pur bramoso d'offerire il sacrificio della sua vita, dove la mattina di quel medesimo di avea nella Messa offerto a Dio quello del suo Figliuolo, tutto grondante di sangue, e a passi deboli e scarsi, perchè oramai mancava, si ravviò verso la chiesa. Ma non gli fu conceduta quell'ultima consolazione, a cagion d'altri nemici che il raggiunsero e il ferirono di due lanciate, l'una sopra le spalle, l'altra per mezzo le coste. Egli allora si cadde sulle ginocchia, e traboccò da un lato; e i barbari ancor palpitante, il finirono, spiccandogli con un colpo di scimitarra la testa; la quale levata in un'asta, insieme co' brani della camicia insanguinata che dicevamo, inalberarono sulla vetta (chi

scrive del Tempio, e chi del Forte abbandonato), a veduta e scherno de' Portoghesi.

## Usanza de' Giapponesi.

I signori di titolo che si alzano contro i propri re, usanza de' Giapponesi è, che, scoperti che siano se macchinavano tradimento, o rotti 1 se movevano guerra, il re mandi lor denunziare la morte, per lo tal dì: nè in tanto si guardano in carcere, nè da' famigli della giustizia si custodiscono, ma passeggiano liberi: ed è una tal grandigia de' principi,2 mostrare di averli in pugno, ancorchè vadano sciolti. Il sentenziato, all'annunzio della morte, se ha cuore da nobile, dimanda d'uccidersi di sua mano: e dove il re gliel consenta (ed è grazia singolare) quel di appunto si veste, come in solennità di nozze, pomposissimamente; e convitati, quanti può averne, amici e parenti, veggente ognuno, con la sua medesima catana si sega il ventre con due gran tagli in croce, e perde in un medesimo la vita e l'infamia: chè appresso quella superba nazione, che si pregia di generosità più che niun'altra del mondo, quell'aver cuore da uccidersi, massimamente come il fanno, senza mutar sembiante, nè dar voce o gemiti di dolore, si reputa gloria, che ogni passato disonore cancella: nè resta il nome del morto in memoria di traditore; anzi di magnanimo e forte: onde nè anche a' suoi figliuoli, ne ai beni che possedeva (come fra noi nei delitti d'offesa maestà) si nuoce. Che se il principe il vuol morto a forza di mano altrui, il condannato aduna quanti più ne può avere, servidori e parenti, e prima di tutti i suoi figliuoli, e nella propria casa si apparecchia a difendersi dal giustiziere del re, che con gran soldatesca si presenta a combatterlo; acciocchè ripugnando egli, muoia da nemico. Uccisi che siano, si mette fuoco alla casa, e quanto v'è dentro d'uomini e di averi, s'incenera.

#### L'isoletta di Ormuz.

Alle bocche di quel seno di mare ch'entra fra l'Arabia Felice e la Persia, dov'elle più si ristringono, è posta Gerum; isoletta in forma triangolare d'appena sedici miglia di circuito; lungi da terra ferma verso la Persia, una sola, verso l'Arabia,

<sup>1</sup> Rotti. Vinti, superati in battaglia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ed è una tal ec.; cioè: E i principi considerano come una prova, una dimostrazione della loro grandezza e superiorità, mostrare ec.

<sup>3</sup> Le catane (dice il Bartoli stesso) sono spade a guisa di scimilarre.
4 Comunemente è detta Ormuz.

alquanto più di dieci leghe. Luogo per natura più infelice e più sterile di questo non è in Oriente. Perocchè quasi tutto è montagne di zolfo e di mordacissimo sale: di cui quantunque 1 ne traggan le navi, che se ne carican per zavorra, sempre, come da miniera viva, ripullula, e si rifà. La pianura anco essa è terren magro e morto, da non potersi addomesticare per qualunque coltivamento si adoperi a migliorarlo. È fama che tutta l'isola ardesse una volta sette anni continuo, per fuoco che sbucò di sotterra; e ne rimasero in segno le montagne di cenere, che tuttavia biancheggiano alla cima. Acque vive e sorgenti non v'hanno, se non solamente alcun pozzo; e questo anche di vena poverissima e di reo sapore: ma quanto d'acqua dolce vi si adopera, si conduce da terra ferma, o dalle isole di colà intorno. Perciò in tutto il paese non v'è nè filo di erba nè arbore che spontaneamente vi nasca, o che traspiantatovi tosto non muoia. Sopra che il padre Gonzalo Rodriguez, che quivi stette alcun tempo, motteggiando soleva dire, che quella infelice isola avea peggio che la maledizione a che Iddio condannù tutta la terra in pena della disubbidienza d'Adamo, dicendo che ne germoglierebbono triboli e spine; perocchè quivi nè pure un germoglio di cotali salvatiche erbacce avea licenza di nascere, ma solo vene di zolfo e miniere da fare un inferno a que' demoni di carne che vi abitano. Benchè senza ardere punto la terra, il cielo stesso, cinque mesi dell'anno, vi fa un inferno di caldo insofferibile, attraendosi in respirare, non fresco d'aria per refrigerio, ma come vampa di fornace per tormento del cuore. Uccelli poi, nè altro animal terrestre, mai in tutto l'anno non vi si vede; chè non vi troverebbono nè acqua nè pascolo da mantenersi. Solo, sul far dell'aurora, vi cade ogni mattina una rugiada, che si congela e granisce; e per lo sapore dolcissimo che ha, la chiamano manna. Or non perciò che quell' isola sia cotanto sterile per natura, era disabitata d'uomini, e (qual dovrebbe essere) una solitudine, un deserto. Anzi era popolatissima; e aveva una sì bella e ricca città (questa era Ormuz, oggidì in gran parte disolata d'abitatori e di fabbriche), che correva proverbio in Oriente, che se tutto il mondo fosse stato un anello, Ormuz ne sarebbe la gemma. Cagion di ciò ne fu la postura dell'isola, piantata su le porte del seno Arabico, come vogliam chiamarlo, o Persiano; e il porgere ch' ella fa in mare una delle sue tre punte sì accon-

<sup>1</sup> Quantunque. Lo stesso che Per quanto; così anche più sotto. — Zavorra è materia posta nel fondo delle navi affinche, immergendosi nel mare, acquistino maggiore stabilità.

ciamente, che curvandosi con due braccia, due porti vi forma, vôlti l'uno a levante, l'altro a ponente; ampi a ricevere ogni quantunque numeroso navilio; e sicuri sì, che non istanno a fortuna di verun vento che da alcuna parte vi possa.1 Or quivi facendo scala i mercatanti d'Arabia, di Persia, d'Armenia, dell'una e l'altra India, della Cina, d'Etiopia, si fabbricò, e poscia più volte rifacendosi, si condusse Ormuz a tale ampiezza e beltà, ch' ella andava \* fra le più famose e ricche di tutto Levante. Le vie e le piazze ampie e magnifiche; e gli edifici di bello stile alla moresca, scialbati 8 di smalto bianco, e molto vaghi a vedere. E perchè vi fanno caldi stemperatissimi, più che nella Ghinea e nell'isola di San Tomaso (che è soggetta alla linea equinoziale), infocandosi quelle pietre di sale, e accendendosi le secche esalazioni che ne svaporano, le case non finiscono, come le nostre, in tetti a colmo rilevante, ma in terrazzi piani: ove la notte, a cielo scoperto, dormono stesi, e (trattone il capo) immersi nell'acqua, dentro a grandi conche di legno. Ben v'è un cielo salutevole alla vita; e rare vi corrono le malattie: a cagione, dicono, del continuo sudare, che spreme da' corpi ogni umore corruttibile e soperchio. Nè è da tacere, ciò che ragionevolmente si ha per un de' più strani miracoli della natura, di due venti contrari che vi fanno; l'uno caldissimo, l'altro freddissimo (quello è l'este, o, zome noi diciamo, il levante; questo il nordeste, cioè il grecale); ma ciascun di loro con effetti per accidente opposti al temperamento delle loro qualità. Perocchè il caldo raffredda i corpi e le acque, eziandio scoperte; il freddo, gli uni e le altre riscalda. E i paesani quando spira il caldo, vestono come noi qui la vernata; e quanti più panni s'addossano, tanto se ne truovan più freschi. De' venti poi temperati, si vagliono a ristorarsene negli eccessivi calori della state, che colà è per la maggior parte dell'anno; tirandoli, per ingegno di certi condotti, a spirar nelle camere, e dovunque altro lor piace per tutta la casa: con che mirabilmente le rinfrescano. Degli abitanti, il minor numero si è quello de' paesani; il più, di gente avveniticcia, mercatanti d'ogni parte del mondo. Perciò v' ha di tutte le fatte linguaggi. come che pur il volgar corrente sia l'arabo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vi possa. Diciamo elegantemente di certi luoghi: Non vi può il sole, non vi puo il vento, e simili.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andava fra ec. Era tenuta, annoverata fra ec.

<sup>3</sup> Scialbati. Intonacati.

<sup>\*</sup> Per ingegno ec.; cioè: Per mezzo di certi spiragli fatti ad arte.

## Predizione del padre Alfonso Cipriani.

Approdò e fe scala al porto di Meliapor una nave mercatantesca, comandata da un capitano, e governata da un piloto; due uomini, de' quali non so qual fosse il peggiore, perocchè pessimi erano amendue. E non solamente ne' vizi dell'anima, ma eziandio de' difetti del corpo, l' uno poco migliore dell'altro; chè il capitano scilinguato balbetticava, il piloto avea meno un occhio. Fatti quivi loro mercati; il piloto che intanto aveva adocchiato la moglie d'un povero paesano, sul metter vela, gliela rapi: ne valse al marito richiamarsene alla giustizia per riaverla, chè non trovò chi l'udisse: nè giovò al padre Alfonso pregare, riprendere, minacciare la vendetta di Dio or al ladrone or al capitan della nave; il quale, per non dispiacere al disonesto, gli consentiva quell'ingiustizia; perocchè l'uno il rimandava all'altro, e con ciò amendue lo schernivano. Così, nulla curando nè Dio ne gli uomini, usciron del porto, e miser le prode in verso alto mare, lasciando di sè grave scandalo e grandi querele in quella terra. Indi a poco tempo il padre Alfonso salito a predicare ad un pieno uditorio, e fattosi a dire dell' indegnità di quell' abbominevole eccesso, e de' commettitori d'esso; fu illuminato da Dio ad antivedere il gastigo che andava lor dietro, e chiaramente il profetizzò, dicendo: Or se ne vanno i disonesti e trionfano e fanno insieme festa della preda comune, e non sanno quanto in brieve e quanto caro l'abbiano a pagare. Lasciateli giunger colà dove Iddio gli aspetta, dove li tiene in posta il vento e il mare con sì furiosa tempesta, che non potrai, legno infame, schermirtene, e ne andrete, tutti in pezzi a una spiaggia, e le tue mercatanzie in profondo. E de' rapitori, che si farà? Camperanno la vita: chè la memoria dell'indegno lor fatto e della giustizia di Dio che li punisce non ha a morir così tosto con essi. Rimarranno all' esempio altrui, cieco il piloto, e mutolo il capitano. Così sarà, e il vedrete. Gli uditori credettero quella esser piuttosto imprecazione di zelo che annunzio di profezia; ma a poco tempo andò il vedersene l'adempimento. Era la nave in alto mare a golfo, quando le si cominciò a cambiare il sereno in torbido, e'l vento prosperevole in contrario e si forte, che in poco d'ora ruppe una orribil tempesta, e levò mari tanto alti e impetuosi, che il legno era irreparabilmente perduto, se non si abbandonavano a correre a fortuna, per dare alla più vicina costa, dove il vento li sospingeva. E intanto, mentre pur così fuggendo a rotta, conveniva a'marinai adoperarsi al bisogno; il capitano, per tanto gridare ordinando, perde affatto la voce, e per sempre ammutoll. La nave, percossa ad una piaggia, s'aperse; e altro non ne campò, che a grande stento le vite de' passaggeri: così tosto infranta se l'assorbì il mare con quanto dentro v'aveva. Quivi mentre il capitano sul lito mira e piange la perdita d'ogni suo bene, gli si parò d'avanti il piloto; e in vederlo e in raccordarsi delle minacce che il padre Alfonso gli aveva fatte in porto a Meliapor, credè così certo, per lui essersi perduta la nave, che, da disperato com'era, smaniando, gli s'avventò incontro, e con, non so qual fosse, legno o asso che prima gli si diè alla mano, il ferì d'un colpo sì aggiustato al disegno di Dio, che gli fendè e trasse quell'unico occhio vivo che gli restava in fronte: e così l'un d'essi mutolo, l'altro cieco, e amendue mendici, rimasero a tutta l'India esempio di terrore, e compierono secondo ogni sua parte la profezia del servo di Dio.

#### DALLA GEOGRAFIA TRASPORTATA AL MORALE.

## Usanza degli abitanti di Ostilia.

Vita non trovo nò con più ozio più occupata,2 nò con più stabilità più vagabonda, nè con più innocenza più avida e predatrice de' beni altrui, di quella che lunga parte dell'anno menavano gli abitatori d'Ostilia (raccordata da Plinio, Lib. XXI, cap. 12); terra antichissima su le rive del Po. Questi, al primo muovere e fiorir della primavera, tratte fuori certe loro ampie barche e piatte, racconciavanle a gran cura, spalmavanle, e con odorosi profumi spentone ogni puzzo, ogni reo fiatore, le fornivano di ciò ch' era mestieri ad un lungo viaggio: il che fatto, sopra esse, cariche di null'altro che per tutto in su l'orlo alle sponde un bell'ordine d'alveari, con entro a ciascuno il suo sciame, mettevansi terra terra, a remi lento lento battuti per su il Po contr' acqua: e le api in calca, via da' lor vuoti melarii gettandosi sopra le campagne, che all' una e all' altra sponda di quel tutto delizioso re dei fiumi soggiacciono, uscivano a foraggiare: e quindi al legno, per lo suo poco andare non mai guari lontano, tornavansi cariche delle innocenti loro prede, in ottima cera e mèle. Dove in prati erbosi, in giardini, in pomieri, in campagne variamente fiorite si avvenivano, il nocchiere dava fondo lungo esse, e tutto in pensier di nulla, stavasi al rezzo di quelle annose

<sup>8</sup> Spalmar le navi è lo stesso che Ungerle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Passaggeri. Il Bartoli usa sempre questa forma in vece di passeggeri.

<sup>2</sup> Con più ozio ec. Ho detto già che, fuor della Storia, il Bartoli cade spesso nei vizi del suo secolo: e queste antitesi ne fan subito prova.

querce, di quegli altissimi pioppi che rivestono e ombreggiano le belle rive del Po: e le valenti pecchie per tutto intorno spargevansi a predare, tanto nel lavorio più allegre, quanto più v'era che lavorare. Poi stanche, ivi medesimo in su l'orlo dell'acque imbagnarsi, sbrattarsi, pulirsi com' elle sogliono, animaluccio mondissimo: e all'imbrunire tutte ricogliersi dentro a'loro alvei fino a passato il freddo e l'oscurità della notte. Così andate le navi delle giornate a lor piacere contr'acqua, prendean la volta indietro, e lasciavansi giù per la contraria riva portare passo passo, fino a veder le foci del Po: indi ripigliavano il montar come dianzi: e ciò fino a tanto che dal carico delle cere e del mèle, che le mettea più sott' acqua, gli sperimentati nocchieri avvisavano, gli alveari oramai esser pieni: e allora festeggianti tornavansi alla lor terra, ricchi di quella dolce mercatanzia, che il guadagnarla era costo i loro non altro che un sollazzevole diportarsi.

# SFORZA PALLAVICINO.2

Sforza Pallavicino nacque nel novembre del 1607 in Roma, dove il marchese Alessandro suo padre erasi ricoverato vanamente implorando giustizia contro il duca

Farnese che lo aveva spogliato degli Stati.

Sin dalla prima giovinezza mostrò ingegno eccellente e amore agli studi infinito.... Abbracciò colla mente vasta la poesia, la filosofia, la teologia, la giuris-prudenza, nella quale fu addottorato: e avea vent'anni quando gli scrittori più famosi lo celebravano come ornamento illustre, non che speranza d'Italia. Se non che agli studi sovente lo toglievano le cure domestiche; poichè il padre proseguiva da molti anni la sua lite infelice col duca di Parma, e tutto il suo aiuto era in questo figliuolo. Il quale colla fama dell'ingegno e del sapere aveva guadagnata la benevolenza dei Barberini e di Urbano pontefice; protettore pericoloso de' letterati coi quali professava emulazione più aperta, anzi astiosa, che a principe non si convenga.

Ma nè la cura delle liti paterne, nè quelle altre che

<sup>1</sup> Costo. Costato.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Do abbreviata la Vita del Pallavicino scritta da P. Giordani; la quale riferii tutta intiera nella prima edizione, per desiderio di far conoscere quell'insigne prosatore che, allora, non poteva avere un posto suo proprio nel mio libro.

dovette recargli l'esser fatto governatore di Jesi, di Orvieto, di Camerino non gl'impedirono così gli studî, ch'egli in que'tempi non cominciasse, e molto innanzi conducesse un lavoro di poesia affatto nuovo e nobilissimo. Ciò furono i Fasti Cristiani, ch' egli dispose di cantare in ottava rima, e di comprendere in quattordici libri, dandone uno a ciascun mese dell'anno, per celebrarvi i Santi ad ogni giorno del mese assegnati: negli altri due libri aveano sede le Feste mobili dell'anno, e la speciale religione di ciascun giorno della settimana. Della quale Opera già aveva compiuti e, dedicati al papa regnante sette libri, e finito di stampare i primi due, quando risolvette di rendersi gesuita; e, come se volesse togliersi dagli occhi e dalla memoria del mondo, interruppe la edizione e disperse quanto n'era stampato per modo che appena ne rimase qualche esemplare.

A Primi uffizi nella religione a lui furono insegnare la filosofia di que'tempi, e la teologia a'giovani Gesuiti. In quella età i moltissimi trattavano teologicamente la filosofia; e per Aristotele combattevano feroci, come per un Evangelio. Una setta sorgeva in contrario, e pigliava animo e forze; la quale impugnava quel maestro imputandogli anche gli errori infiniti e le stoltezze de'suoi innumerabili ed oscuri commentatori. Il Pallavicino si accostò alla nuova sapienza migliore, che gli scolastici odiavano tanto più fieramente, quanto meno ragionevolmente: ma serbò riverenza al massimo savio

della antichità, e seppe giovarsi di lui.

» Voleva trattare ampiamente e profondamente tutta la sapienza morale: e ne gittò le fondamenta ne'quattro libri che in lingua italiana scrisse Del Bene, in forma di dialoghi; sottilissimamente investigando quale sia il verace Bene della natura umana: e quelle sottigliezze veramente finissime, e spesso fuggevoli ad intelletti non assuefatti, seppe incorporarle e adornamente vestirle con eleganza erudita e molto dilettosa di stile. Lo stile ra un'arte a lui cara molto e molto studiata; e però nel medesimo tempo aveva condotta una bellissima operetta che intitolò Trattato dello Stile e del Dialogo: nella quale, non meno da sottile filosofo che da esperto rettorico, si propose d'insegnare quale forma di scrivere specialmente convenisse alle materie scientifiche: e dimostrolle capaci di venustà ed eleganza; ed affatto escluse la barbarie, da lui chiamata incivile, che adoperavano gli scolastici: ostinati non solamente a scusarla come

dappochezza dello ingegno loro, ma a difenderla e lodarla come legittimo e necessario dettato nelle opere
dotte. E ne' dialoghi Del Bene fece con vivo esempio
vedere di quanta grazia e amabilità possa un valente
scrittore abbellire anche le questioni più aspre: e nel
Trattato dello Stile si allargò veramente a dar precetti
utilissimi per iscriver bene di qualunque materia. I quali
precetti dovrebbero anche oggidì trovare molti lettori.
Non così comporta il secolo che molti leggano quel suo
filosofare sulla morale; benchè uno scelto numero di
lettori dovrebbe anche ai nostri giorni dilettarsene grandemente. »

Fu poi distolto dalla filosofia e dalle lettere per comporre un compendio di teologia per le scuole, e difendere la Compagnia dalle accuse che già venivano mol-

tiplicando.

- Ciò che di tali quistioni scrisse in latino non è più chi voglia leggerlo; perchè quella materia è morta, nè la ravviva lo stile. Ben vive e durerà la Storia che fece del Concilio di Trento; non meno in servigio della propria Compagnia, che della romana Corte; alle quali parimente era odiosa la storia di Paolo Sarpi: conciossiachè oltre le guerre teologiche, le quali il nostro secolo ha sepellite in eterna quiete, hanno gran campo in quella lunga opera molte quistioni di Stato; e vi trionfa l'eloquenza italiana, se non purissima, certo maestosa. L'autore fu sommamente studioso della lingua, e ne faceva solenne professione: e manifestamente desiderò di essere tra gli scrittori che l'Accademia fiorentina riceve per esempi dell'ottimo favellare; e trattò con molta efficacia, perchè tal onore fosse renduto alla memoria del Tasso; e due volte limò la storia, perchè gli riuscisse di lingua pulitissima. E tanto bramò di procacciare molti lettori a quell'opera, e pur ebbe fiducia di allettarne colla grazia dello scrivere, che poi la divulgò in altra forma, sotto nome del suo segretario, mondata dalle spinose controversie teologiche, e ridotta a quello che ha di piacevole e curioso la narrazione. Veramente, quanto a'vocaboli, pare che niun uomo lo possa mai riprendere: tutti son buoni e proprî, anzi eletti e belli. Se di copia, di finezza, di varietà, di splendore lo vince il suo coetaneo e confratello Daniele Bartoli, è da considerare che pari o somigliante a quel terribile e stupendo Bartoli non abbiamo nessuno. Il quale nelle Istorie volò come aquila sopra tutti i nostri scrittori; e tanto

corse lontano dalla consuetudine del suo secolo, che niun critico sagacissimo potrà mai in quella forma di scrivere trovare minimo indizio o sospetto della età. Di Paolo Segneri che fu scolare al Pallavicino si potrà dire che vincesse il maestro nell'abbondanza dello stile, nella scioltezza, nella varietà, nel configurarlo ai diversi subbietti, nell'atteggiarlo quasi amico schiettamente parlante a suoi lettori; ma di squisitezza, di gravità gli è inferiore; e per una singolare maestà non può venirgli in paragone. Giambattista Doni tolse ogni vestigio di artifizio a quel suo stile sì puro e candido, e in tanta semplicità, grazioso e lucido; e apparve unica e migliorata imagine del secolo preceduto. Al sommo Galileo sovrabbondò la mente, ma parve quasi mancare lo studio nell'opera di scrivere; in quella sua copia diffuso e soverchio, talora languido, talora confuso. Arrigo Davila, meritamente lodato per felice industria nello esporre con assai ordine e chiarezza i fatti e le cagioni di essi, contento a una dicitura pianamente scorrevole, non cercò fama di fino scrittore nè di alto; nel prendere le parole e le frasi, nel collocarle e più nel condurre i periodi, e in tutto l'ordinamento del discorso, fu sì lungi dalla sollecitudine, che spesso lo diresti andare abbandonato. Non furono mai di negligenza i difetti del Pallavicino; il quale più che nelle altre opere pati le colpe del suo secolo nella storia. I traslati, dove tanto delirò il seicento, sono in lui poche volte viziosi, nè mai pazzamente; ma i contrapposti e troppo frequenti, e con palese fatica cercati. Evvi di più una manifesta affettazione di spesseggiare nelle sentense, e di farle spiccare dal discorso; laddove i perfetti nell'arte studiano anzi a dissimularle, e mezzo nasconderle. Anche il giro delle clausole, oltrechè troppo uniforme, procede soverchiamente misurato e quasi forzato con ostentazione di simmetria discacciatrice d'ogni libero andamento. Nè però giunse di lunga a quell'eccesso che è tanto sazievole e molesto, quasi direi odioso e intollerabile, in Guido Bentivoglio. Ma nonostante i difetti, la Storia del Concilio è opera da pregiarsene grandemente l'eloquenza italiana; e mostra uno scrittore di alto ingegno, di molta dottrina, di grave facondia e di costume nobilissimo. Anzi fra tutti che in Italia scrissero vedo unicamente il Pallavicino avere impresso nello stile un suo singolare carattere, che subito fa imaginare la prosapia e la educazione nobilissima dell'autore. La quale finezza e dignità, sì dei concetti,

sì delle frasi, non pure gli abbondò ne'libri che indirizzava al pubblico e alla posterità, ma anche nelle lettere che mandava agli amici, scritte d'altrui mano perchè la sua non era leggibile. E ne abbiamo a stampa un volume; al quale fa ingiuria la non curanza di questo secolo.

De la Compagnia e come istorico del Concilio, incontrò il Pallavicino fieri nemici; non pur villani ma atroci a scagliargli svergognatissime contumelie.... I contrari della Corte romana lo accusavano che lei avesse troppo, e con pregiudizio del vero, favorita nella istoria: lo tassavano di lusinghiero, di ambizioso, di falso.

Nel tempo stesso un Teatino « lo accusò come empio e calunniatore della romana Sede, e lo caricò d'ogni infamia, perchè nel descrivere il pontificato per tante calamità memorabile di Paolo IV s'ingegnò quanto sapeva, senza troppa ingiuria del vero, perdonare all'odiosa memoria di quel principe: » Il Pallavicino non rispose a nessuno de'suoi detrattori.

Frattanto (nel 1655) fu eletto pontefice Alessandro VII (Fabio Ghigi senese) amicissimo del Pallavicino; e due anni dopo lo fece cardinale « saviamente consigliandosi che la porpora romana, per non essere vilipesa ed aborrita, ha bisogno di rivestire talvolta uomini grandi e buoni.

» Nella quale fortuna mantenne il Pallavicino quella modestia e frugalità e soavità di costumi, che nella vita privata lo facevano da tutti riverire ed amare. Nè altro tolse dalla grandezza palatina, che il più spesso e più efficacemente adoperarsi in aiuto altrui. E questo adempiva con dimostrazione di tale animo che non meno apparisse egli contento di poter fare i benefizi, che altri di riceverli. Di che bella e degna testimonianza gli rendeva l'amico pontefice, spesso dicendo: Il cardinal Pallavicino è tutto amore. Dalla semplicità della vita domestica sì poco mutò, ch'egli soleva coi famigliari dire scherzando, niun altro comodo avere dal cardinalato, che il potere liberamente nell'inverno accostarsi al camino: ciò che la disciplina severa non concedeva a'Gesuiti; e grande benefizio pareva a lui, di complessione delicata, e tanto non paziente del freddo, che lo motteggiavano i più intimi per la grande quantità di panni onde si teneva non coperto ma carico. Del cibo e del sonno fu parchissimo e senza delicatezze: le sue delizie sempre negli studi.

» Ultimo frutto de'quali, e da lui con più cura maturato, fu l'Arte della perfezione cristiana, ch'egli grandemente si compiacque di scrivere negli anni estremi della vita (la quale finì nel giugno del 1667), e per la profonda sàviezza di filosofia cristiana e per la nobiltà di stile purgatissimo, ci pare lavoro da ogni parte perfetto e stupendo. Nel quale avendo posti i fondamenti, col provar saldo ciò che la religione insegna di credere, viene alzando un compiuto edifizio di virtù, e disegnando la forma del vivere che al cristiano è richiesta. Opera veramente delle più insigni e rare che abbia la religione e la nostra letteratura, opera che molte maniere diverse di persone possono leggere con egual profitto e diletto. Le anime pie vi trovano la religione trattata con tanta sapienza e dignità, che i divoti l'amino, e i non divoti la riveriscano. I filosofi vi ammirano un ragionare profondo ed esatto, e ordinatamente da chiari e fermi principî dedotto. Gli amatori delle lettere italiane vi imparano proprietà elettissima ed efficacissima di pesati vocaboli, temperata vaghezza d'imagini, precisa chiarezza di frasi, nobile e comodo giro di clausule, stile con eleganza dignitoso; vero esempio di perfetto scrivere che non fu moderno allora nè mai diverrà vecchio.1 »

## DALL' ARTE DELLA PERFEZIONE CRISTIANA.

Qual' arte ci abbia di purgar l'immaginazione dalla falsa stima delle cose terrene. (Lib. I, c. 8.)

Scrisse un profondo ed acuto ingegno, che 'l più infelice fra' mortali sarebbe chi fosse giunto a conseguir tutti i beni di questo mondo; come colui che per l'una parte non troverebbe vera felicità e vero appagamento in quello che possedesse; e per l'altra non gli rimarrebbe da sperar ciò in quello che non avesse ancor posseduto. Io per contrario, ma in altro senso, affermo che costui sarebbe il meglio disposto di tutti a divenir felicissimo. Imperocchè, nè avendo nè sperando egli quiete nelle cose mondane, cercherebbe il suo diletto nella speranza delle

Queste cose furono scritte nel 1820. Diciannove anni più tardi venne poi in luce un'altra opera dello Sforza Pallavicino: Della vita di Alessandro VII libri cinque, che il Giordani giudicò « la migliore scrittura del Pallavicino e scrittura stupendissima. « È noto che Alessandro VII mort ai 22 maggio 1667; però il Pallavicino gli sopravvisse meno di un mese: donde si comprende che quel libro fu scritto vivente uncora il pontesice, nè potè esser condotto a termine.

celesti: onde porrebbe ogni studio di concepirle vivamente per vere e per grandi, e di tener quella via per cui potesse confidarsi di procacciarle. E chi ha questa viva fede e questa ben fidata speranza, è, per mio avviso, il più felice che sia in terra, godendo egli qui d'una gran porzione del paradiso. Io quando, lasciati i pascoli di questo mondo che non danno in verità se non fieno, abbracciai nella Religione la croce di Cristo, che per lui su albero di morte, ma per noi è l'albero della vita, anche secondo il sapor de' frutti che ci fa mangiare in terra, dissi a'miei giovanetti compagni del noviziato, ch' io invidiava loro il poter essi offerir a Dio quel bene che riputavano d'aver rinunziato per lui, e che da lui gli era pagato secondo la loro estimazione: laddove io con aver fatta la prova innanzi, non poteva essere scritto al libro del cielo per creditore; anzi sì per debitore in commutazione si vantaggiosa eziandio secondo il piacer umano. - Ciò dissi loro: ma non meno essi potevano invidiar a me l'agevolezza che quindi mi risultava d'innamorarmi totalmente del cielo, da poiche sotto di esso non erasi da me trovata cosa degna d'amore. Pure alla mediocre mia condizione restavan vari creduti e non esperimentati beni per chiarirmi di questa universalità, e per affermare di certo senso ciò che affermò indubitamente quel re sfortunato per la sua somma fortuna: che tutto il ben di qua giù è vanità e afflizione; vanità, perch' è simulato come ombra; afflizione, perch'è un'ombra tutta circondata di lappole e di sterpi.1 Ma chi può esser pari ad un Salomone, ch'essendo stato posseditor di tante grandezze e delizie, intendea queste verità per prova? A me bisognano argomenti persuasivi per uomini d'ogni fortuna, quando a uomini d'ogni fortuna è indirizzato questo mio libro per procurarne la lor salute.

La macchina dunque efficace ed acconcia a tutti per incominciar ad abbatter nella fantasia la stima de' beni mondani e dello stato corporale, è il rammemorar la presta jattura degli uni, e'l presto corrompimento dell'altro, cioè il presto fin della vita. Questo argomento parve il più poderoso agli stessi sapienti Gentili, insegnando essi, che la vera filosofia per moderare gli affetti era la meditazione della morte; e usaronlo si gli oratori come i poeti a fin di persuadere che si dovessero affontare i travagli e i rischi nella guerra, perchè ivi ultimamente si tollera un male, e s'arrischia un bene fragile e corto per

1 Jailura, Perdita.

lappole. La lappola (dice il Crescenzio) è un'erba che nella sua sommitsde ha certi capitelli, li quali molto s'appiccano alle vestimenta. — Serpo (dice il Buti) è legno bastardo non fruttifero.

acquistar l'eterna vita del nome. E con siffatta larva d'eternità (che non è vera eternità, ma solo una durazione alquanto estesa oltre alla vita corporale; e che non è vera vita nostra, non facendo sopravviver noi, ma solo un ritratto di noi dipinto nell'altrui memoria) indussero gli animi alquanto più sollevati da questa vile e caduca paglia comune a' bruti, ma non saliti con le penne della fede sin in cielo, a fare, a soffrire tanto d'arduo e d'aspro, che assai meno sarebbe stato sufficiente ad entrar come santi nel paradiso. E finalmente la stessa via di condurre i nostri pensieri ci è additata dalla infallibil guida, ch'è Iddio, là ove ci avvisa, Memorare novissima tua, l'ultimo dell'esser tuo, cioè la morte; perchè in tal modo t'asterrai di peccare. E non meno l'esperienza ce 'l conferma. Se abbiamo davanti agli occhi un cadavero contraffatto, puzzolente, verminoso, ricordandoci che pochi di prima quel corpo era bello, giocondo, e talora anche servito da nobil gente, carezzato con esquisiti piaceri, riverito e temuto da innumerabili persone; e consideriamo che per certo fra pochi anni, ma forse tra pochi giorni, saremo anche noi al medesimo stato, questo pensiero è una salutifera tramontana che smorza tutto il bollore de' nostri mondani affetti. E non altronde avviene che l'uomo carnale tanto ha in orrore il veder cadaveri, il parlar di morte; e che si condanna per non civil costume il nominar i defunti alla mensa, quasi con ciò a colui che mangia s'intorbidi quell'allegria ch'è propria di tal gioconda operazione; e questo benchè i nominati defunti nulla appartengano a lui, nè però l'attristino per tenerezza d'amore. Vien, dico, un si fatto abborrimento dall'abborrimento di quella cenere che spargon tali rimembranze sopra il sapor de' piaceri, onde si nutre l'uomo carnale.

Vero sì è, che talvolta questo sol ricordo della morte non è bastevole a distaccar l'affezione della volontà dalle delizie della carne. Anzi alcun poeta gentile usollo a contrario effetto, stimolando gli uomini a non trascurarle finchè dura la vita, e con essa la possibilità di goderne; la quale assai tosto finisce. E in tal concetto dicevano que sensuali rammemorati nella Scrittura: Coronemus nos rosis antequam marcescant. In-

L'autore, cade qualche volta nelle metafore piaciute tanto al suo secolo. Tale è questa; e tale è pure l'altra che vien poco appresso della cenere sparsa sopra il sapor de' piaceri. Ma pur troppo si sente quasi da per tutto la mancanza della vera semplicità e naturalezza.

<sup>Gentile. Pagano.
Coroniamoci di rose innanzi ch'esse marciscano.</sup> 

terviene altresi di questo pensier della morte come di tutti gli altri per loro natura veementi; cioè, che vada pian piano ammansandosi ad usanza de' leoni e delle tigri addomesticate nei serragli: onde l'uomo, per vedere che sono morti cotanti altri e non egli già mai, va per un certo modo ingannando la sua fantasia, quasi la morte non sia fatta per lui. E di ciò che io dico, si ha l'esperienza primieramente nei soldati; i quali nelle prime battaglie sono costretti da naturale spavento a gittarsi per terra qualora odono lo scoppio d'un archibuso, nè s'espongono nel conflitto alla morte temporale senza sottrarsi col sagramento al pericolo dell' eterna: e di poi entrano nella mischia carichi di peccati; e camminando fra le stragi sì de' nemici, sì de' compagni, non più si commuovon da esse, che da' cadaveri delle bestie appesi alla beccheria: come sian eglino d'una specie superiore che non soggiaccia a quel macello. Secondariamente il proviamo in coloro che servono agli spedali de' tocchi da pestilenza; i quali serventi assuefacendosi prima a non tremare, indi a non temere, finalmente a disprezzare quell'imminente ed orribil rischio, si danno quivi ad ogni vizioso piacere più che non fanno i giovani dissoluti e spensierati tra le feste e le licenze del carnovale: e si bruttano di sì enormi peccati come se la morte avesse dato loro un lunghissimo Non gravetur.1

Convien però cercare qualch' altro aiuto perchè questo pensier della morte scuota a sufficienza la nostra immaginazione, sicchè non avvenga di esso come talora d'alcune medicine alle quali a poco a poco vassi abituando lo stomaco, e le converte in nutrimento.

## DAL TRATTATO DELLO STILE E DEL DIALOGO.

Fanto i Greci quanto i Latini non conobbero mai per lodevole spiegar con barbaro stile i concetti loro, e vestir di sordidi stracci i più nobili parti dell' intelletto. Ma poichè, dopo l' infelice ignoranza di molti secoli, cominciarono, per opera di Carlo Magno e d'altri generosi principi a ripullular le scienze; accadde loro di aver questi nuovi natali in tempo che non potevano esser accolte nelle braccia d'altra ricoglitrice, che della favella più barbara e più inamena. L' Italia, unico albergo della letteratura nell' occidente, era stata inondata da popoli stolidamente feroci, che le avevano estirpato, non pure i lauri di fronte, ma eziandio, per dir così, la lingua di bocca. L' idioma latino era estinto: nè dalla confu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non gravetur. Formola usata per esentare qualcuno dall'essere ci-

sione d'urli sì vari che in luogo di voci proferivano ante nazioni bestiali, s' era potuto formare alcun altro determinato linguaggio. Ed insieme con l'eleganza era finalmente scaduto ancora un certo color di figure ed una certa misura di periodi, che s'era pur conservata per qualche tempo nelle composizioni erudite dei santi Padri. Onde appena rimaneva tanta notizia di parlar o di scrivere, quanta era assolutamente necessaria per l'umana conversazione. Ma perchè la varietà dei secoli può estinguere negli uomini la dottrina, come quella ch'è frutto dell'arte loro, ma non l'ingegno, ch'è dono della natura; tosto che quei gloriosi principi cominciarono a fomentare gli studi, apparvero intelletti acutissimi nell' investigare gli arcani d' ogni più alta scienza. Non così poterono in quel principio acquistare i pregi dell' eleganza e della facondia per ispiegar i loro pensieri. Perciocchè, se può l'ingegno alzar con celerità il volo a qualche verità pellegrina, non così può la memoria impadronirsi prestamente d'una lingua copiosa. La perizia della frase, il maneggiamento delle figure, la soavità del numero sono frutti dell' esercizio e del tempo. Nè vi ha tedio che più rincresca, specialmente agl' intelletti veloci, che la fatica e l'indugio, così del limar le parole, come dell'inchiodare nella memoria, a forza di riflessione intensa, quello che, per non essere fondato in ragione ma nel puro arbitrio degli uomini, non può rimanervi confitto con l'aiuto del discorso. Quindi fu che que' primi ristoratori della sapienza, contenti delle cose, trascurarono le parole, valendosi di quell' ispido sermone che allora correva. E quando loro non sovveniva un vocabolo ch'esprimesse con brevità la sottigliezza di qualche interno concetto, si prendevano autorità di formarlo con una certa analogia alle voci prima usitate. Questi divennero condottieri di gran milizia: la quale non discostossi dall'orrido favellar di quei primi; così per la natural propensione degli uomini più ad imitare che ad inventare, come perchè ciascuno s'appiglia volentieri alla parte men faticosa; e finalmente perchè ciò pareva opportuno, a fin che i più giovani filosofanti fossero intesi speditamente da que' più vecchi ed a tal maniera di parlar avvezzati, coi quali conveniva loro di quistionare. Sicche pian piano venne a formarsi un particolar idioma di questa nazione scolastica, per così nominarla, composto parte di nuovi termini, parte delle parole antiche, ma banditane ogni eleganza, e quasi anche ogni rispetto delle leggi grammaticali. E perchè l'amor proprio ci rende adulatori di noi medesimi, non solo in attribuirne false virtù, ma in vagheggiare i nostri vizi come virtù; e spesso non eleggiamo una cosa perchè prima d'eleggerla ci paia buona, ma ci par buona perchè prima

l'abbiamo eletta; quello che era stato effetto necessario dell'ignoranza, cominciossi a lodare come oggetto meritevole di elezione.

#### DALLA STORIA DEL CONCILIO DI TRENTO.

Ritratto del pontefice Giulio III.

Fu Giulio di nascimento ordinario, d'intelletto più che ordinario, migliore a trovar novamente il buono ch'a fermarsi nel già trovato. Passò per molti gradi al supremo. Ed oltre a'minori uffici, intervenne al Concilio di Laterano e vi orò solennemente.1 Fu arcivescovo di Manfredonia, due volte governator di Roma ed anche uditor della Camera. Nel tempo del sacco, essendo consegnato per un degli ostaggi a' vincitori, videsi in grave rischio d'ignominiosa morte fra la barbara loro ingordigia. In qualità di cardinale resse le principali provincie dello Stato ecclesiastico e s'illustro come uomo di sapere e di coraggio nella presidenza lunga e torbida del Concilio.3 Fu tenero nell'amore, presto all'adirarsi, ma non meno al placarsi. Aperto per natura, ma coperto quant' egli voleva per arte. Prono alle ricreazioni, ma di pari anche al negozio. Le istruzioni date a' ministri nel suo pontificato, che sono la maggior parte dettate da lui, come per poco tutte è le lettere di grave affare, mostrano sottile ingegno e fina prudenza di Stato, ne minor zelo del ben pubblico e della religione; ma vi si scorgono alcune forme di più efficacia che maestà, le quali fanno arguir mancamento d'una perfetta gravità e moderazione. Ebbe animo benefico, ma talora senza scelta; non lasciando egli già irremunerati i più degni, ma beneficando con essi ancora i men degni. Portò grand'affezione al suo sangue, distribuendo varie porpore tra' parenti; alcuni de' quali divennero poi meritevoli dell'onore non meritato quando ottenuto. E specialmente nel cardinal De' Nobili, la tenerezza degli anni aggiugnendo ammirazione alla santità, parve aggiugnere e non tôrre decoro alla dignità. Ma sopra tutti amò e sollevò uno fuor del suo sangue, non degno nè prima nè poi; che fu il cardinal Innocenzo del Monte. S'astenne d'alienare ne' suoi i beni della Sedia Apostolica; onde solo a vita donò ad Ascanio della Cornia un castello presso a Perugia, e al proprio fratello suo Balduino diè lo Stato di Camerino similmente a vita, levatogli poi dal succes-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vi orò. Parlò, arringò.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nel tempo. Nel 1527.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Concilio. Di Trento.

<sup>\*</sup> Per pocolulle. Quasi tutte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Quando ottenuto. Quando l'ottennero.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Alienare no suoi ec. S'astenne dal trasserire ne suoi congiunti il dominio dei beni spettanti alla Sedia Apostolica.

sore, che lo risarci dell'entrate. Raccontano che 'i mentovato fratello il combatte fino all'ultimo per impetrarne a favor di tutti i suoi discendenti il feudo; e che 'l pontefice ne fu ritenuto dai liberi consigli del cardinal Cervino. Molto più si mantenne intatto dal legarsi a' potentati per grandezza de' parenti. Solo dal duca di Firenze, signore del monte san Savino sua patria, accettò l'investitura di esso in persona del fratello, non sapendo rattemperarsi dal diletto di vedere i suoi dominar fra quelli con cui s'erano allevati eguali. Un simile allettamento per avventura il trasse l'ultim'anno a stabilir matrimonio tra Fabiano figliuol naturale ma unico del fratello (dopo la morte di Giambattista) ed una figliuola del duca Cosimo, che fu poi collocata ad Alfonso duca di Ferrara. Di che diè contezza al Concistoro, assicurandolo che quel maritaggio niente avrebbe pregiudicato al ben comune. Il pontificato suo rimase di poco gloriosa memoria per l'infortunata impresa di Parma, per la dissoluzion del Concilio e per l'accordo di Passavia. Tutto ciò pareva ricompensato dal racquisto dell'Inghilterra, s'egli ne avesse côlto pur altro che i fiori, o se 'l frutto fosse stato durevole per la Chiesa. Morì (a' 13 aprile 1555) con tenue estimazione nè con maggior benivolenza: perciocchè certa sua libertà e domestichezza che nell'equalità di privato l'avevano altrui renduto più amabile, nella maggioranza di principe il rendettero men venerabile; senza la qual prerogativa il principe, non essendo riputato buono in sua condizione, nè ancora suol essere amato. Contuttociò l'opinione gli fu ingiusta: perocchè i suoi difetti erano di maggior vista sì che i suoi pregi, ma non forse di maggior peso. In somma eziandio l'onore, come tutti i beni umani, salvo l'unico vero bene, ch'è la virtu, sta in arbitrio della fortuna.

#### DELLA VITA DI ALESSANDRO VII.

Giustisia esercitata contro alcuni artefici d'insensibile veleno. (Lib. V, c. 16).

Era venuta in Roma dalla Sicilia per mezzo d'alcune malvage seminine certa maniera di veleno tanto siero ed agevole a comporsi, quanto impossibile a conoscersi, non distinguendo egli nè il sapore nè il colore dell'acqua pura, ed uccidendo con malattia di pochi giorni senza veruno di quegli accidenti che non

<sup>1</sup> Distinguendo. Quest' uso del verbo distinguere, certamente insolito, genera oscurità.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Che non sono ec. Che non sono comuni alle malattie ordinarie, e per ciò inducono a sospettar di veleno.

sono comuni alle infermità ordinarie. Rinnovossi per mezzo di tale invenzione la scelleratezza di quelle donne rammentate da Livio, che attossicavano i loro mariti: perocchè non ebbe notizia il Fisco, che altro genere di omicidio si commettesse con quel liquore: e come il peccato ha si brutta faccia, che i suoi seguaci si argomentano di ricoprirla eziandio a sè stessi, spacciavano queste malefiche l'arte loro per carità, onde le sfortunate mogli si liberassero dalla tirannia degl' insoffribili mariti senza nimicizia fra le famiglie, senza macchia della riputazione, e per mezzo di una morte desiderabile ad ogni sorte di cristiano, come quella che dava tempo ed agio di provvedere all'eterna salute co' sagramenti. Maestra di tutte costoro era una certa Girolama siciliana, donna sì scaltra ed avvenente, che avea adescati molti personaggi grandi, quasi indovina dell'avvenire; arte quanto vana altrettanto bramata, e però creduta per due potentissime passioni innate all' uomo, curiosità ed ambizione; ma costei per più volte chiamata dal Santo Uffizio, con varie industrie se n'era sempre liberata. Pervenne il sentore di questo sordo macello al Fisco per cotal modo. Una donna mal contenta del nodo suo maritale avea comprato un vasetto di quell'acqua potente, e con ciò uscita d'impaccio: alcuni mesi dopo confessando ella il suo fallo al sacerdote con raccontargli (come sogliono le femmine) tutta l'istoria al disteso, le fu messo dubbio s'era tenuta di palesar alla corte 2 quell' ignota peste che andava serpendo per la città, e che potea venir micidiale d'innumerabili innocenti. Ond'ella, senza esaminar la sua obbligazione più volte, offerse di scoprir ogni cosa, ove prima ottenesse l'impunità, come avvenne: ma dovendo trattar con sagacissimi malfacenti, ed in causa nella quale era malagevole aver il corpo del delitto, che è il capo dell'orditura nelle tele criminali, fu adoperato questo artifizio. La moglie di uno de' cancellieri criminali, la quale oltre la consueta astuzia femminile, per lunga conversazione del marito avea appresa qualche perizia di quel ministerio, fu vestita con drappi e con gioie in sembianza di gentildonna, e condotta in un palazzo alquanto lungi dall' abitazione, con addobbarlo alla signorile: ivi i famigli della corte si posero in abito di staffieri, e tutta la scena acconcia per la destinata commedia. In questo tempo una discreta fanticella era ita ad una delle suddette malefiche; siciliana anch' ella di patria e Giovanna di nome, dicendole che una principal matrona desiderava l'aiuto del suo liquore per liberarsi dalle stra-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spacciavano per carità. Studiavansi di farla parere carità, amore del prossimo.

<sup>2</sup> Alla corte. Al tribunale.

nezze intollerabili del marito, ma che il voleva dalle sue mani per esser informata da lei sul modo di adoperarlo; che allora sarebbe rimeritata di gran denaro; tantosto i ricevesse per caparra una doppia d'oro. Corse tosto a quest' esca la mala vecchia; e mirando qui ogni apparenza di casa nobile, sentendo parlar colei con finissima imitazione del vero, fu lontana da ogni sospetto; anzi postasi a consolar le finte angosce della creduta gentil donna, cavò fuori il suo elisire, e le diè certezza che ciò la trarrebbe di pena. Mostrando di rasserenarsi alquanto, soggiunse l'altra: E se per avventura questo mio perverso marito nell'infermità si ravvedesse con tali segni di penitenza che io potessi confidarmi di una durabile emendazione, sarebbevi in tal caso argomento 3 di risanarlo? perocche, sallo Iddio, che non vorrei la sua morte. purchè mi trattasse in modo che la vita per me non fosse peggior della morte. Sarebbevi, disse la vecchia, e non men agevole che sicuro, ed insegnògliclo. Allora si diè fine alla mascherata. Saltarono fuori dalle cortine del letto e dalle vicine portiere molti uomini della corte, che il tutto avevano inteso: alcuni de' quali presero la mala femmina con la guastadetta in mano, che sigillata solennemente fu poi data a bere a due animali di diversa specie, amendue i quali infermarono; ma uno che non fu curato morissi, e l'altro col suddetto rimedio additato dalla vecchia ritornò sano. E saputosi per esame della donna i componenti del liquore, i medici secondo lor arte confermarono per vera la virtù si del tossico, si del medicamento. Dipoi furono prese le altre maestre; per aver notizia delle quali convenne prometter il perdono a molte di quelle femmine che s'erano valute dell'arte loro: e fra l'altre, a ritrovar i bussolotti della prenominata Girolama, diè luce una donnicciuola da lei trattata come serva, benchè veramente sorella, nè per altro inferiore, se non perchè innocente; la quale abominando quella maniera di tradimenti, mostronne i nascondigli alla corte. È anche memorabile che una di queste maivage di cui sapevasi il nome e le fattezze, ma che per la sua minuta condizione, come succede, era scampata dagli occhi, benchè lincei, del Fisco, portata dalla mano vendicatrice di Dio, andò alle prigioni per intender novelle delle compagne, e quindi a'contrassegni raffigurata, ebbe agio di abitar fra loro sino alla morte. Cinque furono fra tutte, e quattro di esse, benchè schermissero per molti giorni, alla fine soprafatte dal numero e dalla gagliardía delle prove, che è la più efficace tortura, confessarono il de-

2 Argomento, Rimedio, mezzo, modo.

<sup>1</sup> Tantosto, col significato di Intanto, Fra tanto, è insolito.

litto. Solo la Girolama ritenne una fronte di selce sin all'estremo. Tuttavia i giudici l'ebbero per convinta, e però fu condannata alla pena ordinaria con l'altre.

### PAOLO SEGNERI.

Nacque l'anno 1624 in Nettuno, castello della campagna di Roma; fu educato dai Gesuiti, s'invogliò di appartenere alla Compagnia, e ne divenne col Pallavicíno e col Bartoli uno de' più begli ornamenti nell' ctà sua. Datosi all'eloquenza ed al predicare vi colse la prima lode: la quale gli dura anche oggidì per consenso di que' medesimi che san ravvisare ciò che gli manca per essere perfetto oratore. Dal lato della lingua, egli ne fu tanto studioso e v'ebbe dalla natura tanta attitudine, che l'Italia lo annovera tra'suoi migliori esemplari, e l'Accademia della Crusca lo cita nel suo Vocabolario. — Sebbene poi le Prediche e i Panegirici siano le opere del Segneri più comunemente lette e lodate, e la Manna dell'anima abbia avuto specialmente l'onore di essere citata nel Vocabolario, stimo che meritino di essere preferiti e raccomandati alla gioventù alcuni altri suoi libri, dove lo stile è meno pomposo che nelle prediche, o meno arido che nella Manna, ma perciò appunto più popolare, più accomodato alla maggior parte degli argomenti che occorrono da trattare, e diremo anche più amabile e più acconcio alla diffusione della verità. Oltre alla Manna dell'anima, il libro del Cristiano istruito e quello altresì dell' Incredulo senza scusa potrebbero somministrare tanti begli articoli di morale pratica da farne un volumetto prezioso sì per la materia e si per la copia delle buone voci e la semplicità dello stile.

### DAL CRISTIANO ISTRUITO.

Sopra la debita educazione de' figliuoli.

Io dico in primo luogo che la buona educazione importa sommamente al ben de' figliuoli. Si accordano in questa proposizione tanto le divine lettere, quanto le umane; il che è grande argomento della sua evidenza. I Savi umani hanno creduto che senza questa cura sollecita di allevar bene i figliuoli, sieno vane tutte le leggi, insufficienti i decreti, inutili i documenti; e ch'essa

sola senz'altra ordinazione ancor sia bastante a mantenere ne'popoli la giustizia. Però i Lacedemoni, istruiti dal più celebre legislatore tra gli antichi, cioè da Licurgo, erano tanto fermi su l'importanza di questo affare, che ne' delitti occorrenti non gastigavano i figliuoli, ma i padri. Onde una volta fra l'altre condannarono due padri a pagare una grossa somma di danaro, perchè i loro giovani erano tra sè venuti alle mani; scusando i giovani per l'inconsiderazion dell'età, e accusando i vecchi per la mancanza nel loro ufficio; tanto era loro fisso nell'animo, che dalla sopraintendenza de' maggiori dipendea, come da radice, il buono o cattivo frutto che pullula tra i minori....

Qual pianta più dolce d'indole che la vite? Eppure si è trovato modo, con avvelenarne le barbe, di far ch' ella produca de' grappoli avvelenati. Per contrario, macerate nel latte i semi, e proverete che i frutti nasceranno sempre più amabili. Bisognerebbe la sera, quando la famiglia è insieme adunata, ripetere spesso a lei quelle belle parole del santo vecchio Tobia, ch' io voglio qui riferirvi; ed oh, che soave latte per lei sarebbono! io vi dico, che n'apparirebbe la dolcezza dopo molti anni ne' costumi de' vostri giovani. - Ricòrdati, diceva egli al suo figliuolo, ricòrdati di Dio tutti i giorni della tua vita, e guarda di non consentir mai al peccato di modo alcuno; o commettendo quel male che Dio ti vieta, o pretermettendo quel bene che ti ricerca. Impara a benedire il Signore di tutti i tempi, e pregalo a condurre tutte le tue azioni e tutti i tuoi disegni con la regola della sua divina volontà. Quello che tu non vorresti, o figliuolo, ch' altri facesse con esso te, non lo far mai tu con veruno. Riguarda con occhi compassionevoli i poveretti, e Dio riguarderà con occhi compassionevoli ancora te. Sii limosiniere in quella maniera che ti è possibile. Se sarai ricco, dona al povero abbondantemente; se sarai povero, dona al povero quel poco che ti trovi, ma donalo con prontezza; e se in tal caso la mano sarà stretta, sia largo il cuore. Fuggi la conversazione pericolosa de' cattivi compagni, e consigliati con le persone dabbene nei tuoi maneggi; e se non le hai presso di te, va' e ricercale. — Queste erano l'espressioni di quel buon padre, le quali poco meno che uon mi cavano le lagrime dagli occhi nel recitarvele; e se simili istruzioni si udissero del continovo in tutte le famiglie cristiane, oh come muterebbe faccia il Cristianesimo tra pochi anni! Le case sarebbono abitazioni di pace, non di discordie; le chiese sarebbono luoghi di orazione, non di cicalecci; e in una parola i Cristiani sarebbono Cristiani, cioè pieni di carità tra sè stessi, e di riverenza al loro comun Signore. Ma se i figliuoli, in

vece di udire sì utili insegnamenti, ne odono talora di quelli che starebbono male nella bocca stessa di un Turco, qual maravigia si è, che la vita loro sia tanto più animalesca che ragionevole? Hanno succhiato queste piante il veleno fin dalle prime radici: è troppo difficile che poi, rendendo esse frutto, nol rendano attossicato.

### Esempio di moderazione dell'ira.

Nella città di Bologna v'è tuttavia una strada che chiamasi strada Pia, per memoria di un miracolo di carità che quivi intervenne. Una signora riguardevole e ricca, era rimasta vedova con un figliuolo unico, nel quale ell'avea riposto tutto il suo bene. Ora avvenne un giorno, che giuocando questi nella contrada alla palla, s' imbattè a passar di là un forestiere, il quale, o a caso, o per insolenza, disturbògli il giuoco a segno, che il giovane, montato in ira, se ne risentì gravemente. Ma il forestiere, quanto facile a fare ingiurie, altrettanto difficile a sopportarle, mise mano alla spada; e ferito il nobile giovanetto, lo lasciò quivi subito a terra morto: indi cercando scampo, come è costume, massimamente dopo simili falli prima incorsi che preveduti, col ferro insanguinato in mano, entrò (senza saper ove), entrò, dico, nella casa dell'ucciso medesimo, che all'usanza delle case più nobili trovò aperta; e tutto fanatico per tanto eccesso allora allora operato, non si ristette, finchè salite le scale arrivò davanti alla signora, nulla a lui nota; e postosi ginocchione, la pregò per amor di Dio, di ricovero e di ricetto. S'inorridì la signora a quello spettacolo sanguinoso; pure non sapendo che l'uccis) fosse il figliuolo delle sue viscere, promise all'omicida ogni sicurezza, e gliela mantenne, facendolo ritirare nelle sue stanze più interne, e quivi occultandolo. Frattanto sopragiunse la Corte chiedendo il reo, e cercandolo sollecitamente per tutto, ma non trovandolo; quando al partirsi, uno degli esecutori disse a voce alta: Questa signora non dee sapere che l'ucciso è il suo figliuolo; altrimenti ella stessa, in cambio d'asconderne l'uccisore, saria la prima a darcelo nelle mani. — Immaginatevi che freddo orrore corse per le vene di quella povera madre, all'udir di queste parole. Fu in punto di seguitare allora allora il figliuolo già trapassato, morendo anch' ella: se non che, riavutasi alquanto, e ravvalorata da quella grazia divina che avea nel cuore, si offerse a Dio, per onore della sua Legge e per gloria della sua Fede, di perdonare immantinente a chi tanto le avea cagionato di male: e quasi ciò fosse poco, si offerse, in segno di avergli perdonato di cuore, a prenderlo per figliuolo in luogo del morto, costituendolo erede di tutto il suo. E infatti l'esegui, dandogliene fino allora caparra certa nella somministrazione di non poco danaro che gli sborsò per sottrarsi dalla Giustizia, e de quello maggiore che gli promise: con un esempio sì eminente e si eroico di cristiana pietà, che da indi in poi chiamossi quel'a contrada, come di sopra v'ho detto, la strada Pia.

### Sopra la maldicenza.

Se voi lodate una persona, indi a poco tutti si dimenticano della lode che voi le deste; ma se voi la biasimate, quel biasimo non si dilegua mai dalle menti: particolarmente se fu biasimo di persona tenuta già in qualche stima per la bontà. Non è credi bile la facilità con cui queste ricevon danno da una lingua cattiva; e danno senza rimedio. Nella cicatrice di un cavallo nascono agevolmente i peli che la ricuoprono, ma non cosienella cicatrice di un uomo. Altrettanto è quel che interviene quando la persona non è di fama perduta: ogni ferita che sopravengale nella riputazione, lascia il suo segno; ed un tal segno, oh quanto è dipoi difficile a dileguarsi! Dicea colui: Di' pur male del tuo nimico; perchè quantunque un di si scoprisse ch' egli è innocente, tuttavia rimarrà sempre in esso, se non la piaga, almeno la cicatrice. — Non si vorrà mai finir di discredere quello che si credè tanto volentieri. Vi son de' fulmini che non abbruciano, ma, se non altro, anneriscono: e simile a questi è la lingua mormoratrice; che quando non giunga a incenerire il buon nome dell'infamato, almeno l'offusca.

## Onnipotenza di Dio.

Epittéto, filosofo di alto grido, richiesto de' suoi discepoli: Che cosa è Dio? diede una risposta la più aggiustata che uscisse mai dalla bocca de' Savi antichi. Rispose loro: se io vi potessi dire che cosa è Dio, Dio non sarebbe Dio, o io sarei Dio. E certo che il Signor solo può dir che cosa egli sia, ma non lo può dir se non a sè: perchè quantunque comprenda egli tutta la sua grandezza, non può però spiegarla a noi tutta, non per mancamento che sia in lui di potenza, ma per soprabbondanza di maestà. Pertanto, che potrovvi io dir di questa luce increata, mentre ogni savio della terra ne intende meno infinitamente di quel che intenda del nostro sole una piccola formicuccia! I nostri encomi, dice sant'Ambrogio, se ben si mira la sua grandezza, sono un torto che gli facciano: e mentre lo chiamiamo maggiore di

ogni altra cosa, quanto lo vogliamo onorar col preferimento, tanto lo veniamo a ingiuriare col paragone. Tuttavia è pur necessario parlarne, affinchè ancora voi ne conosciate qualche cosa, giacche dal non conoscere Dio nasce tutto il male del mondo, come pur disse il Signore rendendo ragione agli Apostoli de' mali trattamenti che erano per ricevere ancorchè fossero suoi ambasciadori. Benchè non possa arrivare la punta di una fiamma a toccare la sua sfera, 1 non lascia però di muoversi a quella volta con ogni sforzo. Così noi se non possiamo ragionare di Dio come dobbiamo, dobbiamo almeno ragionarne come possiamo: tanto più, che il santo profeta Davide c'insegna una maniera per cui possano intendere alcuna cosa della grandezza divina anche gl'idioti: Quoniam non cognovi litteraturam, diss'egli, introibo potentias Domini; e su quanto dire: Perchè io non intendo profondamente le divine scritture, e non so i misteri o più alti o più ascosi della teologia, che dovrò fare bramando io pure di conoscere il mio Creatore, come fan gli altri? Eccolo: mi sprofonderò nella considerazione della sua onnipotenza andando a parte a parte mirando le opere grandi che da essa procedono; e così verrò a conoscere in qualche maniera l'artefice da'suoi lavori. Dunque anche noi seguiteremo una tale scorta ammirando col santo re questa onnipotenza....

E però rappresentatevi in primo luogo, dilettissimi, tutta la vastità della terra, e tutta la sterminatezza de' cieli: i cieli ripieni di tante stelle, e la terra ripiena di tante piante, di tanti marmi, di tanti metalli, di tante flere, di tante varie creature; e poi considerate che tutta questa macchina è stata fatta di nulla. Questo solo non v'empie di maraviglia?.... Se io vi dicessi che il sole, prima d'esser sole era un granellino di sabbia, e che Dio col suo potere l'ingrandì e l'illuminò, come ora veggiamo, in quel gran pianeta, voi rimarreste attoniti a questa nuova. E poi vi parrà che io non vi dica nulla, quando vi dico che Dio ha satto di niente, non pure il sole ma tutto il resto? Tra l'essere ed il non essere v'è una distanza sì grande che non ha fine: e però dovete sapere, come si richiede più forza per fare di nulla un granello di sabbia, che per fare d'un granello di sabbia tutti i cieli: perchè alla fine tra un granello di sabbia ed i cieli vi è qualche proporzione; ma tra quello che è e quello che non è, non v'è punto di proporzione; e così sempre è tra loro un caos immenso ed infinito, che non può essere trapassato se non da un immenso ed infinito potere. È però, che gran Signore è il nostro Dio,

<sup>1</sup> La sua sfera. La così detta sfera del fuoco.

a cui serve di miniera inesausta l'istesso niente! Mirate un poco quanto si ricerca di ordigni per fabbricare una casa, per fiancheggiare una cupola, per levare in aria una mole. Racconta Plinio che Ramesse re d' Egitto, per lavorare un obelisco ed alzarlo, adoperò la forza di ventimila persone. Ma per non andar dietro secoli sì vetusti, quell'ingegnere moderno che riferì tanto per minuto in istampa la maniera tenuta da lui sotto Sisto V ad alzare su la piazza di San Pietro di Roma la guglia che ivi si mira; mentre volle fare un panegirico alle sua arte, non si può dire che facesse una satira all'umana debolezza? Quaranta argani, settantacinque cavalli, quattro castelli di legname, una selva di travi, un popolo di operai, che tutti d'accordo, al suono della tromba, dessero forza alle leve; e perchè? per muovere una piramide, e alzarla in alto tanto che potesse posarsi su la sua base. Laddove il nostro Dio senza mezzi, senza ministri fa cose immensamente maggiori con una sola parola....

La sfera dell'attività i di Dio si stende all'immensità di tutti i luoghi, all'eternità di tutti i tempi, e all'infinità di tutto l'essere ch'egli vuole. Potrebbe però creare, se volesse, un altro mondo si maggiore, che in esso ogni granello d'arena fosse più vasto che non è vasto il nostro mondo creato; e si migliore, che la più infima creatura di esso fosse più perfetta che non è ora perfetto il supremo de'Serafini. E dopo aver fatto un tal mondo ne potrebbe fare un altro terzo che superasse così il secondo, come il secondo supera il primo; e non per questo egli rimarrebbe o impoverito o inflacchito, ma potrebbe per cento milioni d'anni ad ogni momento creare un mondo più maraviglioso dell'altro, il quale contenesse in virtù, con un vantaggio smisurato, tutti i passati.

### DALL' INCREDULO SENZA SCUSA.

Provvedimenti degli animali per difendersi dai loro nemici o per assalirli.

Senza avere appresa giammai l'arte militare, sanno i bruti conoscere a maraviglia i vantaggi loro di posto, e gli sanno prendere. I rusignoli, per assicurarsi dagli sparvieri, soggiornano infra le macchie. L'airone, per assicurarsi da'falchi, s'aggira intorno all'acque da lor temute. E l'alce, bestia per altro si paurosa, che a qualunque ferita, nel mirar che ella faccia il sangue

<sup>1</sup> Sfera dell' attività. È locuzione propria della fisica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Con un vantaggio ec. In misura immensamente maggiorc.

grondante, cade subito a terra di raccapriccio; tuttavia vince i lupi, scegliendo contro di essi per campo di battaglia i fiumi gelati: sopra de' quali può tenersi ben ella ferma, con l'unghia acuta e biforcata che ell'ha; ma non posson tenervisi fermi i lupi.

Oltre il vantaggio del posto, sanno i bruti conoscere quel delle armi. Quindi è, che l'aquila tiene una cura grandissima de' suoi artigli: e se ella è ferma, par che sempre gli miri; arrotandogli su la pietra quando hanno perduto il filo, e risparmiandoli, quando sono affilati, col non camminare tra i sassi. I cervi, i cavri ' ed i tori arruotano anch' essi ai tronchi le loro corna, e le provano e le riprovano, prima di venire a duello con gli avversari. L'árdea si rivolta col becco all' in su tra l'ali, e riceve intrepidamente l'impeto de' falconi; che calandole sopra furiosamente per farne preda, vi rimangono morti. E il pellicano, per non venirè sorpreso dagli altri uccelli assassinatori, in una simile positura ancor egli piglia i suoi sonni; addormentato ed armato.

Dove manchi la forza, suppliscono con l'unione. Così fanno gli storni; volando sempre a schiere numerosissime, e procurando in quelle il posto di mezzo, per maggior cura di sè. Gli armenti si fanno forti dal lupo, adunandosi insieme in un cerchio fitto, con le teste rivolte contra il nimico: e i giumenti, con simigliante ordinanza, volgono al lupo, non le teste, ma i piedi, dove hanno il loro valore; e si difendono bravamente coi calci.

Che se non è pronto il soccorso, sanno anche i bruti richiederlo con la voce. Così l'upupa ravvisando la volpe ascosa tra l'erbe, con inusitate e con importune strida l'addita ai cani. Così i cigni, così le cicogne, così l'anatre sollecitano le compagne da loro assenti, alla difesa comune contro dell'aquila. E così le bertucce, nelle lor selve, fanno contra i medesimi cacciatori, gridando forte, come se gridassero al ladro.

Se non che a schermirsi da questi, tanto gli animali più imbelli, quanto i più forti, son destri al pari. La lepre salta di lancio nella sua tana; per non lasciare quivi impresse vestigia che la rivelino a chi la cerca. L'orso v'entra a ritroso; per mostrare d'esserne uscito quando v'entrò. Ed il leone medesimo (a guisa di guerrier prode, non meno attento ad iscoprir gli andamenti dell'inimico, che a coprire i propri) stampa insieme l'orme,

<sup>1 1</sup> eavri. I cavrioli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L' úpupa. Dicesi anche Bübbola.

<sup>2</sup> Le bertucce. Le scimie,

passando sopra l'arena, insieme le guasta; perchè non diano sentore de' suoi viaggi.

In una parola, tutti gli animali hanno qualche dote lor propria per la difesa: quali con la destrezza, come le scimie pur anzi dette, che giungono ad afferrare con la mano per l'aria quella saetta che loro voli alla vita; quali con la generosità, come il leone, che mai non fugge, se non che mostrando la faccia, per dar terrore; quali con la timidità, come i-cervi, a cui la paura medesima è sicurezza (tanto son ratti alla fuga); quali col divenire quasi invisibili, come si rendono le seppie l'nella lor tinta: quali con l'apparir quasi trasformati, come fa il polpo, che piglia tosto il colore di quello scoglio cui sta aggrappato, e così delude ogni guardo: senza che fra lo stuolo si numeroso degli animali, o terrestri o acquatici o aerei, pur un si trovi che, o con la forza datagli o con l'ingegno, non sia bastantemente armato a suo schermo.

Nè minore hanno l'arte per assaltare, di quella che posseggono a ripararsi. La donnola quando si vuole cimentar co' serpenti vi si apparecchia col mangiare innanzi la ruta; erba a questi di odor troppo intollerabile. E l'icneumone quando vuol pugnare con gli aspidi, si rivolge tutto nel fango, e se ne fa come una corazza. con assodarlo prima ai raggi solari, perchè non tema alcun morso. La tigre, per assicurare le altre fiere a cibarsi delle sue carni, si finge morta; e dipoi subito è loro sopra a man salva, e ue fa macello. La volpe è stata veduta rivoltolarsi dentro la creta rossa, fino a tanto ch'ella apparisca quasi un cadavero senza pelle; per invitare i volatili men accorti a un solenne pasto, che poi di loro fa ella, non di lei essi. E la torpedine, con un miracolo più insueto, sa fin rendere stupido chi la tocca, e privarlo di moto, non che di audacia.

## DAL QUARESIMALE.

### Esordio della prima predica.

Un funestissimo aununzio son qui a recarvi, o miei riveriti uditori; e vi confesso, che non senza una estrema difficoltà mi ci sono addotto, troppo pesandomi di avervi a contristar sì altamente fin dalla prima mattina ch' io vegga voi, e che voi conosciate me. Solo in pensare a quello che dir vi devo, sento agghiacciarmisi per grand' orrore le vene. Ma che gioverebbe il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le seppie. Pesci di mare, che diffondono intorno a sè un umor nero, d' onde si dissero anche Calamai.

tacere? le lo dico. Tutti, quanti qui siamo, o giovani o vecchi, o padroni o servi, o nobili o popolari, tutti dobbiamo finalmente morire. Statutum est hominibus, semel mori (Hebr. IX, 27). Ohimè. che veggo? Non è tra voi chi si riscuota ad avviso sì formidabile? nessuno cambiasi di colore? nessuno si muta di volto? Anzi già m'accorgo benissimo, che in cuor vostro voi cominciate alquanto a ridere di me, come di colui che qui vengo a spacciar per nuovo un avviso si ricantato. E chi è, mi dite, il quale oggimai non sappia che tutti abbiamo a morire? Quis est homo, qui vivet, et non videbit mortem! (Psal. 88, 49). Questo sempre ascoltiamo da tanti pergami, questo sempre leggiamo su tante tombe, questo sempre ci gridano, benchè muti, tanti cadaveri: - Lo sappiamo. - Voi lo sapete? Com' e possibile? Dite; non siete voi quelli che ieri appunto scorrevate per la città così festeggianti, qual in sembianza di amante, qual di frenetico e quale di parassito? Non siete voi, che ballavate con tanta alacrità nei festini? Non siete voi, che v'immergevate con tanta profondità nelle crapule? Non siete voi, che vi abbandonavate con tanta rilassatezza dietro ai costumi della folle gentilità? 1 Siete pur voi, che parlavate dai palchi si arditamente? Rispondete: e non siete voi, che, tutti allegri in questa notte medesima, precedente alle sacre Ceneri, ve la siete passata in giuochi, in trebbi,2 in bagordi, in chiacchiere, in canti, in serenate, in amori, e piaccia a Dio che non forse anche in trastulli più sconvenevoli? E voi mentre operate simili cose, sapete certo di aver ancora a morire? Oh cecità! oh stupidezza! oh delirio! oh perversità! lo mi pensava di aver meco recato un motivo invincibilissimo da indurvi tutti a penitenza ed a pianto, con annunziarvi la morte; e però mi era, qual banditore divino, fin qui condotto per nebbie, per pioggie, per venti, per pantani, per nevi, per torrenti, per ghiacci, alleggerendomi ogni travaglio con dire: Non può far che qualche anima io non guadagni con ricordare ai peccatori la loro mortalità. Ma povero me! Troppo son rimaste deluse le mie speranze, mentre voi, non ostante sì gran motivo di ravvedervi, avete atteso piuttosto a prevaricare: non vergognandovi, quasi dissi, di far come tante pecore ingorde, indisciplinate, le quali allora si aiutano più che possono a darsi bel tempo, crapulando per ogni piaggia, carolando per ogni prato, quando antiveggono che già sovrasta procella. Che dovrò fare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai costumi ce, L'usanza di correre mascherati le strade proviene probabilmente dalle famose orgie di Bucco.

<sup>2</sup> Trebbi. Riunioni di molti per darsi buon tempo.

io dunque dall' altro lato? Dovrò cedere? dovrò ritirarmi? dovrò abbandonarvi in seno al peccato? Anzi così assista Iddio favorevole a' miei pensieri, come io tanto più mi confido di guadagnarvi. Ditemi dunque: Mi concedete voi pure di esser composti di fragilissima polvere? non è vero? lo conoscete? il capite? lo confessate, senza che altri stanchisi a replicarvi: Memento homo, memento quia pulvis es? Questo appunto è ciò ch' io volea. Toccherà ora a me di provarvi, quanto sia grande la presunzion di coloro che, ciò supposto, vivono un sol momento in colpa mortale. Benchè: presunzione diss' io? audacia, audacia, così dovea nominarla, se non anzi insensata temerità; chè per tale appunto io prometto di dimostrarvela. - Angeli, che sedete custodi a lato di questi a me sì onorevoli ascoltatori; Santi, che giacete sepolti sotto gli altari di questa a voi sì maestosa Basilica, voi da quest'ora io supplichevole invoco per ogni volta ch' io monterò in questo pergamo, affinchè vogliate alle mie parole impetrare quel peso e quella possanza che non possono avere dalla mia lingua. E tu principalmente, o gran Vergine Maria, che della divina parola puoi nominarti con verità genitrice; tu, che di lei sitibonda, la concepisti per gran ventura nel seno: tu, che di lei seconda, la partoristi per comune benefizio alla luce; tu, che di nascosta ch'ella era ed impercettibile, la rendesti nota e trattabile ancora ai sensi, tu sa' ch' io sappia maneggiarla ogni dì con tal riverenza, ch' io non la contamini colla profanità di formole vane, ch' io non l'adulteri colla ignominia di facezie giocose, ch' io non la perverta colla falsità di stravolte interpretazioni; ma che si schietta io la trasfonda nel cuore de' miei uditori, qual ella uscì da' segreti delle tue viscere. Sprovveduto vengo io d'ogni altro sostegno, fuorchè di una vivissima confidenza nel favor tuo. Però tu illustra la mente, tu guida la lingua, tu reggi il gesto, tu pesa tutto il mio dire di tal maniera che riesca di lode e di gloria a Dio, sia di edificazione e di utile al prossimo, ed a me serva per acquisto di merito, non si converta in materia di dannazione.

# Esordio della predica XXXIII.

E fla dunque spediente a Gerusalemme che Cristo muoia? Oh folli consigli! oh frenetici consiglieri! Allora io voglio che torniate a parlarmi, quando, coperte tutte le vostre campagne d'armi e d'armati, vedrete le aquile romane far nido d'intorno alle vostre mura, ed appena ivi posate, aguzzar gli artigli ed avventarsi alla preda; quando udirete alto rimbombo di tamburi e di

trombe, orrendi fischi di frombole e di saette, confuse grida di feriti e di moribondi; allora io voglio che sappiate rispondermi s'è spediente. È spediente? 1 E oserete dir è spediente allora quando voi mirerete correre il sangue a rivi, ed alzarsi la strage a monti? quando rovinosi vi mancheranno sotto i piè gli edifizi? quando svenate vi languiranno innanzi agli occhi le spose? quando, ovunque volgiate stupido il guardo, vi scorgerete imperversare le crudeltà, signoreggiare il furore, regnar la morte? Ah! non diranno già è spediente que' bambini che saran pascolo alle lor madri affamate; nol diranno que' giovani che andranno a trenta per soldo venduti schiavi; nol diranno que' vecchi che penderanno a cinquecento per giorno confitti in croce.2 Eh! che non è spediente, infelici, no che non è spediente. Non è spediente nè al santuario, che rimarrà profanato da abbominevoli laidezze; ne al tempio, che cadrà divampato da formidabile incendio; nè all' altare, dove uomini e donne si scanneranno in cambio di agnellini e di tori. Non è spediente alla Probatica,3 che voterassi di acqua per correr sangue; non è spediente all'oliveto, che diserterassi di tronchi per apprestare patiboli. Non è spediente al sacerdozio, che perderà l'autorità; non al regno, che perderà la giurisdizione; non agli oracoli, che perderan la favella; non a' profeti, che perderan le rivelazioni; non alla legge, che, qual esangue cadavero, rimarrà senza spirito, senza forza, senza séguito, senza onore, senza comando, ne potrà vantar più suoi riti, ne potrà più salvare i suoi professori: mercechè Dio vive in cielo a fine di scornare e confondere tutti quegli, i quali più credono ad una maliziosa ragion di Stato, che a tutte le sincere ragioni della giustizia : ed indi vuole con memorabile esempio far manifesto che non v' è sapienza, nè prudenza, nè consiglio incontr' al Signore. Ecco: fu risoluto di uccider Cristo, perchè i Romani non diventasser padroni di Gerosolima; e diventarono i Romani padroni di Gerosolima, perchè fu risoluto di uccider Cristo. Tanto è facile al Cielo di frastornare questi malvagi consigli, e di mostrare come quella politica che si fonda non ne' dettami dell' onestà, ma nelle suggestioni dell'interesse, è un'arte quanto perversa altrettanto inutile; e la quale anzi in cambio di stabilire i principati, gli estermina; in cambio di arricchir le famiglie, le impoverisce; in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B spediente? L'autore usa qui la parola latina expedit; e così anche dopo, ma preferisco vi ermi della traduzione che ne ha fatta egli stesso cominciando.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allude a fatti raccontati dagli storici.

<sup>\*</sup> Probatica. Serbatoio d'acqua vicino al tempio dove lavavansi le pecore (probate) destinate al sacrifizio.

cambio di felicitar l'uomo, il distrugge. Questa rilevantissima verità vogl'io pertanto questa mattina studiarmi di far palese per pubblico beneficio, provando che non è mai utile quello che non è onesto; onde nessuno si dia follemente a credere che per esser felice giovi esser empio.

## FRANCESCO REDI.

Questo insigne naturalista, e scrittore non manco insigne di prose e di versi, nacque di nobil famiglia in Arezzo a 18 febbraio 1626, e dopo essersi iniziato alle belle lettere in Firenze, studiò filosofia e medicina nell'Università di Pisa. La fama del suo ingegno e del suo sapere mosse i principi Colonnesi a invitarlo di trasferirsi a Roma, dov' egli andò ed aperse una cattedra di rettorica nel palazzo di que'signori. Il granduca Ferdinando II lo richiamò poi a Firenze, nominandolo medico della sua Corte: dove l'ingegno, e le maniere gentili, e l'ingenuità dell'animo gli conservarono, anzi gli accrebbero sempre la grazia così di Ferdinando, come di Cosimo III che gli successe; e però egli stette poi sempre in quella Corte onorato e careggiato da tutti. Negli ultimi anni della sua vita fu molestato dall'epilessia; e ritrattosi in Pisa, forse sperando che la salubrità di quel cielo potesse giovargli, quivi fu trovato morto la mattina del primo giorno di marzo 1698. La nera Morte (dice il Salvini) temendo per ventura d'assalire a fronte aperta chi infinite volte in altri fugata l'aveva e sconfitta, preselo con agguato, e di furto il fece vassare dal sonno all' eterno riposo.

Il Redi come cultore delle scienze, seguitò questa massima di non dar fede se non a quello che vedesse cogli occhi suoi propri; però i suoi studi furono continue esperienze che venne poi pubblicando. Nella medicina preferì l'ippocratica semplicità alla composizione ed alla moltiplicità de' rimedi, o (com'egli diceva) di quei guazzabugli di medicamenti che i medici sogliono per vera ciurmeria ordinare agli altri, ma per sè medesimi non gl'ingozzano mai. Nelle lettere amene fu coltissimo; poeta ricco di belle immagini, prosatore purissimo, elegante, lontano da ogni affettazione. Le sue Esperienze naturali e i Consulti poterono somministrare ad Andrea Pasta un Vocabelario ad uso dei Medici: le Lettere, le Poesie

e principalmente il *Ditirambo*, colle Note ch'egli vi fece, si annoverano tra le produzioni più belle della nostra lingua. Fu ascritto a varie delle Accademie di che allora l'Italia era piena, e in quella della Crusca s'illustrò specialmente cooperando assaissimo all'edizione del Vocabolario pubblicato nel 1691.

#### DALLE LETTERE.

## Al Padre Gio. Maria Baldigiani della Compagnia, di Gesù.

Io ho avuta sempre una profondissima venerazione al merito del Padre Gottignes, e mi sono sempre dispiaciute fino all'anima le nuove della sua fastidiosa ostinatissima infermità; e mi creda, amatissimo Padre Baldigiani, che glielo dico di vero cuore, e da buon amico sincerissimo. Con sincerità dunque di buon amico, e non con ciurmeria di mediconzolo risponderò a' tre quesiti, che da Vostra Reverenza mi son fatti per servizio del medesimo Padre Gottignes.

Il primo quesito si è: Se io abbia cura o rimedio da prescrivergli, a fine di sollevarlo in tutto o in parte da quella infermità, nella quale presentemente si trova, e che nella sua lettera da Vostra Reverenza con tanta puntualità è stata descritta.

Rispondo, confessando ingenuamente la mia ignoranza, che io non ho medicamento veruno da potergli prescrivere. Che se pure dovessi prescrivergli qualche cosa, gli prescriverei, che da qui avanti si astenesse da tutte le sorte di quei medicamenti che si cavano da' vasi degli speziali; e tanto più, che ha provato a valersi di essi medicamenti, essendosi ultimamente purgato per mano de' medici, i quali oltre le preparazioni universali, gli hanno dato ancora dei decotti, e gli hanno fatto anco usare gli archetti de' sudatori. E per tutte queste operazioni il Padre non ha recuperata interamente la sanità, ma solamente è tornato in quello stato, nel quale si trovava prima che gli venissero gli ultimi peggioramenti. Ed intorno a ciò Vostra Reverenza discorre più che da medico nella sua lettera: ed io non voglio replicarlo.

Il secondo quesito si è: Se io abbia qualche consiglio da somministrargli almeno per premunirlo e preservario da peggio; e per allungare più che sia possibile la vita.

Rispondo, che in questo secondo quesito io sono uomo più trattabile assai, ed il consiglio lo ho, e voglio darglielo, ed è un consiglio buono e sicuro, ed il più sicuro, che sia in tutta quanta

<sup>2</sup> Archetts ec. Altrove il Redi usu il nome di stuse sudatorie.

la medicina. Iddio, che ne sa molto più degli uomini, e che è discreto più di tutti gli uomini, pel vitto di san Paolo primo eremita, non gli mandava altro che un mezzo pane, non portato da un cammello, ma da un piccolo corvo; e con questo vitto di ogni giorno così parco, lo mantenne vivo e sano molte e molte dozzine di anni: e per mostrare che con questa stessa parsimonia potevano vivere ancora gli altri Cristiani, quando sant' Antonio abate fu commensale di san Paolo, Iddio solamente raddoppiò la dose di un mezzo pane, portato pure dal medesimo corvo. Che voglio inferire? Che se il Padre Gottignes vuol campare più lungamente che sia possibile, sia parco parchissimo, e quanto mai si può dir parchissimo nel mangiare. Lo dico di vero cuore. Oh se potessi sar vedere a Vostra Reverenza le esperienze, che tante e tante e lungamente ho fatte in questo affare, ella si stupirebbe! Si vive pure col poco! si vive pure col poco, e si vive lungamente, e si vive sano! Faccia conto il Padre Gottignes d'intraprendere per qualche tempo un grande medicamento nella seguente forma. Prenda la mattina a buonora sei o sette once di brodo di carne sciocco, e non raddolcito con verun giulebbo. e nè meno con zucchero ordinario. Il suo desinare sia una buona minestra, talvolta maggiore e talvolta minore, secondo l'appetito maggiore o minore: oltre la minestra, come se fosse un Dominicano, si faccia cuocere un par d'uova, e di più prenda un frutto secondo la stagione. La cena della sera sia una minestra e un solo uovo. E tanto la mattina, quanto la sera, beva sempre acqua, e mai non beva vino; già che il vino è il maggior nemico che possa avere la sua vita e la sua sanità. Se bene egli vada naturalmente di corpo, contuttociò non tralasci di farsi frequentemente de'cristieri composti non d'altro, che di puro e semplice brodo di carne raddolcito col zucchero, molto più copioso di quello che si mette nel brodo della mattina a buonora. Non è dovere contrastargli il muoversi ed il camminare; perchè il fare esercizio gli può esser sempre di sommo giovamento, siccome gli può esser sempre di danno lo stare eternamente a sedere in una seggiola o in letto. Exerceri imbecillis partibus bonum, ci hanno lasciato scritto i più antichi e migliori maestri della medicina. Cappita ! lo ho fatto da medico daddovero, mentre ho citato una sentenza latina; e di più ho fatto da buon economo, mentre rispondendo al secondo quesito, ho risposto ancora al terzo. Caro Padre Baldigiani, non ne so più; e se più ne sapessi, più ne scriverei. Accetti il mio buon animo, e saluti cordialissimamente il Padre Got-

<sup>\$</sup> Sciocco. Non salato.

tignes in mio nome, e gli dica, che se vorrà campare, potrà campare. Prudenti e giudiziosi mi paiono que' medici, i quali per primo e principale scopo si prendono quello del mantener vivi i loro ammalati; e per secondo scopo si prendono quell' altro del sanargli dalle loro infirmità. Quei medici che scambiano quest' ordine, non fanno mai bene. Non più di questo.

Supplico Vostra Reverenza umilmente a voler rassegnare il mio umilissimo e reverendissimo ossequio al gran Padre Pallavicino, insieme con le mie grandissime obbligazioni pel favoro che vuol farmi coll' esemplare del suo nuovo libro che mi sarà gratissimo, ancorchè da me non meritato.

lo non avrei mai avuto tanto ardire di mandar a Vostra Reverenza la mia medaglia, che su satta sare dal Serenissimo Granduca mio Signore; ma ora che comprendo, che ella la vuole, io gne ne manderò tre in una scatoletta per la prima occasione che avrò; e Vostra Reverenza ne prenderà due per sè, ed una la prego presentarla al Padre Pallavicino; se però le pare a proposito; se no, sia per non detto, e ne saccia quel che le pare e le piace. La riprego di nuovo a rassegnarmi servo al Padre Gottignes, siccome mi rassegno con ogni più vera sincerità ec.

Firenze, 10 agosto 1688.

## Al signor dottor Lorenzo Bellini a Pisa.

ladrone alla strada. Le due quartine per avventura nacquero sotto benigna stella, ma le due terzine loro sorelle sbucarono dall' utero del mio cervellaccio sotto una stella veramente cattiva e maligna; perchè, quantunque io le abbia più e più volte raffazzonate e rinfronzite e rabberciate, con tutto ciò sempremai mi son riuscite brutte, lerce e svenevoli, e quel che più importa, senza spirito o melense. Come una mamma amorosa, che intenerita, di quella sua figliuola gobba e sciancata, vorrebbe pure ch' ella comparisse con le altre a una festa, e perciò s' affanna a farle raddoppiare i tacconi alla scarpa del piede zoppo, e le rimpinza guancialetti e batuffoli di cenei intorno a' fianchi ed intorno alle spalle; così ho fatto io di nuovo intorno a quelle terzine, una di queste notti così gelate mentre mi tribolava che non poteva dormire. Ma penso che sarà avvenuto come accadde

Padre Pallavieino. Lo Sforza Pallavicino del quale si è parlato a pag. 119 e seg.

2 Gne ne. Si scrive ora Glie ne.

3 Rabberciare. Racconciare.

4 Lerce. Sucide.

<sup>\*</sup> Rabberciare. Racconciare. \* Lerce. Sucide.

\* Batuffoli. Cuscinetti e simili. — Rimpinzare. Empiere che che sia mettendovi quanta più materia si può.

a quel gobbo da Peretola, il quale avendo veduto che un altro gobbo suo vicino, dopo un certo suo viaggio, era tornato al paese bello e diritto, essendogli gentilmente stata segata la gobba, lo interrogò chi fosse stato il medico, ed in qual paese fosse aperto lo spedale dove si facevano così belle cure. Il buon gobbo, che non era più gobbo, glie la confessò giusta giusta, e gli disse: che essendo in viaggio smarrì una notte la strada, e dopo lunghi aggiramenti si trovò per fortuna alla Noce di Benevento, intorno alla quale stavano allegramente ballonzolando moltissime streghe con una infinità di stregoni e di diavoli; e che fermatosi di soppiatto a mirare il tafferuglio i di quella tresca, fu scoperto, non so come, da una strega, la quale lo invitò al ballo, in cui egli si portò con tanta grazia e maestria, che tutti quanti se ne maravigliarono, e gli presero perciò così grande amore che messoselo baldanzosamente in mezzo, e fatta portare una certa sega di butirro, gli segaron con essa, senza verun suo dolore, la gobba, e con un certo impiastro di marzapane gli sanarono subito subito la cicatrice, e lo rimandarono a casa bello e guarito. Il buon gobbo da Peretola, inteso questo, e facendo lo gnorri,<sup>2</sup> se ne stette zitto zitto; ma il giorno seguente si mise in viaggio, e tanto ricercò, e tanto rifrustò 8 che potette capitar una notte al luogo della desiderata Noce; dove con diversită di pazzi strumenti quella ribaldaglia delle streghe e degli stregoni trescava al solito in compagnia dei diavoli, delle diavolesse e delle versiere. Una versiera, o diavolessa che si fosse, facendogli un grazioso inchino lo invitò alla danza; ma egli vi si portò con tanto mal garbo e con tanta svenevolaggine, che stomacò tutto quanto quel notturno conciliabolo: il quale poi mettendosegli attorno, e facendo venire in un bacile quella gobba segata al primiero gobbo, con certa tenacissima pegola d'inferno la appiccò nel petto di questo secondo gobbo; e così questi, che era venuto qui per guarire del gobbo di dietro, se ne tornò vergognosamente al paese, gobbo di dietro e dinanzi: conforme suol quasi sempre avvenire a certi ipocondriaci cristianelli, che volendo a tutti i patti, e a dispetto del mondo, guarire di qualche lor male irrimediabile, ingollano a crepapancia gli strani beveroni di qualche credulo, ma famoso medicastro; e di un sol male, per altro comportabile, che hanno, incappano per lo più dolorosamente in tre o quattr'altri più dolorosi del primo, i quali presto presto gli mandano a Patrasso,

<sup>1</sup> Tafferuglio. Confusione, tumulto.

Fare lo gnorri, dicesi di chi finge d'ignorare quello che sa, o di non pensare a quello che pensa e simili.

Rifiustare. Ricercare in ogni parte, in ogul angolo più segreto.

ch'è un oscuro paesello lontano da Firenze delle miglia più di millanta. Or voi, caro Bellini, applicate questa frottola alle terzine del mio sonetto. Leggetele, ridetevene, burlatemi, cuculiatemi, chè me lo merito; e se non ho potuto rabberciarle io, fate la carità di rabberciarle voi.<sup>2</sup>

### Al signor Cestoni.

Oh voi mi stimate ben gouzo e ben melenso, mentre credete che io non mi sia per anco accorto di quegli accidenti s che mi molestano da più di un anno in qua. Che io non me ne accorgessi le prime volte, lo confesso. Ma ora oh, oh; in quel primo moto non me ne accorgo, ma poi mi accorgo benissimo che ho avuto il travaglio e l'accidente. Ma che volete ch' io faccia? Egli è più di un mese che sono in villa all' Imperiale e non ho mai mai mai visitato nè pure un infermo. Anzi non son mai uscito dal palazzo se non a fare un poco di esercizio. A tutti quelli che mi chiamano a visitare infermi dico che non posso, perchè sono invecchiato e infermo. Vorreste ch' io mi medicassi. Fo regola di vita aggiustatissima; e questo è e sarà il mio medicamento. — Oh messer Francesco, tu morirai! — Eh! e che hanno fatto gli altri? E che faranno quegli che verranno dopo di me? Quando la morte verrà, avrò una santa pazienza, e certamente non mi farà paura, perchè son certo, più che certo, che lo aver paura non è cagion che la morte si ritiri. Io resto però infinitamente ma infinitamente obbligato al vostro amore per le amorevoli e gentili espressioni che mi fate. E ve lo dico di cuore e da buono amico e servitore. — Vogliatemi bene. Addio.

Firenze, dalla Villa Imperiale, 18 giugno 1689.

## Al signor Pier Maria Baldi.

Buffalmacco su pittore samosissimo de' suoi tempi, ed a mio giudizio, che pur non sono affatto affatto uno zoccolo, teneva il vanto nella pittura, e meriterebbe presentemente d'essere anteposto a Tiziano ed al divino Michelagnolo, chè non si può dir più in là. Se voi voleste, o signor Baldi, saper le ragioni ed i motivi di questa mia sentenza, non v'aspettate che io vi dica che Buffalmacco sosse quel solenne maestro che seppe insegnar le sinezze maggiori dell'arte pittoresca infino ad uno scimmiotto

<sup>1</sup> Cuculiatemi, Beffstemi, deridetemi.

<sup>2</sup> Il Bellini, a cui questa lettera è indirizzata, su, come il Redi, molto valente nelle scienze naturali del pari che nella poesia.

2 Questi accidenti. L'epilessia, come si disse nella Vita dell'autorc.

che per suo passatempo era tenuto dal Vescovo di Arezzo; ma vi dirò bene che Buffalmacco fu colui che trovò quella nobile e sempre memoranda e sempre lodata invenzione di stemperare i colori non con acqua di pozzo, ma bensi con la più brillante vernaccia che sapessero produrre i più celebrati magliuoli delle collinette fiorentine. Avanti che Buffalmacco trovasse questa invenzione, egli faceva le sue pitture che, fate vostro conto, si rassomigliavano al vostro viso; cioè a dire, erano scolorite, pallidacce e muffate; ed in molte parti di esse mi par di riconoscere il mio proprio ritratto, con un viso di mummia, sparutello, secco, smunto, allampanato, e disteso con un certo colorito di crosta di pane o di pera cotogna cotta in forno, e così malinconico, che farebbe piangere qualsisia che avesse voglia di ridere. Ma quando questo gran Maestrone cominciò ad usar tra' suoi colori la vernaccia,

Ei dipingeva i santi nelle mura
 Con certi visi tutto sangue e latte;

ed erano tutti condotti di buona maniera, giovialoni, allegrocci, pastricciani, che se ne diceva fino alle porte di Parigi: e le donne di Faenza, che erano certe Monache sacciute, le quali aveano il lor convento dove è oggi la Fortezza di basso, tenean più fede in Buffalmacco, che in quanti Apelli o in quanti Protogeni furon mai in credito appresso gli antichi Greci. Or che voglio io dire con questa filastrocca? Io voglio inferire che, facendomi voi la cortesia di disegnarmi quelle figure per quil mio libro, se non istempererete i colori con la vernaccia o con altro prezioso vino, voi darete in cenci, e non farete cosa ch: abbia garbo. E perchè non è dovere che per questo mio bisogno voi mettiate l'unguento e le pezze; perciò vi mando un saggio di vernaccia di Seracusa, accompagnata da alcuni altri saggi di vino donatomi dal Serenissimo Granduca nostro signore, coi quali, se stempererete i vostri colori, non solamente farcte far buon viso alle vostre pitture, ma ancor voi racquisterete la vostra antica buona cera, a dispetto di quegli ostichi 6 le veronacci che vi fanno ingozzare ogni mattina que' due medici vostri amici. Provate questa nuova ricetta, e sarete sano.

<sup>1</sup> Vernaccia. Sorte di vin bianco. Brillante: comunemente diciamo spumante.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allampanato. Magrissimo.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pastricciano. Uom semplice, alla buona.

<sup>\*</sup> Sacciule. Saccenti, che assettavano di sapere.

Darete ec. Non farete cosa d'alcun pregio.

<sup>•</sup> Ostichi. Disgustosi, spiacevoli.

#### DITIRAMBO.

#### Bacco in Toscana.

Dell' indico oriente 1 Domator glorioso, il dio del vino Fermato avea l'allegro suo soggiorno Ai colli etruschi intorno: E colà dove imperial palagio 1 L'augusta fronte invêr le nubi innalza, Su verdeggiante prato Colla vaga Arianna un di sedea, E bevendo e cantando. Al bell'idolo suo così dicea: Se dell'uve il sangue amabile Non rinfranca ognor le vene, Questa vita è troppo labile, Troppo breve, e sempre in pene. Sì bel sangue è un raggio acceso Di quel sol che in ciel vedete: E rimase avvinto e preso Di più grappoli alla rete. Su, su dunque, in questo sangue Rinnoviam l'arterie e i muscoli; E per chi s' invecchia e langue, Prepariam vetri maiuscoli: Ed in festa baldanzosa. Tra gli scherzi e tra le risa, Lasciam pur, lasciam passare Lui che in numeri e in misure Si ravvolge e si consuma, E quaggiù Tempo si chiama; E bevendo e ribevendo. I pensier mandiamo in bando. Benedetto Quel Claretto

Cha si spilla in Avignone:

<sup>1</sup> Dell' indico ec. Bacco è celebrato come conquistatore delle Indie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Imperial ec. Villa detta il Poggio Imperiale presso Firenze.

<sup>3</sup> Arianna, abbandonuta da Teseo, fu sposata da Bacco.

<sup>\*</sup> Vetri maiuscoli; cioè: Vasi o bicchieri assai grandi.

Si spilla. Si trae dalla botte per lo spillo, ch'è un piccolo suro sutto nella botte atessa.

Questo vasto bellicone <sup>1</sup>
Io ne verso entro il mio petto.
Ma di quel che si puretto
Si vendemmia in Artimino, <sup>2</sup>
Vo' trincarne più d' un tino:
Ed in si dolce e nobile lavacro
Mentre il polmone mio tutto s'abbevera,
Arianna, mio nume, a te consacro
Il tino, il flasco, il botticin, la pevera. <sup>3</sup>

Beverei prima il veleno. Che un bicchier che fosse pieno Dell' amaro e reo caffe:... E se in Asia il Musulmano Se lo cionca a precipizio, Mostra aver poco giudizio. Han giudizio e non son gonzi Quei toscani bevitori Che tracannano gli umori Della vaga e della bionda, Che di gioia i cuori inonda, Malvagia di Montegonzi.<sup>5</sup> Allorchè per le fauci e per l'esofago Ella gorgoglia e mormora, Mi fa nascere nel petto Un indistinto incognito diletto, Che si può ben sentire, Ma non si può ridire.

Chi la squallida cervogia 
Alle labbra sue congiugne,
Presto muore, o rado giugne
All' età vecchia e barbogia.
Beva il sidro d'Inghilterra
Chi vuol gir presto sotterra:

<sup>1</sup> Bellicone. Bicchiere grande.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Artimino. Villa, allora, dei granduchi di Toscana.

La pevera. Specie di grande imbuto di legno che serve quando versa il vino nelle botti.

<sup>\*</sup> Cionea. Beve ingordamente.

Montegonzi. Villa nella diocesi d'Arezzo.

<sup>6</sup> Cervogia. Birra.

<sup>7</sup> Età barbogia. Quando l'uomo rimbambisco.

<sup>8</sup> Il sidro. Bevanda fatta col sugo delle mele.

Chi vuol gir presto alla morte, Le bevande usi del Norte. Fanno i pazzi beveroni Quei Norvegi e quei Lapponi: Quei Lapponi son pur taugheri, Son pur sozzi nel lor bere: Solamente nel vedere, Mi farieno uscir de' gangheri. Ma si restin col mal die 1 Si profane dicerie; E il mio labbro profanato Si purifichi, s' immerga, Si sommerga Dentro un pecchero indorato, Colmo in giro di quel vino Del vitiguo Sì benigno, Che flammeggia in Sansavino.

La rugiada di rubino,
Che in Valdarno i colli onora,
Tanto odora,
Che per lei suo pregio perde
La brunetta
Mammoletta
Quando spunta dal suo verde.
S' io ne bevo,
Mi sollevo
Sovra i gioghi di Permesso,<sup>3</sup>
E nel canto sì m' accendo,
Che pretendo e mi do vanto
Gareggiar con Febo istesso.

Chi l'acqua beve,
Mai non riceve
Grazie da me.
Sia pur l'acqua o bianca o fresca,
O ne' tonfani sia bruna,

<sup>1</sup> Col mal die. Col mai di. Vadano alla malora.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pecchero. Vaso da bere, più grande del bicchiere ordinario.

Permesso. Monte sacro alle Muse.

<sup>\*</sup> Tonfani. Que' ricettacoli dove l'acqua delle correnti è più profonda e perciò, a vedersi, più bruna.

Nel suo amor me non invesca Questa sciocca ed importuna: Questa sciocca che sovente, Fatta altiera e capricciosa, Riottosa ed insolente, Con furor perfido e ladro Terra e ciel mette a soqquadro: Ella rompe i ponti e gli argini E con sue nembose aspergini Su i floriti e verdi margini Porta oltraggio ai fior più vergini: E l'ondose scaturigini Alle moli stabilissime. Che sarian perpetuissime. Di rovina sono origini. Lodi pur l'acque del Nilo Il soldan de' Mammalucchi. Nè l'Ispano mai si stucchi D'innalzar quelle del Tago; Ch' io per me non ne son vago: E se a sorte alcun de' miei Fosse mai cotanto ardito. Che bevessene un sol dito. Di mia man lo strozzerei.

Quali strani capogiri
D' improvviso mi fan guerra?
Parmi proprio che la terra
Sotto i piò mi si raggiri:
Ma se la terra comincia a tremare,
E traballando minaccia disastri,
Lascio la terra, e mi salvo nel mare.
Vara, vara¹ quella gondola
Più capace e ben fornita,
Ch' è la nostra favorita.
Su questa nave
Che tempre ha di cristallo,
E pur non pave
Del mar cruccioso il ballo,
lo girmen voglio

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vara, vara; cioè: Tira la nave da terra in acqua,

Pe, mio gentil diporto, Conforme io soglio, Di Brindisi nel porto: Purchè sia carca Di brindisevol merce 1 Ouesta mia barca. Su voghiamo, Navighiamo, Navighiamo infino a Brindisi; Arianna, Brindis, Brindisi. Oh bell' andare Per barca in mare Verso la sera Di primavera! Venticelli e fresche aurette, Dispiegando ali d'argento. Sull'azzurro pavimento Tesson danze amorosette, E al mormorio de' tremuli cristalli 2 Sfidano ognora i naviganti ai balli. Su voghiamo, Navighiamo, Navighiamo infino a Brindisi: Arīanna, Brindis, Brindisi, Passavoga, arranca, arranca;3 Chè la ciurma • non si stanca, Anzi lieta si rinfranca Quando arranca inverso Brindisi, Arianna, Brindis, Brindisi: E se a te Brindisi io fo, Perchè a me faccia il buon pro, Arianuuccia, vaguccia, belluccia, Cantami un poco, e ricantami tu Sulla mandóla la cuccurucù. La cuccurucù. La cuccurucù: Sulla mandóla la cuccurucù. Passa.... vo....

<sup>1</sup> Brindisevol merce è il vino col quale si fanno i brindisi.

Tremuli eristalli. L'onde.

3 Passavogare è il far agire tutti i remi da poppa a prua. — Arrancare significa affrettarsi quanto è più possibile.

6 Ciurma. I rematori, o le persone che servono nella nave.

Passa.... vo.... Passavoga, arranca, arranca; Chè la ciurma non si stanca. Anzi lieta si rinfranca Quando arranca, Quando arranca inverso Brindisi: Arianna, Brindis, Brindisi: E se a te, E se a te brindisi io fo; Perchè a me. Perchè a me faccia il buon pro, Il buon pro, Ariannuccia leggiadribelluccia,1 Cantami un po.... Cantami un po.... Cantami un poco, e ricantami tu Sulla vio.... Sulla viola la cuccurucù, La cuccurucù: Sulla viola la cuccurucù.

Or qual nera con fremiti orribili
Scatenossi tempesta flerissima,
Che de' tuoni fra gli orridi sibili
Sbuffa nembi di grandine asprissima?
Su, nocchiero ardito e flero,
Su, nocchiero, adopra ogn' arte
Per fuggire il reo periglio.

Chè la nave se ne va
Colà dove è finimondo,
E fors' anco un po' più in là.
Io non so quel ch' io mi dica,
E nell' acque io non son pratico;
Ecco, ohimè ! ch' io mi mareggio:
E m' avveggio
Che noi siam tutti perduti:
Ecco, ohimè ! ch' io faccio getto
Con grandissimo rammarico

<sup>2</sup> Mi mareggio. Sento quel travaglio di stomaco che molti ricevono dal

Davigare.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leggiadribelluccia. Il Redi amò anche negli altri suoi scritti di foggiar nuove voci, nel che fu assai felice. Il Ditirambo poi pare che richieda questo ardito ornamento.

Delle merci preziose, Delle merci mie vinose; Ma mi sento un po' più scarico.

#### Satirelli

Ricciutelli,
Satirelli, or chi di voi
Porgerà più pronto a noi
Qualche nuovo smisurato
Sterminato calicione,
Sarà sempre il mio mignone:
Nè m' importa se un tal calice
Sia d' avorio, o sia di salice,
O sia d' oro arciricchissimo;
Purchè sia molto grandissimo.
Chi s' arrisica di bere
Ad un piccolo bicchiere,
Fa la zuppa nel paniere: 1

In quel vetro che chiamasi il tonfano. Scherzan le Grazie, e vi trionsano: Ognun colmilo, ognun vôtilo; Ma di che si colmerà? Bella Arianna, con bianca mano Versa la manna di Montepulciano; Colmane il tonfano, e porgilo a me. Questo liquore che sdrucciola al core, Oh come l'ugola e baciami e mordemi! Oh come in lacrime gli occhi disciogliemi ! Me ne strasecolo, me ne strabilio, E fatto estatico, vo in visibilio. Onde ognun che di Lieo,<sup>8</sup> Riverente il nome adora, Ascolti questo altissimo decreto Che Bassareo pronunzia, e gli dia fè: Montepulciano d'ogni vino è il re.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fa la zuppa ec. Perde il suo tempo, come lo perderebbe chi sacesse la zuppa in un paniere, o cesto, che non tiene il brodo.

In quel vetro che ec.; cioè: lu un vetro o bicchiero che sia largo q profondo come un tonfano.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lico e Bassareo sono sopranomi di Bacco.

### SONETTO.

Donne gentili, devote d'Amore,
Che per la via della pietà passate,
Soffermatevi un poco, e poi guardate
Se v'è dolor che agguagli il mio dolore.
Della mia donna risedea nel core,
Come in trono di gloria, alta onestate;
Nelle membra leggiadre ogni beltate,
E ne' begli occhi angelico splendore.
Santi costumi, e per virtù baldanza,
Baldanza umile ed innocenza accorta,
E, fuor che in bene oprar, nulla fidanza;
Candida fè che a ben amar conforta
Avea nel seno, e nella fè costanza:
Donne gentili, questa donna è morta.

### CARLO DATI.

Compagno del Redi nel ricercare le origini della lingua toscana e nel promuovere il Vocabolario della Crusca fu Carlo Dati fiorentino, nato l'anno 1619. Scrisse un Discorso dell'obbligo di ben parlare la propria lingua, e parecchie operette di argomento scientifico, oltre ad un buon numero di Lettere, Orasioni e Ragionamenti accademici; ma sopra tutto è lodato per le Vite dei Pittori antichi scritte con bella semplicità, e corredate di note, ridondanti di erudizione d'ogni maniera. Fu egli inoltre il raccoglitore delle Prose Fiorentine, le quali, se non sono tutte eccellenti, pur somministrano un'utile lettura agli studiosi del nostro idioma. Invitato da Luigi XIV, ed anche da Cristina di Svezia protettrice allora di letterati e d'artisti, non volle cambiare nè con Parigi nè con Roma la sua Firenze; dove fu professore di lingua greca fino alla morte, avvenuta l'anno 1675.

## DALLE VITE DEI PITTORI ANTICHI.

### Diversi gradi nell' invensione.

Niuna cosa più chiaramente palesa la simiglianza dell'uomo con Dio, che l'invenzione; ponendo ella quasi in buon lume la bellezza e la virtù dell'anima nostra. E la cieca gen-

tilità su molto da compatire, la quale agl'inventori di cose o necessarie o comode al vivere umano decretò sacrifici ed onoranze divine; attentamente considerando come l'inventare sia prossimo e quasi succedaneo di quell'ammiranda e incomprensibil maniera che nel creare usa ad ogni momento l'Onnipotenza. Ben è vero, che provvidamente dalla bontà dell'Altissimo furon conceduti alla nostra flacchezza molto limitati e bassi i voli dell'inventiva, mettendo il freno all'alterezza mortale: onde chi prima inventò, sempre fu rozzo e imperfetto ne' suoi principi; chi succedette, i trovamenti miglioro de' passati, molto lasciando da migliorare; chi ridusse le arti men lungi dalla persezione, ottenne pregio di accuratezza più che di novità; e per molto ch'altri poi si avanzasse, non restò mai da niuno occupato il posto eminente della suprema eccellenza. Stando adunque le cose in tal guisa disposte, non perdettero i primi, tuttochè superati da' susseguenti, l'onore dell'invenzione; e a' posteri restò la speranza di vincer tutti i passati, senza tor loro il vanto d'essere stati i maestri. Questa diversità di principi, di progressi e di gradi più che in altro magistero ben si ravvisa nella pittura, di cui veramente io non so se l'ingegno e la mano potessero unitamente immaginare e formare per ornamento del mondo opera più galante e più degna. Oh quanto su ella, a dir vero, rozza e impersetta, e pur maravigliosa nel nascer suo i Quanto lentamente sali, dilungandosi dall'antica goffezza! e pure in tutti i suoi passi ebbe compagni gli applausi e lo stupore. Quanto si fu ella finalmente stupenda nella sua più sublime perfezione: se però creder vogliamo che alcuno de' professori più eccellenti ascendesse a quella sommità, sopra di cui più non è da salire! Gloriosi adunque sempre resteranno i primieri inventori della pittura, che la messero al mondo; nè meno gloriosi saranno coloro, i quali anzi quest'arte persezionarono, che alcuna cosa inventassero; sendo il campo della gloria così spazioso, che ben può passeggiarlo francamente ciascuno senza recare sconcio al compagno.

# Contro i critici troppo severi.

lo vorrei qui presente uno di coloro, i quali si fanno a credere che il traslatare i buoni autori nel volgar nostro sia impresa da fanciulli, come quegli che non sanno e non capiscono, che per guadagnar taivolta il vero sentimento d'una parola, si perdono

<sup>1</sup> Messero, Misero.

molti giorni, ponendo, levando, mutando e fantasticando, e poi nè anche si colpisce nel segno; come credo certo che sia avvenuto a me, parendomi d'esser sicuro di non avere indovinato quel ch' abbia voluto dir Plinio in quelle parole: argutias vultus. Poveri scrittori ! de' quali si vede il lavoro quando sono superate le difficoltà, e che tutto è aggiustato e posto a suo luogo, restando occulta la maggior parte della fatica e dello studio speso in fuggire gli errori. In quella guisa che veggendosi una fabbrica quando è bella e terminata, non si considerano le malagevolezze, gl'intoppi e le spese nel fare gli sterri, nel cavar l'acque, nel gettare i fondamenti, nel condurre i materiali, nel collocar le porte, nel pigliare i lumi, nel situar le salite; nè altri si ricorda delle piante, de' disegni, dei modelli, degli àrgani, de' ponti, delle céntine,2 e di mille altri ordigni e lavori necessari. Ma pur pure questi tanto o quanto si veggono, perchè s'opera in pubblico. Così fossero vedute le preparazioni, gli ammannimenti, i repertori, gli spogli, i luoghi imitati, le ponderazioni, le correzioni, i riscontri, i volgarizzamenti degli autori, le bozze, le cancellature, le cose prima elette e poi riflutate; chè per avventura sarebbe più compatito chi mette in luce le sue fatiche da certi severi e indiscreti censori, che non facendo mai cosa alcuna, le fatte dagli altri sempre tengono a sindacato.

### Elogio di Apelle.

Vivendo sempre l'uomo fra cose imperfette e finite, maraviglia non è che con intelletto difettoso ed angusto non comprenda ne quel perfetto che non si può migliorare, ne quell' infinito che non può crescere. Di qui è che bene spesso egli crede e chiama ottime quelle cose, delle quali mai non giunse a vederne migliori; e immense quelle che a sua notizia son le più grandi. Ma poi venendogli sotto l'occhio qualche oggetto o più eccellente o maggiore, è sforzato a mutar concetto e credenza della perfezione e dell'immensità; accorgendosi per le replicate esperienze, ch' ogni cosa mortale può sempre ricevere miglioranza e grandezza, senza mai giugnere a quell'estremo termine incapace di aumento, che solamente in Dio si ritrova. Aveano la natura e l'arte in diversi soggetti fatto ogni loro sforzo per sollevar la pittura a quella suprema altezza di perfezione, alla quale arrivar potesse la mano e l'ingegno dell'uomo. E se avessero in Zeusi e in Parrasio e in Timante fermati i progressi loro, ciascheduno

<sup>1</sup> Gli sterri. Gli sterramenti; il levare il terreno.

<sup>2</sup> Centine. Arcate di legno sopra le quali si fabbricano le volte.

senza dubbio avrebbe stimato, che meglio di costoro non si potesse operare. Ma quando ambedue in Apelle s' unirono, dotandolo d' uno spirito e d' una grazia che pareva trascender l' umanità, e con lungo, assiduo e diligente esercizio lo corredarono di una pratica e d' un amore che franchissimo lo rendevano e indefesso; e che per terza a favorirlo s' aggiunse la fortuna di quel felicissimo secolo, in cui furono in tanto pregio le scienze e l'arti più nobili; chiaramente si vide che tutti gli altri, i quali senza questo paragone apparivan perfetti, erano stati studi ed abbozzamenti per disegnare e colorire questo vivo ritratto della perfezione, celebrato e magnificato dagli scrittori di tutti i secoli: perchè non ebbe l' antichità, bench' egli pur fosse in verità superabile, niuno che giammai l' agguagliasse.

## Nobil gara tra Apelle e Protogene.

È celebre l'avvenimento e la gara d'Apelle e di Protogene. Dimorava questi in Rodi; dove sbarcando Apelle, ansioso di vedere colui, il quale non altrimenti conosceva che per fama, di presente s'inviò per trovarlo a bottega. Non v'era Protogene. ma solamente una vecchia che stava a guardia d'una grandissima tavola messa su per dipingersi. Costei da Apelle interrogata, rispose che 'l maestro era fuori; indi soggiunse: E che debbo io dire chi lo cerchi? - Questi, replicò: Apelle - e preso un pennello, tirò di colore sopra la tavola una sottilissima linea. Raccontò la vecchia tutto il seguito a Protogene; e dicesi che egli tosto, considerata la sottigliezza della linea, affermasse esservi stato Apelle, perchè niun altro poteva far cosa tanto perfetta; e che con diverso colore tirasse dentro alla medesima linea un'altra più sottile, ordinando nel partirsi che fosse mostrata ad Apelle se ritornasse, con aggiugnere che questi era chi egli cercava. Cosi appunto avvenne; perciocchè egli tornò, e vergognandosi d'essere superato, segò e divise le due linee con un terzo colore, non lasciando più spazio a sottigliezza veruna: laonde Protogene chiamandosi vinto, corse al porto, di lui cercando per alloggiarlo. In tale stato, senz' altro dipignervi, fu tramandata questa tavola a' posteri, con grande stupore di tutti, e degli artefici massimamente. Abbruciò ella in Roma nel primo incendio del palazzo cesarco, dove per avanti ciascuno vide avidamente e considorò quell'amplissimo spazio, altro non contenente che linee quasi invisibili. E pure collocata fra tante opere insigni, tirava a sè gli occhi di tutti, più bella e più famosa perch' era vôta.

<sup>1</sup> Ora, diciamo Studio. — Messa su, sottint. sul cavalletto.

### Il calunniatore. Quadro di Apelle.

Dipinse (Apelle) nella destra banda a sedere un uomo con orecchie lunghissime, simiglianti a quelle di Mida, in atto di porger la mano alla Calunnia che di lontano s' inviava verso di lui. Stavangli attorno due donnicciuole, ed erano, s' io non erro, l'Ignoranza e la Sospezione. Dall'altra parte venía la Calunnia tutta adorna e lisciata, che nel fiero aspetto e nel portamento della persona ben palesava lo sdegno e la rabbia ch'ella chiudeva nel cuore. Portava nella sinistra una fiaccola, e con l'altra mano strascinava per la zazzera un giovane, il quale, elevando le mani al cielo, chiamava ad alta voce gli Dii per testimoni della propria innocenza. Facevale scorta una figura squallida e lorda, vivace ed acuta nel guardo, nel resto simigliantissima ad un tisico marcio; e facilmente ravvisavasi per l'Invidia. Poco meno che al pari della Calunnia eranvi alcune femmine, quasi damigelle e compagne, il cui ufficio era incitare e metter su' la signora, acconciarla, abbellirla; e s' interpretava che fossero la Doppiezza e l'Insidie. Dopo a tutti veniva il Pentimento colmo di dolore, rinvolto in lacero bruno; il quale, addietro volgendosi, scorgeva venir da lungi la Verità non meno allegra che modesta, ne meno modesta che bella.

# BENEDETIO MENZINI.

Benedetto Menzini scrittore elegante, così in italiano come in latino, nacque in Firenze a'29 di marzo dell'anno 1646. La povertà avrebbe forse impediti i suoi studì, se non gli fosse venuta in soccorso la generosità di un marchese Gianvincenzo Salviati.

Ancor giovinetto, fu nominato professor di eloquenza in Firenze: ma non avendo poi ottenuto di essere promosso ad una cattedra nell'Università di Pisa, andò

nel 1685 a Roma presso Cristina di Svezia.

Quattro anni dopo, morta quella celebre proteggitrice, il Menzini si trovò di nuovo nella povertà; dalla quale fu necessitato di logorare malamente l'ingegno, scrivendo a prezzo per tali che si facevan poi belli delle sue fatiche. Finalmente il cardinale Gianfrancesco Albani potè collocarlo tra i famigliari d'Innocenzo XI, poi

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Metter su per Aizzare, è modo anche del dialetto.

gli procacciò altresì un canonicato e l'uficio di coadiutore alla cattedra di eloquenza nella Sapienza di Roma, dove morì addì 7 settembre 1708.

Credesi che il Menzini scrivesse la maggior parte delle sue opere in Roma sotto il favore della regina di Svezia; e sono Poesie liriche d'ogni metro e d'ogni genere; tre libri di un Poema epico intitolato il Paradiso terrestre; un'imitazione dell'Arcadia del Sannazzaro sotto il nome di Accademia Tusculana; una Poetica in terza rima, e alcune Satire nello stesso metro. La Poetica e le Satire sono generalmente pregiate sopra tutte le opere del suo ingegno.

### POESIE VARIE.

### All' Invidia.

Per più d'un angue al fero teschio attorto Veggio ch'atro veleno intorno spiri, Mostro crudel, che 'l livid' occhio e torto Su lo splendor de l'altrui gloria giri. Il perverso tuo cor prende conforto Qualor più afflitta la virtù rimiri; Ma se poi della pace afferra il porto, Ti s'apre un mar di duolo e di sospiri. Deh! se giammai ne l'immortal soggiorno Le mie preghiere il Ciel cortese udille,¹ Oda pur queste, a cui sovente io torno: Coronata di lucide faville Splenda virtute; abbia letizia intorno, Abbia la gloria; e tu mill'occhi e mille.²

## I Sogni.

Mentr' io dormia sotto quell' elce ombrosa,
Parvemi, disse Alcon, per l' onde chiare
Gir navigando d' onde il sole appare,
Fin dove stanco in grembo al mar si posa.
E a me, soggiunse Elpin, nella fumosa
Fucina di Vulcan parve d'entrare,
E prender armi d'artificio rare,
Grand' elmo, e spada ardente e fulminosa.

<sup>1</sup> Udille. L'affisso le è superfluo, nè si comporterebbe in prosa.
2 Mill'occhi ec. E ta abbi mille occhi per vedere la prosperità del buoni ci esserne affitta.

Sorrise Uranio, che per entro vede Gli altrui pensier col senno; e in questi accenti Proruppe, ed acquistò credenza e fede: Siate, o pastori, a quella cura intenti, Che'l giusto Ciel dispensator vi diede, E sognerete sol greggi ed armenti.

#### L' Alloro.

Dianzi io piantai un ramoscel d'alloro,

E insieme io porsi al Ciel preghiera umile,
Che sì crescesse l'arbore gentile,
Che poi fosse ai cantor fregio e decoro;
E Zeffiro pregai, che l'ali d'oro
Stendesse su'bei rami a mezzo aprile;
E che Borea crudel, stretto in servile
Catena, imperio non avesse in loro.
Io so che questa pianta, a Febo amica,¹
Tardi, ah ben tardi-!, ella s'innalza al segno
D'ogni altra che qui stassi in piaggia aprica;
Ma il suo lungo tardar non prendo a sdegno,
Però che tardi ancora e a gran fatica
Sorge tra noi chi di corona è degno.

### DALLA POETICA.

Quanto possa lo studio — Del Sublime — Dell' Entusiasmo.

Oh della gloria luminoso calle!

Felice quei che in te vestigio imprime,
Nè a' rai del tuo bel sol volge le spalle.

Or chi brama che 'l grande e che 'l Sublime
Risplenda ne' suoi scritti, e si consiglia
Correr di Pindo in vêr le palme prime;
Giammai non torca da l' onor le ciglia,
Mai da la nobiltade; e i suoi pensieri
Servano a lei qual signoril famiglia.

E co' suoi spirti generosi e altieri
Non mai s' abbassi a quel che a l' alma oltraggio
Può far co' suoi vapor torbidi e neri.

2 A lei. Alla nobiltà dei pensieri e dei sentimenti. Qual ec. Come i domestici servono al loro signore.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Febo ec. Dell'alloro coronavansi i poeti, il cui Dio cra Feba of Apollo.

Tenga, lungi dal volgo, erto il viaggio; E le nebbie importune alto saetti Dal suo bel ciel col luminoso raggio;

E poi ben giusta inclita laude aspetti Da quegli che verranno. Ah si, verranno ' Migliori al coro ascreo giudici eletti.

E quei che forse or sconosciuti stanno, Sin dagli elisii campi eccelso e forte Di benchè tarda gloria il suono udranno.

Ver è che al Ciel la lor beata sorte Debbon spirti sublimi; e questo è il pregio Che sol per grazia è fatto altrui consorte.<sup>2</sup>

Esser l'ingegno in nobiltate egregio Mal può per arte; e sol del Ciel cortese È questo e di Natura unico fregio.

Ella da prima in le grand' alme accese Un gentil foco; ed ella i semi sparse, E a lieto germogliar pronti gli rese.

In sterile terren non vedi alzarse Pianta meschina; e del su'april si duole, Che sol squallide fronde in lei cosparse:

Anch' ella pur vorrebbe in faccia al sole Spiegar florida chioma a' suoi verd' anni; Ma ritrosa Natura osta, e nol vuole.

Pur non fia che del tutto invan si affanni L'ingegno umile, allor che anela e suda Pur di Natura a ristorare i danni.

E non fia che del tutto a lui si chiuda Il sì difficil varco, e che del tutto D'effetto vôto il buon voler s'escluda.

Chè quel che parve orrido campo asciutto, Per onda \* si discioglie, e a chi 'l coltiva,

Per onda si discioglie, e a chi i coltiva, Dolce promette in sua stagione il frutto.

Non t'accorar se v' ha talun che scriva, Che in van si tenta ogni arte: e pur per arte La piccola barchetta al porto arriva.

Nelle chiare di Febo eterne carte Mille vedrai inclite forme, e mille,

È fatto ec. S'accompagna coll'uomo, è conceduto all'uomo.

<sup>3</sup> Per onda ec. Per mezzo dell'acque che lo irrigano.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verranno ec. Vuol dire che i posteri saranno giudici migliori e più imparziali. — Coro ascreo. I poeti.

Che potran del Sublime esempio farte,<sup>1</sup> E nel tuo cuor le tacite faville A poco a poco sveglieransi; e poi Per tutto vibrerai lampi e scintille. E al grande oprar de' gloriosi eroi Vedrai lo spirto in te farsi maggiore, E gli angusti sdegnar confini suoi. Questo vuol dir che a ciaschedun nel cuore Avvi il talento: ma non sempre eguale; Chè grande è in altri, e forse è in te minore. Mira qual splende il cielo, e mira quale Ardon gli astri diversi; e la chiarezza Spesso de l'uno al suo vicin prevale. E pur son paghi de la lor bellezza Ciascun, benchè diversi; e'l guardo umano Tragge d'entrambi una gentil vaghezza. Ma perchè a te chiaro si faccia e piano Qual sia 'l Sublime, or via l' orecchia appresta,

Nè forse a i detti inchinerassi in vano.

Sublime è quel ch'altri in leggendo desta Ad ammirarlo, e di cui fuor traluce Beltà maggior di quel che 'l dir non presta.2

Ond'è che l'alma a venerarlo induce, E l'empie di sè stesso, e la circonda D' una maravigliosa amabil luce.

E quanto il guardo in lui più si profonda, Più e più diletta; e per vigore occulto La mente del lettor fassi feconda.

So ben che puote anche in sermone inculto Chiudersi'un gran pensiero; e si appresenta Talvolta in creta anche un gran Nume insculto.

E v' ha talun ch'ebbe la cura intenta Solo al concetto; e l'ornamento esterno Sprezzò la mano e neghittosa e lenta.

Quindi sovente un tal costume io scerno In quei \* che, ratto immaginando al cielo,

<sup>1</sup> Farte per Farti: e il modo Fare esempio del sublime, vale Essere esempio, o Servire d'esempio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maggior di quel ec. À produrre il sublime vuolsi che la parola abbracci e quasi condensi molti concetti belli e veri.

Fassi feconda. Cioè scopre e quasi crea essa medesima nuove bellezze a misura che medita sull'immagine concepita.

<sup>\*</sup> In quei che cc. In Dante. Vedi a pag. 176 del vol. I.

Vide far di tre giri un giro eterno.

Ma tu d'un doppio e generoso zelo

Vorrei che ardessi, e che le grandi idee
Ricco avesser per te pomposo velo.

Chi non ha l'auro, o'l perde, è ver che bee Il Chianti in vetro; ma più lieto in vista Spargeria di rubin gemme eritree.

È ver che in massa ancor confusa e mista Ha suo prezzo l'argento; e pur novella Un'artefice man grazia gli acquista.

È ver che grezzo è l'adamante, e in quella Ruvida spoglia è prezioso; e pure Alla fervida ruota ei più s'abbella.

Così le basse forme e sì l'oscure Fuggir tu dèi, e a l'arte, a l'ornamento Volger l'ingegno e le sagaci cure:

E far che splenda il non volgar talento Ne' gran sensi non sol, ma in quello ancora, Onde si spiega un nobile argomento.

Che se l' un tu riserbi, e l'altro fuora Negletto lasci, non avrai per certo La doppia palma onde lo stil s' onora.

Quindi farassi a la tua mente aperto Qual sia 'l contrario del Sublime, in cui Alcun non è de i detti pregi inserto.

Talvolta udrai dentro gli scritti altrui
Alto rimbombo, e strepitoso suono;
Ma ve' che inganna, e non è fondo in lui.

Perchè l'alta del Grande origin sono I gran pensieri, e di febéa faretra Fulmine i sensi, e le parole il tuono.

Alpestre <sup>3</sup> e duro tronco, orrida pietra Or non udisti giù dal giogo alpino Trarsi in virtù dell' apollinea cetra ?

Ed indi farsi al gran cantor vicino
La frondosa famiglia, aprirgli avante
Vaga selvosa scena il cerro e il pino?
Tal di favoleggiar la Grecia amante

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Chianti. Il vin di Chianti. Rubin. Vino. Gemme ec. Vaso prezioso.

<sup>2</sup> Non è fondo. Non ha fondamento di pensieri e di idee, dalle quali soltanto nasce il Sublime.

<sup>\*</sup> Alpestre ec. Non udisti raccontare che Orfeo, sonundo la cetra, moveva le piante e i macigni a seguirlo?

Finse le altere maraviglie nuove Nelle seguaci ed animate piante.

L'aurea cetra, che i tronchi e i sassi muove, È il naturale Entusiasmo, ei solo S'ha da natura, e non s'imprende altrove.

In ogni altro per arte alzar dal suolo Potrai; ma non d'altronde aver le penne Per questo, di ch' io parlo, etereo volo.

E basterà che sol di lui ti accenne, Ch' egli è quei che rapisce, e quei che inspira L'alma gentil che a poetar sen venne.<sup>2</sup>

E poscia in sua virtute anco a sè tira Gli animi altrui; e i moti in loro alterna Per varie tempre dell'eburnea lira.

E si soavemente egli s'interna Nell'intelletto, che ubbidir conviene A lui, che l'alme a suo piacer governa.

### VINCENZO FILICAIA.

Tra le poesie moderne che più arieggiano quelle di Pindaro, credo che debbano collocarsi alcune canzoni del fiorentino Vincenzo Filicaia. A' suoi tempi la città di Vienna fu assediata dai Turchi, e l'Europa guardava spaventata a quella guerra che poteva aprire alla barbarie ottomana le sue belle contrade. Finalmente il soccorso di Giovanni Sobieski re di Polonia liberò Vienna e fece uscir vana l'impresa degli assedianti. E allora il Filicaia, acceso da un'alta inspirazione poetica e dal sentimento religioso, scrisse alcune canzoni che divolgarono il suo nome e la sua lode non pure in Italia, ma fuori. L'imperatore Leopoldo, il re di Polonia e il duca di Lorena gli significarono per lettere l'ammirazione in loro destata dal suo nobile ingegno. Cristina di Svezia volle educarne a proprie spese i figliuoli. Il granduca di Toscana, oltre alla carica di Senatore, gli commise anche il governo di alcune provincie, dove egli seppe acquistarsi l'amore de' sudditi e la stima del principe. Morì ai 25 di settembre del 1707, in età di settantacinque anni.

<sup>1</sup> Alzar por alzarti, o forse deve sottintendersi il volo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sen venne (sottintendasi) al mondo; alma nata alla poesia.

### CANZONI.

Per l'assedio di Vienna, fatto dai Turchi nel 1683.

E fino a quanto inulti Fian, Signore, i tuoi servi? E fino a quanto Dei barbarici insulti Orgogliosa n'andrà l'empia baldanza? Dov'è, dov'è, gran Dio, l'antico vanto Di tu'alta possanza? Su' campi tuoi, su' campi tuoi più culti 1 Semina strage e morti Barbaro ferro, e te destar non ponno Da si profondo sonno 2 Le gravi antiche offese e i novi torti? E tu'l vedi, e'l comporti? E la destra di folgori non armi, O pur gli avventi agl'insensati marmi? Mira, oimè, qual crudele Nembo d'armi e d'armati, e qual torrente D' esercito infedele Corra l'Austria a inondar! Mira che il loco A tant' empito manca, e a tanta gente Par che l'Istro sia poco. E di tant' aste all' ombra il di si cele! Tutte son qui le spade Dell'ultimo Oriente, e alla gran lutta L'Asia s'unio qui tutta, E quei che 'l Tanai \* solca, e quei che rade Le sarmatiche biade, E quei che calca la bistonia neve, E quei che 'l Nilo e che l' Oronte beve. Di cristian sangue tinta Mira dell' Austria la città reina. Quasi abbattuta e vinta. Mille e mille raccor nel flanco infermo Fulmin temprati all'infernal fucina:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Su' campi ec. Ne' paesi dove la religione è più coltivata.

Questo profondo sonno di Dio, non pare imagine degna di lode.

Par che l'Istro (il Danubio) non basti per somministrar l'acqua necessaria a tanto esercito. — Si cele. Si celi.

<sup>\*</sup> Tanai. Ora Don; fiume che mette foce nel mare d'Azof. — Sarmazia Bistonis son nomi antichi di provincie cadute poi in potere dei Turchi.

Mira che frale schermo
Son per lei l'alte mura, ond'ella è cinta;
Mira le palpitanti ¹
Sue rôcche; odi, odi il suon che a morte sfida;
Le disperate grida
Odi, i singulti, le querele e i pianti
Delle donne tremanti,
Che, al fiero aspetto dei comun perigli,
Stringonsi al seno i vecchi padri e i figli.

L'onnipotente braccio,

Signor, deh! stendi, e sappian gli empi omai, Sappian che vetro e ghiaccio
Son lor armi a' tuoi colpi, e che sei Dio.
Di tue giuste vendette ai caldi rai
Struggasi il popol rio.
Qual porga il collo al ferro, quale al laccio;
E come fuggitiva
Polve avvien che rabbioso Austro disperga,
Così persegua e sperga
Tuo sdegno i Traci, e sull'augusta riva
Del Danubio si scriva:
Al vero Giove l' ottoman Tifeo

Al vero Giove l'ottoman Tifeo . Qui tentò di far guerra, e qui cadeo. —

Del Re superbo assiro \*

Gli aspri arïeti di Sion le mura
So pur che invan colpiro;
E tal poi monte d'insepolti estinti
Alzavi tu, che inorridi Natura.
Guerrier dispersi e vinti
So che vide Betulia; e 'l Duce siro
Con memorando esempio
Trofeo pur fu di femminetta imbelle.
Sulle teste rubelle

Deh! rinnovella or tu l'antico scempio:
 Non è di lor men empio
 Quei che servaggio or ne minaccia e morte;
 Nè men fidi siam noi, nè tu men forte.

<sup>1</sup> Le palpitanti rocche sono appena perdonabili al secolo dell'autore.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tifeo. Uno de' Giganti che diedero l'assalto al cielo.
<sup>3</sup> Sennacherib re d'Assiria mandò un esercito di 185,000 uomini ad assediare Gerusalemme; e Dio spedì un Angelo che in una sola notte li sterminò tutti. — Oloferne, generale di Nabuccodonosor re d'Assiria, assediò Betulia, ma fa ucciso da Giuditta. — Giaele uccise Sisara.

Che s'egli è pur destino. E ne' volumi eterni ha scritto il Fato,1 Che deggia un di all' Eusino Servir l'ibera e l'alemanna Teti. E 'l suol cui parte l' Appennin gelato, A' tuoi santi decreti Pien di timore e d'umiltà m'inchino. Vinca, se così vuoi, Vinca lo Scita, e 'l glorioso sangue Versi l' Europa esangue Da ben mille ferite. I voler tuoi Legge son ferma a noi: Tu sol se' buono e giusto, e giusta e buona Quell'opra è sol, che al tuo voler consuona.

Ma sarà mai ch' io veggia

Fender barbaro aratro all' Austria il seno, E pascolar la greggia Ove or sorgon cittadi, e senza tema Starsi gli arabi armenti in riva al Reno? Nella ruina estrema Fia che dell'Istro la famosa reggia<sup>2</sup> D' ostile incendio avvampi, E dove siede or Vienna abiti l' Eco In solitario speco, Le cui deserte arene orma non stampi? Ah no, Signor! troppo ampi Son di tua grazia i fonti; e tal flagello Se in cielo è scritto, a tua pietà m'appello.

Ecco d'inni devoti

Risonar gli alti templi; ecco soave Tra le preghiere e i voti Salire a te d'arabi fumi \* un nembo. Già i tesor sacri, ond' ei sol tien la chiave, Dall' adorato grembo Versa il grande Innocenzo, e i non mai vôti Erari apre e comparte.

ill Fato può intendersi detto per l'immutabile volontà di Dio: ma chiamar Teti ibera e alemanna i mari di Spagna e di Alemagna par troppo mitologico in questo luogo. L' Eusino è il Mar Nero dov' è Costantinopoli. Il poeta vuol dire: Se tu hai fermo nel tuo volere che i Maomettani prevalgano sopra i paesi cristiani. 3 D' arabi fumi. D' incenso.

<sup>2</sup> Dell' Istro ec. Vienna. Innocenzio XI, pontesice.

Già i Cristiani regnanti alla gran lega
Non pur commove e piega,
Ma in un raccoglie le milizie sparte
Del teutonico Marte;
E se tremendo e fler, più che mai fosse,

Scende il fulmin polono, ei fu che 'l mosse.

Ei dall' esquilio colle 2

Ambo in ruïna dell' orribil Geta,<sup>3</sup>
Mosè novello, estolle
A te le braccia, che da un lato regge
Speme, e Fede dall' altro. Or chi ti vieta
Il ritrattar tua legge,
E spegner l' ira che nel sen ti bolle?
Pianse e pregò l'afflitto
Buon re di Giuda,<sup>4</sup> e gli crescesti etate;
Lagrime d'umiltate
Ninive sparse, e si cangiò 'l prescritto
Fatale infausto editto:
Ed esser può che 'l tuo Pastor divoto

Non ti sforzi, pregando, cangiar voto?

Ma sento, o sentir parme,

Sacro furor che di sè m' empie. Udite, Udite, o voi, che l'arme Per Dio cingete: al tribunal di Cristo Già decisa in pro vostro è la gran lite. Al glorioso acquisto Su su pronti movete: in lieto carme Tra voi canta ogni tromba, E'l trionfo predice. Ite, abbattete, Dissipate, struggete

Quegli empi; e l'Istro al vinto stuol sia tomba.

D' alti applausi rimbomba

<sup>2</sup> Esquilio ec. Un dei sette colli di Roma. — Ambo si riferisce a le braccia.

<sup>1</sup> Il fulmin polono. Giovanni Sobieski re di Polonia.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Geta. I Geti, popoli della Scizia, stanno qui pei Maomettani. — Mosè sul monto Orebbe impetrò da Dio la disfatta degli Amaleciti sollevando al cielo le braccia, che Aronne ed il figlio di Caleb gli sostentavano; per essersi osservato, che a'egli stanco le abbassava, la vittoria abbandonava gli Israeliti.

<sup>\*</sup> Buon re di Giuda. Ezechia, a cui il profeta Isala aveva predetta la morte, ottenne, pregando, quindici altri anni di vita. (Vedi Bibb. de' Re, lib. IV, c. 20). — Il profeta Giona predisse la distruzione di Ninive; ma i cittadini ottennero da Dio il perdono (Ion., c. 3).

La terra omai: che più tardate? aperta È già la strada, e la vittoria è certa.

Per la liberazione di Vienna dall' assedio.

Le corde d' oro elette

Su su, Musa, percoti, e al trionfante
Gran Dio delle vendette

Compon d'inni festosi aurea ghirlanda.

Chi è che a lui di contrastar si vante, 

A lui che in guerra manda

Tuoni e tremuoti e turbini e saette?

Ei fu che'l tracio stuolo

Ruppe, atterrò, disperse; e il rimirarlo,

Struggerlo, dissiparlo,

E farne polve, e pareggiarlo al suolo,

Fu un punto, un punto solo.

Ch' ei può tutto; e città scinta di mura

È chi fede ha in sè stesso, e Dio non cura.

Si crederon quegli empi Con ruïnoso turbine di guerra Abbatter torri e tempi,

E svêr da sua radice il sacro Impero.º

Empier pensaron di trofei la terra,

Ed oscurar credêro

Con più illustri memorie i vecchi esempi.

E disser: L'Austria doma,

Domerem poi l'ampia Germania; e all'Ebro :

Fatto vassallo il Tebro,

A turco ceppo il piè, rasa la chioma,

Porgerà Italia e Roma.

Qual Dio, qual Dio delle nostr'armi all'onda

Fia che d'oppor si vanti argine e sponda? — Ma i temerari accenti,

Qual tenue fumo, alzaronsi e svaniro, E ne fer preda i venti:

Chè sebben di Val d'Ebro attrasse Marte 5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si vante. Si vanti. — Il tracio stuolo. I Maomettani.

 <sup>2</sup> Il sdero Impero. Chiamavasi sacro romano imperio.
 3 Ebro. Finme della Tracia, ora Marizza. Poeticamente i

Boro. Finme della Tracia, ora Marizza. Poeticamente i due finmi significano due nazioni, e vuol dire: Sottoposti i popoli cristiani ai seguaci di Maometto.

<sup>\*</sup> Rasa la chioma. Indizio di schiavitù.

Sebben ec. Sebbene il furor guerriero (Marte) mosse dai paesi infe-

Vapor, che si fer nuvoli e s'apriro,
E piovver d'ogni parte
Aspra tempesta sull'austriache genti,
Perir la tua diletta
Graggia, Signor, non tu però lasciasti;
E all'empietà mostrasti,
Che arriva e fere, allor che men s'aspetta,
Giustissima vendetta.

Il sanno i fiumi che sanguigni vanno, E'l san le fiere, e le campagne il sanno.

Qual corse gel per l'ossa

Tremar l'insegne allora,

All' arabo Profeta e al sozzo Anubi,¹
Quando l' ampia tua possa
Tutte fe scender le sue furie ultrici
Sulle penne dei venti e sulle nubi ?
L' orgogliose cervici
Chinò Bisanzio, e tremò Pelio ed Ossa;²
E le squadre rubelle,
Al ciel rivolta la superba fronte,
Videro starsi a fronte
Coll' arco teso i nembi e le procelle;
E guerreggiar le stelle,
Di quell' acciar vestite, onde s' armâro
Quel di che contro ai Cananei pugnâro.²

Tremar gli scudi e palpitar le spade \*
Al popol dell'Aurora
Vidi; e qual di salir l'egro talvolta
Sognando agogna, e nel salir giù cade;
Tal ei sente a sè tolta
Ogni forza, ogni lena; e in poco d'ora

deli nu nuvolo di armati ai danni dell' Austria, non per questo, o Signore, lasciasti ec.

<sup>2</sup> Pelio ed Ossa. Monti della Grecia.

Nel sottrarsi (i Cananci) colla suga a' figliuoli d'Israele, il Signore piovve sopra di loro dal cielo delle grandi pietre sino ad Azeca; e molti più perirono per la grandinata de' sassi, che pe' colpi delle spade de' figliuoli d'Israele. • Gios., c. X. 11: trad. del Martini.

d'Israele. • Gios., c. X, 11; trad. del Martini.
• Tremar ec. Le insegne e gli scudi possono tremare nelle mani di un esercito atterrito; ma il palpitar delle spade è da collocarsi colle palpitanti rocche già notate. Ma anche più sotto troveremo i macigni che piangon di cioia. — Il popolo dell'Aurora significa i Musulmani venuti dall'Oriente.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> All'arabo Profeta. A Maometto. — Anubi. Divinità egizia adorata sotto la forma di cane. E l'Egitto, come soggetto ai Turchi e credente in Maometto, mandò soldati anch' esso contro Vienna.

Sbaragliato e disfatto,
Feo di sè monti, e riempieo le valli
D' uomini e di cavalli
Svenati e morti, o di morire in atto.
Del memorabil fatto
Chi la gloria s' arroga ? Io già nol taccio:
Nostre fur l' armi; e tuo, Signor, fu'l braccio.

A te dunque, de' Traci

- Debellator possente, a te che in una Vista distruggi e sfaci
La barbarica possa, e al cui decreto Serve suddito il Fato e la Fortuna, In trionfo sì lieto
Alzo la voce, e i secoli fugaci
A darti lode invito.
Saggio e forte sei tu; pugna il robusto Tuo braccio a pro del giusto;
Nè indifesa umiltà, nè folle ardito Furor lascia impunito:
Milita sempre al fianco tuo la Gloria,
E al tuo soldo arrolata è la Vittoria.

Là dove l'Istro bee

Barbaro sangue, e dove alzò poc'anzi
Turca empietà moschee,
Ergonsi a te delubri: a te, cui piacque
Salvar di nostra eredità gli avanzi,
Fan plauso i venti e l'acque;
E dicono in lor lingua: a Dio si dee
Degli assalti repressi
Il memorando sforzo! A Dio la cura
Dell'assediate mura,
Rispondon gli antri, e ti fan plauso anch'essi;
Veggio i macigni stessi
Pianger di gioia, e gli alti scogli e i monti
A te inchinar l'ossequiose fronti.
Ma se pur anco lice

Non ripongasi ancor. Pria tu l' indegna Stirpe recidi, o fa' che 'l collo pieghi

La spada vincitrice

Raddoppiar voti, e giungner prieghi a prieghi;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al tuo soldo ec. La locuzione mal corrisponde alla nobiltà della tanzone; e il concetto pecca di gonfiezza.

A servitù ben degna;
Pria, Signor, della tronca egra infelice
Pannonia i membri accozza,
E rïunirli al capo lor ti piaccia:
Ah! no, non più soggiaccia
A doppio giogo, in sè divisa e mozza.
Regnò, regnò la sozza
Gente, ahi, pur troppo! e tempo è omai che deggia
Tutta tornare ad un Pastor la greggia.

Non chi vittoria ottiene,

Ma chi ben l'usa, il glorioso nome
Di vincitor ritiene.
Nella naval gran pugna, onde divenne
Lepanto illustre, e per cui rotte e dome
Fur le sitonie antenne,
Vincemmo, è ver; ma l'idumec catene
Cipro non ruppe unquanco:
Vincemmo, e nocque al vincitore il vinto.
Qual fla dunque, che scinto
Appenda il brando, e ne disarmi il flanco?
Oltre, oltre scorra il franco
Vittorioso esercito, e le vaste
Dell'Asia interne parti arda e devaste.

Ma la caligin folta

3 Il Rabbe. Il siume Raab.

Chi dagli occhi mi sgombra? Ecco che 'l tergo Dei fuggitivi a sciolta
Briglia, Signor, tu incalzi; ecco gli arresta
ll Rabbe a fronte, ed han la morte a tergo.
Colla gran lancia in resta
Veggio che già gli atterri e mettl in volta;
Veggio ch' urti e fracassi
Le sparse torme, e di Bisanzio ai danni
Stendi sì ratto i vanni,
Che già i venti e 'l pensiero indietro lassi;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pannonia. L'Ungheria, che negli anni 1680 e 1681 sottrattasi in parte all'imperatore Leopoldo, erasi procacciata la protezione dei Turchi pagando loro un tributo.

Lepanto. Nome di una città e di un golfo, nel quale Giovanni d'Austria comandando le flotte di Venezia, di Spagua e del papa, nel 1571, sconfisse i Turchi accennati dal poeta sotto il nome di antenne sitonie; da Sitonia, provincia della Tracia. Ma quella famosa vittoria non ritolse C'pro ni Turchi. — Le idumee catene significano la dominazione musulmana; da Idumea, parte dei possedimenti turchi nell'Asia.

E tant' oltre trapassi, Che vinto è già del mio veder l'acume, E allo stanco mio vol mancan le piume.

# A Giovanni Sobieski, re di Polonia.

Non perchè re sei tu, sì grande sei; Ma per te cresce e in maggior pregio sale La maestà regale. Apre sorte al regnar i più d'una strada: Altri al merto de gli avi, altri al natale. Altri 'l debbe a la spada: Tu a te medesmo e a tua virtute il dél. Chi è che con tai passi al soglio vada? Nel dì che fosti eletto, Voto Fortuna a tuo favor non diede, Non palliata fede, Non timor cieco; ma verace affetto. Ma vero merto e schietto. Fatto avean tue prodezze occulto patto Col regno; e fosti re pria d'esser fatto. Ma che? Stiasi lo scettro ora in disparte: Non io col fasto del tuo regio trono, Teco bensì ragiono; Nè ammiro in te quel ch' anco ad altri è dato. Dir ben può quante in mar le arene sono Chi può, di rime armato, Dir quante in guerra e quante in pace hai sparte Opre ammirande, in cui non ha l'alato Vecchio ragion veruna. Qual è a le vie del sol sì ascosa piaggia, Che contezza non aggia Di tue vittorie, o dove il giorno ha cuna, O dove l'aere imbruna. O dove Sirio latra, o dove scuote

<sup>1</sup> Apre sorte ec. La sorte apre più d'una strada al regnare.

Sallo il Sarmato infido, e sallo il crudo

Il pigro dorso a' suoi destrier Boote ? •

<sup>8</sup> L'alato vecchio. Il Tempo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A te medesmo ec. Giovanni Sobieski fu fatto re di l'olonia nel 1674 pel suo gran valore. Negli ultimi due versi di questa strofa abbiamo ancora un concettino che accusa il secolo nel quale fu scritta.

Boote. Il carro di Boote è una costellazione settentrionale: il Sirio menzionato poc'anzi significa i paesi del Mezzogiorno.

Usurpator di Grecia; il dicon l'armi Appese a i sacri marmi, E tante a lui rapite insegne e spoglie, Alto soggetto di non bassi carmi. Non mai costà le soglie S'aprir di Giano, che tu spada e scudo De l' Europa non fossi. Or chi mi toglie 2 Tue palme antiche e nuove Dar tutte in guardia a le castalie dive? Fiacca è la man che scrive, Forte è lo spirto, che a più alte prove Ognor la instiga e muove; E quei 3 che a' venti le grand' ale impenna, Quei la spada a te regge, e a me la penna. Svenni e gelai poc' anzi, allor ch' io vidi Oste sì orrenda tutti i fonti e tutti Ouasi de l'Istro i flutti Seccar col labbro, e non bastare a quella Del frigio suolo e dell' egizio i frutti. Oimè! vid' io la bella Regal donna de l'Austria in van di fidi Ripari armarsi; e poco men che ancella, Porger nel caso estremo A indegno ferro il piede. Il sacro busto Del grande impero augusto Parea tronco giacer, del capo scemo; E 'i cenere supremo Volar d'intorno : e gran cittadi e ville Tutte fumar di barbare faville. Da l'ime sedi vacillar già tutta Pareami Vienna; e in panni oscuri ed adri Le spaventate madri Correre al tempio; e detestar de gli anni \* L'ingiurioso dono i vecchi padri,

De la misera patria arsa e distrutta.

L'onte mirando e i danni

<sup>1</sup> Giano ebbe un tempio in Roma chiuso in tempo di pace, aperto in tempo di guerra. Dice dunque figuratamente: Non si fece mai guerra cu-stà, che tu non fossi ec.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chi mi toglie. Chi mi vieta. — Le castalie Dive, le Muse. — Chi mi vieta di eternare coi versi tutte le tue grandi imprese?

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E quei ec. Dio.

b E detestar ec. E dolersi i vecehi di non essere morti prima.

Nel comun lutto e ne i comuni affanni. Ma se miserie estreme E incendi e sangue e gemiti e ruïne Esser doveano al fine, Invitto re, di tue vittorie il seme: Di tante accolte insieme Furie, ond' ebbe a crollar de l'Austria il soglio (Soffra ch' io 'l dica il Ciel), più non mi doglio. De la tua spada al riverito lampo Abbagliata, già cade e già s' appanna L'empia luna ottomanna. Ecco rompi trinciere; ecco t'avventi; E, qual flero leon che atterra e scanna Gl'impauriti armenti, Tal fai macello su l'orribil campo, Che 'l suol ne trema. L'abbattute genti Ecco spergi e calpesti; Ecco spoglie e bandiere a un tempo togli, E 'l duro assedio sciogli: Ond' è ch' io grido, e griderò: Giugnesti, Guerreggiasti e vincesti.<sup>1</sup> Sì, sì, vincesti, o campion forte e pio: Per Dio vincesti, e per te vinse Iddio. Se là dunque ove d'inni alto concento A Lui si porge, spaventosa e atroce Non tuona araba voce: Se colà non atterra impeto folle Altari e torri; e se empietà feroce Da i sepolcri non tolle Il cener sacro, e non lo sparge al vento: Sbigottito arator da eccelso colle Se diroccate ed arse Moli e rôcche giacer tra sterpi e dumi, Se correr sangue i flumi, Se d'abbattuti eserciti e di sparse

1 Giugnesti ec. Allude a quel detto di G. Cesare venni, vidi, vinsi.

S'ascriva a te se 'l pargoletto in seno

Ossa gran monti alzarse

Non vede intorno; e se de l'Istro in riva

Vienna in Vienna non cerca, a te s'ascriva.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vienna in Vienna non cerca; cioè: Se Vienna non su distrutta per modo che non si vegga, ma bisogni cercarla dove già su. Bisticcio.

A la svenata genitrice esangue, Latte non bee col sangue: S'ascriva a te se inviolate e caste Vergini e spose nè da morso d'angue Violator son guaste, Nè in sè puniscon l'altrui fallo osceno.1 Per te sue faci Aletto 2 e sue ceraste Lungi dal Ren trasporta: Per te, di santo amor pegni veraci, Si danno amplessi e baci Giustizia e Pace: e la già spenta e morta Speme è per te risorta: E, tua mercè, l'insanguinato solco Senza tema o periglio ara il bifolco. Tempo verrà (se tanto lunge io scorgo) Che fin colà ne' secoli remoti Mostrar gli avi a i nepoti Vorranno il campo a la tenzon prescritto. Mostreran lor donde, per calli ignoti, Scendesti al gran conflitto; Ove pugnasti; ove in sanguigno gorgo L'Asia immergesti. — Qui, diran, l'invitto Re polono accampossi: Là ruppe il vallo, e qua le schiere aperse, Vinse, abbattè, disperse; Qua monti e valli, e là torrenti e fossi Feo d'uman sangue rossi; Qui ripose la spada, e qui s'astenne Da l'empie stragi, e 'l gran destrier ritenne. — Che diran poi, quando sapran che i flanchi D'acciar vestisti non per tema o sdegno, Non per accrescer regno, Non perchè eterno inchiostro a te lavori Fama eterna, e per te sudi ogn' ingegno; Ma perchè Iddio s' onori, E al suo gran nome adorator non manchi? Quando sapran che, d'ogni esempio fuori, Con profondo consiglio,

\* Il vallo. Lo steccato dei nemici.

<sup>1</sup> Nè in sè ec. Nè sono indotte ad uccidersi per sottrarsi agli oscenlinsulti dei vincitori.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aletto; una delle tre Furie rappresentate dai poeti con faci e con ceraste o serpi.

Per salvar l'altrui regno, il tuo lasciasti? Che 'l capo tuo donasti Per la fe, per l'onore, al gran periglio? E il figlio istesso, il figlio, De la gloria e del rischio a te consorte Teco menasti ad affrontar la morte? Secoli che verrete, io mi protesto Che al ver so ingiuria, e men del vero è quello Ch' io ne scrivo e favello. Chi crederà l'eroico dispregio Di prudenza e di te, che assai più bello Fa di tue palme il pregio? Chi crederà che, a te medesmo infesto, E a te negando il maestevol regio Titol, di mano in mano Sia tu in battaglia a i maggior rischi accinto, Non da gli altri distinto, Che i nel vigor del senno e de la mano? Nel comandar, sovrano: Ne l'eseguir, compagno; e del possente Forte esercito tuo gran braccio e mente? Su su, fatal guerriero; a te s'aspetta Trar di ceppi l' Europa, e 'l sacro ovile Stender da Battro a Tile.<sup>2</sup> Qual mai di starti a fronte avrà balía Vasta bensì, ma vecchia, inferma e vile, Cadente monarchia,3 Dal proprio peso a ruïnar costretta? Se 'l ver mi dice un' alta fantasia, Te l'usurpata sede Greca, te 'l greco inconsolabil suolo Chiama; te chiama solo, Te sospira il Giordano; a te sol chiede La Galilea mercede: A te Betlemme, a te Sion si prostra,

E piange e prega, e 'l servo piè ti mostra.

<sup>1</sup> Che. Foorche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da Battro a Tile. Locuzione usitata per dire da un estremo all'altro della terra.

<sup>3</sup> Cadente monarchia. Quella dei Turchi.

<sup>\*</sup> E il servo piè ec. E ti mostra le catene de' suoi piedi, indizio del servaggio a cui è soggetta, pregando di esserne liberata.

# All' Italia.

Dono infelice di bellezza, ond'hai
Funesta dote d'infiniti guai
Che in fronte scritti per gran doglia porte;
Deh, fossi tu men bella, o almen più forte,
Onde assai più ti paventasse, o assai
T'amasse men chi del tuo bello ai rai
Par che si strugga, e pur ti sfida a morte.
Ch' or giù dall' Alpi non vedrei torrenti
Scender d'armati, e del tuo sangue tinta
Bever l'onda del Po gallici armenti.
Nè te vedrei del non tuo ferro cinta
Pugnar col braccio di straniere genti,
Per servir sempre o vincitrice o vinta.

Dov'è, Italia, il tuo braccio? e a che ti servi
Tu dell'altrui? Non è, s'io scorgo il vero,
Di chi t'offende il difensor men fero;
Ambo nemici sono ambo fur servi.
Così dunque l'onor, così conservi
Gli avanzi tu del glorioso impero?
Così al valor, così al valor primiero
Che a te fede giurò la fede osservi?
Or va'; repudia il valor prisco, e sposa
L'ozio, e fra 'l sangue, i gemiti e le strida
Nel periglio maggior dormi e riposa.
Dormi, adultera vil, fin che omicida
Spada ultrice ti svegli, e sonnacchiosa
E nuda in braccio al tuo fedel t'uccida.

#### La divina Provvidenza.

Qual madre i figli con pietoso affetto
Mira, e d'amor si strugge a lor davante;
E un bacia in fronte ed un si stringe al petto,
Uno tien sui ginocchi, un su le piante;
E mentre agli atti, ai gemiti, all'aspetto
Lor voglie intende sì diverse e tante,
A questi un guardo, a quei dispensa un detto;
E se ride o s'adira è sempre amante:
Tal per noi Provvidenza alta, infinita

Veglia, e questi conforta, e a quei provvede, E tutti ascolta, e porge a tutti aita: E se nega talor grazia o mercede O niega sol perchè a pregar n'invita, O negar finge, e nel negar concede.

# ALESSANDRO GUIDI.

Uno dei più illustri lirici italiani, Alessandro Guidi, nacque in Pavia l'anno 1650. Da principio mostrò piuttosto ingegno che buon giudizio, piuttosto poetica inspirazione che gusto educato alla scuola dei grandi esemplari. Ma venuto a Roma, dove i più begli ingegni di quella età erano accolti dalla regina di Svezia e da Clemente XI, si mise per una strada migliore. Le sue poesie si accostano grandemente allo splendore ed alla nobiltà di Pindaro ch' egli s' aveva proposto a modello: e perchè la fantasia fosse più libera, e il pensiero potesse venirgli sempre significato in tutta la sua pienezza, ricusò spesse volte di sottoporsi al giogo di un metro uniforme, componendo le strofe delle sue canzoni di un numero disuguale di versi. Questa maniera sconosciuta a quanti lo avevano preceduto, non trovò poi se non pochissimi imitatori. Fra gli altri lavori poetici del Guidi abbiamo una traduzione delle Omelie di Clemente XI; e mentre appunto andava da Roma a Castel Gandolfo per offerirla al pontefice, morì improvvisamente in Frascati a' 12 di giugno 1712.

#### CANZONI.

# Sopra le depravazioni che avvengono all'indole e ai costumi degli uomini.

Io non adombro il vero
Con lusinghieri accenti:
La bella età de l'oro unqua non venne.
Nacque da nostre menti,
Entro il vago pensiero;
E nel nostro desio chiara divenne.
Spiegò sempre le penne
La gran ministra alata 1
A i fochi d'Etna intorno;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La gran ministra ec. La Morte.

Ove per proveder l'ira di Giove
Sempre di flamme nove,
Stancò i giganti ignudi
Su le fatali incudi;
E per le vie del ciel corse e ricorse,
Intenta sempre a' suoi severi uffici.
Or se del Fato infra i tesor felici
Il secol d'òr si serba,
Certo so ben che non apparve ancora
Un lampo sol de la sua prima aurora.

Chiude nostra natura

In mente gli aurei semi 2 Onde sorger potrian l'età beate: Ma il suo desir, che è cieco, E incontro al ben s'indura, Da così bel pensiero la diparte. Io non invan su questo colle istesso Al popol di Quirino Un giovanetto Cesare rammento; 3 Quel che si vide impresso Del bel genio latino. E che un lustro regnò placido e lento; Quello che poscia spense Ogni sua bella luce, e il ferro mise Entro il materno seno, E guardò le ferite, e ne sorrise; Quel che la patria infra le fiamme uccise, Sicche squallido il Tebro usci de l'onde, E di Roma in veder l'orrida imago Stesa per l'ampia valle, Sospirando gridò: Giunto è Anniballe, Tutto di sangue e di ruine vago, Su i sette colli a vendicar Cartago. — Non perchè il viver nostro Giace lontan da le città superbe, E siede a le bell'ombre e in riva a i fonti:

\* Anniballe. Annibale cartaginese, terrore di Roma.

E non ancor si è mostro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Se del Fato ec. Se il mondo deve pur avere una qualche volta un secolo d'oro ec.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gli aurei semi. Le virtù che sole possono dare felicità all'uomo.

<sup>3</sup> Un giovanetto ec. Nerone che ne' primi cinque anni del suo regno meritò di esser lodato da molti scrittori.

Caldo de l'ire acerbe, E non cerca fregiar d'oro le fronti; Già noi sarem men pronti O impotenti a turbar nostro costume.

- E qual pastor ' fra noi tanto presume, Che pensi di poter entro le selve Menar i giorni suoi lieti e ridenti, Come le antiche favolose genti?
- Il violento e torbido sospetto Anche in noi desta i suoi pensier feroci, Che si vedrian di sangue e d'ira tinti; Se non che sotto mansuete voci Velan le flamme in petto, Però che povertà gli tiene avvinti: Ma da soverchio ardor potrian sospinti, Anco recarsi in mano il ferro e il tosco, E funestare il bosco. E se Fortuna con sereni augúri Per le nostre campagne un di passasse. E lampeggiando entrasse Lieta ne' nostri poveri tuguri; Avrian da noi (chi 'l crederia?) rifluto Le pastorali Muse; e quel diletto Che abbiamo in acquistar gloria da i carmi Sorgerebbe da l'armi; E diverrebbe del canoro ingegno

Tutto l'ardore, alto desio di regno.

Fu pur Romolo anch' ei pastor del Lazio;

E come noi reggeva armenti e gregge,

E si vestia di queste spoglie irsute;

Quando, de' boschi sazio,

Mosse l'aratro a quel terribil solco

Donde fur le gran mura uscir vedute.

Allor la mansueta sua virtute

Cangiò spirto e colore;

E tanto bebbe del fraterno sangue,²

Ed orma tale di furore impresse,

Che l'acerba memoria ancor non langue,

E ancora offende e oscura

\_\_\_\_

Il gran natal de le romane mura.

Pastor. Intendansi i pastori arcadi.
 B tanto ec. È noto che Romolo uccise Remo suo fratello.

## La Fortuna.

Una donna superba al par di Giuno, Con le trecce dorate all'aura sparse, E co' begli occhi di cerulea luce Nella capanna mia poc' anzi apparse: E, come suole ornarse In sull' Eufrate barbara reïna. Di bisso e d'ostro si copria le membra: Nè verde lauro o flori, Ma d'indico smeraldo alti splendori Le fean ghirlanda al crine. In si rigido fasto ed uso altero Di bellezza e d'impero, Dolci lusinghe scintillaro al fine; E dall' interno seno Usciro allor maravigliosi accenti, Che tutti erano intenti A tôrsi in mano di mia mente il freno. Pommi, disse, la destra entro la chioma,<sup>1</sup> E vedrai d'ogn' intorno Liete e belle venture Venir con aureo piede al tuo soggiorno: Allor vedrai ch' io sono Figlia di Giove, e che, germana al Fato, Sovra il trono immortale A lui mi siedo a lato. Alle mie voglie l' Oceán commise Il gran Nettuno, e indarno Tentan l'Indo e'l Britanno Di doppie áncore e vele armar le navi, S' io non governo le volanti antenne, Sedendo in sulle penne De' miei spirti soavi. Io mando alla lor sede Le sonanti procelle, E lor sto sopra col sereno piede: Entro l'eolie rupi Lego l'ali de'venti, E soglio di mia mano

<sup>1</sup> Pommi. Come se dicesse: Se tu mi afferri pei capegli; o in altri termini: Se io ti sono propizia.

De' turbini spezzar le rote ardenti; E dentro i propri fonti Spegno le fiamme orribili inquiete, Avvezze in cielo a colorir comete. Questa è la man che fabbricò sul Gange I regni agl' Indi, e sull' Oronte avvolse Le regie bende dell'Assiria ai crini: Pose le gemme a Babilonia in fronte: Recò sul Tigri le corone al Perso; Espose al piè di Macedonia i troni.<sup>1</sup> Del mio poter fur doni I trionfali gridi Che al giovine Pelleo s'alzaro intorno. Quando dell' Asia ei corse, Qual fero turbo, i lidi; E corse meco vincitor sin dove Stende gli sguardi il Sole. Allor dinanzi a lui tacque la Terra, E fe l'alto Monarca Fede agli uomini allor d'esser celeste: E con eccelse ed ammirabil prove S'aggiunse ai Numi, e si fe gloria a Giovo. Circondaro più volte I miei Geni reali Di Roma i gran natali, E l'aquile 3 superbe Sola in prima avvezzai di Marte al lume. Ond' alto in sulle piume, Cominciaro a sprezzar l'aure vicine. E le palme sabine. Io senato di regi Sui sette colli apersi; Me negli alti perigli Ebbero scorta e duce I romani consigli. lo coronai d'allori

Di Fabio le dimore,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al piè ec. Alessandro Magno (detto dipoi giovine Pellèo, da Pella ove meque) assoggettò alla Macedonia i regni dell'Asia.

D'esser celeste. È nota la tradizione che Alessandro, invanito per le sue grandi vittorie, amasse di esser creduto figliuolo di Giove.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'aquile ec. Le insegne romane. Anche Polibio e Plutarco opinarono che la grandezza di Roma fosse dovuta principalmente alla Fortuna.

b Di Fabio ec. Fabio Massimo, il quale indugiando e schivando di ve-

E di Marcello i violenti ardori.

Africa trassi in sul Tarpeo cattiva,¹

E per me corse il Nil sotto le leggi
Del gran flume latino;
Nè si schermiro i Parti
Di fabricar trofei
Di lor faretre ed archi.
In sulle ferree porte infransi i Daci;
Al Caucaso ed al Tauro il giogo imposi.
Al fin tutte de' venti²
Le patrie vinsi; e quando
Ebbi sotto a' miei piedi
Tutta la terra doma,
Del vinto mondo fei gran dono a Roma.

So che ne' tuoi pensieri Altre figlie di Giove \* Ragionano d'imperi, E delle voglie tue fansi reine: Da lor speri venture alte e divine. Speran per loro i tuoi superbi carmi Arbitrio eterno in sull' età lontane; E già del loro ardore Infiammata tua mente, Si crede esser possente Di destrieri e di vele Sovra la terra e l'onde, Quando tu giaci in pastorale albergo, Dentro l'inopia e sotto pelli irsute, Nè v'è chi a tua salute Porga soccorso. Io sola Te chiamo a novo e glorioso stato: Seguimi dunque, e l'alma Col pensier non contrasti a tanto invito: Chè neghittoso e lento Già non può star sull'ale il gran momento. —

nire a battaglia sottrasse Roma al pericolo in cui la mettevano le continue vittorie di Annibale. — Marcello combattè con gran valore contro i Galli e zontro i Cartaginesi.

<sup>1</sup> Cattiva. Prigioniera. — Tarpeo. Rupe famosa in Roma. — Il gran fiume latino, il Tebro, nominato qui in cambio della potenza romana, a cui il Nilo (cioè l'Egitto) soggiacque.

<sup>2</sup> Tutte de venti ec. È l'espressione comune dei quattro venti nobili-

tata, per significare l'universo.

<sup>3</sup> Altre figlie ec. Le Muse, che danno all'uomo speranza di nome immortale; figlie di Giove come si vantò di essere la Fortuna.

Una felice donna ed immortale, 1 Che dalla mente è nata degli Dei (Allor risposi a lei) Il sommo impero del mio cor si tiene; E questa i miei pensieri alto sostiene, E gli avvolge per entro il suo gran lume, Che tutti i tuoi splendori adombra e preme. E sebben non presume Meritare il mio crin le sue corone. Pur sull'alma io mi sento Per lei doni maggiori Di tutti i regni tuoi; Nè tu recargli nè rapirgli puoi. E come non comprende il mio pensiero Le splendide venture, Così il pallido aspetto ancor non scorge Delle misere cure; L'orror di queste spoglie E di questa capanna ancor non vede. Vive fra l'auree Muse; E i favoriti tuoi figli superbi Allor sarian felici. Se avesser merto d'ascoltarsi un giorno L' eterno suono de' miei versi intorno. -Arse a' miei detti e flammeggiò, siccome Suole stella crudel, ch' abbia disciolte Le sanguinose chiome. Indi proruppe in minaccevol suono: Me teme il Daco, e me l'errante Scita; Me de' barbari regi Paventan l'aspre madri. E stanno in mezzo all'aste 2 Per me in timidi affanni I purpurei tiranui; E negletto pastor d'Arcadia tenta Fare insin de' miei doni anco rifiuto? Il mio furor non è da lui temuto? Son forse l'opre de' miei sdegni iguote? Ne ancor si sa che l'Oriente corsi 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Una felice donna. La Poesia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In mezzo all' aste. Circondati dalle armi dei loro soldati.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L' Oriente corsi ce. Distruggendo le antiche monarchie assira, babiloucse, meda e persiana, accennate sotto quel nome di gran donne.

Co' piedi irati, e alle province impressi Il petto di profonde orme di morte? Squarciai le bende imperiali e il crine Alle gran donne in fronte. E le commisi alle stagion funeste. Ben mi sovvien che il temerario Serse 1 Cercò dell'Asia colla destra armata Sul formidabil ponte Dell' Europa afferrar la man tremante; Ma sul gran di delle battaglie il giunsi, E colle stragi delle turbe perse, Tingendo al mar di Salamina il volto, Che ancor s'ammira sanguinoso e bruno, Io vendicai l'insulto Fatto sull' Ellesponto al gran Nettuno; Corsi sul Nilo, e dell'egizia Donna 3 Al bel collo appressai l'aspre ritorte, E gemino veleno Implacabile porsi Al bel candido seno; E pria nell'antro avea Combattuta e confusa L'africana virtute, E al Punico feroce Recate di mia man l'atre cicute. Per me Roma avventò le fiamme in grembo All' emula Cartago. Ch' andò errando per Libia ombra sdegnata, Sin che per me poi vide Trasformata l'imago Della sua gran nemica; E allor placò i desiri

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Serse costrusse un ponte di navi sull'Ellesponto, ora Stretto dei Dardanelli, minacciando di farsi schiava l'Europa. — Nella battaglia navale di Salamina (ora Coluri) i Persiani furono intieramente sconfitti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vendicai ec. Anche il Petrarca chiamò temerario l'ardire di Serse, e oltraggio alla marina il suo ponte. E qui si allude forse alla tradizione, che per avere le onde sgominato quel ponte, Serse le fece flagellare.

<sup>8</sup> Egizia donna. Cleopatra che si uccise accostandosi al seno un aspide.

<sup>\*</sup> Bgizia donna. Cleopatra cue si uccise accostandosi al seno un aspide.

\* Punico feroce. Annibale avvelenossi per non cadere in man dei Ro-

Trasformata l'imago ec. Cambiato l'aspetto di Roma che di repubblica si fece imperio; con che (dice) si placò l'ombra di Cartagine dolente fino allora che la sua distruggitrice godesse nella libertà il premio dell'ottenuta vittoria.

Della feroce sua vendetta antica; E trasse anche sospiri Sovra l'ampia ruïna Dell'odïata maestà latina.

Rammentar non vogl' io l'orrida spada. Con cui fui sopra al Cavalier tradito 1 Sul menfitico lito: Nè la crudel che il duro Cato uccise; Nè il ferro che de' Cesari le membra Cominciò a violar per man di Bruto. Teco non tratterò l'alto furore. Sterminator de' regni; Chè capace non sei de' miei gran sdegni. Come non fosti delle gran venture: Avrai dell' ira mia piccioli segni. Farò che il suono altero De' tuoi fervidi carmi Lento e roco rimbombe, E che l'umil siringhe 2 Or sembrino uguagliar anco le trombe. -Indi levossi furiosa a volo, E chiamati da lei Sulla capanna mia vennero i nembi. Venner turbini e tuoni:

Sulla capanna mia vennero i nembi Venner turbini e tuoni; E con ciglio sereno Dalle grandini irate allora i' vidi, In fra baleni e lampi, Divorarsi la speme De' miei poveri campi.

A monsig. Marcello d'Aste. — Per la morte del Baron d'Aste, ucciso sulla breccia di Buda l'anno 1686.

Vider Marte e Quirino
Aspro fanciullo altero
Per entro il suo pensiero
Tener consiglio col valor latino;
Poi vider le faville

<sup>2</sup> Siringhe. Strumenti musicali di canne. Con questi versi il poeta si duole che gli fossero anteposti alcuni altri ch' egli stimava minori di se.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al Cavalier tradito. Pompeo fatto uccidere a tradimento da Tolomeo re d' Egitto. — Cato, o Catone, si uccise in Utica per non sopravivere alla liberta della patria. — Bruto. Uno degli uccisori di G. Cesare; si sa che molti imperatori romani furono trucidati.

Del suo primiero ardire Sull' Istro alzarsi, e far men belle l'ire <sup>1</sup> Del procelloso Achille.

Come nube che splenda Infra baleni e lampi, E poscia avvien che avvampi,

E tutta in ira giù dal ciel discenda;

Tale il Romano invitto

Venne a tonar sul Trace,

E nel vibrar sdegnoso asta pugnace

Fe il grande impero afflitto.

Alto giocondo orrore

Avea Roma sul ciglio

In ascoltar del figlio

L'aspre battaglie e il coraggioso ardore;

Sulla terribil arte

Ammiravan gli Dei

Lui che ingombrar solea d'ampi trosci

Cotanta via di Marte.

Oh! se per lui men pronte

Giungean l'ore crudeli,

Sotto a' tragici veli

L' ardir dell' Asia celeria la fronto;

Soffrirebbe dolente

L'alte leggi di Roma,

E di lauri orneria l'eccelsa chioma

All' italica gente.

Oggi a ragion sen vanno

Sui germanici lidi

l trionfali gridi,

Tutti conversi in voci alte d'affanno:

Dure vittorie ingrate,

Di sì bel sangue asperse!

Qual ria ventura mai cotanta offerso

Ai cor doglia e pietate?

Flebil pompa a mirarsi

l vincitor famosi

Gir taciti e pensosi,

E co' propri trofei talor sdegnarsi.

Ah! non per certo invano

<sup>1</sup> Far men belle ec. Fare imprese degne di essere celebrate più che quelle di Achille.

D'alta mestizia è pieno Il bavarico duce e il fier Loreno Sul buon sangue romano.

Il sì bel lume è spento

Della stagion guerriera:

Alla milizia altera

È tolto il suo feroce alto talento:

Sperava esser soggiorno

Roma all'antica gloria,

E funesta di pianto aspra memoria

Le siede ora d'intorno.

Oh! quante volte corse

In ver le palme prime

Il Cavalier sublime,

B i più bei rami alla Germania porse!

Ma alle grand' opre ardite

Qual corona si diede?

Non mai si vide dispensar mercede

A sue belle ferite.

Sol del valore amica

L'immortale Cristina 1

Al chiaro Eroe destina

Schermo fatal contro all' età nemica:

Vuole, degli anni a scherno,

Che delle belle lodi

I potenti di Febo eterni modi<sup>2</sup>

Prendan cura e governo.

Non mentirà mia voce:

Vedrete, Augusti e Regi. Carche de'suoi gran pregi

Mie vele uscir fuor dell' aonia foce;

E mentre voi sarete

Di meraviglia gravi,

Col romano guerriero andran le navi

Oltre ai gorghi di Lete.

<sup>1</sup> Cristina. Già regina di Svezia.

<sup>\*</sup> I potenti ec. I versi, le poesie.

'Vuol dire che poetando in lode di questo eroe darà cagione di maraviglia, e sottrarrà il nome di lui all'oblio (Lete): ma l'imagine onde l'antore ha informato questo pensiero sente il vizio del sccolo.

Per la morte di Don Luigi della Cerda.

Eran le Dee del mar liete e gioconde
Intorno al pin del giovinetto ibero,
E rider si vedean le vie profonde
Sotto la prora del bel legno altero.
Chi sotto l'elmo l'auree chiome bionde
Lodava, e chi il real ciglio guerriero:
Solo Proteo¹ non sorse allor dall'onde,
Chè dei Fati scorgea l'aspro pensiero.
E ben tosto apparîr d'Iberia i danni,
E sembianza cangiâr l'onde tranquille,
Visto troncar da morte i suoi begli anni.
Sentiro di pietade alte faville
Le vie del mare, e ne' materni affanni
Teti² tornò, chè rammentossi Achille.

# ANTON MARIA SALVINI.

Questo celebre letterato, sì benemerito della nostra lingua, nacque in Firenze ai 12 gennaio 1653. Per secondare i desideri del padre studiò Giurisprudenza nell'Università di Pisa: ma poi si diede alle lingue antiche e moderne, ed alle Lettere amene, come lo traeva la sua propria natura; e vi fece sì grandi progressi, che tra i migliori del suo tempo fu tenuto piuttosto il primo che il secondo. Colle molte traduzioni ch'ei fece di classici greci e latini ed anche d'autori moderni, arricchì di non poche voci e di molti bei modi la lingua italiana, nella quale meritò di essere giudicato autorevole mentre ancora viveva: e in parecchi de' suoi Discorsi Accademici trattò con molta dottrina e con sicuro buon gusto varie questioni appartenenti all'erudizione ed alla letteratura. Può essere nondimeno proposto alla gioventù come scrittore colto e purgato, piuttostochè come ingegno filosofico, o come esemplare di eloquenza propriamente detta: e molti suoi sibri, dei quali poterono e possono ancora giovarsi i compilatori del Vocabolario italiano, non sarebbero lettura nè pia-

<sup>1</sup> Proteo. Dio marino fatidico e multiforme.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Teti. Dea del mare e madre di Achille; il quale seguitando la gloria morì giovine anch' esso.

cevole nè utile molto ai nostri giorni. La più bella delle sue prose è, per consenso di molti, la traduzione di Senofonte Efesio. Il Salvini cooperò grandemente alla compilazione del *Vocabolario della Crusca*; e morì nella sua patria il giorno 17 maggio 1729.

# DALLE PROSE.

La cultura dell'ingegno giova alla cultura dell'animo.

Sono due cose tanto congiunte, lo spirito dell'uomo (o vogliam dire l'ingegno, o per altro nome ancora l'intendimento o l'intelletto), e l'animo, ovvero il talento e la volontà, che l'una parte necessariamente influisce nell'altra: e chi le separa e le divide rende l'anima in un certo modo tronca e imperfetta, che in tutte due ugualmente tutta ed intera si scorge. L'ingegno o l'intelletto ha per oggetto il vero, e intorno a questo, come a suo centro, si aggira; l'animo o la volontà ha per oggetto il bene, e in traccia di quello se ne va tuttavia, e dell'amore di quello si accende. Il sommo vero e il sommo bene, fonte e principio di tutti i veri e di tutti i beni, si è Iddio, al quale dovrebbe il nostro cuore mai sempre sospirare, per avere in esso il compimento delle sue perfezioni, e la pienezza della sua felicità. Ora, siccome il vero in Dio è una stessa cosa col bene, e il bene una stessa col vero, così quanto più questi due oggetti del vero e del bene nell'anima nostra s'identificano, e l'intelletto s'accorda colla volontà, e la retta opinione col buono appetito s' unisce, più venghiamo noi a Dio somiglianti, in cui è lo stesso il vero che il bene, il conoscere che l'amare. E in quanto a Dio, quanto più ci rassomigliamo, tanto più perfezione acquistiamo; non essendo altro la nostra perfezione, che una rassomiglianza di Dio, per quanto è possibile all'uomo. Diedeci egli e c'inspirò, come particella del suo spirito, l'anima; e coll'anima l'ingegno e l'animo, o vogliam dire l'intelletto e la volontà ci donò; non perchè noi, quali servi inutili, tenessimo sotterrati questi talenti, ma perchè ad onor suo coltivati ed impiegati fruttificassero. Sgrida però piacevolmente il buon vescovo Sinesio, nella vita di Dione il Boccadoro, quei monaci che tutti intenti a coltivare l'animo, lasciavano sodo e ed inculto l'ingegno; quasi gli studi e le scienze, per le quali l'uomo veramente dà a credere d'avere un non so che ir sè dell'immortale, dell'immateriale e del divino,

<sup>1</sup> Sodo dicesi un terreno non coltivato. Di qui poi dissodare un terreno, vale coltivarlo per la prima volta.

in vece di contribuire al ben vivere e alla vita devota e contemplativa, più tosto fossero per essere al loro sublime instituto di rovina o d'inciampo. Ora (dice egli a quei buoni, ma semplici e rozzi) non si puote sempre orare, nè sempre contemplare comunemente dagli uomini; facendo alla natura nostra mestiere di convenevole riposo di quando in quando, e di onesta ricreazione. Ma dove si puote ella più onesta ritrovare e più acconcia e più bella, che negli studi? Che se per ingannare il tempo e fuggire l'oziosità, madre di tutti i mali, quei buoni monaci aveano per costume di trattenersi in tessere sporte, in fare stuoie, e in altri simili lavori di mano; come non dovranno antiporsi a questi, e servire di nobile e utile passatempo i lavori d'ingegno? Giuliano apostata, pieno di livore e di maltalento contra i Cristiani, che egli per dispregio chiamava Atei e Galilei, non seppe ritrovare cosa più velenosa e più mortifera, per distruggere (come egli, stoltamente superbo, credevasi) la nostra religione, che la proibizione degli studi e delle buone lettere; dicendo che era vergogna a un uomo evangelico studiare le favole e, lasciando Cristo suo maestro, spiegare Omero ed Esiodo. A questa persecuzione fieramente e coraggiosamente s' opposero i santi Padri del tempo suo, i quali in gran copia, come mandati dal Cielo, florirono; tra' quali san Gregorio Nazianzeno più che mai intese agli studi oratori e poetici ancora; per mostrare che la cognizione delle lettere, non di pregiudizio, anzi di aiuto era allo stabilimento e al buono incamminamento di nostra Fede. Dell'inclinazione di Giuliano, se bene con diversa fine e intenzione, si trovano molti de' Cristiani a tempo del medesimo santo vescovo san Gregorio; i quali, come idioti, biasimavano la letteratura, come i santi Padri chiamano, secolaresca e forestiera, che dai libri de' Gentili, e non dalla Sacra Scrittura si tragge, come cosa insidiatrice e pericolosa, e che ci allontana e ci dilunga da Dio. Ma (dice il Santo) questi che così sentono, hanno cattivo conoscimento. Perciocche, non perchè alcuni si sieno serviti male del cielo e della terra e dell'aria. collo stimare tutte queste cose Iddii, e come tali adorarle, per questo dobbiamo sprezzarle e aborrirle, potendo noi prendere da loro quel di buono che esse ci porgono, fuggendo ciò che ci è di pericolo; non fermandoci in loro, ma ordinandole a Dio. Non si dee adunque (segue egli) disonorare la erudizione, ma ben tenere per istolti e per male ammaestrati coloro che vorrebbero tutti conformi a loro, acciocchè nella comune ignoranza la propria loro venisse a nascondersi, e fuggissero il rimprovero del poco loro sapere. La parola di Dio, bene intesa e con umiltà

di cuore ricevuta, quanto frutto faccia nell'anime de'maestri di quella, e poi in quelle de' loro ascoltatori, niuno è che non confessi; ma all' intelligenza delle sacre lettere quanto importante sia la cognizione delle profane, oltre agli esempi infiniti dei grandi lumi della Chiesa greca e latina, sant' Agostino a pieno lo dimostra e lo 'nsegna ne' suoi divinissimi libri intitolati: De Doctrina Christiana; nel secondo de' quali libri dice francamente: Che se i savi de Gentili, e massimamente i Platonici, hanno detto cose per avventura vere e alla Fede nostra accomodate, non solo non si deono temere, ma come da ingiusti posseditori è da toglierle e da tornarle in nostro uso; e siccome gli Ebrei nell'uscir dell'Egitto portarono con esso loro idoli e vasi d'oro e d'argento e robe degl'Idolatri, per comandamento d'Iddio; così le dottrine de' Gentili, come cavate dalle miniere della divina Provvidenza, dee il Cristiano utilmente e con suo frutto usare e adoperare.

# DALLE LETTERE.

# Ad Antonio Montauti scultore Fiorentino.

Io non bo mai stimato buono economo quello che non ispende; perchè questa è un'economia che può riuscire a tutti. Come non si spende, ognuno sa avanzare; non ci è gran virtù, anzi ci è il vizio della miseria, della sudiceria e dell'avarizia. Buono economo stimo quello che spende e risparmia: spende dove va speso, e risparmia dove va risparmiato; spende con vantaggio; la sua lira la sa valere ventiquattro soldi; spende nelle spese utili e necessarie, leva le superflue; in somma sa spendere e sa risparmiare; chè qui consiste la virtù della economia, non già nel non ispendere punto, come molti fanno. Così non ho mai stimato buon galantuomo quello che de' fatti suoi non parla punto e non gli dice a nessuno, ma quello che sa quali fatti sono da dire e quali da non dire, e che distingue le persone a chi si può dire, a chi no; chè il dirgli a tutti è una infermità di lingua e di giudizio. Sentii dire una volta a uno uomo, tanto grave che spiombava,1 che non bisognava (diceva egli) mai discorrere di sè a nessuno. Per esempio. Io sono stato oggi sino al Poggio imperiale a spasso; questo, secondo lui, non si poteva dire: e teneva questa regola di non parlare di sè in nessuna maniera. Questo, ch' io dico, è diventato magro, spento, sparuto; e credo che questa stiticheria col tempo l'ammazzerà.

<sup>1</sup> Spiembare (contrario di impiembare) vale sforzare col peso a staccarsi le cose unite con piembo; qui per metafora.

Ho conosciuto due amici che, per essere tanto cupi e non si slargare a nulla, sono morti prima del tempo; e uno di questi, come disperato, il quale era Lucchese, e diceva alla sua usanza: Che bisognava comprare e non vendere: e la prima sillaba della parola vendere profferiva coll'e aperta, e non istretta come usiamo noi Fiorentini. Ci sono poi di quelli, come alcuno dei Lombardi, che aprono il loro cuore a tutti, fanno scoprire subito le loro inclinazioni, il loro genio al primo, per dir così, che incontrano per la strada. Questo è un altro estremo, ed è da fuggirsi, perchè pochi galantuomini si trovano, e lo scoprirsi a gente garga 1 e sciocca, come i più delle persone sono, è pericoloso. In somma non dir nulla de'fatti suoi è regola utile o dannosa; il dire ogni cosa e a tutti senza distinzione, è simplicità e sciocchezza che rovina e fa danni grandissimi. Similmente il discorrere degli amici è cosa gioconda, ma bisogna vedere con chi si parla, sfuggire quanto la peste i rapportatori. e quelli che fanno il mestiere di mettere zeppe 2 tra un amico e l'altro. I segreti di cose confidate e di cose importanti, o che sapute possono tornare in grave pregiudizio dell'amico, non si debbono mai dire a nessun del mondo, e debbono marcire in corpo. Altre minuzie di piccole imperfezioni dell'amico, o di cose che non importano, può uno, senza pregiudicare all'amisizia, talvolta aprire nel discorso; e ci va sempre il giudizio che regola il tutto: Che cosa si dice, a chi, e come. Così la virtù della segretezza, ch'è l'anima dell'amicizia, non consiste nel non dir nulla, ma consiste nel tener segreto quel che va tenuto segreto. Vogliatemi bene.

Di casa, . . . luglio 1707.

### Al medesimo.

Io stimo tutti gli uomini come fratelli e paesani: fratelli come discendenti dal medesimo padre che è Iddio; paesani come tutti di questa gran città che mondo si chiama. Non mi rinchiudo nè mi ristringo, come i più fanno, che non degnano se non un certo genere di persone (come gentiluomini e letterati), e gli altri stimano loro non appartenere; e gli artigiani e i contadini e la plebe, non solamente non degnano, ma talora anche strapazzano, come se non fossero uomini anch' essi. Ho odiato sempre l'affettazione di parere in tutti i gesti, nel portamento, nelle

<sup>1</sup> Garga. Maliziosa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeppa o bietta è quel conio che si mette nella senditura di un legno per aprirlo del tutto. E qui per traslato vale Calunnie, zizzanie e simili, che alienano l'uno dall'altro gli amici.

maniere, nel tono della voce contrafatto, un virtuoso o un signore d'importanza, ssuggendo più che la morte ogni atto di superiorità, e facendomi così degnevole, umano, comune e popolare. Il cappello non risparmio, e sono quasi sempre il primo a salutare. E, per dirvi tutto il mio interno, non saluto mica per semplice cerimonia, ma per una stima universale che io nudrisco nel cuore verso tutti, sieno chi si pare,2 e abbiano nome come vogliono: perchè finalmente ognuno, per sciatto e spropositato che sia, fa la sua figura nel mondo ed è buono a qualcosa: si può aver bisogno di tutti; però tutti vanno stimati. - Questa stima degli altri fa ch' io non sono invidioso, ma ho care il bene di tutti, e lo tengo come se sosse mio proprio: godendo che ci siano degli uomini che sappiano, e che la patria e il mondo ne riceva onore. Sicchè non solamente, coll'aiuto di Dio, mi trovo mancare di quei tormenti cotidiani che apporta questo brutto vizio dell'invidia, che si attrista del bene degli altri, ma di più vengo ad avere diletto e piacere quando veggo la gente, e particolarmente gli amici, essere avanzati, e crescere in guadagni o in riputazione. E questo modo non si può dire quanto mi mantenga lieto e mi faccia star sano. — Séguito i miei studi allegramente; ne' quali ancora confesso il mio genio universale: perchè tutto m'attaglia, e da ogni libro mi pare di cavar costrutto; e ordinariamente stimo gli autori e non li disprezzo, come veggo fare a molti, senza nè anche averli letti, e che per parere di giudizio soprafino appresso al volgo, sfatano e sviliscono tutto, e pronti sono e apparecchiati piuttosto a biasimare che a lodare. Dilettomi pertanto in varie lingue, oltre alla latina e alla greca, piacendomi il grave della spagnuola e il delicato della francese. Or che pensate? ultimamente mi sono dato all'inglese; e mi diletto, e mi giova assaissimo. E, gl'inglesi essendo nazione pensativa, inventiva, bizzarra, libera e franca, io ci trovo ne' loro libri di grande vivacità e spirito; e la greca e le altre lingue molto mi conferiscono a tenere a mente i loro vocaboli per via d'etimologie e di similitudini di suoni. Per finire: converso co' libri come colle persone; non isdegnando nessuno, facendo buon viso a tutti, ma poi tenendo alcuni pochi, buoni e scelti, più cari.

<sup>1</sup> Un virtuoso. Un uomo di pregio e di merito straordinario.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sieno ec. Quai ch' essi siano.

Sciatto. Inetto, disadatto, da poco.

\* Tutti vanno stimati. Il motivo addotto qui dal Salvini (perchè si può aver bisogno di tutti) non esclude ma presuppone quell'altro già accennato, perchè tutti sono discendenti dal medesimo padre che è Iddio; principio superiore e notissimo.

\* Sfatano. Tolgono la stima.

### Al medesimo.

Signor mio. A propormi di scrivere sopra certe dispute è un grattare, come si dice, il corpo alla cicala. Vengo adunque a trattare come io so nelle angustie del tempo in cui mi trovo, e dentro agli stretti confini di una lettera, una si ampia materia, quale è quella: Se nelle professioni si abbia da guardare solamente il buono, e non far conto punto nè poco del mediocre e del cattivo. Se si tratta di studiare e d'imitare, certo che il principiante e lo studiante sempre si dee porre innanzi le cose degli autori più insigni, e studiare gli ottimi originali; ma quando s'è assuefatto a imitare l'ottimo, e che si è fatto una tal quale buona maniera, allora può vedere molti autori, che se non sono gli ottimi, pure sono buoni, e si posson dire ancora ottimi nel loro genere. Ella sa molto bene che ci sono più maniere; e tutte, benchè diversissime tra loro, pure posseggono le loro bellezze particolari. Dopo tanti e tanti pittori famosissimi, pure si trovò un Guido Reni, che abbandonando la maniera del suo maestro Caracci, si diede a fare le sue pitture come a lume di piazza. Venne un Caravaggio che mostrè una maniera di forza. Così nelle sculture, chi è andato dietro alla grazia e chi s'è compiaciuto della forza; chi il facile, chi ha ritrovato il difficile; chi ha più della natura, chi più dell'arte. E nella poesia e nella musica, e in tutte in somma le professioni, ci sono differenti maniere, e tutte produzioni d'ingegno degne della nostra considerazione. Or perchè confinarsi in uno o in due soggetti di più fama, e lasciare tutti gli altri in disparte; chè tutti sono andati a un medesimo fine d'imitare il vero e di migliorare e perfezionare la natura coll'arte? Si dee (diceva un antico) conoscer molti, ed avere notizia e conoscenza di molte persone, ma tener uno o pochi per amici: conoscenza in molti, amicizia in pochi. Così ammirare e imitare l'ottimo, ma non isgradire gli altri, e degnar tutti. Al principio l'uomo non ha tanto discernimento; però bisogna che creda al maestro che gli dee proporre modelli squisiti. Ma quello che ha fatto qualche progresso, bisogna che vegga varie maniere, e che faccia le sue riflessioni, e s'eserciti nel discernere il buono dal cattivo; poichè le virtù son sempre rasente al vizio che somiglia le medesime: così la verità e la semplicità sta állato alla secchezza; la forza si guasta in caricatura; il troppo delicato vien debole; il troppo flero si fa orrido, e cose simili. Uno finisce troppo le parti a una a una, e poi nel

tutto e nell'insieme è inselice. Or come si posson sare tutte queste riflessioni necessarie a formare il giudizio, se non si veggon molte e molte opere, e non si riconoscono a parte a parte tanto le virtù, quanto i difetti? Quello che insegna. si dice che impara coll'insegnare. E perchè? perchè vede il cattivo del discepolo, lo corregge, e gli dice dove ha fatto male, e la ragione, perchè; e gli sa vedere come si sa a sar bene, e gli dice ancora la ragione di questo. Io leggo Virgilio e l'ammiro, e se avessi da comporre in verso latino, non dovrei scambiare stile; ma non per questo Stazio bizzarro nell'espressione, Lucano fiero nelle sentenze, Claudiano dolce nella misura e corrente, non vanno degnati d'uno sguardo, benchè non arrivino alla maestà di Virgilio. Orazio lo disse de' poeti greci, che non sa sorza che Omero sia il primo poeta e persettissimo: ce ne sono (dice) degli altri, che sebbene non sono Omeri, ad ogni modo possono tenere i secondi e terzi luoghi. Vi voglio dire le parole stesse latine, perchè nella sua lingua Orazio parla con più enfasi:

Non si priores Mœonius tenet
 Sedes Homerus, Pindaricœ latent,
 Ceæque, et Alcæi minaces
 Stesichorique graves Camenæ.

Cioè:

Che se 'l poeta Omero ha il primo posto,
 Non per questo di Pindaro e Simouide
 Son nascose le Muse, nè d'Alcco
 I fieri versi, e i gravi di Stesicoro.

Che invidia è questa mai? volere impoverire il mondo di virtuosi, e non gabellare ' se non due o tre? voler pezzi di cielo, e, come diceva quell'altro, un colore che non ci sia, un'idea che non è al mondo? Noi siamo qua poveri meschini, posti in questo guazzabuglio di cose, e non si possono avere le cose tutte fine; ci è sempre della lega: anzi se tutti fossimo perfetti, non sarebbe bello il mondo, anzi non sussisterebbe. Che stato è più perfetto della castità religiosa? Pure se tutti volessero essere per questo modo perfetti, mancherebbe il mondo. I Galilei, i Vespucci che trovin nuove stelle e scuoprano nuovi mondi, non son roba da ogni giorno, i quali hanno fatto (siccome dicea il signor Averani mio maestro di gloriosa memoria)

Gabellare, propriamente Far pagare la gabella a una merce assinché sia ammessa, accettata. Figuratamente gabellare uno scrittore è detto qui per Approvario. — Voler pezzi di cielo ec. Voler cose impossibili.

che uno non possa alzare gli occhi al cielo, nè abbassargli alla terra, che non si sovvenga della gloria de' Fiorentini. L'inventare da sè è il primo posto degl'ingegni; ma non per questo sono esclusi i traduttori, i comentatori, i correttori de' buoni libri, da qualche posto nella via delle lettere, e quelli che si pigliano la fatica di rivedere le cose d'altri, benchè cattive, per farle manco cattive, ed esercitare una tal opera d'amore universale, il quale debbe l' uomo all'altro uomo. In somma bisogna avere il cuore più ampio, nè tanto ristretto colla massima del non si mescolare. Amici (torno a dire) quei pochi gloricsi: familiari i più eccellenti; ma la conoscenza e la notizia di tutti. Questa svogliatura, questo fastidio, questo disprezzo di tutto ciò che non è, o che non pare perfetto; questo non ammirare, questo non lodare, questo criticar tutto, questo sfatare, oltreche è cosa fortemente odiosa e poco umana, è uno scoramento de' giovani, è una tirannia d'un certo buon gusto alla moda sopra le professioni, che se uno avesse messo le mani in pasta, e avesse penetrate bene addentro le difficoltà delle arti, non parlerebbe così. Se poi i professori fossero tutti perfetti, verrebbero ad essere cose ordinarie, e le città non sarebbero felici, perchè non spiccherebbe quell'uno o que' pochi, che son quelli che fanno onore alle città. Ci voglion de'pittori di sgabelli, e de' pittori di boccali perchè quelli altri spicchino. Tutte le cose si stimano per rapporto. Non ci sarebbe il grande se non ci fosse il piccolo; senza il confronto del poco non ci sarebbe l'assai. Che farebbe il ricco senza il povero, il principe senza i sudditi, e va' discorrendo? E il virtuoso non sarebbe stimato, nè farebbe la sua figura se tutti fossero virtuosi alla pari; e se non ci fossero degli sciatti e degl' ignoranti, sarebbe, come noi diciamo, un bel minchione. Io per me veggo di ogni sorte di libri di tutte le lingue che io so, e se più ne sapessi, meglio sarebbe; non per le lingue, che per sè stesse sono giochetti di parole, ma per gli autori che scrivono in esse i lor pensieri. Riveggo ogni sorta di composizione, mi approfitto per me, mi obbligo, per così dire, il genere umano. Non mi curo d'essere tutto sopraffino di gusto: sono uomo grossolano, e in conseguenza più acconcio alla repubblica letteraria. Mi dispiace che la vita è breve, e 'l foglio è finito.

Capannoli, 22 novembre 1718.

<sup>1</sup> Per rapporto; cioè: Confrontandole con altre.
2 Sciatti. Rozzi, incolti.

# DALLA TRADUZIONE DI SENOFONTE EFESIO.

Anzia per non romper fede al suo Abrocome, a cui vivo e morto aveva giurato di conservarsi, delibera di morire, piuttosto che sposare Perilao. E chiamato a sè il medico Eudosso, gli dice:

Se fosse possibile che io, viva, ricoverassi vivo Abrocome, o fuggissi nascosamente di qui, di ciò delibererei: ma poichè quegli è morto, e fuggire è impossibile, e non ci è caso che io mi sottoponga alle future nozze, perciocchè non trasgredirò i patti fatti con Abrocome, nè spregerò il giuramento; tu adunque vieni in mio soccorso, trovando in qualche modo una medicina, che me infelice tragga d'affanni. Di ciò ne sarai meritato¹ ancor dagli Dei, i quali io nella mia fine molto pregherò per te; ed io stessa ti darò danaro, e ti fornirò mezzi per la dipartenza: sicchè potrai, prima che ciò da alcuno si sappia, imbarcato sopra una nave, navigare verso Efeso. E quivi giunto, ricercati i genitori Megamede ed Evippa, avvisa loro la mia morte, e tutti i particolari della mia assenza, e di'che Abrocome è morto.

Appresso queste parole, si gettò voltolandosi a' suoi piedi, e pregava che egli non le contradicesse nulla, e déssele il veleno. E tratte fuori venti mine d'ariento, e suoi vezzi,2 e colane (chè ne avea in abbondanza, poichè tenea in suo potere tutti i beni di Perilao) dà tutto questo a Eudosso. Egli consultate molte cose, e compatendo la fanciulla dello infortunio, e desiderando di tornare a Efeso, e vinto dall'argento e da'regali, promette di dare il veleno, e pártesene per recarlo. Ella in questo mentre fa molti rammarichii, lamentandosi della sua età; e dolente d'avere prima del tempo a morire, molto chiamava a nome Abrocome, come presente. In questo, dopo breve tempo, ritorna Eudosso, portando medicina mortifera no, ma sonnifera; acciò non patisse alcuna cosa la donzella; ed esso, conseguita la provvisione pel viaggio, si salvasse. Prendendola Anzia, e sapendogliene molto grado, lo licenzia. Egli subito messosi sur una nave, si pose in viaggio. Quella cercava tempo a proposito per bere il veleno. Era omai notte, e si preparava la camera degli sposi, e vennero gli ordinati sopra ciò a levare Anzia. Ed essa contra sua voglia, e lacrimante, se n'esce, oc-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meritato. Rimeritato, ricompensato. — Nella mia fine. Nel morire.

<sup>2</sup> Vezzi per Ornamenti in genere.

<sup>3</sup> Gli ordinati cc. Quelli ai quali era stato commesso tale ufficio,

cultando in mano il veleno; e quando viene presso del talamo. quegli della casa acclamavano l'Imeneo. Led ella di nuovo si lamentava e piangeva: - Così, dicendo, io prima fui menata ad Abrocome sposo, e ci accompagnò il fuoco d'amore, e si cantava Imeneo sopra nozze felici. Ora, che farai, Anzia? Oltraggerai Abrocome lo sposo, l'amato, quello ch'è morto per te? Non così io sono poco virile, nè nelle miserie codarda. Già è risoluto; bevo il veleno. Abrocome esser dee mio marito: lui, ancor morto, io voglio. — Così disse, ed era condotta al talamo, e sola quivi si dimorava; perciocche ancora Perilao con gli amici era a convito. Togliendo pretesto d'essere, nella smania, presa da sete, comandò ella stessa ad alcuno de' servi di recar dell'acqua, come per bere; e portato il bicchiere prendendolo, non vi essendo alcuno di casa presente, vi getta il veleno, e lagrimando: — Oh anima, dice, del mio amatissimo Abrocome i ecco che io t'attengo la parola, e m'avvio per quella via che mena a te; sfortunata bensì, ma necessaria. Ricevimi volentieri, e porgimi il tuo felice convitto costi. — Dette queste parole bevve la medicina; e subito il sonno la prese, e cadde in terra, e la medicina operò quanto potè.

Quando venne entro Perilao, subito vedendo Anzia caduta, stupi, e gridò. Fu assai il bisbiglio e 'l tumulto di quei di casa. e passioni rimescolate, urla, paura, sbalordimento. Alcuni compativano quella che pareva essere spirata; altri si condolevano con Perilao; tutti poi piangevano l'accidente. Ma Perilao squarciandosi la veste, caduto sul corpo: - Oh, carissima mia donzella, dice i oh, avanti le nozze lasciante i l'amante, pochi giorni stata sposa di Perilao, in qual talamo! nel sepolcro ti metteremo! Fortunato colui, chiunque si fosse Abrocome! Beato quegli veramente, che così grandi regali adall'amata ha ricevuti! - Sfogandosi costui in tai lamenti, s'era intorno a lei tutto abbandonato, e le abbracciava e carezzava le braccia e le gambe, — Sposa, dicendo, infelice! femmina più miserabile! — L'assettò vestendola di molti abiti, e molto oro mettendole attorno. E non più sopportandone la vista, appresso lo spuntar del giorno, ponendo nel cataletto Anzia (ella era senza sentimento), la condusse a' sepolcri presso della città; e quivi de-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acclamavano ec. Intonavano le canzoni consuete a cantarsi negli imenei o nelle nozze.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lasciante ec. La costruzione è: Oh tu lasciante (che lasci) l'amante avanti le nozze! La nostra lingua scarseggia di participi, dai quali il greco trae non di rado rapidità ed efficacia. Qui nuoce anche la cacofonia.

<sup>8</sup> Cosi grandi regali, qual fu, che una giovane facesse per lui il sagrificio della propria vita.

posela in una stanza, scannando molte vittime, e molte vestimenta e gli altri ornamenti bruciando. Egli, fatti gli estremi uffizi, fu da'suoi ricondotto in città.

Ma Anzia lasciata nel sepolcro, rinvenutasi, e accortasi che il veleno non era stato mortale, gemendo e lacrimando: - O veleno che mi hai burlata, dice, o proibente me di viaggiare ad Abrocome per una via sortunata! Ho sbagliato dunque. Tutto nel mio caso è nuovo! non riesco neppure nel desiderio della morte! ma si può, stando nel sepolero, eseguire l'operazion del veleno colla fame. — Per lo che non fia che alcuno di qui mi levi, nè io miri più il sole, nè venga a luce. — Detto questo, indurò nel proposito, attendendo la morte generosamente. Sopravenuta in questo la notte, certi ladri sapendo che una donzella era stata sepellita riccamente, e molto ornato femminile con essa è riposto, e argento molto ed oro; vennero al sepolero, e spezzando l'uscio del monumento, entrati, tolsero quel che v'era di pregevole; e Anzia veggiono viva; ed estimando esser questo un grosso guadagno, la fecero rizzare, e voleanla menar via. Ella buttatasi a' loro piedi, molto gli pregava dicendo: - Uomini, chiunque voi vi siate, questi ornamenti tutti, quali e' sieno, e tutte quante le altre robe consepolte, portatevi con voi; ma risparmiate il mio corpo: io sono sacrata a due Deità, la Morte e l'Amore. Lasciatemi vacare a queste.1 Deh! per gli Dei della patria vostra, non mostrate me al giorno, me, le cui sventure di notte e di tenebre sono degne. — Disse; ma i ladroni non persuase; e trattala del sepolero, la fecero scendere al mare, e imbarcandola sur uno schifo, pigliarono la via di Alessandria.

# SCRITTORI VARI.

BUONARROTI MICHELAGNOLO, il giovane, fiorentino visse dal 1568 al 1646. Fu Arciconsolo dell' Accademia della Crusca, alla quale prestò in tutta la sua vita un' opera non meno utile che indefessa. Scrisse con molte altre cose, gran parte delle quali è rimasta inedita, anche due Commedie (la Tancia e la Fiera) raccogliendovi quanto potè di voci e frasi tolte dal parlar popolare toscano; perchè servissero ai compilatori

<sup>1</sup> Lasciatemi vacare ec. Lasciate che io attenda, mi dedichi a queste Deità. Ma vacare è disusato.

del Vocabolario della Crusca, ai quali appartenne egli stesso.

## DALLA TANCIA.

Pietro sta attendendo la Tancia della quale è innamorato.

Io che già libero e sciolto Corsi i dì di giovanezza Senza fren, senza cavezza, Resto a' lacci d'amor colto. Già d'Amor fuggendo l'arte Per le bische e pe' raddotti 1 Mi vegliai intere le notti Sin a di tra dadi e carte. E giocando fatto 'l collo ' Mi fu spesso, e messo in mezzo Ben fui sì ch' io n' anda' al rezzo E diei giù l'ultimo crollo. Sol signor di quattro zolle 8 Traversal fidecommesso Mi rimasi, e stommi adesso Per le ville al secco e al molle. Ma purchè la Tancia m'ami Vadia mal la mia grillaia,\* Tolga 'l vento il gran sull' aia, E l'ulive d'in su'rami. Chè se 'l ciuffo e 'l collaretto Dispregiai di cittadina, Piacem' or di contadina Una rete e un fazzoletto. Se di gemme ornato il crine. Non curai di donna bella, Amon' un di nipitella 5 Ghirlandato e roselline. Tancia mia, deh! vieni. o Tancia,

Fatto il collo ce. Fui vinto con frode. Lo stesso vale anche esser messo in mezzo. I modi andare al rezzo e dar l'ultimo erollo usati spesso per morire, significano qui andare in rovina, rimaner povero.

<sup>1</sup> Bische. Luoghi dove tengonsi giuochi pubblici. Raddotti. Luoghi di radunanze.

Signor, padrone, di quattro zolle, di poche terre, non mie assolutamente ma in qualità di fidecommesso traversale, cioè ordinato da congiunto traversale, da chi io dipendo per diritta linea.

<sup>•</sup> Grillaia. Dicesi di un terreno sterile.

<sup>•</sup> Nipitella o nepitella. È specie di timo, erba assai comunc.

Vieni e passa e fa' duo inchini, E i vermigli ballerini <sup>1</sup> Scopri a me della tua guancia. E se forse mia querela Tra le frondi ascolti intenta, Esci fuor pria che sia spenta Del mio viver la candela.

Dialogo tra la Cosa e la Tancia.

Cosa. S' i' avessi per damo un cittadino
Che del suo amor mi desse tal caparra
Ch' io credessi d' aver sul gamurrino a
A cingermi 'l colletto e la zimarra,
Nè avessi a filar più stoppa o lino;
E in cambio della falce e della marra
I guanti e 'l manicotto e' manichini
Portare, e agli orecchi ciondolini:
I' non sarei, come sei tu, sì strana
Verso Pietro, e faregli miglior patti.
A dirgli 'l ver, tu se' una villana,
E si t' avvolli!

Tancia. Or tu, bada a' tuo' fatti.

Cosa. Tu se' una fraschetta, una fanfana. 3

Tancia. Oh! nella pazienza tu mi gratti.

Cosa. I' te lo dico perch' io ti vo' bene.

Tancia. Lascian' a me'l pensier, chè non t'attiene.

Cosa. Infin, se tu nol vuoi, si sia tuo 'l danno.

Tancia. E mio danno si sia, non ti dia noia;

Che se della mia stizza io scaldo 'l ranno '

Ti leverò d'in sul ceffo la loia.

Cosa. Tu vai brucando ch' io ti dia 'l mal anno E t'appicchi sul muso questa gioia.<sup>5</sup>

Tancia. Guarda chi s' ha a'mpacciar de' casi miei.

Cosa. Tu vai saendo 6 i' dica chi tu sei.

Tancia. Chi son io? che puo' tu, che puo' tu dire?

<sup>2</sup> Gamurrino diminutivo di gamurra; nome di veste ora disusate.

3 Fansana. Vana, che ansani per poco.

<sup>1</sup> I vermigli ballerini della guancia. Come se dicesse la guancia vermiglia. Propriamente ballerino è il frutto della rosa.

<sup>\*</sup> Ranno. Lisciva. Loia. Sucidume. Dunque vuol dire: Ogni poco che tu mi faccia stizzare, io ti schiaffeggerò.

<sup>\*</sup> Brucando. Frugando, cercando. — Questa gioia. Mostrando la mano e forse qualche cosa che tiene in mano.

6 Caeudo. Cercando; voce antiquata.

Cosa.

Un' arrabbiatelluccia: hottel io detto?

Tancia.

Deh i che tu possa di fame morire.

Cosa.

E tu di peggio, dimon maledetto!

# Fabio studiasi distoglier Pietro dallo sposare la Tancia.

Fabio. Che donna bassa e ignobile tu ami
Or questo non è 'l punto ch' io ti tocco;
Ma che d'averla per tua sposa brami,
Questo c'è sol di mal, qui diace Nocco.¹
Gli è ver ch' io sono stato in tai legami,
Ma i' ho avuto sempre un po' di stocco.²
Vo' cavarmi ogni voglia che mi viene,
S' io posso, ma restar un uom da bene.

E quand' io fui colà presso 'l portone
Innamorato sì ardentemente
Della figliuola di Martin cozzone,
E ch' i' era canzona della gente,
E ognun diceva: E' l' ha tolta, il guidone,
Doman la mena — e' non ne fu niente.
Crepava ben d'amore e di martello,
Ma i' ebbi all' onor mio sempre 'l cervello.

Pensa, di grazia, che contento sia,
Pietro, per moglie una tua pari avere,
Ch' abbia creanza e 'ngegno e tuttavia
Si mostri ubbidiente al tuo volere;
Quel brami sol che da te si desia;
Che ti conforti d'ogni dispiacere,
E massime la sera in su 'l ritorno,
Quando s' ha travagliato tutto giorno.

Venir ti vedi a rincontrar in sala,
Voglia tu arai di romperle la testa
E di buttarla a terra della scala;
Ch' avvezza a maneggiar per la foresta
Or la zappa or il forcolo or la pala,
Deh i con che grazia t' accarezzerà?
La botte getta di quel vin ch' ell' ha.

Pietro. In quanto a me, s' un' umil donna io amo, Spero averne ogni ben s' io l' ho per moglie.

<sup>1</sup> Qui diace (giace) Nocco (Enoc); Qui sta l'importanza della cosa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un po' di stocco. Un poco di onore in testa.

<sup>3</sup> Guidone. Furfante; ed anche Uomo d'infima stampa.

Rimanga preso un altro a maggior amo, Ch' anche forse maggior n' arà le doglie.

SALVATORE ROSA nato a Napoli nel 1615 fu pittore e poeta satirico di molta fama al suo tempo. Morì in Roma l'anno 1673. Filippo Baldinucci ne scrisse la vita.

Sovra la servile imitazione degli scrittori.

Torno, o poeti, a voi; dentro un biennio Benchè avvezzo con Verre, i furti vostri Non conterebbe il correttor d'Erennio.<sup>1</sup>

Oh vergogna, oh rossor de tempi nostri! I sughi espressi da l'altrui fatiche Servon oggi di balsami e d'inchiostri.

Credonsi di celar, queste formiche, C'han per Febo e per Clio seggio e caverna, Il gran <sup>2</sup> rubato a le raccolte antiche:

E senza adoperar staccio o lanterna, Si distingue con breve osservazione La farina ch'è vecchia, e la moderna.

Raro è quel libro che non sia un centone

Di cose a questo e quel tolte e rapite,

Sotto il pretesto de l'imitazione.

Aristofano, Orazio! ove siete ite, Anime grandi? ah per pietade un poco Fuor de' sepolcri in questa luce uscite.

Oh con quanta ragion vi chiamo e invoco! Chè se oggi i furti recitar volessi, Aristofano mio, verresti roco.

Orazio, e tu se questi autor leggessi, Oh! come grideresti: Or sì che a i panni Gli stracci illustri son cuciti spessi.

Chè, non badando al variar de gli anni, Con la porpora greca e la latina Fanno vestiti da secondi zanni.\* Gl' imitatori in quest' età meschina.

<sup>1</sup> Il correttor ec. Cicerone, il quale scrisse le samose Orazioni contro furti di Verre, e un Trattato di rettorica indirizzato ad Erennio.

<sup>2</sup> Il gran. Il grano.

Son cuciti ec. Contra il precetto espresso di Orazio, Art. poet., v. 15.

\* Zanni. Busioni nelle commedie. E questa imagine del cucire insieme panni vili e siarzosi è tolta dalla poetica di Orazio.

Che battezzasti già pecore serve,1 Chiameresti uccellacci di rapina. De le cose già dette ognun si serve; Non già per imitarle; ma di peso Le trascrivon per sue penne proterve. E questa gente a travestirsi ha preso Perchè ne' propri cenci ella s'avvede Che in Pindo le saria l'andar conteso. Per vivere immortal, dansi a le prede, Senza pena temer, gl'ingegni accorti: Chè, per vivere, il furto si concede. Nè, senza questo ancor, hau tutti i torti: Non s'apprezzano i vivi, e non si citano; E passan su le autorità de'morti. E se citati son, gli scherni irritano: Nè s'han per penne degne, e teste gravi Quei che su i testi vecchi non s'aitano. Povero mondo mio I sono tuoi bravi Chi svaligia il compagno, e chi produce Le sentenze furate a i padri, a gli avi. E ne le stampe sol vive e riluce Chi senza discrezion truffa e rubacchia, E chi le carte altrui spoglia e traduce. Quindi taluno insuperbisce e gracchia, Che, s'avesse a depor le penne altrui, Resterebbe d' Esopo la cornacchia.

#### L' Invidia.

Quella sei tu, che solo affanno e doglia
Senti del bene altrui: quella che tenta
Detrarre a i fatti onde l'onor germoglia.
Ogni stato maggior, di te paventa:
Chè, quasi tuoni, annunziano i tuoi ragli
Che la fortuna è a fulminare intenta.
Quella sei tu, che per le reggie agguagli
Al più vile il maggior; perocchè furo
L'altezze a l'ire tue sempre i bersagli.
Dov' è senno e saper celebre e puro,
Colà ti volgi sol; perchè tu brami

<sup>1</sup> Che battezzasti ec. Allude alle parole di Orazio: O servil greggia degl'imitatori.

<sup>2</sup> L'altezze ec. Le persone alte o di alta stima e virtà furono sempre bersagli ec.

Con le imposture tue di farlo impuro. Quella sei tu, che a la bilancia chiami L'anime eccelse; e allor godi e guadagni, Che aggravando ogni error, le rendi infami. Con la virtù nascesti, e l'accompagni; Ma per tenderle insidie e darle il guasto: E se non ti riesce, ululi e piagni. Quella sei tu, che non comporta il fasto; Perchè non può veder se non bassezza Il genio tuo, che su sempre da basto. Il paragon tu sei de la fortezza, Per pubblicarne i néi, non già per rendere, Col cimento, maggior la sua bellezza. Quella sei tu, che fai chiaro comprendere Che il bene è dove vai; poichè s'è visto Che per tutto ove egli è, lo cerchi offendere. Ami l'accidia; e di far grand'acquisto Pensi ove il tempo inutilmente scorre: Ma dove ben s'impiega, il core hai tristo.

GIAMBATTISTA DONI. Morì in Firenze sua patria il primo del dicembre 1647 in età di 53 anni. Dopo avere visitata la Francia più volte e la Spagna, e dopo essere stato lungamente in Roma, fu nella sua patria professore di eloquenza e accademico della Crusca. Dotato di bell'ingegno, e instancabile negli studi, lasciò un gran numero di opere, principalmente intorno alla musica; e un numero molto maggiore ne cominciò, che poi la morte non gli permise di terminare.

# DALL'ORAZIONE FUNERALE PER LA CRISTIANISSIMA MARIA REGINA DI FRANCIA E DI NAVARRA.

.... Fu la Serenissima Maria oltremodo zelante dell'onor di Dio e religiosa; d'incredibil bontà e piacevolezza d'animo, che clemenza propriamente ne'principi s'appella; di molta prudenza e maturità di giudizio, oltre la condizion del sesso dotata; di costanza e intrepidezza nelle avversità singolari; e finalmente di cuor così generoso, magnanimo e liberale, che fra tante famose regine, onde nobilmente si fregia così lunga ed antica descendenza, niuna può paragonarsele in questa parte.

È la religione fondamento di tutte l altre virtù: vincolo dell'umana società: principio ed origine d'ogni sapienza che ha fitte nel cielo le sue radici, che all'onnipotente Dio ci rende simili e grati, e finalmente degni dell'eterna incomprensibil felicità. La quale perchè molto meglio da' fatti e dall' opere, che da certa esterna ed affettata apparenza si riconosce, per dimostrarvi quanto ella sia stata religiosa e pia, basterà ch' io vi dica, che nell'uso frequente de'sacramenti, nell'ascoltar volentieri e spesso i sacri ragionamenti così pubblici come privati, nel riverir le persone a Dio consegrate, e in tutte quelle funzioni ed opere che ad una cristianissima regina erano dicevoli, non lasciò che cosa alcuna in lei desiderar si potesse giammai.... Perchè più evidentemente si conosca quanto ella sia stata abbondantemente fornita di quel senno e prudenza, che per governare popoli e regni necessariamente si richiede, se non basta in prova di ciò l'avere saputo adattarsi così bene al costume e maniera francese; l'aver sotto il suo reggimento mantenuto l'antiche leggi del regno nel suo vigore, e, dove n'è stato di bisogno, con nuove ordinazioni, provvisto a tutti i casi emergenti; l'aver pronta e largamente sovvenuto nelle guerre di Cleves i collegati della Germania; l'aver con tanta cura e diligenza invigilato sempre all'ottima educazione de'figliuoli; col mantenergli appresso di continuo personaggi d'esquisito valore e saviezza: se tutte queste cose, dico, non bastano, testimonio ne renda il grand' Arrigo medesimo, il quale quanto in lei considasse, e quanta stima ne sacesse, da quel che racconterò, chiaramente conoscere si potrà. Dovendo a quella grand'impresa accingersi che tutta l'Europa fece star sospesa ed attonita; e con un poderoso e formidabil esercito uscir de' confini del regno, non solo volle renderle prima pubblica testimonianza del suo esperimentato valore, con la più solenne, la più lieta, la più magnifica e pomposa incoronazione che mai si facesse; ma a lei medesima tutta la mole appoggiar disegnò di sì gran Monarchia, con dichiararla unica Reggente e governatrice di quella, non pure per tutti i casi che umanamente gli potessero succedere; ma eziandio, lui vivente, per tutto quel tempo che di stare assente gli convenisse. O giorno veramente lietissimo i felicissimo per la Francia! Ma, ohimè, giorno che da un'infausta e tenebrosa notte poco appresso fu seguitato! Imperocchè quando

<sup>1</sup> Pronta, in luogo di Prontamente, per evitare la cacosonia dei due avverbi d'ugual desinenza.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mantenergii ec. Mantenere appresso a loro.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A quella ec. La guerra ch' egli apparecchiava contro la Casa d'Austria.

appunto quel chiarissimo e risplendentissimo sole, era al meriggio delle sue glorie asceso, in un subito s'oscurò. Quel fortissimo campione; quell'invincibile eroe; quel temuto, riverito e amato insieme da tutti, per mano d'un vilissimo parricida improvvisamente è ucciso. 1 Che cuore, che sembiante, che animo fu allora il vostro, o regina, quando da sì acerba, da si crudel nuova trafitta, vi sentiste ad un tratto priva d'ogni vostra speranza, d'ogni vostro bene e consorto? Volentieri mi sarei astenuto, uditori, da sì lacrimoso passo, per non contristare con si amara rimembranza le vostre orecchie; ma poi che da così funesto caso maggiormente si scopre la sua gran costanza e valore; acciò niun possa dubitare quanto gran parte ella abbia avuto in sì rara, sublime ed anzi virile che donnesca virtù, ho bisognato pure di farne menzione. Assalita la regina da così flero e inaspettato accidente, fra l'angoscia e 'l dubbio ch' in strana guisa le ingombrava la mente, non punto si sbigottì, o si perse; ma provvisto opportunamente, col consiglio de'suoi più grandi cd autorevoli ministri, a quanto bisognava per la salvezza del giovinetto re,2 per la sicurezza di Parigi, per la quiete de' popoli; senza dimora comparve in quell'augusto Senato, con una faccia e sembiante, nel quale restava dubbio se maggior si scorgesse il duolo, o la maestà. Dove con stupore e maraviglia di tutti, in sì fatta guisa consultò sopra i più importanti ed urgenti affari del reame, che pareva quasi discesa dal cielo, per disgombrare dagli afflitti e smarriti cuori ogni nube di temenza e d'orrore. Quivi concordemente dichiarata ed acclamata con piena possanza suprema Reggente della Monarchia francese, intrepidamente pigliò le redini del governo; e quelle, come universalmente è noto, in tutta la minorità del re, con somma sapienza e contentezza de popoli, amministrò: e per molti anni appresso, partecipando seco de' più alti affari, grandissimo sollevamento ed aiuto gli diede. In questo tempo, quante gran cose ell'abbia operato in tutti i generi di virtù; quanti singolari effetti si siano veduti della sua eccessiva liberalità, e d'una veramente regale magnificenza, ne la mia lingua è bastante a narrarlo, ne il tempo prefisso al mio ragionamento è sufficiente a comprenderlo.... Basterà ch' io dica che chi volesse effigiare al vivo il ritratto della magnificenza, non altra imagine che quella della regina Maria doverebbe proporsi: conciossiache non albergò mai in lei alcun pensiero che grande, magnifico, e veramente regio non fosse.

2 Giovinetto re. Luigi XIII aveva allora nove anni.

s Enrico IV fu ucciso a tradimento nel giorno 14 maggio 1610,

## DAL TRATTATO DELLA MUSICA SCENICA.

Quale debba essere la melodia scenica ed in qual conto s'abbia a tenere lo stile recitativo.

Sono sicuro che questa mia opinione sarà tenuta da' più per stravagante e capricciosa; e forse anche, senza considerar · bene le ragioni addotte o farne sperienza alcuna, sarà riprovata e derisa: ma tutte le novità portano seco molti contrasti ed opposizioni; le quali cessano poi quando la verità col lume de' suoi raggi va scacciando a poco a poco le opinioni inveterate e fondate solo in aria, come si dice, a guisa di tante nubi. Però vorrei che si facesse qualche esperienza di un nuovo stile, quale anderò descrivendo al meglio che mi sarà possibile, e poi si riprendesse questa nuova dottrina; ma gli umori degli uomini sono tauto vari, che si tratta dell'impossibile a voler dare sodisfazione a tutti; e questo si vede particolarmente nel soggetto nostro: perciocche alcuni fanno tanta stima di questo stile recitativo che, se a loro stésse, ogni altra musica si sbandirebbe; e i madrigali stessi e le cose ecclesiastiche, se non tenessero la medesima strada: onde non ci ha mancato chi ha modulato in questa foggia poesie latine che dovevano cantarsi a coro con artifiziosissima musica. Altri per al contrario non ne possono sentir ragionare, persuadendosi che questo stile sia cosa frivola e leggiera, e sia ricevuta solo da' cantori per la facilità sua e (come dicono costoro) per poltroneria: ma noi seguendo la via di mezzo, siccome non biasimiamo questo stile, anzi confessiamo che è stato opportunamente ed ingegnosamente trovato; così crediamo che in esso non consista la perfezione della musica: e sebbene ci persuadiamo che non convenga alla scena così come sta, con tutto ciò lo stimiamo utilissimo; ma per altra sorte di poemi: il che brevemente ci sforzeremo di mostrare. - Tre sorti di parlare e di recitare si truovano fra gli uomini. La prima e più semplice quando favelliamo famigliarmente l'uno con l'altro, o pure quando si parla in pubblico a guisa de' predicatori ed oratori; chè non muta specie. La seconda foggia è quella de' poemi che si recitano in un tuono più alterato e che s'avvicina più al vero canto. E la terza è quella delle cantilene, dove espressamente si conosce maggiore alterazione di tuono e d'intervalli; la quale, sebbene può essere più e meno alterata (come anche le altre due) non per questo contiene più di una specie nel soggetto nostro.

Ora è da notare che non si può parlare, nè si usa di farlo

appresso alcuna nazione, senza variar suono; perciocchè espressamente si conosce che non tutte le sillabe si pronunziano sotto la stessa tensione (che i musici greci dicono tasin) ma alcune più acute, altre piu gravi; dal che presero gli accenti grammaticali i loro nomi; benchè contengano non so che altro, che per ora non staremo qui a spiegare. Basta, che l'alzamento e mutazione di voce si fa in quei luoghi dove cade l'accento acuto, come è agevole dall'udito stesso il comprendere: onde mi maraviglio che Giulio Cesare Scaligero abbia creduto che i Piemontesi soli cantino parlando, dicendo nella sua Poetica che soli Taurini Liqures accinunt locutionibus: perchè sebbene forse più degli altri popoli d'Italia usino quel favellare simile al canto, accostandosi in ciò a' Genovesi e Francesi loro vicini, tuttavia questo fanno anco più o meno le altre genti; ed in ciò consiste massimamente la diversità che sentiamo tra una nazione e l'altra: perciocchè se noi sentissimo un francese parlare latino, ancorche profferisse tutte le lettere e sillabe come noi, tuttavia per cagione di quell'accento proprio lo riconosceremmo tosto per oltramontano, come si dice; la qual differenza non così si scorge tra le nazioni orientali e noi: imperocchè se osserveremo la pronunzia de' Greci, vederemo, che è molto più simile alla nostra, che non è quella de' Francesi e Spagnuoli, ancorchè l'idioma di questi sia quasi l'istesso che il nostro; ma sopra tutto è differentissima dalla nostra la pronunzia della Gran Bretagna, come sentiamo quando gl'Inglesi parlano latino. Questa differenza dunque nasce dalla diversità degli accenti, ed alzamenti e abbassamenti di tuono, i quali facendosi in tutte queste tre maniere di parlare, ben possiamo dire che il parlare comune sia quasi un canto abbozzato; e quello delle recitazioni de' poemi un canto quasi ombreggiato e mezzo finito; ed il canto vero il quale i Greci dicono ôdicon mélos, sia il perfetto e finito e quasi colorito di tutto punto. La qual comparazione della pittura ottimamente conviene al soggetto nostro; e parimente quella del ballo e del camminare ordinario, con questa diversità però, che. stando ne' termini propri, una specie sola di camminare s'osserva, e due del ballare; ma la similitudine in questo consiste, che siccome il canto vero è un parlare perfezionato, così il ballo è un camminare ridotto a quella maggior perfezione che può avere. Il primo grado dunque è quel camminare che si fa comunemente da tutti senza salto o sollevamento della vita; ma il secondo grado consiste in quella sorte di ballo che misurano solo i passi ed attendono alle varie posture, ma non alzano il corpo col fare salti; e tali sono quelle che dicono basse danze;

come per esempio i brandi, e quelli che sollevano la vita con sforzo (che propriamente Balli si chiamano) sono per esempio la gagliarda e la corrente. Or dunque il parlare semplice corrisponde al camminare comune che in latino si dice ambulatio che è il primo grado. Il recitar poetico (che anco si può dir Canto, come dicono di quelli che parlano troppo affettatamente e con troppa variazione di accenti) corrisponde alle danze basse, che altro non sono che un camminare misurato e figurato. E nel terzo grado al ballo sollevato ed arioso risponde il proprio e vero canto. Ma il primo viene detto da'greci musici, come da Aristosseno nel 1º de'suoi Elementi lógicon mélos, cioè canto parlaresco o sermocinatorio, e del secondo non ne fa menzione.

## DELLA MUSICA DELL'ETÀ NOSTRA.

## Del cantare troppo d' artifisio.

I mali effetti che produce nella musica il cantare troppo d'artifizio sono in prima, che con le fughe si confondono malamente le parole; perchè cantandosi a più voci, dovunque sarà fuga, mentre una parte canta una parola, necessariamente un'altra ne canterà un'altra diversa, con che si vengono a confondere talmente le parole insieme che non si sente mai quello che si dica: che è l'anima del canto, e quello che più d'ogni altra cosa importa, e nella musica ha da muovere con diletto, in che consiste il suo fine. Secondariamente a questa confusione di parole si aggiunge la mischia della fuga; la quale non potendo avere riguardo nel tempo delle sue note a quel che ricercherebbe ogni parola conforme ai suoi propri accenti ed alla lunghezza o brevità delle sue proprie sillabe (perchè ha necessità la fuga di seguitare nelle sue note l'ordine suo proprio), non si può dire quanto malamente per ciò faccia pronunziare la maggior parte delle parole, oltre del profferirle così mescolate insieme e confuse: e quanto più artifiziosa è la fuga, tanto peggio fa in questa parte: onde spesso ne nasce nel canto quello strano mormorio di voci non intese, che ben con ragione suol dirsi per bessa la braccheria, e de' più sensati pochi vi sono che nella musica la possano sentire. Vi è di più per terzo disordine, che le musiche troppo artifiziose con tante sottigliezze di contrapunti vengono a fare melodie di tal sorte, che bene spesso si sente in esse l'allegro dove avrebbe da stare il malinconico; lo spiritoso e il bizzarro dove piuttosto anderebbe il pietoso; il leggero o vezzoso dove meglio sarebbe il grave; e così per lo contrario: de' quali difetti le composizioni de' maestri passati sono piene.

I maestri dell'età passata hanno saputo benissimo l'arte della musica, ma pochi hanno saputo con giudizio adoperarla: le composizioni loro son piene di sottilissimi artifizi, ma però con queste imperfezioni che io dico: essi badavano tanto poco che le loro note accompagnassero bene le parole, che di alcuni di loro, e de' migliori, si conta che bene spesso facevano composizioni di semplici note, alle quali quando erano finite adattavano poi quelle parole che meglio venivano loro alla mano. I maestri dell'età nostra non fanno così: più che negli artifizi sottili premono negli affetti, nelle grazie e nella viva espressione de sensi di quello che si canta; che è quello che veramente rapisce e fa daddovero andare in estasi. Hanno imparato a valersi fino delle false per far bonissimi effetti, e delle stesse dissonanze si sanno servire a fare dolcissimi concenti; secondo 'l detto di quel gran dotto e giudizioso di Quintiliano, che le regole dell'arte bisogna ben saperle per far bene, e che è molto ignorante chi non le sa; ma che sa poco assai chi non sa o non ardisce talvolta a luogo e tempo in buon modo trasgredirle per far meglio.

BENEDETTO BUOMMATTEI, prete fiorentino, fu lettore in Pisa di lingua toscana, della quale poi si rese assai benemerito colle sue Opere. Dopo il Bembo, egli e il Cinonio (il P. Mambelli) contribuirono più di tutti a ridurre la nostra lingua sotto leggi grammaticali. Nacque addì 9 agosto 1581, e morì nel gennaio del 1647.

## Dell'autorità del popolo, e di quella degli scrittori nella materia delle lingue.

A me pare che per bene apprendere una lingua sien necessari non meno gli scrittori che il popolo, nè questo meno di quelli. Ma, siccome io piglio per popolo, non la sola feccia della plebe, ma il corpo tutto della cittadinanza unita insieme; così per iscrittori intendo, non ogni vano compositor di leggende, ma quelli che scrivon regolarmente, e intendon la proprietà della lingua. Questi e quegli (dico) sono, al parer mio, necessari per bene apprenderla; perchè il popolo è quel che forma le lingue e le sue regole, almeno materialmente; gli scrittori son que' che le raccolgono e stabiliscono. E se la grammatica non è altro che una scienza di parlar per uso, potremo dir che quest' uso si debb' apprendere dal popolo, come da autore e padrone; e la scienza si convenga pigliar dagli scrittori, come da maestri e interpetri.

Ma forse che questo è un poco lasciarsi intendere. Dico perciò che nelle lingue si consideran principalmente cinque cose: i corpi de' vocaboli, le passioni o accidenti di essi, i modi dell'accoppiarli insieme, le forme del dire, e la pronunzia.

I vocaboli sono o naturali, cioè originari di quella lingua dov' e' si parlano; o sono traslati; o forestieri; o composti. I naturali, stimo ch' e' bisogni prenderli donde e' sono. Perchè molti se ne forman dal popolo tutto di, che ancora non sono stati registrati dagli scrittori; e molti se ne trovan negli scrittori, che già sono andati in dimenticanza del popolo. A tal che il volersi ristringer superstiziosamente a questi solo, o solo a quelli, non sarebbe altro che un privarsi a bella posta di buona parte di significanti vocaboli. Il medesimo si potrebbe quasi dire de' vocaboli traslati, o forestieri, o composti: perchè e il popolo e gli scrittori unitamente concorrono ad arricchirne la lingua. Ma perchè gli scrittori ne compongono alla giornata, e ne trasportano da altre lingue, e ne cavano da varì significati in più abbondanza del popolo, pare che in questo si debba a loro la preminenza e non al popolo.

Ma quanto alle passioni o accidenti di essi vocaboli, e quanto alle accoppiature, dette scolasticamente concordanze, egli non ha dubbio che gli scrittori scrivon più pensatamente, e sono più accurati; dove il popolo parla più a caso, e perciò bisogna ch' e' riesca meno accurato. A tal che e' sarà meglio ricorrer nel primo luogo agli scrittori; e da essi apprender le regole del variare e dell'accoppiare i vocaboli. Ma dove queste regole non si veggan negli scrittori così piene, o non così chiare e stabili, come si vorrebbe, allora si può ricorrer alla voce viva del popolo per supplimento o dichiarazione; perchè gli scrittori non dicon tutto; perchè tutto loro non sovvenne, e loro non bisognò, o non si curaron di scrivere.

Quanto poi alle forme del dire, io rispondo il medesimo che de' vocaboli. Perchè se il popolo avrà una o altra forma di dire bella e graziosa, non meno che esplicante, non la dobbiam ricusare perchè gli scrittori non l'abbian usata; chè questo sarebbe un riprender tutti gli scrittori che avessero primi usata quella o quell'altra frase: e così, poichè tutte sono state usate prima da uno, di tutte bisognerebbe che ci privassimo. Nè meno ce ne dobbiamo astenere perchè il popol non l'usi, o non l'abbia usate giammai: perchè ciò verrebbe a privare gli scrittori

<sup>1</sup> Da uno. Da un solo scrittore, quando niun altro le aveva usate.

del poter con la loro industria arricchir di nuove frasi le lingue; e così lasciarle sempre in un'affamata miseria.

Egli è ben vero che nelle bocche degli uomini si hanno le materie tutte in generale e in consuso; nobile e plebea, grave e burlesca, tragica e civile, storica e oratoria, negoziativa e dottrinale; e queste, così spezzate e a minuto, e bene spesso. così alla sfuggita, che altri non può sentire in molt'anni tutto quel che gli sa bisogno per bene apprenderla; 1 nè tutto quel che ha sentito, si può mandar a memoria così facilmente, nè tutto si è potuto osservare. Dove, ne'libri si hanno le materie più distinte in ispezie; o nobile o plebea, o grave o burlesca, o tragica o civile, o storica o oratoria, o negoziativa o dottrinale; e tutte, così unite e copiosamente, che ciascuno si può in non molto tempo spedire di quel che gli fa bisogno; tanto più che leggendo le cose con più quiete, altri l'osserva più, e più facilmente se ne ricorda. Onde, con accostarsi al popolo, si può aver quella cognizion della lingua, che hanno coloro della terra, che vanno personalmente visitando or questa or quella provincia; vera sì, ma spezzata e poca; perche non si può veder se non una cosa per volta, nè quella si vede mai tutta. E 'l ricorrer agli scrittori ce la farà aver come l'hanno coloro che studian la cosmografia su' mappamondi; dove veggendo riposatamente tutto a un tratto, e potendo ficonsiderarlo quante volte par loro, vengono a cavarne, se non più certa, almeno più ferma e più stabil dottrina.

La pronunzia finalmente non si può cavar nè ben nè presso dagli scrittori. Perchè tutte le cose si scrivono a un modo, nè si posson pienamente accennar coll'ortografia. Onde per essa bisogna alla fine ricorrere alla viva voce del popolo: come anche per certe proprietà, le quali non si trovan ne' libri, nè si posson esplicar con la penna da qualsisia benchè dotto e diligente scrittore.

GIAMBATISTA MARINI nacque in Napoli nel 1569, e morì l'anno 1625 in Roma. Ebbe molto ingegno, ma traviò dal buon gusto, e fu di coloro che più corruppero la nostra poesia. Molte belle inspirazioni s'incontrano qua e là nelle sue opere; veramente belle ed espresse con castigatezza d'imagini e di stile: ma è doloroso che trovinsi quasi sempre frammiste a cose di cattivo gu-

Per bene apprenderla. Per bene apprender la lingua.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cioè: Nè bene ne mediocremente, Nè del tutto ne per la più parte.

sto, e spesso anche immorali. La principale fra le sue Opere è un poema intitolato l'Adone.

#### SONETTI.

Il Murtola è un uom di trent' otto anni,
Bello e diritto, come voi vedete;
Solo in guardarlo subito direte:
Costui dovrebbe aver nome Giovanni.
Egli fa il montinbanco, e non è zanni,¹
Nè semplicista, e scrive delle biete;
Porta la veste lunga, e non è prete;
Ha le fischiate, e non è barbagianni.
Fu calato nel mondo con l'uncino,
Fu dottorato in mezzo ad un bottaccio,
E canta da pitocco spoletino.
Scrisse anco di baie un volumaccio;
Volse un giorno discorrer col Marino,
Ed ebbe del buffone sul mostaccio.

Ove ch' io vada, ove ch' io stia talora
In ombrosa valletta o'n piaggia aprica,
La sospirata mia dolce nemica
Sempre m' è innanzi, onde convien ch' io mora.
Quel tenace pensier che m' innamora,
Per rinfrescar la mia ferita antica
L'appresenta a quest' occhi, e par che dica:
Io da te lunge, e tu pur vivi ancora?
Intanto verso ognor larghe e profonde
Vene di pianto, e vo di passo in passo
Parlando ai fiori, all'erbe, agli antri, a l'onde.
Poscia in me torno e dico: Ahi folle! ahi lasso!
E chi m'ascolta qui? chi mi risponde?
Miser! chè quell'è un tronco, e quest'è un sasso.

CARLO MARIA MAGGI, segretario del Senato di Milano sua patria, e professore di lingua greca nelle scuole Palatine, morì di settantanove anni nel 1699. Scrisse molte belle poesie anche in dialetto milanese.

<sup>2</sup> Volse. Volle; forma equivoca, durata senza necessità.

<sup>1</sup> Fa il ec. Vuol dire che è buffone e stolto senza pur avvedersene.

#### SONETTI.

Mentre aspetta l'Italia i venti fieri,

E già mormora il tuon nel nuvol cieco,
In chiaro stil fleri presagi io reco,
E pur anco non desto i suoi nocchieri.
La misera ha ben anco i remi interi,¹
Ma fortuna e valor non son più seco;
E vuol l'ira crudel del destin bieco
Ch' ognun prevegga i mali, e ognun disperi.
Ma, purchè l'altrui nave il vento opprima,
Che poi minacci a noi, questo si sprezza;
Quasi sol sia perire il perir prima.
Darsi pensier de la comun salvezza
La moderna viltà periglio stima,
E par ventura il non aver fortezza.

Lungi vedete il torbido torrente,
Ch' urta i ripari, e le campagne inonda,
E de le stragi altrui gonfio e crescente,
Torce su i vostri campi i sassi e l' onda.
E pur altri di voi sta negligente
Su i disarmati lidi, altri il seconda,
Sperando che, in passar l' onda nocente,
Qualche sterpo s'accresca a la sua sponda.
Apprestategli pur la spiaggia amica;
Tosto piena infedel fia che vi guasti
I nuovi acquisti, e poi la riva antica.
Or che oppor si dovrian saldi contrasti,
Accusando si sta sorte nemica:
Par che nel mai comune il pianger basti!

Giace l'Italia addormentata in questa
Sorda bonaccia, e intorno il ciel si oscura,
E pur ella si sta cheta e sicura,
E, per molto che tuoni, uom non si desta.
Se pur taluno il paliscalmo appresta,
Pensa a sè stesso, e del vicin non cura;
E tal sì lieto è dell'altrui sventura,

<sup>1</sup> I remi ec. Per traslato s'intendono armi, ricebezze e quant'altro eccorre alla difesa delle nazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Il sesonda. Seconda il torrente, cioè le discord's, le guerre, le invasinoi ec.

Che non vede in altrui la sua tempesta.

Ma che? Quest'altre tavole minute,
Rotta l'antenna e poi smarrito il polo,
Vedrem tutte ad un tempo andar perdute.

Italia, Italia mia! quest'è il mio duolo:
Allor siam giunti a disperar salute,
Quando 'spera ciascun di campar solo.

G. B. FELICE ZAPPI da Imola nacque nel 1667 e morì nel 1719.

#### SONETTI.

Alfin col teschio d'atro sangue intriso
Tornò la gran Giuditta; te ognun dicea:
Viva l'eroe: - nulla di donna avea,
Fuorchè il tessuto inganno e il vago viso.
Corser le verginelle al lieto avviso;
Chi il piè, chi il manto di baciar godea:
La destra no, chè ognun di lei temea
Per la memoria di quel mostro anciso.
Cento profeti alla gran donna intorno,
Andrà (dicean) chiara di te memoria
Finchè il sol porti e ovunque porti il giorno.
Forte ella fu nell'immertal vittoria;
Ma fu più forte allor che fe ritorno,
Standosi tutta umile in tanta gloria.

## Sul Mosè ecolpito da Michelangelo.

Chi è costui che in sì gran pietra scolto
Siede gigante, e le più illustri e conte
Opre dell'arte avanza, e ha vive e pronte
Le labbra sì, che le parole ascolto?
Questi è Mosè: ben mel diceva il folto
Onor del mento e 'l doppio raggio in fronte;
Questi è Mosè quando scendea dal monte.
E gran parte nel Nume avea nel volto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giuditta che uccise Oloferne.

Il folto onor ec. Mosè scolpito da Michelangelo ha una gran barba lodata dal Vasari e derisa dal Milizia; critico severo, anzi acerbo, ma sagace e sapiente. Mosè quando scese dal Sinai colle tavole della legge aveva un divino splendore nel volto, ciò che dal sacro testo è significato colla locazione cornuta facies. È poi noto che gli Ebrei, mentre Mosè stette sul Sinai, adorarono un vitello d'oro.

Tal era allor che le sonanti e vaste
Acque ei sospese a sè d'intorno; e tale
Quando il mar chiuse e ne fe tomba altrui.
E voi, sue turbe, un rio vitello alzaste?
Alzata aveste imago a questa eguale,
Ch'era men fallo l'adorar costui.

FAUSTINA MARATTI, moglie del Zappi a cui sopravisse.

#### SONETTO.

Che in cor mi siede armato di ragione,
Scrivi l' iniqua del tuo mal cagione,
E scopri pur l'altrui livore indegno.¹
Mi scuoto allor, qual della tromba al segno
Nobil destrier che non attenda sprone:
Ma sorge un pensier nuovo e al cor si oppone;
Ond'io fo di me stessa a me ritegno.
No che a vil nome e ad opre rie non voglio
Dar vita: e lascio pur che il tempo in pace
Cangi l'asprezza d'ogni mio cordoglio.
Così del volgo reo vendetta face
Chi, piena l'alma d'onorato orgoglio,
Sen passa altier sopra l'offesa, e tace.

ALESSANDRO MARCHETTI nacque a Pontormo nel 1631, e morì professore di matematica in Pisa l'anno 1714. L'opera che veramente lo illustra è la versione di T. Lucresio Caro pubblicata dopo la sua morte dal Rolli in Londra, e citata dagli Accademici della Crusca nel loro vocabolario.

#### SONETTI.

Tremendo re, che ne' passati tempi
De l'infinito tuo poter mostrasti
Sì chiari segni, e tante volte agli empi
L'altere corna a un cenno sol fiaccasti;
Di quel popol fedel, che tanto amasti,

<sup>1</sup> Questo sonetto su scritto contro uno che aveva gettata villanamente in volto alla Maratti un'ampolla piena di liquor nero. — Face per sa.

Mira, pietoso Dio, mira gli scempi:
Mira de l'Austria in fieri incendi e vasti
Arsi i palagi e desolati i tempi.
Mira il tracio furor, che intorno cinge
La regal Donna del Danubio, e tenta
Con mille e mille piaghe aprirle il fianco.
Tremendo re, che più s' indugia? Ed anco
Neghittosa è tua destra? Or che non stringe
Fulmini di vendetta, e non gli avventa?

Amor, costei che in forma alta e perfetta

Ne mostra un raggio di beltà celeste,

E con le rare sue maniere oneste

L'alme gentili a ben amare alletta;

Certo cred'io, che da te fosse eletta,

Perch'ella eccelse in me virtudi inneste,

Ond'io ratto al ben far quindi m'appreste,

Seguendo lei che verso 'l ciel s'affretta.

Poichè se gli occhi, ov'è'l tuo proprio albergo,

Vèr me rivolge, indi gl'inchina a terra,

Ogni basso desio del cor mi sgombra.

Allor de' sensi miei pace ha la guerra:

Allor, voltando al cieco mondo il tergo,

Stimo ciò ch'a lui piace un sogno, un'ombra.

Sei tu d'Italia un simulacro, un' ombra;
Regal donna ella fu di gloria piena,
Te vil servaggio omai preme ed ingombra.
Cinte le braccia e i piè d'aspra catena,
Già d'atre nebbie e fosche nubi ingombra
L'aria appar del tuo volto alma e serena,
E i tuoi begli occhi orror di morte adombra.
Italia, Italia, ah non più Italia! oh quanto
Di te m' incresce! e quindi avvien ch' io volgo
Le mie già liete rime in flebil canto.
Ma quello, ond' io più mi querelo e dolgo,
È che de' figli tuoi crudeli intanto
Vede il tuo male e ne gioisce il volgo.

<sup>1</sup> Il tracio ec. 1 Turchi che assediavano Vienna.

FRANCESCO LEMENE nacque di nobil famiglia in Lodi l'anno 1634. Morì l'anno 1704.

#### MADRIGALI.

Piangendo il suo destino,
Tutta dolente e bella,
Fu cangiata da Giove in augellino,
Che canta dolcemente, e spiega il volo:
E questo è l'usignolo.
In verde colle udi con suo diletto
Cantar un giorno Amor quell'augelletto;
E del canto invaghito,
Con miracol gentil prese di Giove
Ad emular le prove.
Onde, poi ch'ebbe udito
Quel musico usignuol, che si soave
Canta, gorgheggia e trilla,
Cangiollo in verginella: e questa è Lilla.

Tirsi, quel pastorello
Che la rosa a Maria già data avea,
Picciol pomo ma caro in man stringea.
Dammi, disse Maria, pomo si bello;
Ma schivo, ritrosetto
La man ritrasse al petto.
Allor disse Maria: Guarda che core!
O dammi il frutto, o ch' io non curo il flore.

Di sè stessa invaghita e del suo bello
Si specchiava la rosa
In un limpido e rapido ruscello.
Quando d'ogni sua foglia
Un'aura impetuosa
La bella rosa spoglia.
Cascar nel rio le foglie; il rio fuggendo
Se la porta correndo:
E così la beltà
Rapidissimamente, oh ciel! sen va.

Andrea Barbazza, senator bolognese, morì nel 1656.

#### SONETTO.

Stigliano mio, quei tuoi versacci sciocchi
Sono così scipiti e così stracchi
Che indarno puoi sperar che tu gli attacchi
Ad alcun che vi spenda due baiocchi.
L'alice e 'l cavial i giocano a tocchi
Chi da quel libro tuo più carte stacchi,
E le botteghe n' incaparran sacchi
Per adornarsen poi di frange e flocchi.
Tutti gli amici tuoi son stracchi e stucchi
Di quei strambotti sciagurati e goffi,
C' hanno infangato il fonte d' Aganippe.

Io tel vo' dir, nè occor che sbuffi e soffi,
Se incontravi l'età de' Vari e Tucchi,
T' incoronavan di saracche e trippe.

GIO. LEONE SEMPRONIO da Urbino, autore d'un poema intitolato il Boemondo, morì nel 1646.

#### SONETTO.

Canta il nocchier su la spalmata nave,
E men dura gli par l'alta fatica;
Canta il bifolco in su la spiaggia aprica,
E il suo caldo sudor rende soave.
Canta il prigione, e men molesta e grave
Sente la stretta sua custodia antica;
Canta il villan su la recisa spica,
E l'ardente del sol face non pave.
Canta il calloso fabro; e in su l'aurora
Più lievi i colpi suoi rende col canto,
Su l'incude sudando aspra e sonora.
Così, non per aver gloria nè vanto,
Ma per temprare il duol, con cui m'accora
Quinci Fortuna e quindi Amore, io canto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'alice ec. Vuol dire che dei libri dello Stigliani se ne valgono i I Salumai per uso d'involgervi acciughe. ec.

Fontana delle Muse.

Scaldo sudor. Gli scrittori delle età di cattivo gusto abbonduno di epiteti oziosi.

PIER FRANCESCO BERTINI medico e letterato nacque in Castel Fiorentino ai 28 dicembre 1658; e dopo i primi studi compiuti nel Seminario di Siena, attese nell'Università di Pisa alla medicina e alle matematiche, senza cessare frattanto dal dare opera alla storia, alla lingua greca e generalmente alle discipline letterarie. Passato poi a Firenze, vi acquistò ben presto riputazione di medico insigne; ma ben presto altresì, qual che ne fosse il motivo, o l'altrui invidia o la sua altierezza, trovò chi si fece a censurare il suo metodo di curare gl'infermi e le dottrine da lui professate in alcuni suoi scritti. Principale tra'suoi contradittori o suoi emuli fu un Girolamo Manfredi massese medico in Prato; al quale il Bertini rispose acremente con uno scritto intitolato: Lo specchio che non adula. Di quella controversia, per ciò che concerne la scienza, nè s'occupa questo libro nè spetterebbe a me di parlarne: ma venne in campo un Giovan Paolo Lucardesi professore di Belle Lettere in Buggiano, e assalì il Bertini dal lato della lingua apponendogli scorrezioni ed errori denominati da lui Eleganze della Valdelsa. Al quale il Bertini rispose sotto il nome di Antonio Giuseppe Branchi scolare nello studio pisano; e poichè il Lucardesi nel suo scritto chiamò sè stesso Gianpagolo, e il Bertini più volte deride col nome di gianpagolaggine l'ignoranza vera o supposta del suo censore, perciò la sua risposta trovasi non di rado citata con questo titolo: La Gianpagolaggine. Questa scrittura, per lo scopo del pari che per la forma, somiglia non poco all'Apologia del Caro contro il Castelvetro; e le somiglia in questo altresì, che qualche volta difende ciò che veramente non può essere difeso, coprendo con uno scrivere smagliante e brioso, spesso anche ardito e sarcastico, la mancanza di buone ragioni. Dal lato della lingua e dello stile parmi che stia tra il Caro e il Baretti: ma non pare che il Baretti sia tanto minore di lui, quanto egli è minore del Caro. — Benchè sia ragionevole desiderare che nessuno s'invogli di sorgere autore di sì fatte scritture, nondimeno si fa qui luogo ad alcune pagine del Bertini, perchè la lingua italiana vi apparisce adoperata molto felicemente in un modo che nei classici non ha quasi esempio, e potrebb' essere usato anche a lodevoli fini.

LUCARDESI. — Opere gravide di dottrina. Quell'aggettivo gravido, quando è metaforico come qui, s'appartiene al verso, non alla prosa; e nel verso a me non sovvengono esempi.

BRANCHI. — Voi qui asserite tre cose: la prima, che l'addiettivo gravido in questo luogo sia metaforico: la seconda, che quando è metaforico s'appartenga al verso: e la terza, che di gravido usato così, nel verso non ve ne sovvengono esempi.

Quanto alla prima, opere gravide di dottrina, vuol dire, come ognun vede, opere piene di dottrina: e qui dite che gravido è metaforico. Dunque allora gravido è metaforico, secondo voi, quando significa pieno. Andiamo ora al Vocabolario della Crusca, e guardiamo gravido.

Gravido. Grandemente pieno, e grave del pondo ond'egli è pieno. Questo adunque è il primo e proprio significato di questa voce; e poi viene il paragrafo che ne spiega il secondo significato.

§ In vece di pregno. Sicchè appresso i signori accademici della Crusca il primo e proprio significato di gravido è pieno. Or, come dite voi che questo è il suo metaforico?

Quanto alla seconda, cioè, che gravido, allorchè s'adopera in significato di pieno, stimato da voi metaforico, s'appartenga al verso, eccovi per ora un testo de' Morali di san Gregorio volgarizzati in prosa: Contiene alcuna volta molte sentenze che son piene e gravide di tante allegorie ec. E così il famosissimo Segneri che aveva letto gli antichi un po'più di voi, scrive egli ancora ne' suoi Ragionamenti in prosa (Crist. Instr. P. I, Rag. 6): quella parola requiram è gravida d'alti sensi; e (P. III, Rag. 15): Con un modo di dire gravido di gran sensi; e (Pr. 26): Ne' monti che per voi Dio tien gravidi di tante acque ec.; e nella Manna dell'anima (Trim. 2, Med. 3, Magg. punt. 1): Nel resto in sè non era gravido (il serpente) di veleno d'alcuna sorte, ma ec.

Quanto alla terza, cioè che di gravido usato in questo significato di pieno, che voi dite metaforico, nel verso non ve ne sovvengano esempi, sovvenitevi di quel di Dante (Purgatorio XVI, 58):

Lo mondo è ben così tutto diserto
 D'ogni virtute, come tu mi suone,
 E di malizia gravido e coverto.

E di quell'altro (Purg. XXIV, 103):

Parvermi i rami gravidi e vivaci.
 D' un altro pomo.

Sovvenitevi ancora di quel del Petrarca (In Vita, son. 8):

· Gravido fa di sè il terrestre umore. »

Ma questo sarebbe il meno. Il peggio si è, che questa terza proposizione sa malamente a' calci colla seconda; e vi contradite manisestamente. Voi dite nella seconda, che gravido, quando è metasorico, s'appartiene al verso; e nella terza poi dite: « e nel verso a me non sovvengono esempi. » O, come potete voi sapere che gravido, usato così, s'appartenga al verso, se nel verso, di gravido usato così non ve ne sovvengono esempi? Sapete che s'usa dirlo, ma non sapete che sia stato detto. Vi sovviene che ne' poeti v'è, ma non vi sovviene d'avervelo letto. Eh, ditecela a un tratto com'ella sta. Voi ve ne ricordate, e non ve ne ricordate: è egli vero? Ed io rispondo, che ve lo credo e non ve lo credo.

LUCARDESI. — Cadere in volontà. Ma m'è caduto in pensiero trovolo usato da' classici autori; non già m'è caduto in volontà.

BRANCHI. — Che direste voi, messer Giampagolo, se io qui vi facessi un di que' giuochi di carte che faceva lo Scottino? e il sette ve lo facessi in mano diventar la figura. Non sarebb' egli un bel giuoco? Or bene: voi avete in mano che il signor Bertini ha scritto cadere in volontà. Questo dunque è il sette che avete. Tenetelo stretto, e facciasi il giuoco; e guardatemi le mani, chè quanto più ci guarderete, manco ci vedrete. Il testo è a carte 7 e dice così: Quando con voi ragionai nella forma predetta, non punto mi cadde in pensiero, non che in volontà, d'oltraggiarvi. Ora quando voi notate nel signor Bertini per mal detto cadere in volontà, ci mostrate d'aver fatta la costruzione di questo luogo così: non punto mi cadde in pensiero, non che mi cadesse in volontà. Ma chi vi ha detto che a quel membro dell'orazione: in volontà, gli si debba dar per sostegno il verbo cadesse, quando voi supponete che cadesse non sia il suo proprio? Mi risponderete voi: perocchè v'è li innanzi il verbo cadere, il qual regge quell'altro membro in pensiero; e non essendovi espresso altro verbo, s'intende che tutt'e due que' membri, in pensiero e in volontà, si riferiscano a lui e da lui vengan retti; e che perciò questo dire: non mi cadde in pensiero, non che in volontà, non voglia dir altro che questo: non mi cadde in pensiero, non che mi cadesse in volontà. Così forse mi risponderete, e vi parrà d'avermi risposto bene. Ma io vi dico, che quando voi supponete ch'ei non si convenga dire cadere in volontà, la costruzione di questo passo non va fatta cosi. Or sentite com' ella va fatta.

Questo dire non mi cadde in pensiero, non che in volontà, quando si crede che quell'un verbo che v'è, che è cadere, non istia bene a quel membro in volontà, diventa egli allora una maniera di parlar figurato; ed è quella figura appunto che dai Greci fu detta zeugma e da' Latini conjunctio, e da'Toscani direbbesi, come la disse il Giambullari, giuntura. Della qual figura parecchie essendo le specie, una particolarmente si è questa, quando più e diverse sentenze apparentemente da un sol verbo si chiudono, ma in verità un altro verbo si vuol intendere, proprio di quella alla quale non si confà il verbo che v'è. Di questa molti esempi ve n'ha fra' Latini...; e famigliarissima è stata poi agli ottimi Toscani. Così il Passavanti (Dist. V, c. 1): Io sono apostata della religione, io rubatore di strade, io arse molte case. Nel qual testo quell'unico verbo che vi s'esprime, di tre sentenze di cui si compone il periodo, non serve che a due; e per la rimanente vi si vuol supplire con un verbo che le si convenga, cioè col verbo ho. Imperocchè sta bene a dirsi io sono apostata, io sono rubatore, ma non si può già dire io sono arse case. Bisogna dunque per quella sentenza io arse case non far capitale del verbo che v'è io sono, ma intendervene un altro che non v'è, cioè intendervi questo: io ho, ch'è il suo proprio; e così verrà a tornare ottimamente detto: Io sono apostata della religione, io sono rubatore di strade, io ho arse molte case. Questo, come vedete, è un esempio in cui l'espresso è il verbo essere, e il verbo avere il suo tacito. Diamovi ora per contrario gli esempi, dove l'espresso è il verbo avere, e quello che sotto tacitamente vi sta è il verbo essere. Giovanni Villani lib. IX, c. 15: E per certo se allora avesse lasciata la 'mpresa dell'assedio di Brescia e venuto in Toscana. Ora andate a far qui la costruzione come avete fatto nel passo del signor Bertini, col voler che in questo periodo il verbo affisso al primo membro regga ancora il secondo. Vi converrà dire: avesse lasciata la 'mpresa, e avesse venuto in Toscana. Il Boccaccio, Nov. 18: È poiche i vari casi di ciascuno tutti e tre ragionali ebbero, e molto piantosi e molto rallegratosi insieme. E qui ancora per esserci tre membri, i vari casi ragionati, ch'è il primo; molto piantosi che è il secondo; e molto rallegratosi ch' è il terzo, e un verbo solo, che è ebbero, vi converrà dire, secondo il vostro modo, ebbero molto piantosi e ebbero molto rallegratosi. Vi sta egli bene con quei membri quell' ebbero? Signor no; perocche a far che il parlare cammini, bisogna dar loro il verbo fu, acciocche venga a dire fu piantosi e fu rallegratosi. Dunque il verbo su vi si vuole intendere, e il verbo essere, lasciarsi stare a' casi ragionati, dov' è il suo luogo proprio. E cosl ancora vorrà sarsi nel testo allegatovi innanzi del Villani: Avesse lasciata la 'mpresa dell'assedio di Brescia, e venuto in Toscana: il verbo avesse non muoverlo di dov'egli è, e a quel venuto in Toscana intendervi sosse, ch' è il suo, perchè sia com'esser dee l'orazione: Avesse lasciata la 'mpresa dell'assedio di Brescia, e sosse venuto in Toscana.

E perchè non si creda esser questo un privilegio di questi due verbi essere e avere, il tacersi l'un dov'è l'altro, eccovene l'esempio negli altri verbi. Dante, Inf. XXXIII: Parlare e lagrimar vedrai insieme. Chi vuol mai dire che quell'un verbo vedrai regga amendue quegli altri, parlare e lagrimare, sicchè sia il senso vedrai parlare e vedrai lagrimare? e non ami anzi dire, che vedrai regge solamente lagrimare, e che parlare è retto dal suo proprio che vi si sottintende, il quale è udirai? di modo che sia la sentenza tutta intera cosi: Udirai parlare, i vedrai lagrimare. Finalmente disse il Petr. (In Vita Canz. 13):

Se in solitaria piaggia rivo o fonte
 Se 'n tra due poggi siede ombrosa valle.

Ora quel verbo siede che li a quella valle vi sta dipinto, attribuitelo, secondo le vostre regole, al rivo; direte il rivo siede. Ve lo passerann' eglino i letterati intendenti della nostra lingua? Son certo che no. Applichiamo ora la dottrina al caso nostro. In questo periodo del signor Bertini: Non punto mi cadde in pensiero non che in volontà, voi vedete che due sentenze si chiudono sotto un medesimo verbo, e dite che il verbo che v'è è proprio della prima e non della seconda. Dunque sarà questa la figura zeuma. E così richiedendo ella che alla seconda sentenza mancante del verbo, quando non è il suo proprio il verbo che colla prima v'è espresso, le si dia il suo proprio che in questo caso v'è sottinteso; non dovrà darsi il verbo cadere a quel membretto in volontà, col dirsi Non mi cadde in pensiero. non che mi cadesse in volonià; ma converrà prendere il suo proprio che è il verbo essere, e dire: Non mi cadde in pensiero. non che io fossi in volontà, d'oltraggiarvi. Ne potete mica dire che essere in volontà non sia propriamente detto, avendo il Boccaccio adopratolo e 'l Casa. Dunque, per istringere, quello che voi condannate nel signor Bertini per fallo è una figura, ed è la figura Zeuma. Or dov'è il sette che voi dicevi d'avere in mano per guadagnarli la posta? Non diss' io dunque il vero, che io ve l'avrei fatto diventar la figura? Veggo che voi stralunate gli occhi. Non vorrei già che voi sospettaste (come d'or-

dinario suol farsi al veder certi giuochi che sembrano avere dell'impossibile), che voi sospettaste, dico, ch'io me la fossi intesa colla mala parte, e ch'io fossi qua lo scongiuratore di Michele Scotto, che all'aprire il libro del signor Bertini, ne avessi fatti saltar fuori gli spiriti. Non s'è operato incantesimi. Quel che voi vedete adesso esser figura, ell'era figura anche dianzi; e quando voi pigliaste le carte in mano, ell'era figura: e tutto il male è di voi, che vi mettete a giocare senza conoscer le carte, e perciò non potete sapere s'egli è il sette o s'ella è figura. Io aveva già fatto conto, se voi mai venivi a Pisa, di mostrarvi un quadro, dove sono le nove Muse di mano di Michel' Agnolo: ma veggo ora come sarebbe questa una finezza con voi male spesa; perocchè, non conoscendo voi le figure, correreste risico di prender le Muse per tante capre, o di dir come disse quella serva al padrone che aveva portato a casa il ritratto del re di Francia: Oh, egli è pur bello, padrone, questo sant' Antonio. Ma il semplice son io, a pretendere che voi conosciate le figure dell'orazione, quando l'Accademia di Buggiano non v'ha spedito ancora la patente di saper distinguere la prosa dal verso!

Ora, per tornare al proposito di questo parlare non mi cadde in pensiero non che in volontà, avrete potuto osservare, come ho parlato sempre ipoteticamente e sul vostro supposto, che cadere in volontà sia impropriamente detto. Che se poi impropriamente detto non fosse, com' io stimo ch' egli non sia, voi verreste ad aver errato del doppio; prima col non riconoscere (come s'è detto) in quel parlar la figura, quando il verbo d'un membro lo credete voi improprio dell'altro; poi per giudicare assolutamente mal detto cadere in volontà. Ho detto com' io stimo ch' egli non sia improprio, perocchè una tal maniera di dire giurerei d'averla letta in più d'un antico, ma non mi sovviene ora dove. Mi si ricorda bene dov' io ho letto cadere in appetito, ed è nel Boccaccio Nov. 13: Quello che nell'appetito lor giovanile cadeva di voler fare. Qui cadere nell'appetito è detto della cosa che la persona appetisce. Uditelo or detto della persona che appetisce la cosa. Nov. 31: La donna, sola vedendosi, in quel medesimo appetito cadde, che cadute erano le sue damigelle. Ma pure di quest'altro vostro errore intorno alla predetta frase, non trovandomi io i testi alla mano, non ne vo' far conto, bastandomi d'aver per ora mostrato per vostra quiete, che voi non sapete che cosa è figura. Dissi per vostra quiete, acciocche sappiate, che coloro che dicono che nella professione delle Belle Lettere, benchè professore, non ci fate figura

nessuna, non v'offendono; e che anzi rimarreste offeso a dirvisi che ce la fate. Imperocchè non sapendo voi che cosa è figura, a dirvisi che la fate, vi si verrebbe a dire che voi non sapete quel che vi fate.

LUCARDESI. — Obbligare a guardare il letto. Frase moderna senz'alcun fondamento, perchè chi è malato ha altro pensiere che di guardare il letto.

BRANCHI. — Frase moderna senz'alcun fondamento. Questo è un parlare che distrugge sè medesimo, e, direbbono i disputanti, implica in termini; ed è simile a questi: brodetto senz' uota e pancotto senza pane. Se voi confessate ch'ella è frase moderna, dunque venite a dire che i moderni l'usano. Or questo è il fondamento dell'usar questa frase, l'usarla i moderni. Udite la dottrina che intorno a ciò insegnano i Deputati sopra la correzion del Boccaccio: Del potersi poi o no, ovvero doversi usare una voce (e ciò che dicesi delle voci deesi intendere eziandio delle locuzioni) può esser sicura regola e generale attenersi all'uso. Meglio facevi a domandare se questa locuzione c'è venuta d'altronde; e vi si rispondeva di sì; e vi si diceva che i nostri moderni l'han presa da' Franzesi nella maniera che da loro pure, siccome da Provenzali, molte ne presero i nostri antichi. Ma più mirabile è poi la ragione che adducete del non aver fondamento questa frase, ed è: perchè chi è malato ha altro pensiero che di guardare il letto. Dunque quando voi morrete non potrò dir di voi come pur toscanamente si dice degli altri: e'tira il calzino: perocchè io avrò paura ch'e'non vi sia il subito un de'vostri scolari che mi dica, Ora ch'e'muore, egli ha altro pensiero che di stare a tirar le calze. Si vede che voi non sapete che cosa vuol dir nelle lingue proprietà di parlare. No questo è peccare o circa una voce o circa una forma di favellare; ma si domanda peccare in tutta quanta la lingua, quando si procede con massime così fatte, che ne distruggono tutto il suo bello. Che se poi in questo genere avete in capo qualche nuovo sistema contro a quel che finora hanno sentito e sentono tutti gli altri maestri, datelo fuori; e datelo fuor tutto intero, non fate a scampoli col lasciarvi uscir della penna ora una dottrina, ora un'altra; e arrischiatevi pure: chè s'e'c' è stato chi non ha temuto di metter fuori la filosofia a rovescio, tanto meno dovete temer voi di metter fuori a rovescio la lingua.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La desinizione di Brodetto è Brodo ove siano scocciate delle uova; perciò brodetto senz' uova implica non minor contradizione che pancotto senza pane.

Lucardesi. — Tommaso Willis l'Ippocrate d'Inghilterra. È mal detto, asserisce l'autore, perchè Ippocrate su dell'isola di Coo, non d'Inghilterra. Dunque chi chiamò il Boccaccio Cicerone de'Fiorentini, Girolamo Tullio del Cristianesimo, Tiziano Apelle dell'Italia errò all'ingrosso. Addio; a rivederci ammaestramenti della Rettorica.

Branchi. - Addio pure, e mantenetevi sano, ch' e' ce n' è di bisogno. Volete voi ch'io vi dica? Par mill'anni anche a me ch' e' si faccia festa; perchè insegna, insegna, veggo che noi siam sempre da capo, e che non sapete ancor leggere. Volete voi vederlo, che il libro del signor Bertini non l'avete saputo leggere? Eccolo chiaro: e perchè e's'intenda da tutti il nostro discorso, il signor Manfredi nella sua prima scrittura contro il signor Bertini aveva chiamato il Sidenam moderno lpocrate d' Inghilterra. Ora qui il signor Bertini si ride del signor Manfredi, non per aver chiamato il Sidenam l'Ippocrate dell'Inghilterra, ma per averlo chiamato l'Ippocrate moderno dell'Inghilterra. E la ragione del suo ridersene è questa: perciocchè a dire moderno Ipocrate d'Inghilterra si mostra ch'e' ci sia stato un Ippocrate antico dell'Inghilterra; mentre essendo questi termini moderno e antico fra di loro correlativi, non si può intender l'un senza l'altro. Or qual è l'antico, dice il signor Bertini, che voi dite il moderno? L'Ippocrate ch'ebbe nell'antico la medicina è di Coo, e non d'Inghilterra. Non la discorr'egli bene il signor Bertini così? Leggiamo dunque il suo libro, e veggiamo se o son io che glielo fo dire, o egli è veramente questo il suo discorso. Tommaso Willis, son quest' esse le sue parole, a cui più giustamente che al Sidenam converrebbesi, a mio giudizio, il nome da voi datogli d'Ippocrate d'Inghilterra; non già coll'epiteto di moderno, perchè non ho mai udito ne letto a' miei giorni, che l'Ippocrate antico fosse d'Inghilterra, ma si ben di Coo, isola della Grecia. Non lo dic'egli chiaro, che non ha difficoltà nessuna a chiamare quell'autore Ippocrate d' Inghilterra, confessando che ben ciò gli si converrebbe? ma che la sua difficoltà batte solo in quell'aggiunto di moderno? Tanto chiaro, che e' vi si può dire: Tornate a leggere messer Giampagolo, chè voi avete letto male.

Ma dacche noi siamo sul ragionare della patria d'Ippocrate, vedendo io che siete tanto pericoloso di pigliar de' granchi nel leggere, stimo bene avvertirvi, che se leggete mai il Landino o il Vellutello su quel verso di Dante

<sup>·</sup> Ippocrate, Avicenna e Galieno, »

voi non crediate vero quel che scrivono amendue questi autori daccordo, dicendo il primo, che Ippocrate nacque nell'isola di Chio, il secondo pure, che Ippocrate fu dell'isola di Chio; mentre questo è uno sbaglio che questi, per altro bravi, commentatori hanno preso, equivocando dall'isola di Chio a quella di Coo, di dove veramente Ippocrate fu: nè un tal errore è stato, per quanto ho letto, avvertito fin qui da veruno. Ora io ho voluto dirvelo; perchè se questi due commentatori voi v'abbatteste mai in quel luogo a leggerli, tra il loro dir male e il vostro non legger bene, non venisse a generarvisi nella mente qualche farfallone così stempiato, che per farlo poi uscir fuori vi s'avesse a far, come dicon le favole, ch'e' fu fatto a Giove quando egli aveva in capo Minerva, che per fargliela uscire, bisognò dargli sulla testa.

# SECOLO DECIMOTTAVO.

## NOTIZIE STORICHE.

La storia italiana nel secolo XVIII somiglia in qualche modo all'ultimo atto di un lungo dramma: tutto quello che ancor rimaneva dell'antico sistema politico si estinse per far luogo ad un ordine nuovo di cose.

Sul finire del secolo precedente i maggiori potentati d'Europa, vedendo oramai vicino a morir senza prole Carlo II re di Spagna e padrone di gran parte d'Italia, pensarono di scompartirne, lui vivente, l'eredità; per evitare (dicevano) il pericolo che verrebbe alla sicurezza comune se gl'immensi domini spagnuoli s'aggiungessero tutti (ai possedimenti di un solo. Ma Carlo II morendo, nel novembre 1700) fece suo erede universale il pronipote di Luigi XIV, Filippo di Borbone duca d'Angiò; il quale, con nome di Filippo V, occupò subito il trono di Spagna, e fece invadere quanto dipendente alla si un solo.

deva allora in Italia da quella corona.

L'imperatore Leopoldo, l'Inghilterra e l'Olanda collegaronsi contro Filippo e contro il re di Francia, alle cui arti attribuivasi il testamento di Carlo II: e la prima scena (dice il Muratori) di quella terribile tragedia toccò alla povera Lombardia; ma la guerra si allargò anche ad altre parti d'Italia e fuori. Le milizie imperiali furono commesse ad Eugenio di Savoia-Carignano, detto Principe Eugenio; il quale benchè nato e cresciuto in Francia, mal contento di quel re, passò al servizio dell'imperatore, e fu uno dei più illustri 'capitani del suo tempo. Dell' esercito franco-ispano ebbe il comando Vittorio Amedeo duca di Savoia fino all' anno 1703: nel quale mutando consiglio, strinse lega coll'imperatore. Allora Luigi XIV, per vendicarsi, mandò il duca di Vendôme e il Feuillade ad assaltare il Piemonte: i quali di vittoria in vittoria si condussero fin a Torino; ma quivi furono sì pienamente sconfitti dal Principe Eugenio (7 settembre 1706) che a stento salvaronsi lasciando sul campo venti mila soldati, le artiglierie e le bagaglie. La guerra per altro finì molto più tardi coi trattati di Utrecht, e di Rastadt (1713-1714), che diedero alla Casa d'Austria, Milano, Napoli, la Sardegna, il ducato di Mantova e le terre della Toscana, dove gli Spagnuoli solevan tenere presidi; a Vittorio Amadeo il Monferrato, la Lomellina e la Sicilia con titolo di re. Gli Spagnuoli per quei trattati furono esclusi dall'Italia; ma Filippo V ottenne di esser riconosciuto re di Spagna. A Carlo Gonzaga duca di Mantova fu tolto allora lo Stato per aver ricevuto, durante la guerra, un presidio francese: del resto anche Ferdinando Gonzaga principe di Castiglione delle Stiviere, e Francesco Pico duca della Mirandola soggiacquero alla medesima sorte: donde apparisce che quello fosse un pretesto; e il vero si è che i grandi volevan levarsi d'attorno cotesti signorotti minori, ma pur capaci di mettere

inciampo ai loro disegni.

Non durò poi a lungo la pace fondata su quei trattati, ma la ruppe improvisamente il cardinale Alberoni ministro di Spagna. Costui, figliuolo di un giardiniere di Parma, per qualche notizia della lingua francese diventò segretario del duca di Vendôme, e andò con lui in Francia e in Ispagna. Quivi poi, dopo che le vittorie del duca ebbero assicurato il trono al Borbone, occupò col suo ingegno e colla sua accortezza l'animo di quel re; negoziò le seconde sue nozze con Elisabetta Farnese: e poichè Filippo era debolissimo di volontà, e la regina ambiziosa di preparar principati a' suoi figli, abbracciò disegni vastissimi, non solo di restituire alla Spagna quanto le avevano tolto gli ultimi trattati, ma di procacciare a Filippo la reggenza di Francia, di fiaccar l'Inghilterra favorendo gli Stuart che pretendevano a quella corona, di assicurarsi dell' Austria suscitandole contro gli Ungheresi e i Turchi. E cominciò facendo approdare una flotta alla Sardegna; dipoi occupò la Sicilia: ma Francia, Inghilterra, Olanda ed Austria strinsero prontamente fra loro una lega conosciuta nella storia col nome di quadruplice alleanza (agosto 1718) volendo che stesse fermo il pattuito in Utrecht. Stipularono che l'imperatore e Filippo rinunziassero definitivamente il primo alla Spagna ed ai possedimenti d'oltre mare, il secondo all' Italia ed ai Paesi Bassi; che don Carlo (nato a Filippo da Elisabetta) avesse l'investitura di Toscana, Parma e Piacenza, quai feudi imperiali prossimi a diventare vacanti; che l'Austria ricevesse la Sicilia in cambio della quale il duca di Savoia, per non soggiacere a maggiori danni, dovette contentarsi della Sardegna. Il ministro Alberoni, non impaurì di sì potenti avversari e si apparecchiava alla guerra: ma Elisabetta non volle andar dietro alle sue imaginazioni mettendo in pericolo quanto già possedeva e quanto le veniva promesso. La Spagna accettò quindi (gennaio 1720) i patti della quadruplice alleanza, e la guerra cominciata dall' Alberoni in Italia fu spenta e finì colle mutazioni già dette.<sup>1</sup>

Di questo componimento si dolse il papa (Benedet to XIII) dicendo violati i diritti della Santa Sede su Parma e Piacenza; si dolse il granduca di Toscana (Cosimo II) perchè vedeva distribuirsi i suoi Stati senza curarsi di lui, ed anche perchè negava di possederli come vassallo dell'imperio, ma sì bene come successore alla repubblica fiorentina; nè l'imperatore contentavasi di quei patti che aprivan di nuovo le porte

d'Italia alla potenza spagnuola.

In mezzo a molti negoziati che allora più volte in brevissimo tempo composero e scomposero molte e diverse alleanze di principi europei, l'Austria e la Spagna guardarono sempre con gara incessante all'Italia; la Spagna per assicurarsi di rientrarvi, l'Austria per tenernela esclusa: e quando nel gennaio 1730 morì l'ultimo dei Farnesi, l'imperatore, tolto a pretesto che la vedova poteva essere incinta, fece occupare il ducato in nome bensì di don Carlo, ma per impedire che vi entrasse presidio spagnuolo. Nel tempo stesso anche il pontefice (Clemente XII) sforzavasi di far valere i diritti feudali su quegli Stati. Ma l'imperatore si trovò poi indotto a cessare da quella opposizione per la speranza di poter conseguire un suo desiderio di molto maggiore importanza. Perciocchè vedendosi senza prole maschile avea proveduto con una legge chiamata prammatica sanzione

L'Alberoni venuto in Italia ebbe divieto di metter piede negli Stati ecclesiastici, e fu in continuo pericolo finchè visse Clemente XI che pur lo aveva creato cardinale secondando il desiderio di Elisabetta. Morto quel papa, l'Alberoni intervenne al conclave nel Vaticano concorrendo alla elezione d'Innocenzo XIII; ma soltanto due anni dopo (nel 1723) cominciò a mostrarsi pubblicamente, e di subito anche a ripigliare i suoi vasti disegni proponendo un' alleanza de' potentati cristiani contro i Turchi. Fatto poi legato in Ravenna, voleva distruggere la repubblica di san Marino, e fu trasferito a Bologna. Come uomo intollerante di quiete, ma pur dotato d'ingegno e di alte idee, diede materia agli storici di giudicare di lui molto diversamente: del resto fece alcune cose lodevoli senza dubbio; per esempio la fondazione di un collegio per sessanta alunni in Piacenzu.

che tutti i possedimenti di Casa d'Austria, mancando eredi maschi, passassero alla maggiore delle femmine; e per conseguente a sua figlia Maria Teresa. E per indurre i principi d'Europa a riconoscere quella legge, e assicurare così a sua figlia una tranquilla eredità, acconsentiva egli frattanto a loro in tutto ciò che gli era possibile. Per questo motivo nel 1732 ritirò il suo presidio da Parma e Piacenza lasciando che vi sottentrassero milizie spagnuole; dipoi prese guerra insieme colla Russia contro Francia, Spagna e Sardegna per procacciare il trono di Polonia ad Augusto di Sassonia, onde ottenere da lui il consenso fino allora negato alla prammatica sanzione. Ma questa guerra fu poi disastrosa per l'Austria, e cagione di nuove alterazioni in Italia. Gli Spagnuoli sbarcarono nelle provincie meridionali; Carlo Emanuele re di Sardegna invase coll' esercito sardo-francese la Lombardia; mentre un esercito russo decise la questione della Polonia costringendo alla fuga Stanislao Leszinski desiderato dalla nazione, ma troppo debolmente sostenuto dal re di Francia suo genero. Però nell'ottobre 1736 fu proposta una pace che venne poi confermata nel 1738 con queste condizioni: Che il Leszinski, per compenso del trono di Polonia, ricevesse il ducato lorenese, e morendo lo trasmettesse alla Francia (come avvenne nel 1766); Che Francesco Stefano duca di Lorena, divenuto poc'anzi genero di Carlo VI, in compenso di quella cessione, ricevesse il granducato della Toscana, rimasto vacante nel tempo di quei negoziati per la morte di Giangastone de' Medici; Che don Carlo di Spagna, rinunziando alle provincie che gli erano state attribuite, ricevesse il regno di Napoli e Sicilia, dove prese poi il nome di Carlo IV; Che l'Austria conservasse il Milanese già accresciuto del ducato di Mantova ed ora anche di Parma e Piacenza, ma diminuito di Novara e Tortona cedute al re di Sardegna.

Due anni dopo questa pace (20 ottobre 1740) morì l'imperatore Carlo VI, e bentosto si vide come fossero vane le cure colle quali aveva creduto di preparare sicuro e quieto il possesso de' suoi Stati alla figlia Maria Teresa. Federico II di Prussia, poi Filippo V di Spagna, Carlo Alberto elettore di Baviera, Federico Augusto di Sassonia e Carlo Emanuele III di Sardegna vennero in campo con varie pretensioni; nè tardarono a immischiarsi in quella gran lotta la Francia perpetua avversaria dell' Austria, e l'Inghilterra sempre in-

tenta a impedire ogni accrescimento della potenza francese. L'elettore di Baviera, vittorioso colle armi di Irancia, fu proclamato arciduca d'Austria, re di Boemia, e imperatore col nome di Carlo VII: ma la costanza di Maria Teresa interruppe quelle grandi sventure che la minacciavano. La guerra fu combattuta e può anche dirsi decisa al di là delle Alpi: quanto all'Italia, nella primavera del 1741 vi approdarono in diversi punti milizie spagnuole e furono sulle prime tanto avventurose, che di conserva colle francesi, occuparono tutta la Lombardia, eccetto il castello di Milano. Ma quando Maria Teresa, cedendo la Slesia, finì la guerra con la Prussia (luglio 1742) mandò nuovi rinforzi in Italia, e riebbe

il perduto.

Intanto per la morte di Filippo V era salito sul trono di Spagna suo figlio Ferdinando avverso ai Francesi, il quale ritirò le sue genti dalla Lombardia, e fu cagione che si mutassero le sorti della guerra. I Francesi furono vinti e inseguiti fin sul proprio confine. Genova che aveva combattuto con loro e perciò era travagliata per mare dall'Inghilterra, aperse allora le porte agli Austriaci; sperando che per essere il loro capitano genovese (Antoniotto Botta Adorno) non abuserebbero della fortuna. Ma la speranza fu orribilmente delusa: però i cittadini per disperazione presero l'armi, e scacciarono gli oppressori. Questo impedì che i Francesi fossero inseguiti nella Provenza: e poichè i contendenti erano stanchi ed esausti, cominciarono a trattare di pace; la quale fu definitivamente conchiusa in Aquisgrana nell'ottobre 1748, ed ebbe per l'Italia queste conseguenze: Parma, Piacenza e Guastalla toccarono a don Filippo di Spagna terzogenito di Filippo V sotto condizione che ricadessero all' Austria qualora passasse al regno delle Due Sicilie o morisse senza figliuoli maschi; il re di Piemonte (Vittorio Amedeo II) ebbe l'alto Novarese, e tutte le terre a ponente del lago Maggiore e sulla riva destra del Ticino fino a Pavia; ma rinunziò a Piacenza che gli era stata promessa da antecedenti trattati; Maria Teresa riconosciuta unica erede di Carlo VI conservò Milano e il suo territorio così diminuito.

Questo trattato non potè mandarsi ad effetto innanzi il febbraio 1749. Allora (dice il Muratori) si disserraron le porte all'allegrezza de'varî paesi; e l'esito di tante guerre fu molto meno infelice che non poteva presumersi. Roma, il Piemonte, Napoli, lo Stato di Parma, Pia-

cenza e Guastalla, il ducato di Modena, oltre le repubbliche di Venezia, Genova e Lucca rimasero indipendenti. Conservò questa fortuna anche la Toscana dove (come già si disse) era successo all'ultimo de' Medici il duca Francesco di Lorena; benchè per le guerre della moglie Maria Teresa, e poi per la dignità imperiale a cui fu sollevato (nel 1745), non risiedesse mai in quel principato. La Lombardia o lo Stato di Milano a cui s'era aggiunto il ducato di Mantova, fu la sola parte d'Italia che il trattato d'Aquisgrana rimise nella condizione di provincia dipendente da uno Stato straniero.

A questa medesima sorte soggiacque venti anni più tardi anche l'isola di Corsica. La quale conquistata e posseduta in comune fin verso la fine del secolo XIII dai Pisani e dai Genovesi, poi rimasta a questi ultimi e governata asprissimamente, dopo avere mostrato più volte di non voler durare in quella oppressione, proruppe nel 1731 a tal ribellione che una forza maggiore poteva bensì reprimere per qualche tempo, ma non estinguere. Laonde i Genovesi, poichè s'accorsero che nè da soli nè coll'aiuto d'armi straniere avrebber potuto conseguire durabil vittoria, nel 1768 vendettero l'isola alla

Francia; colla quale fu poi incorporata.

Frattanto cominciava a metter piede, come già altrove, così anche in varie parti d'Italia un gran desiderio di abolire quel che rimaneva del medio evo: sopra tutto i privilegi e le immunità dei nobili e del clero che menomavano l'autorità dei governi, costituivano irragionevoli e odiose differenze tra i sudditi, sottraevano allo Stato il frutto di grandi terre e l'opera di molte braccia. Ma i pontefici avevan creduto di perpetuare le immunità del clero, scomunicando innanzi tratto chiunque tentasse abolirle: perciò le innovazioni richieste dal tempo in materia certamente civile e mondana, presero aspetto di questione religiosa e teologica. Benedetto XIV, al cui tempo cominciò questo moto, stimò di dover essere condiscendente, e finì il pontificato e la vita senza discordie notabili, con fama d'uom buono, ed anche di principe e papa sagace e prudente. Ma il successore Clemente XIII, o che la sua indole così volesse, o che le cose fossero procedute a tal segno da non lasciargli parer possibile la condiscendenza, tenne altra via e tentò inutilmente di opporsi al general movimento. Già l'America e parecchi Stati d'Europa, e (in Italia) e i governi di Sicilia, Napoli e Parma avevano discacciati i Gesuiti; i quali possedendo immense

ricchezze è naturale che fossero acerrimi difensori delle immunità; e professando di essere quasi una milizia della Santa Sede, trovavano presso di lei sicurissima protezione. Dicevasi che la renitenza di Clemente XIII proveniva dai loro consigli: e nondimeno poichè un'istituzione sancita dai papi non poteva credersi regolarmente e durevolmente abolita senza l'autorità pontificia, fu non solo pregato ma incalzato da tutte le parti Clemente XIII affinche pronunziasse l'abolizione della Compagnia di Gesù. Ma egli per lo contrario giustificolla da tutte le accuse con una Bolla, nè mai fu possibile indurlo a prendere una deliberazione contraria a quel solenne giudizio. Del resto, come non è presumibile che senza grandi e reali cagioni nascesse quel general movimento e quasi impeto universale di sdegno contro i Gesuiti, così non doveva esser possibile che la Corte di Roma continuasse efficacemente a proteggerli. Il cardinale Ganganelli succeduto nel pontificato col nome di Clemente XIV mostrò ben tosto di credere che non mancassero di fondamento le accuse levatesi da ogni parte; e finalmente addì 21 luglio 1773 dichiarò estinta e soppressa la Compagnia di Gesù, abrogato ogni suo ufficio, ogni statuto o decreto concernente la sua istituzione, i diritti e i privilegi dei quali aveva goduto fino allora. Non mancarono, com'è naturale, molti censori di questa Bolla; ma i Gesuiti, per allora almeno, furono soppressi, perchè i Governi erano tutti volonterosi di effettuare quell'abolizione che avevano lungamento sollecitata. Non mancò altresì chi cercasse di spaventare il volgo con funeste predizioni di sventure apparecchiate dal cielo a punizione di tanta enormità: tra le quali predizioni questa fu vera pur troppo!, che i Gesuiti risorgerebbero.

Clemente XIV non sopravisse più che un anno e due mesi alla soppressione della Compagnia; e sì per questo, come per certe circostanze della sua morte, sospettarono alcuni che finisse avvelenato. Fu stimato universalmente vivendo, e lasciò fama di buon principe e buon papa. Nè con riputazione di minore bontà gli successe Angiolo Braschi a cui piacque prendere il nome di Pio VI; ma i tempi non gli lasciarono avere un pontificato tran-

quillo e felice.

Già fino dall' anno 1765, per la morte di Francesco I era succeduto nell' imperio il figliuolo Giuseppe, secondo di questo nome, al quale poi Maria Teresa mo-

rendo nel 1780. lasciò tutti i beni ereditari della Casa d' Austria. Giuseppe, quando assunse l'imperio, rinunziò a Leopoldo suo fratello minore il granducato della Toscana. Quivi al tempo di cui parliamo s' era introdotta in alcuni monasteri un'incredibile corruzione. Leopoldo ne diede notizia al pontefice: ma si disse, che cercasse occasione d'ingerirsi nelle giurisdizioni ecclesiastiche, non fu ascoltato: sicchè all'ultimo gli bisognò dichiarare di non voler rinunziare a chi che si fosse il diritto di provvedere ai disordini dei conventi. Tanto poi Leopoldo, quanto Giuseppe II secondavano potentemente quel desiderio dell'universale, accennato poc'anzi, di abolire i residui del medio evo, introdurre la maggior possibile uguaglianza tra i cittadini, diminuire (sopprimendo molti conventi) quel gran numero di persone che volevan dipendere unicamente da Roma, e rialzare il poter civile col restringere la giurisdizione ecclesiastica, e coll'abolizione di quel terribile tribunale che si chiamò Sant' Uffizio. Nè gli altri principi d'Italia procedevano diversamente: perchè non solo la generale inclinazione del secolo, ma il proprio vantaggio dei potentati persuadeva a mettersi per quella via. Pio VI conobbe quanto sarebbe difficile opporsi a quella specie di assalto che da tutte le parti movevasi alle antiche prerogative del pontificato; e persuadendosi che qualora potesse tirare a sè l'imperatore, tutti gli altri si ammanserebbero o potrebbero essere combattuti senza grande pericolo, andò egli stesso a Vienna per trattare personalmente con Giuseppe II. Ma quanto fu cortese e onorevole l'accoglienza, altrettanto fu irremovibile la volontà imperiale; e la mala riuscita di quel viaggio fece scader sempre più quell' autorità pontificia ch'esso doveva rimettere in onore.

Per la morte di Giuseppe II (nel 1790) Leopoldo lasciò la Toscana al suo secondogenito Ferdinando, e recossi a prender possesso dei domini austriaci e della corona imperiale: ma durato non più di due anni in quel grado, ebbe (nel 1792) per successore il figliuolo Francesco II.

Frattanto procedeva in Francia quella grande rivoluzione che a poco a poco doveva far sentire i suoi effetti in tutta l'Europa, e ben presto fu cagione di nuove guerre e di nuove istituzioni in Italia. Qui basterà dire che le armi francesi negli ultimi anni del secolo XVIII rovesciarono gli antichi Stati e ordinamenti politici proclamando per tutto quei gran nomi di libertà e di repubblica.

#### SCRITTORI DEL SECOLO XVIII.

Nella prima metà di questo secolo agitata da tante guerre e mutazioni politiche alle quali i popoli soggiacquero senza prendervi parte, mal potevano trovar luogo le lettere; giacchè mancavano, per dar loro vita e vigore, gli agi della pace e le passioni dei tempi burrascosi. Dopo la pace dell'anno 1748, i nuovi dominatori videro la necessità di sottrarre questi paesi ai pregiudizî, agli errori, alle ingiuste disuguaglianze introdotte dal Governo spagnuolo e dalla spensierata indolenza degli ultimi eredi dei principi italiani; e favorirono massimamente gli studi della giurisprudenza e della pubblica economia. Quindi le opere del Filangieri, del Genovesi, di Mario Pagano, dei due Verri, del Carli, del Beccaria, e di tant'altri, i quali o rappresentarono ai principi i bisogni dei popoli prima d'allora non mai profferiti all'orecchio dei re; o, invitati dai principi stessi, proposero utili innovazioni nella giurisprudenza civile e criminale, nel censo, nell'amministrazione delle rendite pubbliche, nel commercio e nell'istruzione. Ciò che i Governi di quella età fecero per le lettere non somiglia punto alla splendida protezione che loro avevan prestata le nostre Corti del secolo XVI; ma gli effetti, considerati dal lato della pubblica utilità, furono senza dubbio maggiori. Nè, a dir vero, mancava allora in Italia qualche Corte emulatrice di quelle del Cinquecento. A Parma, dove l'abate di Condillac fu chiamato precettore del Duca, fiorì un' Accademia a cui appartennero il Cesarotti e il Frugoni: a Modena, il Tiraboschi e il Muratori ravvivarono i buoni studi e le belle arti sotto la protezione dei principi che vi dominavano. Lo stesso accadde a Roma, principalmente sotto i pontefici Clemente XIV e Benedetto XIV. Alcune Università (quella per esempio di Pavia) ricevettero nuovo splendore pel concorso d'uomini insigni e per utili regolamenti: si apersero nuove Accademie di lettere e d'arti, s'arricchirono le biblioteche. Considerando gli scritti del secolo XVIII ne troviamo parecchi che prevalgono per importanza e utilità a non pochi del Cinquecento, ma restano loro al di sotto nella squisitezza del gusto letterario, benchè siano quasi tutti immuni dai vizì del Seicento. Molti autori pertanto, ai quali nella storia della cultura e della civiltà italiana compete un posto eminente, non fanno mostra di sè in questo Manuale che vorrebbe comporsi di scritture letterariamente esemplari.

#### EUSTACHIO MANFREDI.

Nacque in Bologna addì 20 settembre dell'anno 1674, e fu poeta, filosofo, giurisperito e professore di matematica. Alcune opere di astronomia e d'idrostatica gli procacciarono altissima riputazione tra i coltivatori di quelle scienze, e l'onore di essere ascritto alla R. Accademia di Parigi.<sup>1</sup> — Come poeta fuggì intieramente i vizì del secolo nel quale era nato, accostandosi alla schietta eleganza dei grandi esemplari. Amò assai fortemente Giulia Vandi, virtuosissima giovinetta che si fece poi monaca; e per lei scrisse la maggior parte delle sue poesie.

Morì in patria nel febbraio del 1739.

#### Per Monaca.

Vergini, che pensose a lenti passi

Da grande ufficio e pio tornar mostrate,
Dipinta avendo in volto la pietate,
E più negli occhi lagrimosi e bassi:
Dov'è colei che fra tutt'altre stassi
Quasi Sol di bellezza e d'onestate?
Al cui chiaro splendor l'alme ben nate
Tutte scopron le vie d'onde al ciel vassi? -Rispondon quelle: Ah! non sperar più mai
Fra noi vederla; oggi il bel lume è spento
Al mondo, che per lei fu lieto assai.
Su la soglia d'un chiostro ogni ornamento

Il marchese Gio. Giuseppe Orsi, soccorrendo alla povertà del Manfredi, lo abilitò agli studi astronomici, dai quali poi, non il Manfredi solo, ma la scienza raccolse così gran frutto. Molti lodarono l'Orsi come chia-rissimo letterato; però qualcuno potrebbe maravigliarsi non trovando qui nessun saggio del suo ingegno: ma ricordando questa sua generosità, stimo di avergli data una lode più bella e più vera.

Sparso, e gli ostri e le gemme al suol vedrai, E il bel crin d'oro se ne porta il vento.<sup>1</sup>

Donna, negli occhi vostri Tanta e sì chiara ardea Maravigliosa, altera luce onesta, Che agevolmente uom ravvisar potea Quanta parte di cielo in voi si chiude, E seco dir: Non mortal cosa è questa. — Ora si manifesta Quell' eccelsa virtude Nel bel consiglio che vi guida ai chiostri; Ma perchè i sensi nostri Son ciechi incontro al vero, Non lesse uman pensiero Ciò che dicean que' santi lumi accesi. Io gli vidi e gl' intesi, Mercè di chi innalzommi; e dirò cose Note a me solo, e al vulgo ignaro ascose.

Quando piacque a Natura Di far sue prove estreme Nell' ordir di vostr' alma il casto ammanto, Ella ed Amor si consigliaro insieme, Sì come in opra di comune onore, Maravigliando pur di poter tanto. Crescea il lavoro intanto Di lor speme maggiore, E col lavoro al par crescea la cura, Fin che l'alta fattura Piacque all' anima altera, La qual pronta e leggera Di mano a Dio, lui ringraziando, uscía, E raccogliea per via, Di questa spera discendendo in quella,2 Ciò ch' arde di più puro in ogni stella.

Tosto che vide il mondo L'angelica sembianza

Ch' avea l'anima bella entro il hel velo:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B il bel crin ec. È noto che facendosi monache le giovani radonsi le trecce.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di questa ec. Discendendo giù di ssera (spera) in ssera, cioè, dal più alto cielo sino a noi; secondo le opinioni astronomiche degli antichi e l'linguaggio dei poeti.

Ecco, grido, la gloria e la speranza Dell' età nostra: ecco la bella imago Sì lungamente meditata in cielo. — E in ciò dire ogni stelo Si fea più verde e vago, E l'āer più sereno e più giocondo. Felice il suol cui il pondo Premea del bel piè bianco, O del giovenil fianco, O percotea lo sfavillar degli occhi; Ch' ivi i flor visti o tocchi Intendean lor bellezza, e che que' rai Movean ' più d'alto che dal sole assai.

Stavasi vostra mente

Paga intanto e serena. D' alto mirando in noi la sua virtute; Vedea quanta dolcezza e quanta pena Destasse in ogni petto a lei rivolto, E udia sospiri e tronche voci e mute; E per nostra salute Crescea grazie al bel volto, Ora inchinando il chiaro sguardo ardente. Ora soavemente Rivolgendolo fiso Contro dell'altrui viso, Quasi col dir: Mirate, alme, mirate In me che sia beltate; Chè per guida di voi scelta son io, E, a ben seguirmi, condurrovvi in Dio. --Qual io mi fessi allora, Guando il leggiadro aspetto Pien di sua luce agli occhi miei s' offrio, Amor, tu 'l sai, che il debile intelletto Al piacer confortando, in lei mi festi Veder ciò che vedêm tu solo ed io: E additasti al cor mio In quai modi celesti Costei l'alme solleva e le innamora. Ma più d' Amore ancora Ben voi stesse il sapete, Luci beate e liete,

<sup>1</sup> Movean. Partivansi, venivano, e simili.

Ch' io vidi or sovra me volgersi altere A guardar suo potere, Or di pietate in dolce atto far mostra, Senza discender dalla gloria vostra.

O lenta: e male avvezza In alto a spiegar l'ale, Umana vista! o sensi infermi e tardi! Quanto sopra del vostro esser mortale Alzar poteavi ben inteso un solo Di que soavi innamorati sguardi! Ma il gran piacer codardi Vi fece al nobil volo, Che avvicinar poteavi a tanta altezza; Chè nè altrove bellezza Maggior sperar poteste, Folli, e tra voi diceste, Quella mirando allor presente e nova: Qui di posar ne giova, Senza seguir la scorta del bel raggio; Qual chi, per buon soggiorno, obblia il viaggio. Vedete or come accesa

D'alme faville e nove Costei corre a compir l'alto disegno! Vedi, Amor, quanta in lei dolcezza piove, Qual si sa il Paradiso, e qual ne resta Il basso mondo che di lei fu indegno! Vedi il beato regno Qual luogo alto le appresta; E in lei dal cielo ogni pupilla intesa Confortarla all'impresa. Odi gli spirti casti Gridarle: Assai tardasti; Ascendi, o fra di noi tanto aspettata, Felice alma ben nata. — Si volge ella a dir pur ch'altri la siegua; Poi si mesce fra i lampi e si dilegua. Canzon, se d'ardir troppo alcun ti sgrida, Digli che a te non creda: Ma venga infinchè puote egli, e la veda.

#### Per Nozze.

Ninfe e pastori, Formate i cori Al verde prato intorno Per far carole, Infinche il sole Ne riconduca il giorno. Lesbia, dà leggi Al ballo, e il reggi, E poni un l'altro appresso; Pongli uno ed una, Nè coppia alcuna Far del medesmo sesso; Poich' altramente Mesta e languente Saría la danza e il gioco; Chè non può cosa Esser gioiosa Se Amor non v' ha suo loco. Che se donzella V' ha sì rubella Che un dolce amor ricusi (Pastor non dico D' amor nemico, Chè de' pastor so gli usi); Ouella donzella D'amor rubella Vada da noi discosto; O fuor dei giri Stiasi e rimiri, O s' innamori tosto. Or via danzate; Via cominciate Al verde prato intorno A far carole, Infinche il sole Ne riconduca il giorno. Con lieve salto Vibrate in alto L'agili piante e sciolte;

Carole. Danze.

E al destro fianco, E poscia al manco Giri ciascun tre volte. Ma il nostro canto Chi danza intanto Oda, e seguir procuri; E coi concenti Or presti or lenti Il moto suo misuri. Oh! chi m'impetra L'eburnea cetra, Su cui le dita io snodi; La cetra ascrea 1 Che Orfeo movea In sl soavi modi; Quando alle selve Venner le belve Fuor de' grand' antri foschi; Quando a sue rime Mosser le cime Gli alti frondosi boschi? Ch' io vi terrei Co' versi miei Al verde prato intorno A far carole, Influche il sole Ne riconduca il giorno. Io spargerei Co' versi miei Forse minor dolcezza: Ma fora intanto Materia al canto Forse maggior bellezza. Forse è men bella La pastorella

Forse è men bella

La pastorella

Ch'io di cantar m' avviso?

Chi mai la vide

Com' ella ride

Tutta amorosa in viso?

Ascrea. Ascra (patria d'Esiodo) fu un borgo della Boazia alle radici dell'Elicona, monte sacro alle Muse. Ascreo si usò quindi in significazione di cosa appartenente alle Muse. — È nota poi la favola, che Orfeo sonando e cantando si trasse dietro la belve ammansate e le piante.

Oh come chiude, Oh come schiude Gli occhi leggiadri ardenti! Oh quai raccolte Oh quai disciolte Scherzan sue trecce ai venti l Certo ben spesi Sospiri accesi Arpide i per lei sparse; Certo non lieve Premio riceve Del lungo foco ond'arse. Ma voi che in seno, Ninfe, al bel Reno Fate talor riposo, O sovra i monti, O pur dei fonti Nel fresco fondo ombroso; Su coi pastori Doppiate i cori Al verde prato intorno Per far carolé, Infinchè il sole Ne riconduca il giorno.

# NICOLÒ FORTIGUERRA.

Dalla illustre famiglia pistoiese de' Fortiguerra nacque Nicolò a' 7 novembre dell'anno 1674; e dopo avere compiuti in Pisa gli studi della giurisprudenza, fu in Roma segretario del cardinale Antonio l'elice Zondadari; e quando questi andò come Nunzio apostolico presso Filippo V di Spagna, lo seguitò in quel viaggio: ma infermatosi pei tristi effetti (come si crede) di una burrasca sofferta nella navigazione, ritornò a Roma, dove Clemente XI lo creò suo cameriere d'onore, poi canonico di San Pietro in Vaticano, e finalmente segretario di Propaganda ed anche del Sacro Officio. Raccontasi ch'egli rinunziò quest' ultimo posto per far luogo ad una creatura del cardinale Corsini; e poichè vide uscir vane le

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Arpide. Nome immaginario di pastore.

promesse colle quali quel prelato lo aveva indotto a tale rinunzia, ne morì di dolore nel 1736. — Lasciò alcune poesie liriche di argomento amoroso ad imitazione del Petrarca, le quali oramai nessuno più legge. Non così avviene del suo poema intitolato Il Ricciardetto, a cui la naturale festività e la ricchezza delle piacevoli fantasie daranno una vita assai lunga. Dicono che ne compose un canto per giorno, dal principio alla fine, vincendo una scommessa fatta con alcuni amici: di che vuolsi lasciare a ciascuno piena libertà di credere o non credere. Lo pubblicò sotto il nome di Carteromaco che è il suo proprio grecizzato.

#### Introduzione.

E' mi è venuta certa fantasia Che non posso cacciarmi dalla testa, Di scriver un' istoria in poesia Affatto ignota o poco manifesta. Non è figlia del sol la Musa mia, Nè ha cetra d'oro o d'ebano contesta: È rozza villanella, e si trastulla Cantando a aria, conforme le frulla. Ma con tutto che avvezza alle boscaglie, E beva acqua di rio e mangi ghiande, Cantar vuole d'eroi e di battaglie, E d'amori e d'imprese memorande; E se avverrà che alcuna volta sbaglie, Piccolo fallo è in lei ogni error grande, Perchè non studiò mai, e il suo soggiorno Or fu presso un abete, or presso un orno. E intanto canterà d'armi e d'amori, Perchè in Arcadia nostra oggi son scesi Così sublimi e nobili pastori Che son di tutte le scienze intesi: Vi son poeti, vi sono oratori Che passan quelli degli altri paesi: Or ella che fra loro usa è di stare Si è messo in testa di saper cantare. Ma, come voi vedrete, spesso spesso S' imbroglierà nella geografia, Come formica in camminar sul gesso O sulla polve o farina che sia; O come quel pittor ch'alto cipresso

Nel bel turchino mare coloria, E le balene poi su gli erti monti: Così forse saranno i suoi racconti. Ma non per questo maltrattar si dee, Nè farle lima lima, e vélla vélla: 1 La semplicetta non ha certe idee Che fan l'istoria luminosa e bella; Ne lesse mai in su le carte achee. Ovver di Roma o di nostra favella Le cose belle che cantar coloro Ch' ebber mente divina e plettro d'oro. Ma canta per istare allegramente, E acciò che si rallegri ancor chi l'ode; Nè sa nè bada a regole niente, Sprezzatrice di biasimo e di lode, Qual <sup>2</sup> tiranneggia cotanto la gente, Che v'è infino chi l'ugna si rode, E il capo si stropiccia, e'l crin si strazia Per trovar rime ch'abbian qualche grazia.

### La vita umana.

Penso sovente che l'umana vita Ricolma ell'è di tutti quanti i mali, E che niuna dolcezza è mai compita; Ma quali in guerra viva i dardi e strali Vibransi ognor su la città assalita, Cost piovon su i miseri mortali Da ogni parte miseria e sciagure: Ond'è mirabil cosa come dure. La povertà ci affanna, e la ricchezza Ci fa odiosi, superbi ed ignoranti: L'amore ci riempie di tristezza: L'ira e lo sdegno ci turba i sembianti. Un mar turbato sembra giovinezza. Pieno di rotte sarte e legni infranti: E la vecchiezza languida e da poco. E la virilità dura pur poco. Insomma in ogni tempo, in ogni stato Non ha mai requie e non ha mai conforto:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vella. Vedila. Si fa lima lima fregando l'indice della mano destra sull'indice della sinistra verso il viso di persona che si vuol dileggiare.

<sup>2</sup> Qual. La quale; o piuttosto: Il desiderio della quale.

E quegli, al parer mio, solo è beato,
Che nato appena, o poco dopo è morto.
Perchè sebben c' è qualche fortunato
Il cui naviglio già si trova in porto,
Pure, in guardando le miserie altrui,
Moveransi a pietà gli affetti sui.
Perchè, siccome le diverse corde
D'uno strumento, se son ben temprate,
Fanno un suono dolcissimo e concorde;
In cotal guisa le genti create
Convien fra loro che natura accorde.
Onde non ponno l'une esser toccate,
Che non rispondan l'altre; e di qua viene
Che abbiam tanto dolor dell'altrui pene.
Che se non fosse questa gran catena.

Che se non fosse questa gran catena,

E si vivesse come querce o abeti
Fissi ad ognor su la paterna arena;
Siccome a quei non duol che spezzi e inquieti
La scure l'altre piante, e non han pena;
Così staremmo noi contenti e lieti
Su le miserie di questo e di quello:
Ma natura ci diè senso e cervello.

E ci diede per quello 'gentilezza,
E per quest' altro 'senno e intelligenza:
Onde per l'una il male altrui s'apprezza,
E fassi nostra ancor la sua doglienza;
E per l'altra s'accresce l'amarezza.
Chè (come dice il Savio in sua sentenza)
Quei che aggiugne sapere aggiugne affanno,
E men si dolgon quelli che men sanno.

#### Lodi della vita oscura.

Quei gode lieta e avventurosa sorte,
Che vive in parte solitaria ed erma;
Nè sa che cosa sia cittade o corte;
Nè ora si distrugge, ora s'inferma
Per van desio di viver dopo morte;
Nè le sue voglie ognor stringe e rafferma
A' cenni altrui; nè tra speme e timore,
Misero invecchia, e più miser si muore.

<sup>1</sup> Per quello. Per mezzo del senso.

<sup>2</sup> Per quest' altro. Per mezzo del cervello.

Ouel Piacer che si cerca e che si crede Che stia ne' gran palazzi e in grembo a l'oro, Tempo è che ignudo a la superna sede Rimenò de le Grazie il santo coro: E de le spoglie sue rimase erede. Per nostro scherno, il barbaro Martóro; Il qual vestito de' suoi lieti panni, Chiunque lo ritrova empie d'affanni.<sup>1</sup> Solo tra' boschi e le romite ville L'allegra del Piacer dolce famiglia Alloggia; e gode l'ore sue tranquille. Ed ei spesso dal cielo il cammin piglia Verso le selve; ed or nel cor di Fille, Ora alberga di Nice in su le ciglia: Quindi ritorna a rallegrar le stelle: Nè fa distinzion tra Giove e quelle.2 Ond'è che in vano si lusinghi e spere Unire a signoria vero diletto, Chi tien parte del mondo in suo potere; Chè acerbe cure egli ha a covare in petto, E d'ogni cosa sempre ha da temere. E con ragion: perchè il Fabbro perfetto a Che con peso, con numero e misura Fa il tutto, in questo pose ancor gran cura. Povero si. ma dolce e saporito, Il cibo diede al rozzo villanello; E gli diè sonno placido e gradito, Se letto non gli diede ornato e bello: Nè per quanto sia grinzo e incanutito, V'è chi lo brami chiuso in un avello, Per dar di mano a l'oro ed a l'argento, E poter dissiparlo a suo talento. La vecchierella a la più fredda bruma Si siede al fuoco con la sua conocchia, E le dita filando si consuma; E tien la nuora in luogo di sirocchia,4 Tal che lite fra lor non si costuma. Nè v' ha chi scaltro ed amoroso adocchia La donna altrui: chè al villano par bella

<sup>1</sup> Vedi u pag. 219 del vol. secondo raccontata in prosu questa tradizione.

<sup>2</sup> B quelle. Si riserisce a Fille ed a Nice.

<sup>3</sup> Il Fabbro ec. Dio.

Sirocchia. Sorella.

La propria, e amor per altra nol martella. Non s'odono per quelle amene spiagge Furti, veleni, e sporchi tradimenti; Nè chi, presente voi, vi palpi o piagge,1 E poi, lontan, vi laceri co' denti, E vostro onore e vostra fama oltragge. Puri costumi in somma ed innocenti, Contrari affatto a la vita civile, Albergan sempre in quella gente umile. Ma questa conoscenza più m'accora: Chè son costretto in così chiara corte A stare infin che non avvien ch' io mora. Deh i perchè non trovai chiuse le porte, Roma superba, in quel punto e in quell' ora Che a te guidommi la mia trista sorte? Chè ritornato indietro allor saria, E vivrei lieto in qualche villa mia.

### CARLO INNOCENZO FRUGONI.

Tra i begl'ingegni del secolo XVIII dobbiamo annoverare il Frugoni, nato in Genova a' 12 novembre 1692. I suoi parenti l'obbligarono a vestir l'abito de' Gesuiti: il pontefice lo sciolse poscia dai voti ai quali contro sua voglia aveva dovuto sottoporsi; e così egli, rimasto sem-

Coltivando la poesia, alla quale può dirsi che la natura lo avesse creato, conobbe i vizì de' Seicentisti e seppe evitarli; ma non gli venne fatto di eleggere una strada molto migliore. La poesia frugoniana è passata quasi in proverbio per significare una poesia dove è grande il rimbombo delle parole e dei versi, scarso il numero delle imagini, e presso che nulla la sostanza dei pensieri. Questo rimprovero, chi ben considera, appartiene ai seguaci del Frugoni piuttosto che a lui; e non è senza qualche esagerazione e ingiustizia quello che molti scrissero (cominciandosi dal Baretti) contro un uomo di così splendida fantasia. Con tutto ciò, poichè nel Frugoni non trovansi nè nuovi nè alti concetti poetici, non sarebbe sano consiglio, per qualche lampo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Piagge per piaggi, da piaggiare in senso di Adulare. Dicesi poi Pulpare uno, pure in senso di Lusingarlo, adularlo.

di fantasia che risplenda qua e là, raccomandare alla gioventù uno scrittore che può col suo esempio innamorarla del rumoroso e del gonfio a cui inclina già quasi sempre naturalmente. Solo è da dire che sarebbe ingiusto, come fu già lungamente dannoso, condannar all'oblio il Frugoni, e lodar a cielo e proporre in esempio ogni freddo ripetitore di antiche eleganze.

Il Frugoni fu professore di umane lettere in Brescia, in Bologna, in Genova, in Roma. All' ultimo, fu poeta della Corte di Parma, dove morì nel dicembre del-

l'anno 1768.

## L'Angelo sterminatore.

Foco eran l'ali folgoranti, ed era
Fulminea fiamma il ferro che stringea
L'Angel che in notte orribilmente nera,
Rotta da rosse folgori, scendea.
Sulle gran penne, che copriano intera
La minacciata terra, alto pendea;
Quando tonando dalla somma sfera
L'onnipotente Voce a lui dicea:
Venner dell'ira mia, vennero i tempi:
Mio portator di morte e di spavento,
Ferisci, atterra: il grand'eccidio adempi. Disse; e su cento inique fronti e cento
Scese l'ultrice spada, e feo degli empi
Arida polve, che disperse il vento.

## Annibale sulle Alpi.

Ferocemente la visiera bruna
Alzò sull'alpe l'african guerriero,
Cui la vittrice militar fortuna
Ridea superba nel sembiante altero.
Rimirò Italia: e qual chi in petto aduna
Il giurato sull'ara odio primiero,²
Maligno rise, non credeudo alcuna
Parte secura del nemico impero.
E poi col forte immaginar rivolto
Alle venture memorande imprese,

2 Il giurato ec. Amilcare padre di Annibale gli avea satto giurare di

esser sempre nemico ai Romani.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quello che distrusse in una notte l'esercito di Sennacherib. Vedi pag. 470 di questo volume.

Tacito e in suo pensier tutto raccolto, Seguendo il Genio che per man lo prese, Coll' ire ultrici e le minacce in volto, Terror d'Ausonia e del Tarpeo discese.<sup>4</sup>

#### L'amante di tutte le donne.

Nascondetevi, o vezzose Pastorelle, quante siete, Semplicette ! non vedete Chi vi spera incatenar? Vien da l'Alpi quel pastore Che per tutte sa languire, E godendo di mentire, Sa per tutte sospirar. Linco è il nome ch'ebbe in sorte: Nome noto a quante belle Vanno a pascere le agnelle Su la Trebbia e in riva al Po. Egli crebbe come cresce Lungo pino in alto monte: Da le fasce, in bruna fronte Nero crine dispiegò. Fu suo studio e suo costume Mutar spesso cielo e lido: Egualmente a tutte infido, Egualmente lusinghier: Incapace di costanza, Quel che dice a Clori, a Fille, Lo ridice ad altre mille; Solo intento al suo piacer. Dice a Clori: Mai non vidi Più bel collo e più bel ciglio: Perde il latte e perde il giglio Uguagliato al tuo candor. Dice a Fille: Mai non arsi Per occhietti più vivaci: Solo in questi le sue faci, Per mia pena, accese Amor. Così, ricco di menzogne, Va cercando chi gli creda;

Ausonia. Italia. — Tarpeo. Il colle su cui era fabbricato il Campidoglio; e qui sta in vece di Roma.

Come, instabile, la preda Cacciator cercando va. Non è povero di lodi: Ne sa dar quante conviene: Sa che son dolci catene Per legare ogni beltà. Accusato, non sol pronte Ha sul labbro cento scuse. Ma ritorcer sa l'accuse Sul sorpreso accusator; 1 E rivolgere s' ingegna In suo merito il delitto: Nè quel volto, sempre invitto, Teme assalto di rossor. Se bellezza da la cuna Non gli se di sè gran parte. Consigliarsi sa con l'arte. E il compenso rinvenir. Lo vedrete sempre in chiome Odorose, inanellate, Ed in vesti sempre ornate, Tutto vago, comparir. Ninfe belle, se vi parla. Se vi prega e vi lusinga. Ah! per lui mai non vi stringa Vano affetto di pietà. Rimandatelo deriso, E sbandito dal cor vostro, A i suoi monti, come un mostro Di scoperta infedeltà.

## L'OMBRA DI POPE.º

La notte in cui nacque il fanciullo (dice il Poeta) io meditava un carme che fosse uguale all'illustre argomento: ma non sentendo in me sufficiente valore pregai l'Ombra di Pope, affinchè, lasciando i bei mirti del

<sup>1</sup> Sorpreso sta qui per Meravigliato, Attonito e simili.

<sup>2</sup> Il Frugoni compose parecchi Poemetti in versi sciolti, dove la sua maniera tanto vota di pensieri, quanto romorosa nelle frasi e nel verso, apparisce forse più che nelle poesie liriche. A darne un' idea basterà il sunto di uno composto per la nascita del primogenito di milord Holdernesse in Venezia.

ridente Eliso, venisse a inspirarmi. E l'Ombra, varcata l'eburnea porta de'notturni sogni, sen venne a me; e:

Perchè (dicea) me, che in amabil pace Laggiù passeggio della elisia chiostra L'etere puro ed il purpureo giorno Sciolto da' sensi, e pur dell' arti amante D'obblio nemiche, che vivendo amai, Perchè me chiami e prieghi or, che dovuto Alle giuste speranze e a' giusti voti Tenero pargoletto all'Adria in riva L'antica d'Holdernesse inclita stirpe, Vera d'eroi propago, orna e rinnova? Tu pur poeta sei; nè di te poco Grido sin laggiù venne, ove altro cielo, Altro benigno sol noi cinge e pasce Scarche del denso velo agili forme. Quanto di te fra i verdi lauri annosi Del sacro bosco, ove talor l'immenso Di Venosa Cantor meco s'asside, Non si parlò tra noi? Vede egli come Felicemente tu sul tosco plettro Porti i latini modi, e il novo stile Tingi dello splendor di sua favella: Sel vede, e il narra, e con piacer l'ascolta Il popolo minor dell' Ombre attente; E le tue lodi ed il tuo nome impara.

Io (prosegue il nostro Poeta) arrossendo di tante lodi esposi all' Ombra la cagione di quella chiamata; perchè dovendo cantare agli orecchi di tale ch'era avvezzo ad udire i suoi versi, temevo di spiacergli troppo co' miei. Però la pregai di nuovo del suo soccorso.

A questo mio pregar, cortese in atto
L'Ombra sorrise, e lampeggiò tre volte
Più che mai bella intorno: indi repente
Me rinvolgendo nel suo vivo lume,
Come se, nudo di corporeo pondo,
Me ad uom non data agilità movesse,
Seco m'alzò per vie che al bel tragitto
Cedean lievi e serene. Il breve solco,
Che segnai seco pel celeste vuoto,
Rapidamente precedean volando

Le messaggiere dionec colombe,¹
Che con noi ratto là drizzando l'ali,
Dove il nato giacea nobil fanciullo,
Si posar su la cuna; e pria versati
Vagamente su lui dal roseo rostro
Fior molli e misti d'odorose foglie
D'idalio mirto, alto silenzio imposto,
Il colorato variante collo,
Come intente ad udir, volsero a lui,²
Che riparlò l'armoniosa lingua
Che sola parleriano i Numi in terra.
di, o figlio (a dir prese), odi, o d'altere
Padre delizia e dono, e, nato appena.

Odi, o figlio (a dir prese), odi, o d'altero 3 Padre delizia e dono, e, nato appena, Questa tua gentil alma or or partita Dal fonte eterno delle pure idee \* Rivolgi al sacro ragionar de' vati. Come prime parlaro al chiuso in fasce Magnanimo Pelide, a te primiere Parlin le dotte Muse: ad esse Giove Sul primo varco dell' uman viaggio Le vite degli eroi diede in governo. Questa, ove nasci e fai d'un vago germe Lieto il paterno generoso tronco, Almo garzon, non è, non è l'invitta Patria che al tuo natal dovea Natura: Da te lungi ella giace, ove a lei cento Ingegni ed Arti dolcemente in grembo Nudre Minerva, ove Nettuno e Marte Dividono con lei l'onor dell'armi. E lo scettro dell'onde e il fren de' venti. Ma della patria cuna oh come il danno Ti compensăr gli Dei! Questa, ove nasci, E l'augusta immortal d'Adria regina; Quella che quassù parmi invitta e chiara Sorgere al par di lei,6 che sul Tarpéo Sedea donna del mondo, e del suo nome

Diones colombs. Le colombs erano sacre a Venere, la quale fu detta

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A lui. A Pope.

<sup>3</sup> Altero, si dice di chi abbia altezza d'animo, non degenerata in superbia.

<sup>•</sup> Dal fonte ec. Da Dio.

<sup>5</sup> Pelide. Achille figliuolo di Peleo e di Teti.

Lei. Roma.

La sicurezza ed il terror ponea
Su la romana consolar bipenne;
Que'la che per mutar lungo di tempi
Da' saggi padri ne' miglior nepoti
Grande e a sè stessa ugual sempre rinasce:
Sede d'intatta libertà, maestra
Di felice consiglio, unica in tante
Degli agitati regni aspre vicende,
Che a tutti cara per antico esempio
D'imperturbabil fè, tranquilla tesse
De' suoi destini l'ammirabil corso.

Qui l'Ombra di Pope fa un lungo elogio al padre del bambino, e poi alla madre, a cui le Grasie, e Teti e Citerea, e Pallade, e Giuno diedero i più bei pregi che avesse mai donna alcuna. Questa madre (dice l'Ombra) abbia cura di te finchè sei fanciullo:

Poi quando te fiorir di forze e d'anni L'anglico ciel vedrà, prendanti in cura L'Arti cultrici. Di natura i doni Schiudansi in te, come in terreno aprico Si manifesta de' benigni semi La vital aura e la virtù natia. I tuoi grand' avi intendi; e poiche avrai L'antica fama di lor alte geste Da tante e si lontane età raccolto. Volgiti al più vicino e caro esempio: Studia il gran padre tuo, che può bastarti Per tutti solo, e d'uguagliarlo agogna: Prendi dall'opre sue la viva legge, Che della vita perigliosi e cinti D'aspre fatiche a te i sentier rischiari, E t'additi fedel come s'adempia Quanto attende da te, quanto aver dee Il re, la patria, e quel che chiudi e volgi Nelle onorate vene egregio sangue. Cresci, o nobil fanciullo; e già presaga De' tuoi splendidi eventi al sen ti stringa La Gloria nostra, e a rispettarti prenda L'instabile Fortuna. Oh quanta sei Giusta speme de' tuoi! — Ma che piu parlo? Me la nutte abbandona: ecco dal sole Omai, qual aureo inondator torrente.

La settemplice madre de' colori: 1
La nova luce a scaturir vicina
Me d'alto fêre, e sforza i lieti alberghi
D' Eliso riveder pien de' tuoi fati,
Che taciturna ancor caligin vela.
Disse; e in ciel sorse il giorno, e l' Ombra sparve.

#### FRANCESCO MARIA ZANOTTI.

Francesco Maria Zanotti, nato in Bologna a'6 gennaio 1692, attese, mentre era ancor giovane, con grande amore e con diligenza instancabile alle lettere, alla filosofia, alla matematica, alla giurisprudenza, ad ogni studio insomma che gli fosse o proposto da' suoi maestri o consigliato dalla madre; sottentrata con alto animo al padre che morì quand'egli non era per anche uscito d'infanzia. Ben presto cominciarono poi a mostrarsi i frutti di quella giovinezza così lodevolmente impiegata: perciocchè a diciotto anni addottorossi in filosofia; e tanta fu l'opinione ch'egli destò del suo ingegno e del suo sapere in quella disciplina, che ne fu nominato lettor pubblico quando non aveva ancora compiuto il ventesimo anno. E proseguendo, come aveva cominciato, a coltivare le lettere e le scienze, non per pompa ambiziosa d'ingegno, ma per amor del sapere, godette vivendo l'amicizia e la stima dei poeti e letterati non meno che dei filosofi e scienziati più illustri, ebbe vari onorevoli uffici, e lasciò un numero assai ragguardevole di scritture sopra materie disparatissime; alle quali il volger del tempo, e il procedere continuo delle scienze, e il mutarsi del gusto non tolsero ancora di essere studiate e lodate. Le principali tra queste opere sono cinque Ragionamenti dell'arte poetica; tre libri Della forza dei corpi che chiamano viva; un compendio della Filosofia morale secondo l'opinione dei Peripatetici. Fu il Zanotti per natura e per infermità di salute, proclive alla malinconia ed amante della solitudine; ma festevole cogli amici, ch'ebbe numerosi e affezionatissimi. Non sappiamo che uscisse mai d'Italia, e forse non fece

La settemplice ec. Allude alla dottrina dei sotte colori primitivi. — Tra i disetti del Frugoni e della sua scuola annoverasi anche quello di sar pompa troppo spesso nei versi di cognizioni scientisiche; che ora p i sono ia gran parte provate erronee e contradette dalle migliori esperienze.

altro viaggio che quello di Roma nel 1750: ma il suo nome, lui vivente, si sparse in ogni parte d'Europa dove fossero buoni studi; ed egli fu desiderato amico da molti, che mai nol conobbero di presenza. E noto che il Voltaire diceva di voler far scolpire sul suo sepolcro: Qui giace un uomo che voleva veder l'Italia, e il Zannotti.

Morì in Bologna di quasi 86 anni, addì 15 dicembre 1777.

## DAL LIBRO II DELLA FORZA DEI CORPI CHE CHIAMANO VIVA.

### Idea del filosofo perfetto.

Certo non potrà alcuno, non che filosofo perfettissimo, ma (a mio giudicio) nè pur filosofo chiamarsi, se egli non avrà una molto acuta e profonda dialettica; per cui possa e definir le cose prestamente, e distinguerle, e distribuirle; e trovar gli argomenti, conoscendone il valore e la forza, e sapendo misurare la loro probabilità; e contentarzene, qualora non possa giungersi all'evidenza; ricercando poi l'evidenza in quei luoghi, ove qualche speranza ci se ne mostri: e non far come quelli i quali, assueti all' evidenza dei matematici, soffrir non possono le ragioni probabili dei giuristi; ovvero, avvezzi alla probabilità dei giuristi, si noiano delle ragioni evidenti dei matematici: nel che errano così gli uni come gli altri. Ed anche dovrebbe, per esser degno del nome di filosofo, sapere perfettamente tutte le fallacie: perchè sebbene è vergogna talvolta l'usarle, è però molto maggior vergogna, essendo usate da altri, il non saper svolgerle e discoprirle. Ne con tutta questa scienza però sarà gran fatto il filosofo da apprezzarsi, se egli non se ne servirà a conseguire le altre; e non avrà, in primo luogo, compresa nell'animo la varietà e l'ordine e la bellezza di tutte le cose intellettuali che chiamansi metalisiche. Le quali alcuni disprezzano, avendole per insussistenti e vane: ma se pensassero, niuna cosa presentarsi giammai all'animo ne più manifesta, ne più ferma ed immutabile delle forme universali ed astratte; e niente esser più certo che quei principi e quelle verità che da esse a tutte le scienze derivano; io non so perchè molto più stimar non dovessero quelle cose che essi chiamano insussistenti e vane, che non quelle che essi chiamano vere e reali. E certo che la metafisica ci aprì ella sola da principio e discoprì quella bellissima e importantissima disciplina, che può dirsi il maggior dono

che la natura abbia satto agli uomin'; voglio dir la morale. La qual se il filosofo non saprà, nè avrà cognizione delle virtù nè dei vizi. ne saprà ragionare del fine dell' uomo ne della felicità; io non so che voglia egli farsi della sua filosofia. E quantunque la perfetta conoscenza della morale possa da sè sola innalzare il filosofo sopra gli altri uomini, e farlo per così dir, più che uomo; egli non dovrà però esser privo nè della scienza economica, nè della politica: e dovrà saper giudicare rettamente dei costumi e delle usanze, tanto domestiche quanto pubbliche; perchè i dovrà essere peritissimo eziandio della giurisprudenza, E quanto a me, se io dovessi formarlo a mio modo, io vorrei che fosse anche eloquente: e ciò per due ragioni; delle quali la prima si è, per poter adornare l'altre parti della filosofia, ed esporle con bel modo. Perchè sebbene sono stati molti filosofi che hanno trascurato ogni ornamento del dire, io non credo però che ne sia stato alcuno mai tanto rozzo, che potesse la sua rozzezza piacergli. L'altra ragione si è, che io tengo che l'eloquenza sia una parte della filosofia essa pure. Poichè se credesi comunemente che alla filosofia si appartenga il sapere come si educhino le piante, e si lavorino i metalli; per qual ragione non dovrà ella anche sapere come, e per quai mezzi, si lusinghino gli animi umani, e si eccitino e si muovano? E per quest' istessa ragione, niente mi maraviglierei se quel persettissimo filosofo che noi andiamo ora imaginando, volesse essere anche poeta. E certo, avendo egli quella tanta cognizione che noi vogliamo che abbia, di dialettica, di metafisica, di morale; avrebbe un grande aiuto ad essere un dottissimo poeta, e un oratore eloquentissimo. E noi sappiamo che Cicerone, prezzando poco i documenti della rettorica, niuna cosa stimò essergli stata tanto giovevole a divenire quel grandissimo oratore che era, quanto lo studio delle sopradette scienze: ed esaminando una volta, qual filosofia fosse a questo fine più accomodata dell'altre, antepose a tutte quella dei Peripatetici e degli Accademici; ed affermò, lui essere uscito così grande com'era, non già dalle officine dei rétori, ma dagli spazi dell'Accademia. La qual cosa considerando io talvolta meco stesso, e pensando che quella antica filosofia partorì pure al mondo un così eccellente e così divino oratore, non so comprendere come molti se l'abbiano per una filosofia inutile e da sprezzarsi. Lascio stare che tanti altri oratori e poeti valorosissimi e sommi uscirono da quelle medesime scuole.

<sup>1</sup> Perche; cioè: Per la qual cosa, al qual sine.

Ma ritornando al nostro filosofo, molto ancora gli mancherebbe, se egli non possedesse perfettamente tutte le parti della fisica. Nella quale entrando, io vorrei che egli non solamente andasse dietro a quelle cose che per li sensi ci si manifestano, ma procedesse oltre con l'intelletto, e cercasse anche i principi e le cause che ci si manifestano per la ragione; soddisfacendosi di quella probabilità che hanno, giacchè all' evidenza non possono giungere; nè ritraendosi da questo studio per paura che quella opinione che oggi par probabile, potesse una volta trovarsi falsa. Perciocchè il pretendere che ciò che si dice, non debba potere essere falso, è una pretensione superba e conveniente piuttosto a un dio che a un filosofo. E quegli stessi che, trasportati da una tal varità, per essere sicurissimi di ciò che affermano, professano di non volere attenersi se non alle esperienze e alle osservazioni, volendo poi ridurre i ritrovamenti loro a leggi universali e costanti, che debban valere in tutte le cose, eziandio in quelle che non hanno mai osservate, cadono anch' essi nel pericolo della probabilità. La qual probabilità se non volesse seguirsi per paura di errare, non potrebbono più ne i medici curar gl'infermi, ne i giudici diffinire le cause; e si leverebbe del mondo ogni regola di buon governo. Io vorrei dunque che il filosofo sapesse tutti i sistemi, almeno i più illustri, per seguir quelli che fosser probabili (se alcun tale ne ritrovasse), e rigettar quelli che non fossero: i quali però saper si debbono, benchè si vogliano rigettare; anzi rigettare non si dovrebbono senza saperli; chè è cosa da uom leggiero, rigettar quello che non si sa. E già la fisica stessa, mostrandogli i suoi sistemi, ed instruendolo delle sue esperienze ed osservazioni, e manifestandogli le sue leggi, non è da dubitare che gli aprisse anche la chimica, la medicina, la notomia, e nol conducesse ne' vasti campi di tutta l'istoria naturale. La qual fisica vorrebbe però sempre aver seco la geometria e l'algebra: con le quali spessissime volte viene a deliberazione e si consiglia. E sono esse tuttavia per sè medesime bellissime scienze e nobil'ssime; ed oltre a ciò amicissime della metafisica, da cui credono esser nate. Così che io esorterei il filosofo ad assumerle anche per lor medesime: perchè assumendole solo in grazia della fisica, potrebbono, e giustamente, averselo a male. E queste poi lo introdurrebbono alla meccanica, all'ottica, all'astronomia: delle quali discipline dovrebbe il filosofo essere peritissimo.

Parrà forse ad alcuni che io sia fastidioso e poco discreto, volendo imporre al filosofo tanto peso di studi e di cognizioni, che non è persona al mondo che portar lo potesse. Ma se eglino

pensassero che io non lo impongo a loro, nè a veruno di quelli che essi conoscono, ma ad un filosofo che vorremmo imaginarci e fingere, e che dovendo superar tutti gli altri nella virtu e nel sapere, vogliamo ancora che gli superi nella memoria e nell'ingegno; credo che facilmente mi perdoneranno, ed anche mi scuseranno se io vorrò che, sapendo egli tutte le scienze che abbiamo dette, e molte altre, sappia ancora l'istoria loro; e come nacquero tra gli uomini, e crebbero, e passarono in vari tempi e varie nazioni, e con quali aiuti, e per quai mezzi, a tanta autorità e gloria s'innalzarono. Chè oltrechè è conveniente a qualunque professore il sapere gli avvenimenti dell'arte sua, questo singolarmente è proprio della filosofia. Perciocchè l'istoria dell'altre scienze non è una parte di esse, nè è parte della rettorica l'istoria della rettorica, nè della dialettica l'istoria della dialettica; ma l'istoria della filosofia, che tutte le altre comprende, sembra essere una parte della filosofia stessa. Imperocchè se i filosofi considerano con tanta attenzione gli altri animali, e notano diligentemente e raccolgono le loro azioni e tutte le loro industrie, e questa istoria pongono tra le parti della loro scienza; io non so perche non debbano porvi anche l'istoria degli scienziati e di lor medesimi: tanto più che sono essi più nobili degli altri animali, essendo dotati di ragione, ed avendola più anche degli altri uomini coltivata. Ma lasciamo ormai di raccogliere tutte le infinite qualità e doti che a quel filosofo, che noi vorremmo veder descritto eccellentissimo e sommo, si richiederebbono; acciocchè non paia ch'io voglia formarlo io, e presuma far quello che ho detto non essere fino ad ora stato fatto da niuno, a cagione della grandissima difficoltà.

Sebbene io credo che anche un'altra ragione abbia distolto gli uomini dal farlo; e questa è, perchè nè potrebbe farlo chi non fosse filosofo, nè chi fosse, facilmente vorrebbe; essendo la forma del filosofo perfettissimo una cosa tanto grande e magnifica e divina, che non è alcuno così dotto in filosofia, il qual mirando in quella imagine, non si dovesse vergognare di sè medesimo. E se Cicerone non isfuggì di proporre agli uomini il perfetto oratore, ciò forse fece perchè potea credere di non essere a quello molto inferiore: e noi sappiamo che al Castiglione poco o nulla mancò ad essere quel perfettissimo cortegiano che egli avea descritto. Ma chi è che, veduta una volta la forma di un filosofo eccellentissimo e sommo, non s'avvedesse di esserne infinitamente lontano? Quindi è che molti ricusano di vederla, nè voglion cercarla, per non trovare le lor mancanze; e volendo

pur lusingarsi di essere compitamente filosofi, restringono la filosofia dentro a quei limiti, dentro cui sentono esser ristretta la cognizion loro. E quindi è che troveremo molti, i quali non avendo toccato mai nè la dialettica, nè la metafisica, nè la morale, pur perchè hanno apparato alcuni luoghi della fisica, credono aver veduta la filosofia, tenendo per nulla tutto il restante; e molti esperimentatori (che sarebbono per altro degni di singolar laude) sono oggimai venuti in tanto orgoglio, che vogliono, tutto esser posto nelle esperienze; e gridano, la filosofia dover trattarsi con le mani; indarno volervisi usar la ragione: e non rolendo usarla, ben mostrano di non averla.

Gli antichi in questa parte intesero (a mio giudizio) più che i nostri. Perciocchè abbracciarono tutte le parti della filosofia, e le stimarono tutte grandemente. E se in alcune non seppero molto innanzi, cercaron però di saperne quanto a quei tempi poteasi: e in alcune altre furono tanto eccellenti, che levarono ai posteri la speranza di uguagliarli. Come Platone ed Aristotile, che furono maravigliosi non solamente nella metafisica e nella morale, ma anche nella dialettica, la quale ebbe tanto accrescimento da Aristotile, che parve essere da lui nata; ed oltre a ciò, posero molto studio nella fisica; e molto seppero, secondo quei tempi, della naturale istoria; nè mancò loro la geometria, nè l'aritmetica; e furono intendentissimi di musica e di poesia, della quale Aristotile fu gran maestro, e parvero eloquentissimi a Cicerone. E veramente io credo che quegli antichi avessero un gran vantaggio sopra di noi: perchè, essendo ciascuna di quelle scienze che la filosofia abbraccia e contiene, tanto più breve e più angusta a' loro tempi che ai nostri, fu ad essi più comodo l'appararne molte, che a noi non sarebbe studiarne una sola. Nè io mi sdegno già contra coloro i quali, rapiti da una parte sola della filosofia, si allontanano dalle altre; vorrei bene che apprezzassero ancor quelle da cui si allontanano, e stimassero appartenere alla filosofia anche ciò che essi non sanno. Il che non volendo essi fare, mi levano la speranza di veder descritta mai da alcun di loro e formata quella bella imagine del filosofo perfettissimo, che io tanto desidero.

La quale chi pur volesse oggi vedere in qualche modo adombrata, non veggo qual altra via tener potesse, se non farlasi egli da sè nell'animo, riguardando molti e vari eccellenti filosofi, e raccogliendo in uno le qualità e cognizioni di tutti; con che verrebbe in qualche modo formando quel perfettissimo che desideriamo. Così si legge di Zeusi, che raccogliendo insieme

tutte le grazie di molte fanciulle calabresi, formò quella rara e singolar bellezza, che stimò poi esser degna di Elena. E certo chi mettesse insieme tutte le eccellenze e tutte le perfezioni di Cartesio e di Leibnizio, aggiungendo loro le rare e maravigliose cognizioni di Newton, dopo cui pare che il mondo non aspetti più altro, con questi tre soli uomini formar si potrebbe un filosofo a cui non molto mencasse.

## DAI FRAMMENTI SOPRA LA FORZA ATTRATTIVA DELLE COSE CHE NON SONO.

Madamigella di Grigni mi ha scritto una lettera, quanto più lunga, tanto a me più cara, piena di baie, e di speculazioni filosofiche, che sono altre baie. Io le risponderò, quando potrò scriverle una lettera altrettanto lunga ed allegra. Oggi non posso. Scriverò bene a voi, così brevemente, come potrò, alcune cose, che voi le comunicherete a mio nome, acciocche le paia che io le abbia risposto in qualche modo. Ma prima d'altro ringrazieretela per parte mia tanto, quanto vi parrà di potere; non dico, quanto io debbo; chè ciò non avrebbe mai fine. Ella mi scrive, che intende benissimo che i corpi si attraggon l'un l'altro, come insegna il Newton; ed anche mi concede che un corpo può attrarre uno spirito, vedendosi per esperienza che un bel viso attrae gli animi delle persone gentili; e qui esce fuori con una proporzione composta di beltà e gentilezza, dicendo che s'ama in quella proporzione; e che se la bellezza della Dama  $\dot{e} = b$ , e la gentilezza del Cavaliere = g, l'amore del Cavaliere verrà ad essere = b g; nè potrà la Dama dolersi, qualora il Cavaliere l'ami con un amore b g. Ma quanto poi al tempo ed allo spazio, ride che voglia loro attribuirsi veruna forza attrattiva, dicendo che non si sa che cosa sia nè l'uno nè l'altro; che sono due idee oscurissime, e che ancora non s'è potuto stabilire che siano ingenite, come vuole Des Cartes. Vedete, questa giovinetta in che s'imbroglia, e con quanto ingegno va fuori di sè.

Ditele, in primo luogo, che io mi rido della questione delle idee ingenite, avendola per tanto inutile, quant'altra mai fosse. Molti filosofi ci hanno perduto assai tempo, e più di tutti ve ne ha perduto il Lock, il quale avrebbe fatto meglio a studiare la forza attrattiva delle idee, da cui nasce la verità degli assiomi e della scienza, che cercarne l'origine che a nulla serve. Qual è quel matematico che, per istabilire le proprietà del triangolo, creda aver bisogno di saper prima se l'idea del triangolo sia

ingenita o non ingenita? Che sa all'aritmetico di sapere se l'idea del due e l'idea del tre siano ingenite, per istabilire che due e tre sano cinque? Lo stesso dite discorrendo di mano in mano per tutte le scienze.

Quanto poi al dire, come sa madamigella, che noi non sappiamo che cosa sia nè lo spazio nè il tempo, domandatele di grazia, se ella sappia che cosa sià il corpo; perchè i filososi ne sono in gran discordia. E se a lei piace di concedere al corpo la sorza attrattiva, non sapendo ciò ch' egli sia, ben potrebbe sar la stessa cortesia anche al tempo ed allo spazio. Io non so bene, se, più del tempo e dello spazio, ella mi sapesse dire che cosa sia la beltà, ch' ella però introduce in quella sua properzione composta. E ditele pure che tal proporzione niente mi piace; poichè se amore si eccita in una proporzione che si componga della beltà di quell' oggetto che si ama, avendomi la guerra portato via un occhio, un braccio e una gamba, e però essendo in me la beltà nulla, quel suo b g sarà per me un zero; il che non mi soddissa punto.

Ma lasciando le burle, ditele pure che l'idea del tempo e l'idea dello spazio, le quali ella dice essere oscurissime, sonc anzi chiarissime e distintissime; così che non so se alcun' altra ne abbiamo che di chiarezza e distinzione le avanzi. Chi è che al sentirvi pronunciare queste due parole, tempo e spazio, non vi intenda subito? Chi è che non abbia pronte all'animo quelle stesse idee che voi avete? Chi le scambia con altre? Chi le confonde? Chi è che sentendo dir, tempo e spazio, concepisca un animale, un albero, una pietra? o non più tosto non concepisca subito una cosa che egli conosce apertissimamente distinguersi da tutte l'altre? Che dunque mi dicono, l'idea del tempo e l'idea dello spazio essere oscurissima? Qual altra n'è più pronta, più viva, più certa, più determinata, più comune di loro? Ma non sa ancora madamigella in quante maniere pecchino gli uomini, i quali peccano per lo più credendo di intendere quello che non intendono in verun modo, ma anche tal· volta credendo di non intendere ciò che intendon benissimo, come avviene nell'idea del tempo e dello spazio. E ciò avviene, · perchè son tanto avvezzi a tener il pensiero fisso nella materia, che qualunque cosa intendano che non sia materia, credono non intender nulla. Hanno anche un altro inganno, che non trovando parole con cui dichiarare l'idea che hanno del tempo e dello spazio, credono per questo di non averla.

Voi spiegherete tutte queste cose a madamigella meglio che non farei io; ma non potrete già spiegarle il mio affetto, come le spiegherei io; e come m' ingegnerò di spiegarle altra volta scrivendo a lei stessa.

### PIETRO METASTASIO.

Il Metastasio nato in Roma addì 3 gennaio 1698 chiamossi originariamente col nome della sua famiglia, Trapassi. Il padre lo fece istruire quanto era possibile alla sua povertà, poi lo mise all' oreficeria: ma la natura lo avea creato poeta, e la sua buona ventura lo aiutò. Era bello, dotato di bella voce, e cantava frequentemente suoi versi improvvisi, ascoltato attentamente e lodato da quanti s'imbattevano a udirlo: tra i quali Gian Vincenzo Gravina letterato e filosofo, deliberò di non permettere che tanti doni posti dal Creatore in quel giovinetto restassero infruttuosi per mancanza della necessaria istruzione. Col consenso pertanto del padre lo prese seco: tolse dalla lingua greca un vocabolo corrispondente al suo cognome, e lo chiamò Metastasio; lo guidò nello studio dei grandi scrittori greci e latini; lo introdusse in quella ragion poetica della quale egli era notabil maestro; lo accompagnò nella Sicilia affinchè fosse istruito nella filosofia da Gregorio Calabrese a cui egli stesso era stato scolare; poi ritornato a Roma lo avviò allo studio della giurisprudenza congiunto già anche da lui con quello della poesia; e morendo gli legò la somma di quindici mila scudi, affinchè potesse coltivare con libertà agiatamente quegli studi, nei quali, per le sue cure principalmente, aveva fatti straordinari progressi. Ben presto per altro il Metastasio dovette conoscere per propria esperienza come sia vero, che il patrimonio più durevole è la sapienza. I quindici mila scudi in poco tempo disparvero, ma restò il frutto de' buoni studi, restò l'ingegno abile a guadagnarsi con gloria nuove ricchezze. Laonde alcuni anni più tardi, quando Marianna Bulgarini lo nominò erede di molta parte della sua sostanza, egli potè rinunziarla senza far sagrifizio alcuno che avesse a costargli sofferenza.

Il Metastasio conobbe la Bulgarini in Napoli, dov'egli andò nel 1720 per sottrarsi alle persecuzioni di alcuni invidiosi che gli avevano inimicato il pontefice Clemente XI. Egli aveva già scritto una tragedia (Giustino), e s'era acquistata gran lode nell'Accademia degli Ar-

cadi. In Napoli poi fu costretto per qualche tempo di procacciarsi la vita nello studio di un notaio: finchè non gli venne la buona occasione di scrivere un dramma (Gli Orti esperidi) nel quale vestì la persona di Venere la Bulgarini già mentovata. La nuova dolcezza dei versi, e la grandezza inusitata dal dramma le fecero desiderare di conoscer l'autore; nè mai dopo d'allora cessò d'essergli amica per tutta la vita; ed anche morendo volle dargli prova della sua affezione; benchè egli, già da qualche tempo, vivesse lontano da lei in Vienna, dove era succeduto ad Apostolo Zeno nell'officio di poeta cesureo. Ed ivi scrisse i suoi drammi; nei quali credo poter dire ch' egli mise quanto di perfezione potevano comportare la natura di quella poesia, e il fine a cui doveva servire, e il tempo e le circostanze. Oltre i drammi abbiamo del Metastasio molte Poesie liriche. la traduzione della Poetica di Orazio, un estratto di quella d'Aristotele, o piuttosto una serie di erudite considerazioni sulle principali dottrine di quell'opera del filosofo greco, e molte Lettere. Egli fu non solamente poeta ma ben anche, da natura e da studio, filosofo morale; e generalmente egregio scrittore; tanto che seppe esprimere con singolare vivacità ed efficacia ogni pensiero, ogni affetto, benchè rifiutasse tutti i vocaboli che non gli parevan da musica: nella quale lo aveva più che mezzamente ammaestrato il patriarca dell'armonia, Nicola Porpora, conosciuto da sui in Napoli quando viveva colla Bulgarini. L'Italia non ebbe forse mai scrittore più popolare del Metastasio; nè chi a tanta spontaneità e naturalezza abbia saputo congiungere tanta nobiltà ed eleganza. Visse carissimo a Carlo VI, a Francesco I, a Giuseppe II e all'imperatrice Maria Teresa, e morì con riputazione di raro ingegno, di maestro sommo nell'arte da lui professata, e. d'uom buono ed onesto, la sera del giorno 12 aprile 1782.

#### DALL' ISSIPILE.

Le femmine di Lenno sdegnate che i loro mariti siano stati assenti tre anni per una spedizione nella Tracia, hanno deliberato di ucciderli tutti al ritorno. Eurinome la quale crede di avere perduto il figliuolo Learco per colpa del re Toante, va spirando il proprio furore nel cuore di tutte: e la figlia stessa di Toante, Issipile, ha dovuto giurare di uccidere suo padre: ma l'animo

rifugge da quell' orrendo delitto, e però sforzasi d'impedire che quella tetra, congiura abbia effetto. — Qui comincia il dramma. La scena e l'Atrio del tempio di Bacco di cui in quel giorno celebrasi la festa. Issipile prega Rodope sua confidente di correre al lido a cui già s'appressano i Lenni, e salvarle il padre, palesandogli i femminili disegni. Ma tardi è il consiglio. Accompagnata da molte Baccanti soprarriva Eurinome e dice:

Rodope, principessa,

Valorose compagne, a queste arene Dalle sponde di Tracia a noi ritorno Fanno i Lenni infedeli. A noi s'aspetta Del sesso vilipeso L'oltraggio vendicar. Tornan gl'ingrati, Ma dopo aver tre volte Viste da noi lontano Le messi rinnovar. Tornano a noi, Ma ci portan su gli occhi Dei talami furtivi i frutti infami, E le barbare amiche Dipinte il volto, e di ferino latte Avvezzate a nutrirsi, adesso altere Della vostra beltà vinta e negletta. Ah i vendetta, vendetta: La giurammo; s' adempia. Al gran disegno Tutto cospira. L'opportuna notte, La stanchezza de' rei, del Dio di Nasso 1 Il rito strepitoso, onde confuse Fian le querule voci Fra le grida festive. I padri, i figli, I germani, i consorti Cadano estinti; e sia fra noi comune Il merito o la colpa. Il grande esempio Dei femminili sdegni Al sesso ingrato a serbar fede insegni.

Issipile si finge compresa dal furore d' Eurinome, sperando ancora di prevenirne gli effetti; ma Toante è già approdato, e giunge co'suoi al cospetto di queste donne. Voltosi alla figlia, il re dice:

Toanle

Vieni, o dolce mia cura, Vieni al paterno sen. Da te lontano

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio di Nasso. Bacco. — Il rito strepitoso. Le orgie.

Tutto degli anni miei sentiva il peso;

E tutto, o figlia, io sento,

Or che appresso mi sei, (l'abbraccia)

Il peso alleggerir degli anni miei.

Issipile (Mi si divide il cor!)

Toante Perchè ritrovo

Issipile si mesta?

Qual mai freddezza è questa

All'arrivo d'un padre?

Issipile Ah tu non sai.

Signor....

Rodope (Taci.) (ad Issipile)
Issipile (Che pena!)

Eurin. (Ah mi tradisce

La debolezza sua!)

Toante La mia presenza

Ti funesta così?

Issipile Non vedi il core,

Perció... (Eurin. minaccia Issipile acció non parli.)

Toante Spiegati.

Issipile Oh Dio !

Toante Spiegati, o figlia.

Se l'Imeneo ti spiace Del prence di Tessaglia <sup>1</sup> Che a momenti verrà...

Issipile Dal primo istante,

Che'l vidi, l' adorai.

Toante Forse, in mia vece

Avvezzata a regnar, temi che sia

Termine del tuo regno il mio ritorno?

T' inganni. Io qui non sono

Più sovrano, nè re. Punisci, assolvi,

Ordina premii e pene; altro non bramo,

Issipile adorata,

Che viver teco e che morirti accanto. (l'abbraccia)

Issipile Padre, non più. (piange)

Toante Ma che vuol dir quel pianto?

Eurin. È necessario effetto

D'un piacer ch' improvviso inonda il petto.

Toante So che riduce a piangere L'eccesso d'un piacer;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Del prence ec. Giasone, promesso sposo ad Issipile.

Ma queste sue mi sembrano Lagrime di dolor. E non s'inganna appieno D'un genitor lo sguardo, Se d'una figlia in seno Cerca le vie del cor.

Frattanto è venuta la notte. Eurinome va stimolando alla strage Issipile e Rodope. Quest' ultima è rimasta sola; ed ecco venirle innanzi Learco: il quale innamorato d'Issipile vuol disturbare le nozze di lei con Giasone. Rodope (sebbene tradita da Learco) ne prova pietà, gli svela la congiura, e lo sollecita a salvarsi fuggendo: ma nol persuade:

Learco

Eh! ch' io non presto fede A fole femminili. Ad ogni prezzo Del tessalo Giasone Si disturbin le nozze. Armata schiera Di gente infesta ai naviganti, e avvezza A viver di rapine, appresso al lido Attende i cenni miei. Di questa reggia Ogni angolo m'è noto. Ascoso intanto, Da quel che avviene io prenderò consiglio. Si sgomenti al periglio Chi comincia a fallir: di colpa in colpa Tanto il passo inoltrai, Che ogni rimorso è intempestivo ormai. Chi mai non vide fuggir le sponde, La prima volta che va per l'onde Crede ogni stella per lui funesta, Teme ogni zeffiro come tempesta, Un picciol moto tremar lo fa; Ma reso esperto, si poco teme Che dorme al suono del mar che freme, O su la prora cantando va.

Issipile, intenta a salvare il padre, lo trae nel giardino e lo nasconde in un boschetto sacro a Diana. Learco, non visto, ha sentito il loro colloquio, e pensa di trarne profitto. Però, fingendosi pietoso, chiama Toante, gli dice che il suo asilo già è noto alle congiurate; ch' esse verranno tra breve, e se il trovano sfogheranno il loro furore sopra di lui e sopra la figlia. Toante allora esce del nascondiglio; e Learco vi si pone in vece

di lui, colla speranza che Issipile, tornando pel padre, ri-

manga sua preda.

In questo mentre Issipile, per ingannar le altre donne, ha collocato sul letto di Toante il cadavere di un Lennio, sicchè diffondesi il grido della morte del re. E già tutti i Lennii sono stati uccisi, quando il tessalo Giasone venendo alle stabilite nozze d'Issipile, approda all'isola delle donne omicide. Assalito da loro, le mette in fuga, ed entra inseguendole in una sala d'armi, dove sono Issipile, Rodope ed Eurinome. Quivi sente l'uccisione degli uomini; ed Issipile, per non mettere il padre in pericolo, è costretta ad affermare di averlo ucciso essa medesima. Giasone inorridito si parte da lei.

Così finisce il primo Atto. Sul principiar del secondo vedesi Eurinome che nell'oscurità della notte passeggia presso quel boschetto dove Issipile lasciò suo padre.

Ah! che per tutto io veggo
Qualche oggetto funesto,
Che rinfaccia a quest' alma i suoi furori!
Voi, solitari orrori,
Dai seguaci rimorsi
Difendete il mio cor. Ditemi voi,
Che per me più non erra invendicata
L' ombra del figlio mio; che più di Lete
Non sospira il tragitto;
E che val la sua pace il mio delitto.¹

Learco, credendo che costei sia Issipile, esce, la prende per la mano e comincia a parlarle: ma poi conosce l'errore, e si nasconde di nuovo.

Eurin.

Misera me! qual gelo
Per le vene mi scorre! È di Learco
Quella voce che intesi. Ah! dove sei?
Non celarti al mio sguardo.
Spiegami il tuo ritorno.
Parla: che vuoi? Perchè mi giri intorno?
Ombra diletta?
Del caro figlio esangue,
Non chiedermi vendetta;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E che ec. E che, per dare la pace ad un figliuol morto, fu ragionevole commettere questo delitto.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eurinome, persuasa che Learco sia morto, crede di avere udito la voce dell'ombra di lui.

L'avesti già da me.
Qual pace mai,
E qual riposo avrai,
Se non ti basta il sangue
Che si versò per te?

Sopraggiunge Issipile, la quale anch'essa per la oscurità non conosce Eurinome, e dice:

> Qui pria di me dovrebbe Esser Rodope giunta. Eccola. Amica, Vola a Giasone. Digli (credendola Rodope) Che vive il re; che seco Ora al porto verrò. Senti. Potrebbe Giason co' suoi seguaci All' incontro venirne, e 'l nostro scampo Assicurar così. (va verso il bosco)

Eurin.

Qual trama ignota

La fortuna mi scoure! Intendo, o figlio, Perchè intorno mi giri. Io dunque invano Scellerata sarò? Vivrà il tiranno? Ah! non fia ver; chè tutto Io perderei della mia colpa il frutto.

# Issipile rimasta sola prosegue dicendo:

Ecco le sacre piante, ove si cela L'amato genitore. Al primo arrivo L'ombra, il timor, l'impaziente brama I miei passi confuse. Or non m'inganno. Padre, signor, t'affretta.

Learco (esce dal bosco) (È pur la voce Questa dell'idol mio. Coraggio, oh Dei! Palpita il cor mentre m'appresso a lei.)

Issipile Vieni. Dove t'aggiri? I passi ascolto, E trovarti non so. Fra questo orrore

Forse... pur t'incontrai. (incontra Learco e lo

prende per mano.)

Learco (M' assisti, Amore.)

Issipile Tu tremi, o padre? Ah non temer! Giasone Ci assicura la fuga. Ei, non ha molto,

Giunse al porto di Lenno.

Learco (Ahimè, che ascolto!)

Issipile Già da lungi rimiro

Lo splendor delle faci.

Learco

(Io son perduto!)

Issipile

E d'ascoltar già parmi Le voci del mio ben.

Learco (tornando al bosco) (Torno a celarmi.)

1ssipile Dove vai? Perchè fuggi? Oh come mai

Dove vai? Perchè fuggi? Oh come mai Gli animi più virili

La sventura avvilisce!

Eurinome intanto ha ordinato alle Baccanti d'incendiare il sacro bosco; essa spera così di veder morto Toante: ma in quella vece di lì a poco le viene condotto innanzi il proprio figliuolo. Rodope che, sebbene tradita, pur ama ancora Learco, per sottrarlo alla furia delle Baccanti, finge di volerlo uccidere essa medesima; e rimasta sola con lui gli rende la libertà e la vita. Learco le offerisce allora la mano di sposo: essa la ricusa. Qual premio avrai dunque (dice Learco) della tua pietà?

Rodope Già premiata son io, ma tu nol sai.

Tu non sai che bel contento
Sia quel dire: Offesa sono:
Lo rammento, — ti perdono,
E mi posso vendicar: —
E mirar frattanto afflitto
L' offensor vermiglio in volto,
Che pensando al suo delitto
Non ardisce favellar.

D'altra parte Giasone, ondeggiando fra l'amore e l'orrore, ha consumata quell'infausta notte. Allo spuntar del sole esso veglia ancora in mezzo a' suoi che dormono attendati in vicinanza del mare. Finalmente la stanchezza lo vince, e addormentasi anch' esso. Learco soprarriva, e visto il suo rivale, snuda il ferro per trucidarlo. Issipile, che va in cerca del padre, esce in quel mentre, gli trattiene il braccio, e minaccia di svegliare Giasone se a lei non cede il pugnale. Learco allora glielo consegna, sveglia con un grido Giasone, e poi fugge. Alla vista d'Issipile armata Giasone s'imagina ch'essa abbia avuta intenzione di ucciderlo: le proteste di lei non valgono a trarlo d'inganno; credendola rea d'un parricidio, la suppone capace di trucidar l'amante; quindi la sventurata Issipile è necessitata a partirsi da lui che inorridito la scaccia. Ma ecco arrivare Toante a chiarir di tutto Giasone. Questi allora chiama all'armi i suoi compagni, e si muove contro la schiera delle donne. Toante vuol trovarsi anch' egli al conflitto, ma cade in man di Learco che prima lo trae a sè fingendosi pentito de' suoi delitti, poi lo strascina sopra una sua nave. In questo mezzo arriva Giasone con Issipile, e Rodope, e comanda a' suoi di assalire i legni di Learco. Ma questi si fa sulla poppa e minaccia di svenare Toante, se Issipile non si delibera di essere sua sposa. Giasone ed Issipile minacciano e pregano indarno. Learco ripete sempre vieni, o l'uccido. E già Issipile per la salvezza del padre è risoluta di sagrificarsi, quando esce Eurinome in cerca del figliuolo Learco. Giasone subitamente l'afferra, ed esclama:

Ah scellerata! A caso Qui non giungesti. Issipile, t'arresta. Guardami traditor. Libero appieno Rendi Toante, o la tua madre io sveno.

Learco

Come!

Eurin.

Che fu?

Rodope Learco Qual cangiamento!

Non punire i miei falli. Il tuo nemico

Son io, Giasone.

Giasone

Luogo a consiglio. È mio nemico ognuno
Che te non abborrisce. È rea costei
Di mille colpe; e se d'ogni altra ancora
Fosse innocente, io non avrei rossore
D'averle ingiustamente il sen trafitto:
L'esser madre a Learco è un gran delitto.

Rodope Confuso è l'empio.

Issipile

Eterni Dei, prestate

Adesso il vostro aiuto l

Giasone Learco Barbaro, non risolvi?

Ho risoluto.

Svenala pur. Ma venga, E la legge primiera Issipile compisca.

Rodope

Oh mostro!

Issipile

Oh flera !

Giasone

A voi dunque, o d' Averno Arbitre Deïtà, questo offerisco Orrido sacrificio....

| Ω | 0 | Λ  |
|---|---|----|
| " | × | 1) |
|   | v | v  |

#### SECOLO XVIII.

Learco

(lo tremo.)

Giasone

A voi

Di vendicar nel figlio

Della madre lo scempio il peso resti.

Mori, infelice! (mostra ferirla)

Learco

Ah non ferir! Vincesti.

Rodope

E pur s' intenerl.

Eurin.

Deggio la vita,

Caro Learco, a te.

Learco

Poco il tuo figlio,

Eurinome, conosci. È debolezza

Quella pietà che ammiri,

Non è virtù. Vorrei poter l'aspetto

Sostener del tuo scempio,

E mi manca valore. Ad onta mia

Tremo, palpito, e tutto

Agghiacciar nelle vene il sangue io sento.

Ah, vilissimo cor ! nè giusto sei,

Nè malvagio abbastanza; e questa sola Dubbiezza tua la mia ruïna affretta.

Incominci da te la mia vendetta. (si ferisce)

Eurin.

Ferma; che fai?

Learco

Non spero,

E non voglio perdono. Il morir mio Sia simile alla vita. (si getta in mare)

Eurin.

Io manco. Oh Dio!

Rodope

Oh giustissimo Ciel !

Giasone

Correte, amici, (gli Argonauti

A disciogliere il re.

corrono sulla nave)

dalla nave)

Issipile

Sposo, io non posso

Rassicurarmi ancor.

Rodope

Quante vicende

Un sol giorno adunò!

Toante Issipile

Padre.

Principe! figlia! (scendendo

Giasone

re. Signor.

Issipile

Questa paterna mano

Torno pure a baciar. (bacia la mano a Toante)

Toante

Posso al mio seno

Rodope

Stringervi ancora. (gli abbraccia)
I tollerati affanni

L'allegrezza compensi

D' un felice imeneo.

#### Toante

Ma pria nel tempio Rendiam grazie a gli Dei; chè troppo, o figli, È perigliosa e vana, Se da lor non comincia, ogni opra umana.

#### Coro.

È follia d'un' alma stolta
Nella colpa aver speranza:
Fortunata è ben talvolta,
Ma tranquilla mai non fu.
Nella sorte più serena
Di sè stesso il vizio è pena;
Come premio è di sè stessa,
Benchè oppressa, — la virtù.

#### DALL' OLIMPIADE.

Gli amanti.

Ecco lo stile
De' lusinghieri amanti. Ognun vi chiama
Suo ben, sua vita e suo tesoro: ognuno
Giura che a voi pensando
Vaneggia il dì, veglia le notti. Han l'arte
Di lagrimar, d'impallidir. Tal volta
Par che su gli occhi vostri
Voglian morir fra gli amorosi affanni:
Guardatevi da lor, son tutti inganni.

Fra mille amanti
Sol due bell' anime
Che sien costanti;
E tutti parlano
Di fedeltà.
E il reo costume
Tanto s' avanza,
Che la costanza
Di chi ben ama
Ormai si chiama
Semplicità.

Più non si trovano

#### La vita umana.

Insana gioventù! Qualora esposta Ti veggo tanto agl'impeti d'amore, Di mia vecchiezza io mi consolo e rido.

Dolce è il mirar dal lido
Chi sta per naufragar; non che ne alletti
Il danno altrui, ma sol perchè l'aspetto
D'un mal che non si soffre è dolce oggetto.

Ma che! l'età canuta
Non ha le sue tempeste? Ah! che pur troppo
Ha le sue proprie, e dal timor dell'altre
Sciolta non è. Son le follie diverse,
Ma folle è ognun; e a suo piacer n'aggira
L'odio o l'amor, la cupidigia o l'ira.

Siam navi all'onde algenti
Lasciate in abbandono:
Impetuosi venti
I nostri affetti sono:
Ogni diletto è scoglio:
Tutta la vita è mar.
Ben, qual nocchiero, in noi
Veglia ragion; ma poi
Pur dall'ondoso orgoglio
Si lascia trasportar.

# Ultimo addio di Megacle e Licida.

L cida Ah! vieni, illustre esempio

Di verace amistà: Megacle amato,

Caro Megacle, vieni.

Megacle Ah qual ti trovo,

Povero prence!

Licida Il rivederti in vita

Mi fa dolce la morte.

Megacle E che mi giova

Una vita, che invano Voglio offrir per la tua? Ma molto innanzi, Licida, non andrai. Noi passeremo Ombre amiche indivise il guado estremo.

Licida O delle gioie mie, de'miei martiri,
Finchè piacque al destin, dolce compagno,
Separarci convien. Poichè siam giunti
Agli ultimi momenti,
Quella destra fedel porgimi e senti.
Sia preghiera, o comando,
Vivi: io bramo così. Pietoso amico

Chindimi tu di propria mano i lumi;
Ricordati di me. Ritorna in Creta
Al padre mio.... (Povero padre! a questo
Preparato non sei colpo crudele.)
Deh! tu l'istoria amara
Raddolcisci narrando. Il vecchio afflitto
Reggi, assisti, consola;
Lo raccomando a te. Se piange, il pianto
Tu gli asciuga sul ciglio;
E in te, se un figlio vuol, rendigli un figlio.

### DALL' ATTILIO REGOLO.

### La gloria.

Tu palpiti, o mio cor! Qual nuovo è questo Moto incognito a te? Ssidasti ardito Le tempeste del mar, l'ire di Marte, D' Africa i mostri orrendi, Ed or tremando il tuo destino attendi? Ah I n' hai ragion. Mai non si vide ancora In periglio sì grande La gloria mia: ma questa gloria, ho Dei! Non è dell'alme nostre Un affetto tiranno? Al par d'ogni altro Domar non si dovrebbe? Ah no. De' vili Questo è il linguaggio. Inutilmente nacque Chi sol vive a sè stesso: e sol da questo Nobile affetto ad obliar s' impara Sè per altrui. Quanto ha di ben la terra, Alla gloria si dee. Vendica questa L'umanità del vergognoso stato, In cui saria senza il desio d'onore; Toglie il senso al dolore, Lo spavento ai perigli, Alla morte il terror; dilata i regni, Le città custodisce; adunalletta, a Seguaci alla virtù; cangia in soavi I feroci costumi, E rende l'uomo imitator dei Numi.

### DALLA CLEMENZA DI TITO.

Tito, Publio, Sesto è custodi.1

Sesto (Numi! È quello ch' io miro

Di Tito il volto? Ah la dolcezza usata Più non ritrovo in lui! Come divenne

Terribile per me!)

Tito (Stelle! Ed è questo

Il sembiante di Sesto? il suo delitto Come lo trasformò! Porta sul volto La vergogna, il rimorso e lo spavento.)

Publio (Mille affetti diversi ecco a cimento.)

Tito Avvicinati (a Sesto.)
Sesto. (Oh voce

Che mi piomba sul cor!)

Tito Non odi? (a Sesto)

Sesto (Oh Dio!

Mi trema il piè; sento bagnarmi il volto

Da gelido sudore:

L'angoscia del morir non è maggiore.)

Tito (Palpita l'infedel.)

Publio (Dubbio mi sembra,

Se il pensar che ha fallito,

Più dolga a Sesto, o se il punirlo a Tito.)

Tito (E pur mi fa pietà.) Publio, custodi

Lasciatemi con lui. (parte Publio e le guardie)

Sesto (No: di quel volto

Non ho costanza a sostener l'impero.)

Tito Ah! Sesto, è dunque vero? (depone la maestà)

Dunque vuoi la mia morte! E in che t' offese

Il tuo prence, il tuo padre,

Il tuo benefattor? Se Tito Augusto

Hai potuto obliar, di Tito amico

Come non ti sovvenne? Il premio è questo

Della tenera cura

Ch' ebbi sempre di te? Di chi fidarmi In avvenir potrò, se giunse, oh Dei! Anche Sesto a tradirmi? E lo potesti?

E il cor te lo sofferse?

Sesto Ah Tito, ah mio (s'inginocchia)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sesto, indotto da Vitellia a tradir Tito suo benefattore, per non palesare al padre la colpa della figlia, incontra il pericolo della morte.

Clementissimo prence! Non più, nou più; se tu veder potessi Questo misero cor; spergiuro, ingrato, Pur ti farei pietà. Tutte ho sugli occhi Tutte le colpe mie; tutti rammento I benefizi tuoi; soffrir non posso Nè l' idea di me stesso, Nè la presenza tua. Quel sacro volto, La voce tua, la tua clemenza istessa Diventò mio supplizio. Affretta almeno, Affretta il mio morir. Toglimi presto Questa vita infedel; lascia ch' io versi, Se pietoso esser vuoi, Ouesto perfido sangue ai piedi tuoi. Sorgi, infelice (il contenersi è pena A quel tenero pianto). Or vedi a quale Lagrimevole stato Un delitto riduce, una sfrenata Avidità d'impero! E che sperasti Di trovar mai nel trono? Il sommo forse D'ogni contento? Ah, sconsigliato! osserva Quai frutti io ne raccolgo;

Sesto

Tito

No, questa brama

Non fu che mi sedusse.

E bramalo, se puoi.

Tito

Dunque che fu?

Sesto

La debolezza mia,

La mia fatalità.

Tilo

Più chiaro almeno

Spiegati.

Sesto

Tito

Oh Dio! non posso.

Odimi, o Sesto.

Siam soli; il tuo sovrano
Non è presente. Apri il tuo cuore a Tito,
Confidati all'amico. Io ti prometto
Che Augusto nol saprà. Del tuo delitto,
Di' la prima cagion. Cerchiamo insieme
Una via di scusarti. Io ne sarei
Forse di te più lieto.

Sesto

Ah! la mia colpa

Non ha difesa.

Tito

In contraccambio almeno D'amicizia la chiedo. Io non celai

| 286   | SECOLO XVIII.                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
|       | Alla tua fede i più gelosi arcani;                                |
|       | Merito ben che Sesto                                              |
|       | Mi fidi un suo segreto.                                           |
| Sesto | (Ecco una nuova                                                   |
|       | Specie di pena! O dispiacere a Tito,                              |
|       | O Vitellia accusar.)                                              |
| Tito  | Dubiti ancora ?                                                   |
|       | Ma, Sesto, mi ferisci<br>Nel più vivo del cor l Vedi che troppo   |
|       | Tu l'amicizia oltraggi                                            |
|       | Con questo diffidar. Pensaci. Appaga                              |
|       | Il mio giusto desio.                                              |
| Sesto | (Ma qual astro splendeva al nascer mio!)                          |
| Tito  | E taci? E non rispondi? Ah! già che puoi                          |
|       | Tanto abusar di mia pietà                                         |
| Sesto | Signore                                                           |
|       | Sappi dunque (Che fo?)                                            |
| Tito  | Siegui.                                                           |
| Sesto | . (Ma quando<br>Finirò di penar?)                                 |
| Tito  | Parla una volta:                                                  |
| 1110  | Che mi volevi dir?                                                |
| Sesto | Ch' io son l'oggetto                                              |
|       | Dell'ira degli Dei; che la mia sorte                              |
|       | Non ho più forza a tollerar; ch' io stesso                        |
|       | Traditor mi confesso, empio mi chiamo;                            |
| ,     | Ch' io merito la morte, e ch' io la bramo.                        |
| Tito  | Sconoscente! E l'avrai. Custodi, il reo (severo)                  |
| Coolo | Toglietemi dinanzi. (alle guardie già uscite)<br>Il bacio estremo |
| Sesto | Su quella invitta man                                             |
| Tito  | Parti. (non lo concede)                                           |
| Sesto | Fia questo                                                        |
|       | L'ultimo don. Per questo solo istante                             |
|       | Ricordati, signor, l'amor primiero.                               |
| Tito  | Parti; non è più tempo. (senza guardarlo)                         |
| Sesto | E vero, è vero.                                                   |
|       | Vo disperato a morte;                                             |
|       | Nè perdo già costanza<br>A vista del morir.                       |
|       | Funesta la mia sorte                                              |
|       | La sola rimembranza                                               |
| , 1   | Ch' io ti potei tradir.                                           |
|       |                                                                   |

ł

### DALLA BETULIA LIBERATA.

Giuditta di ritorno in Betulia narra la morte di Oloferne.

Udite. Appena Da Betulia partii, che m'arrestâro Le guardie ostili. Ad Oloferne innanzi Son guidata da loro. Egli mi chiese A che vengo, e chi son. Parte io gli scopro, Taccio parte del vero. Ei non intende, E approva i detti miei. Pietoso, umano (Ma straniera in quel volto Mi parve la pietà), m'ode, m'accoglie, M'applaude, mi consola. A lieta cena Seco mi vuol. Già sulle mense elette Fumano i vasi d'or. Già vuota il folle, Fra' cibi, ad or ad or tazze frequenti Di licor generoso, e a poco a poco Comincia a vacillar. Molti ministri Eran dintorno a noi; ma ad uno ad uno Tutti si dileguar. L'ultimo d'essi Rimaneva, e il peggior. L'uscio costui Chiuse, partendo, e mi lasciò con lui. Ogni cimento è lieve Ad inspirato cor. Scorsa gran parte Era omai della notte. Il campo intorno Nel sonno universal taceva oppresso. Vinto Oloferne istesso Dal vino in cui s'immerse oltre il costume. Steso dormía su le funeste piume. Sorgo: e tacita allor colà m'appresso, Dove prono ei giacea; rivolta al cielo, Più col cor che col labbro: Ecco l'istante. Dissi, o Dio d'Israel, che un colpo solo Liberi il popol tuo. Tu il promettesti; In te fidata io l'intrapresi, e spero Assistenza da te. — Sciolgo, ciò detto, Da' sostegni del letto L'appeso acciar; lo snudo; il crin gli stringo Con la sinistra man; l'altra sollevo, Quanto il braccio si stende; i voti a Dio Rinnovo in si gran passo,

E sull'empia cervice il colpo abbasso. Apre il barbaro il ciglio, e incerto ancora Fra il sonno e fra la morte, il ferro immerso Sentesi nella gola. Alle difese Sollevarsi procura, e gliel contende L' imprigionato crin. Ricorre a' gridi; Ma interrotte la voce Trova le vie del labbro, e si disperde. Replico il colpo; ecco l'orribil capo Dagli omeri diviso. Guizza il tronco reciso Sul sanguigno terren; balzar mi sento Il teschio semivivo Sotto la man che il sostenea; quel volto A un tratto scolorir, mute parole Quel labbro articolar, quegli occhi intorno Cercar del sole i rai, Morir e minacciar vidi, e tremai. Respiro al fine, e del trionfo illustre Rendo grazie all'autor. Svelta dal letto La superba cortina, il capo esangue Sollecita ne invelgo; alla mia fida Ancella lo consegno, Che non lungi attendea; del duce estinto M' involo al padiglion; passo fra suoi Non vista o rispettata, e torno a voi.

# DAL SOGNO DI SCIPIONE.

#### La Fortuna.

Che sparge a suo talento e gioie e pene Ed oltraggi ed onori, E miserie e tesori. Io son colei Che fabbrica, che strugge, Che rinnova gl'imperi. Io, se mi piace, In soglio una capanna; io, quando voglio, Cangio in capanna un soglio. A me soggetti Sono i-turbini in cielo, Son le tempeste in mar. Delle battaglie Io regolo il destin; se fausta io sono,

<sup>1</sup> E rendo grazie a Dio, autore del trionfo illustre.

Dalle perdite stesse Fo germogliar le palme; e se m'adiro Svelgo di man gli allori Sul compir la vittoria ai vincitori. Che più? Dal regno mio Non va esente il valore, Non la virtù; chè quando vuol la sorte Sembra forte il più vil, vile il più forte; E a dispetto d'Astréa¹ La colpa è giusta e l'innocenza è rea.

> A chi serena io miro Chiaro è di notte il cielo; Torna per lui nel gelo La terra a germogliar. Ma se a taluno io giro Torbido il guardo e fosco. Fronde gli nega il bosco Onde non trova in mar.

### GASPARO GOZZI.

Gasparo Gozzi nacque in Venezia il 20 dicembre 1713. Suo padre, spendendo con troppa larghezza, diminuì le entrate domestiche di tal maniera, che quando morì (nel 1745) la famiglia durò fatica a sepellirlo onorevolmente: Gasparo poi, commettendo il governo della casa alla propria moglie, lasciò che andassero dissipate del tutto.

I fratelli, tutti minori di Gasparo, avrebbero voluto che abbandonasse gli studi per attendere alle cose domestiche; ed egli mostrava intenzione di assecondarli: ma gli fu poi ugualmente difficile e lo staccarsi dalle Muse, e il persuadere la moglie a cessare dalle solite spese. Essa anzi lo indusse a farsi direttore del teatro Sant' Angelo in Venezia stipendiando una Compagnia di commedianti; nel che, dopo cure assai fastidiose, consumò quel pochissimo che ancor gli restava del patrimonio. Allora i suoi fratelli si divisero da lui: e il nostro Gasparo, già padre di cinque figli, andò sempre più pre-

<sup>1</sup> D'Astrea. Della giustizia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fu costei Luigia Bergalli, tra le pastorelle d'Arcadia Irminda Purtenide; povera, e con dieci anni più del marito.

cipitando nella miseria, dacchè la moglie non ebbe più intorno a sè verun freno. Per sottrarsi al trambusto della sua casa e all'aspetto di quella rovina sempre più grande, il Gozzi si separò dalla propria famiglia, e pigliò a pigione due stanze, sperando di poter quivi attendere con più tranquillità a'suoi studi, da'quali

oramai convenivagli trarre di che mantenersi.

L'ingegno del Gozzi e le sue opere letterarie gli acquistarono la stima e l'applauso delle persone più coste; nondimeno allorchè domandò una cattedra di belle lettere, gli fu negata. Solo molto più tardi ebbe onorevoli e proficue incombenze spettanti ai pubblici studi ed alla riforma dell' Università di Padova. A quel tempo gli era morta la moglie ed anche un figliuolo; aveva accasate le tre figlie; all'altro maschio aveva assegnato quanto gli rimaneva del patrimonio per ragione di fidecommissi: sicchè avrebbe potuto vivere de'suoi stipendi con sufficiente agiatezza. Ma i lunghi e soverchi lavori degli anni passati gli avevano logorata la complessione a tal segno che fu poi sempre infermiccio. E non è ben certo se fosse violento e subito accesso di febbre, o fastidio di quella vita infelice, una volta trovandosi a Padova si gittò dalla finestra nel fiume. Raccolto, e soccorso dipoi con amore e con munificenza dalla nobil donna Caterina Dolfin-Tron, dimorò tranquillamente in quella città fino alla morte, che avvenne nel giorno 25 dicembre 1786. Non molto prima egli s'era novamente ammogliato con Giovanna Cénet.

Il Gozzi, tra per necessità e per sua propria inclinazione, scrisse parecchi volumi di versi e di prose. Si sa che alcune traduzioni uscite sotto il suo nome, furono appena ritoccate da lui; qualche volta poi, anche negli scritti suoi proprî, il bisogno di far molto gli tolse di far bene quanto avrebbe voluto e potuto; ma oltrechè in generale tutte le opere del suo ingegno sono corrette e di buon giudizio alcune sono anche esemplari di eleganza e di leggiadria. Sopra tutte si stimano l'Osservatore, somigliante allo Spettatore inglese dell'Addison; la Gaszetta Veneta; il Mondo morale, ch' è una specie di romanzo allegorico in cui volle rappresentare la corruzione dell'umana natura e i rimedi che le si potrebbero opporre; la Difesa di Dante e i Sermoni.

#### DALL' OSSERVATORE.

### Sulle vicende della vita umana.

Non c'è al mondo più lungo cammino di quello della vita. Ogni uomo e ogni donna, quanto è a sè, non può fare una gita più lunga di questa. Mentre che si fa viaggio, mille cose t' hanno ad accadere, e mentre che si vive, sarà lo stesso. Leva il sole chiaro, senza un nuvoletto per tutta l'aria dall'oriente all'occidente, da settentrione al mezzodi. Oh, bella giornata ch' è questa! Animo: su; in poste. Oggi io avrò un viaggio prospero. Entro nel calesse; e non sarò andato oltre due miglia, che dalla parte di tramontana cominciano a sorgere certi nugolacci neri, cenerognoli, da' quali esce un acuto lampeggiare spesso. poi s'alzano e mandano fuori un sordo fragore, infine volano, come se ne gli portasse il diavolo; premono certi goccioloni radi qua e colà, e finalmente riversano pioggia con tanta furia, che par che venga dalle grondaie. Tu n'aspetti allora anche gragnuola, saette, e che si spalanchi l'abisso: non è vero. Ogni cosa è sparita. Il sole ritorna, come prima. — Un altro dì t'avviene il contrario. Esci di letto, che giureresti che avesse a cadere il mondo; di là a mezz'ora tutto è tranquillità e quiete. Trovi un' osteria, che pare edificata dal Palladio. Ti si presenta un ostiere, che diresti: costui è uscito ora di bucato: pulito come una mosca. I famigli suoi tutti sono garbati. Tu fai conghiettura d'avere un pranzo che debba essere una signoria. Siedi alla mensa: appena hai di che mangiare, e infine una pólizza ti scortica fino all'osso. Domani in una taverna che pare un nido di sorci, che ha per insegna un fastelletto di fieno, o una frasca legata sopra un bastone, farai la più grassa vita, e il più bello trionfare 1 del mondo. Reggi in qual modo vuoi le cose tue, e sa' quel che vuoi; prendi alterazioni, o non ne prendere di quello che ti avviene; misura i tuoi passi, o lascia andare le cose come le vogliono, io credo che sia quello stesso. Una cosa sola dovremmo imparare, cioè la sofferenza. Ma noi vogliamo antivedere gli anni, non che i mesi, prima quello che dee avvenire, o oltrepassare con gli occhi dell' intelletto a quello che dev'essere; e non è meraviglia poi, se vediamo quasi tutti gli uomini pieni di pensiero, con gli occhi tralunati e malinconici, che sembrano sempre in agonia; e si dolgono che la fortuna è cieca.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trionfare. Godere e sesteggiare mangiando e bevendo.

# Elogio della contessa Eleonora Coleone Romili.

In ottime lezioni, e in isquisito conversare, avea l'intelletto suo, per natura penetrativo e vivace, di belle cognizioni fornito; ma non era perciò sì vaga di tale acquisto, che con lieta faccia ad ogni altro favellare non s'adattasse al bisogno. Laddove s' introducevano ragionamenti di lettere, più volentieri che gli altri gli udiva: non sentenziava mai; un breve assenso, o dubbio manifestavano il suo pensiero: assenso, o dubbio erano però ragioni si diritte che aveano colpito nel segno. Della vera amicizia più maravigliosa estimatrice non vidi mai; nè chi più presto conoscesse la falsità, e l'abborrisse. Uomini e donne di grande affare si tenea carissimi, dicea, per poter essere talvolta mezzo a giovare agl' infelici; e avvisare di loro calamità chi potea alleggerirgli. Non avrebbe (affermava ella) cotanti sventurati il mondo, se lingue fedeli si frammettessero, e fossero ambasciatrici all'udito di chi può, e dicessero il vero degli afflitti. Rimangono ancora sue lettere non poche, scritte a grandi uomini, eloquentissime, tutte anima, e dettate con uno stile da non poterle sorpassare qualsivoglia ingegno: per iscrittura varie, d'argomento simili; ognuna fa instanza per giovare, o ringrazia d'aver ottenuto benefizio in altrui pro. Quanta rettorica hanno le scuole, non insegna quello che a lei dettava il suo cuore. È maraviglia a dirsi con quale facilità comprendesse tutte le circostanze di un caso, anche il più intralciato, le inutili separasse in un subito, cogliesse la verità, e désse consigli, accompagnati da tanta cordialità e colore d'espressioni, che meglio non avrebbe parlato dentro il cuore di chi ne abbisognava. Vedevi anima intrinsecatasi nella tua; affare di lei più che tuo proprio. Alle parole, dove potea, aggiungeva l'opera, non richiesta: senza tuo sapere o attendere, ti vedevi d'improvviso giovato. Quasi temea di dartene la nuova, perchè non ti piombassero addosso le obbligazioni. Avresti detto che scegliesse le parole più leggiere: non era vero; assecondava in ciò sua natura, senza pensiero. L'aver fatto vantaggio agli amici glieli rendea solo più cari; compenso di sua cortesia. Ritrovò molti ingrati, potea offendergli, se ne scordò; nè l'ingratitudine d'alcuni la fece indispettire della beneficenza. Nelle avversità ebbe animo sofferentissimo; nè mai l'avresti per esse veduta a cambiare nelle compagnie la sua ilarità naturale. Nell'ultima sua infermità, breve di quattro dì, è impossibile a dirsi il suo doloroso male, e la sua costanza. Fino agli ultimi momenti ebbe chiarissimo intelletto, vivo, e presente.

Conobbe il suo stato il primo di, non volle lusinghe; con cattolico cuore si scordò tosto del mondo, non invitata. Finì di vivere la notte dei 20 di marzo, con somma fermezza e religione.

# Inganno delle scuole.

Quando i fanciulli sono grandicelli, il primo pensiero ch' io odo comunemente per tutte le famiglie, si è quello del fargli imparare. Mandansi alla scuola chi qua, chi là; ed è un'ottima usanza, se nelle scuole s'avesse avvertenza d'ammaestrare gl'in gegni secondo quella condizione di vita, che a un dipresso lo scolare ingrandito dovrà eleggere. A parlare con un villanello che intenda bene l'uffizio suo, egli ti dirà che non tutti gli alberi si vogliono coltivare ad un modo. Pesco, susino, mandorlo, però son tutti alberi, fanno rami e foglie; ma chi vuole un terreno, chi l'altro; questo ama un'aria; quello un'altra. Se tutti fossero coltivati ugualmente, io non nego che non se ne vedessero rami e foglie; ma la sostanza sta nel fruttificare. Gli uomini sono tutti uomini; ma, lasciata per ora la diversità degl'ingegni, da'quali dee nascere il frutto, dico che si dee procacciare di far nascere di loro quei frutti che sieno convenevoli alla qualità della vita che probabilmente avranno a fare. — Quando comincia ad aprirsi la prima capacità dell'intendere negl'ingegni, ad ogni fanciullo si mette in mano la grammatica latina; e a suo dispetto egli avrà ad imparare per un lungo corso d'anni un linguaggio, del quale non avrà più a valersi in vita sua. A poco a poco gli verrà insegnato a parlare con eloquenza latinamente; e s' egli non sa dire due parole nel proprio linguaggio, non importa. Di là si fa passare agli spaziosi campi della filosofia; nei quali impara tutto quello che non gli abbisogna mai; e in sul fiore dell' età sua, ecco ch' egli avrà compiuto gli studi; ed uscito di là, si troverà come un pesce fuor dell'acqua, nelle faccende del mondo. E quel ch'è peggio, avrà assuefatto il capo a credere che le cose si facciano quali egli le avrà lette ed imparate; e ragionerà fra tutti gli altri, che parrà un uomo venuto da lontanissimi paesi. Oltre all'essersi tôrto il cervello, egli avrà acquistata anche un' altra infermità, ch' è quella dell'ozio. Quel continuo star a sedere a leggere od a scrivere, gli ha così legate le membra, che a grandissima fatica potrà più tramettersi negli affari: e se vi s'impaccerà, lo farà così di mala voglia e quasi a dispetto, che non gli riuscirà mai bene; e credendosi di saper molto, tasserà 1 tutto quello che fa il prossimo.

<sup>1</sup> Tasserd. Censurera.

Ricordomi che quand'io andava alla scuola, vi vedea molti fioriti e capaci giovani, i quali studiavano con tutto il cuore, e affaticavansi dì e notte per imparare, gareggiando tutti a chi più s' addottrinava. A me parea allora una bella cosa a vedere quei novellini germogli d'una città, e dicea fra me: Oh! nobile ed egregio onore che n'avrà questo luogo, quando usciranno di qua così bene ammaestrati giovani, e così dotti! — A poco a poco trascorsero gli anni; e coloro ch' io credea di vedere occupati a speculare, a ragionare, od a scrivere cose grandi, gli vidi appresso condutti dalla condizione di loro famiglie ad occuparsi fin ne' più menomi mestieri e ne' più meccanici lavori. Oh! che diavol, diss' io allora, aveano che fare quelle cotante Grammatiche e Rettoriche? E a che pensavano i padri loro quando gli mandavano ad imparare Cornelio, Nipote e Cicerone? Non era egli il meglio avvezzar loro le braccia e la testa a quello che fanno al presente. che empiergli di latinità e di figure? 1 Non credevano essi forse, che tanto sia necessario al mondo un buon calzolaio, quanto un buon grammatico, e più? Che tanto giovi un persetto sabbro. quanto uno squisito rettorico? Perchè non s'aprono scuole costà di fucine e martella, colà di seghe e pialle, in un altro luogo di salamoie; 2 tanto che ogni condizione di genti ritrovi l'appartenenza sua, e non s'abbatta sempre ne' primi anni a nomi, verbi, concordanze, tropi, e altri cancheri che divorano la giovinezza senza frutto, tolgono l'utilità dell' età mezzana, e l'agio della vecchiezza? In questa forma ci sarebbe anche minor quantità di giudici delle scritture di que' pochi, i quali si danno alle lettere; e gli scrittori potrebbero dire allora, come quel greco pittore: Olà, o tu, non t'impacciare più su che la scarpa.

### Novella.

Gregorio e Taddeo erano due vecchi, i quali sopra ogni cosa aveano in tutto il corso della vita loro tenuto gran conto di custodire la coscienza; tanto che ad udire le sottigliezze e i pensieri loro, quando ragionavano intorno a tale argomento, le genti ridevano loro in faccia, e parea che fossero rimbambiti e usciti del cervello; come avviene a chi favella contro l'usanza comune. Avea Gregorio una sua buona casetta in villa; e volendo egli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Figure. Il parlar figurato; le metafore e simili.

Salamoia è l'acqua insalata nella quale si conservano i pesci; e il saper preparare buone salamoie è professione d'importanza e di profitto ne paesi di mare.

Tropi. Lo stesso che le Figure dette poc'anzi.
Detto di un antico pittore ad un calzolaio.

far piacere all' amico suo, che richiesta glie l'avea per comperarla, furono insieme a contratto con sì misurate domande ed offerte, che in due parole ebbero accordato insieme, e andarono ad un avvocato, perchè mettesse loro i patti in iscritto. L'avvocato era uomo di tal condizione. Non avea egli in tutto il tempo della sua vita preso a difendere causa che non gli fosse paruta giustissima; e per ogni poco di garbuglio che dentro veduto v'avesse, consigliava i due partiti all'aggiustamento, intramettendosi egli medesimo con le buone parole e col suo parere per vedernegli pacificati. E tuttavia, narra la storia ch' egli avea poche faccende; perchè, sapendosi l'usanza sua, quasi tutt' i litigatori gli aveano fatto perdere il concetto, dicendo ch'egli era troppo flemmatico e poco pratico delle cose, e non sapea tirare in lungo quanto abbisognava; indizio di picciolo ingegno. Basta, comunque ciò si fosse, egli era uomo, a cui piaceva la pace fra le parti; e questi fu colui che scrisse lo strumento della casa fra i due buoni vecchi, i quali l'aveano in ogni loro faccenda eletto per consigliere e per giudice. Non si tosto ebbe Taddeo la comperata casetta nelle sue mani, che, volendola per li suoi molti figliuoli e nipoti ingrandire, andò quivi con non so quanti muratori, e fece atterrare certe muraglie per riedificarle a suo modo. Ma mentre che qua e colà cadevano le pietre, gittate giù da martelli e picconi, eccoti che in un certo lato si scopre un'urna, nella quale risplendeva molto oro; di che avvedutosi il vecchio che quivi per caso si ritrovava, la fece incontanente ricogliere, arrecare alla sua casa in città, e chiudere sotto grandissima custodia in una stanza. E come l'ebbe a quel modo rinchiusa, mandò per Gregorio che a lui ne venisse; perchè dovea conferirgli un segreto di grande importanza. E quando fu giunto, affacciatosi lietamente a lui, e fattolo entrare dov' era l'urna, incominciò in questa guisa a parlargli: Amico mio, io ho comperata da voi una casa, e sborsatovi per essa quel pregio, di che ci siamo accordati: ma io non credea che per si poco valsente voi voleste anche oltre a quella darmi tanto, che vale molte volte più di quello che m'avete venduto. Vuole la buona fede che dall'una parte e dall'altra sia eseguito l'accordo; e perciò voi vi ripiglierete quell'oro ch' io ho testè ritrovato in un muraccio, il quale 1 non entra nella scrittura nostra, e perciò non è mio. - E così detto, gli fece quell' oro vedere, e gli narrò in qual modo trovato l'avesse; dicendogli che a casa sua ne lo fa-

<sup>1</sup> Il quale. Deve riferirsi ad oro; ma per la grammatica pare che appartenga a muraceio.

cesse portare. — A Dio non piaccia, rispose il venditore, ch' io riporti meco quello ch' io ho una volta venduto. Taddeo, è vostro quest' oro; e se vi ricorda le parole della scritta nostra, io v' ho dato la casa con quanto in essa è ed a quella appartiene; e però non vi debbo ritogliere quello che vi diedi una volta. — Rispondeva il comperatore: Voi non sapevate che vi fosse urna, nè oro, e perciò non entra nelle clausule della scritta quello che non si sapea e non si vedea, ma quelle sole appartenenze che note erano al venditore ed a chi comperava. Io non ne voglio saper altro, diceva Taddeo, io mi delibero a voler che sia quello che suona la carta. 1 — Che dirò io più? A poco a poco si riscaldarono i sangui de' due vecchi; ebbero insieme non so quali parole risentite, e si divisero l'uno dall'altro, risoluti di venire alle citazioni e alle difese con tanto ardore, che parea si volessero mangiar vivi. Partitisi dunque l'uno e l'altro a grandissimo furore, n'andarono incontanente, Taddeo di qua e Gregorio di là, all'avvocato; e avvenne che quivi ancora si ritrovarono insieme dinanzi a lui; il quale non sapendo che si volessero, guardandosi in cagnesco, udì finalmente donde procedea la cagione, e con le buone parole dimostrò loro quanto fosse facile il ridurre la cosa ad un accomodamento. Di che l'uno e l'altro rimise in lui il giudizio, e giurò di stare alla sentenza ch' egli avesse sopra di ciò proferita. Allora egli cominciò dal lodargli della buona intenzione che aveano entrambi, e della squisita puntualità loro; e finalmente conchiuse, che non volendo nessuno d'essi due quell'oro, come cosa che a sè non appartenesse, cercasse di darlo via per limosina a benefizio d'alcune buone persone che avessero con esso migliorato a lo stato loro. Piacque a vecchi il consiglio; ma non volendo nè l'uno nè l'altro disporre del trovato tesoro, vollero che l'avvocato lo ricevesse, per distribuirnelo a sua volontà, a cui più gli fosse piaciuto: e così detto, stabilirono d'andare per l'urna, e d'arrecarnela a lui. — L'avvocato fra tanto rimaso quivi solo, incominciò con l'imaginativa a vedere tanti bei danari che gli doveano fra poco venire alle mani, e parea che non sapesse spiccar il pensiero da quelli. Anzi, quanto più si sforzava di ritrovar persona, a cui gli dovesse distribuire, sempre più parea che a dispetto suo gli suggerisse la mente lui medesimo, e diceva tra sè: Perchè sarò io così pazzo, che voglia perdere cotanta ventura che m'è venuta alle mani? Vorrò io dun-

<sup>1</sup> Quello che suona ec. Quello che è scritto nella carta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Che avessero ec. Che migliorassero, che potessero con quel denaro migliorare la stata loro.

que spontaneamente spogliarmi d'un bene, che l'uno e l'altro di cotesti miei clienti non vogliono, a' quali apparterrebbe di ragione, se lo volessero? Dappoich' essi lo lasciano, e lo mettono nelle mie mani, perch' io a volontà mia ne disponga, perchè non ne disporrò io a mio favore, facendone una limosina a me, per arricchire un tratto senza fatica, e vivere il restante de'giorni miei con maggior agio di quello ch' io abbia fatto fino al presente? S'alcuno l'avesse a sapere, potrei forse averne timore: ma chi lo saprà? Egli si vede che ne Taddeo ne Gregorio si curano punto del trovato tesoro, ed hanno posta in me tutta la fede loro. Adunque io posso facilmente dare ad intendere all' uno e all'altro d'aver fatto quello ch' è paruto il meglio alla coscienza mia. e tenerlomi senza sospetto veruno. — Così detto fra sè, e stato alquanto in questa tentazione, parve che tutto ad un tratto gli scorresse il ghiaccio per le vene; e disse in suo cuore: Vedi bello ed illibato galantuomo, vissuto fino a qui, come un ermellino purissimo, perchè non mi s'è aperta mai l'occasione di truffare! È egli possibile che dopo d'aver fuggito, per tutto il corso della mia vita, di macchiarmi con azione veruna che giusta non fosse, io mi sia così dato oggi in preda all'avarizia che pensi di mancar di fede a due che la pongono in me come s' io fossi incorruttibile? Avrà dunque in me tanto potere questo maladetto oro, non ancora da me veduto, che per esso io franga le leggi dell'onesto uomo, e non mi ricordi più punto del mio vivere passato, ch'io ho fino al presente mantenuto libero da ogni sospetto di colpa? — Mentre ch' egli stava in tali pensieri, dal sì e dal no combattuto, ecco che un giovane ed una fanciulla gli chieggono d'essere uditi per avere il consiglio suo sopra a' loro înteressi. E quando gli furono innanzi, incominciò il giovane addolorato a dire: Questa fanciulla che voi qui vedete, è amata da me quanto gli occhi miei propri, ed ella vuole quel bene a me ch' io voglio a lei: ma l'avarizia del padre mio, e la povertà del suo, sono cagione che non possiamo far maritaggio insieme; e siamo ridotti ella ed io per la disperazione a morire, se non troviamo qualche rimedio al nostro dolore. — Grondavano dagli occhi alla fanciulla le lagrime a quattro a quattro, mentre che il giovane favellava, e col capo basso non avea ardimento d'alzare gli occhi. Intanto il giovane seguitò: Noi siamo venuti a voi, perchè, come uomo d'ingegno e di leggi, n'insegniate in qual forma ella potesse fuggire con onor suo dalla casa paterna, e in qual guisa io potessi chiedere al padre mio ch'egli mi desse di che vivere, intendendo io da qui in poi di starmi con essa lei a dispetto di lui e del mondo. — Incominciava appunto l'avvocato ad aprir la bocca per fare una cordiale e paterna ammonizione a' due giovani, quando salirono le scale Taddeo e Gregorio con l'urna de' danari; onde al primo vedergli corse all'animo del l'avvocato, che in niun' altra migliore limosina si potesse impiegare quell'oro, che nel confortare due persone che così cordialmente s' amavano; di che narrato a' vecchi il caso (non senza grandissimo timore de' due giovani, i quali non sapevano dove la cosa avesse a riuscire), tutti furono contenti di beneficare que' poveri spasimati; e Gregorio e Taddeo, quasi quasi ringalluzzati, cominciarono a dire un gran bene del matrimonio, e che si dee in ogni conto aiutare, e vollero ad ogni modo essere i compari: e l'avvocato fu quegli che mise i parenti d'accordo.

### DALLA GAZZETTA VENETA.

Modo di godere i piaceri.

Dissemi uno, tempo fa: Come si ha a contenere un giovine di condizione, a cui il padre suo non voglia dare danari? — Una cosa vorrei prima sapere: quante voglie abbia esso giovine in corpo. Se le sono poche, oneste, accostumate e gentili, io lo compiango che non gli sia conceduto il modo da cavarsele; ma non saprei però qual altra via insegnargli, fuorchè l'aggiungere alle altre sue buone qualità quella del reggersi secondo le sue circostanze, per acquistare onorato nome di amorevole e ubbidiente al padre, e movergli l'animo con questo mezzo alla discrezione. Le moderate voglie non trasportano l'animo alla furia, e ad una inquietudine perpetua; e costano poco. Io veggo molti onorati giovani, non abbondanti di beni di fortuna, godersi anche il mondo lietamente; perchè sanno scegliere quella porzione di spassi che convengono ad una mezzana fortuna. Questo mondo è un mercato, in cui sono diverse strade, ciascheduna assegnata al veudere questa cosa o quella: noi siamo i compratori. Misuri ognuno la borsa sua: chi non può andare a comperare nella via de'gioiellieri, vada in un'altra a comperare merci di minor prezzo; e sarà stato anch' egli alla fiera, e avrà comperato. Chi non può quel che vuol, quel che può voglia. Non è male che la gioventù si avvezzi a stentare qualche poco: perchè la si avvezza a vivere e a conoscere le disuguaglianze della fortuna, e ad assuefare il cuore a que' diversi colpi coi quali essa ci percuote di tempo in tempo; e impara a poco a poco dalla necessità a moderare le sue v glie spontaneamente. Il cuor nostro è fatto, come dire, a maglia:

<sup>1</sup> Di condizione. Di buona stirpe, ricco anzi che no.

se un padre continuamente liberale, l'appaga di quel che vuole, allarga le maglie, e non l'empie più. Dunque che si ha a fare? La voglia dello spendere viene dalla comparazione che fa uno di sè medesimo con altrui. Si ha a cercare di compararsi con chi spende meno. Tanto può essere giovine di condizione quegli che raccoglie e paga, per esempio, una brigata di suonatori e di musici, quanto uno che avrà rivolto il cuor suo a passare alcune ore in compagnie di persone di spirito: direi anche, a leggere qualche buon libro; ma chi sa ch'io non ne venissi chiamato stoico o pedante? Pongasi il giovine in animo, che il vero diletto è una cosa tranquilla, non un aggiramento di capo; un alleggerimento de' pensieri, non un pensiero degli altri: che quegli il quale si prende oggi un diletto gagliardo, domani lo trova sciocco, e ne chiede uno più gagliardo il vegnente dì; e a poco a poco non trova più cosa che gli soddisfaccia; gli resta una voglia, e non sa di che; tanto che diviene malinconico in ogni luogo; e invecchia di venticinque anni. I larghi bevitori hanno sempre sete; ma il palato loro, quasi foderato, non sente più il piacere del vino, come lo sente uno che lo si bee a bicchierini di quando in quando. E così avviene di quelli che mangiano sempre le carni condite con le salse forti, o di chi si compiace degli odori; che in fine la cannella e i gherofani non pizzicano più loro la lingua, e appena sanno qual odore abbia il muschio. A uno a uno, gli spassi confortano; in frotta, affogano: e chi si contenta di avernegli a uno a uno, può essere più facilmente compiaciuto dal padre, che quegli il quale gli volesse tutti ad un tratto.

### DAI SERMONI.

Sulla Sacra Eloquenza.

Quanti anni son, che il Boccadoro scrisse
Questo de' tempi suoi! — Vengono i nostri
Cristiani ad udir prediche e sermoni,
Non per dar vita e nutrimento all'alma,
Ma per diletto, e giudicar di noi
Come di suonatori e recitanti. —
Lungo giro di cielo e corso d'anni
Portò di nuovo a noi quel tempo. Vanno

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sciocco. Scipito, insulso.

<sup>2</sup> Boccadoro. San Giovanni arcivescovo di Costantinopoli visse nel IV secolo dopo G. C., e per la sua eloquenza ebbe il sopranome di Crisostome o Bocca d'oro.

In calca ascoltatori ove s' inflora Con lisciato parlar pensier sottile E sofistiche prove; e dove meno S' intende, e dove più s' esce del vero. Ivi, oh buono i si grida, oh maraviglia i Qual dotto ingegno! qual favella d'oro! Tal, Filippo, è il costume. Oh quante volte Tra le vôte pareti ed agl' ignudi Scanni udii favellar maschia eloquenza, A cui madre è la Bibbia, il Vangel padre t Allora io dissi: Somigliante io voglio A tai padri la figlia; 2 e se alla mente Me la presento quasi viva donna. Tal la imagino in core: una bellezza Di grave aspetto, che con l'occhio forte Mira e comanda, maestà di vesti Massicce ha indosso, e fornimenti sprezza. Altri che d'oro e solido diamante. Chi creder mi farà, che dove io veggo Viso con liscio, occhi sfacciati, vesti Di frastagli ripiene, alchimia, ed atti Di scorretta fanciulla, io creda mai 3 Ch' ivi la figlia del Vangel si trovi? Quella che teco tu conduci, è dessa La vera prole; e se non vedi in calca Genti a mirarla, perciò appunto è dessa. Fuggela il peccator che in odio ha il vero. E da quel sacro favellar sen fugge Che mai non esce d'argomento, e batte Come sodo martello in uman petto, Tendendo sino al fin sempre ad un punto. Sai tu che chiedon gli uditori? Poca Morale, e in quello scambio, intelligenza Di botanica è meglio, o notomia, Che fuori del vangel porti sovente Chi parla, e il cuore all' uditor sollevi.

siero: Chi creder mi farà.... ch' io creda.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frate Filippo da Firenze, predicatore.

A tai padri ec.; cioè: Voglio che la sacra eloquenza somigli nella sua grave e dignitosa bellezza alla Bibbia ed all' Evangelo che le son genitori.

lo creda mai. Dubito se l'autore disse a bello studio o sopra pen-

<sup>\*</sup> E il cuore all'uditor sollevi, liberandolo da'rimorsi e dalle angosce che gli dà la voce della vera morale.

La pittura anche giova; e se ragiona Di bosco o monte, è ben che ad una ad una Le querce l'orator dipinga e i rami, E degli augelli il leggiadretto piede Che per quelli saltella; orride balze, Macigni duri, e torbido torrente Che fra dirupi impetuoso caschi. Giungavi l'invettiva, e furioso Il santo legno su cui Cristo pende, Con l'una mano veemente aggrappi, Con l'altra il berrettino si scontorca; Gridi, singhiozzi, ed a vicenda mandi L'uori or voce di toro, or di zanzara. Allora udrai fra gli uditori tosse Universale; ognun si spurga e sputa, E forte applaude col polmone a questa Eloquenza di timpano e campana. Qual frutto poi? Pieni i sedili, pieni I borsellini che insolente canna Fa suonar negli orecchi agli ascoltanti. E l'alme? vôte vanno al tempio, e fuori Escon piene di vento e di parole. — O Padri santi, s' io voi leggo, tali Però non vi ritrovo. Al tuo somiglia Lor pensier e lo stil. Saggia morale, Tratta fuor delle viscere più interne Dell' uomo, e vera. Se Basilio 1 sgrida L'usuraio o l'iroso, io veggo tosto L'avarizia dipinta, e gli artifizi, Di cui si serve a trar frutto dell' oro, Che a ragione portar frutto non puote.<sup>2</sup> Fa dell' ira pittura? eccoti innanzi Il furor dell' irato, il labbro gonfio, Le ginocchia tremanti, e mille effetti Che mostran la pazzía di chi s'adira. Ferma le prove sue con la parola Di Dio, ma non la trae con le tanaglie A quel che vuole; anzi ad un corpo a nato Sembra il suo dir col favellar divino.

Basilio. Santo filosofo ed eloquente, nacque in Cesarea verso il 328.
 Portar frutto ec. Molti opinarono che siu illecito il prestar denare interesse.

<sup>3</sup> Ad un corpo. Insieme. Nati ad un corpo diconsi i gemelli.

Parla di Dio? nella sua lingua vedi ll verace Signor che il mondo tutto Tiene in sua destra come gran di polve. Ecco Dio, dico, è tale; e l'alma ho piena D'un sacro orror ch'è riverenza e speme: Questa è sacra eloquenza. lo tal la chieggo, Filippo, e grido: In te la trovo, e lodo Te ancor, lodando della Chiesa i Padri.

# Contro il gusto del suo tempo in poesia.

Perchè più tacerò? dicea Macrino, Spolpato e gialio pe' sofferti stenti Fra libri, calamai, fogli e lucerne: Ho lingua, ho penna, ed han misura e suono Anche i miei versi. Oh! son di bile vôto, Uomo di spugna e d'annacquato sangue? A te l'attacco, di Latona figlio, Mendace Apollo; tu sai pur che un tempo, Alle pendici di tua sacra rupe, Qual di tuo buon seguace e di poeta È l'uffizio ti chiesi. Il cielo e il mare Mi mostrasti e la terra, e degli abissi Fin le nude ombre ed i più cupi fondi, . E dall' alto gridasti: Pennelleggia, Imitatore. — Agl' infiniti aspetti Posto in mezzo, temei, come la prima Volta uscita del nido rondinetta L'ampio orror dell'Olimpo intorno teme. Ma chi creder potea che farmi inganno Dovesse Apollo ? Ricercai boscaglie, Pensoso imitator, segrete stanze, Incoronate di verdi erbe fonti; Me medesmo obliai. Colla man võlsi La notte e il di sceltissimi quaderni Di gran maestri, e di defunti corpi Venerai chiari nomi e vivi ingegni. Qual d'edifizio diroccato sbuca Fuor di sfasciumi e calcinacci il gufo, Alfine uscii: poche parole, e agli usi Male acconce del mondo in sulla lingua

<sup>1</sup> A to l'attacco. Di te mi lagno, me la prendo con te, o Apollo, figliuois di Latona.

Mi suonarono in prima. Omero e Dante Dalla chiusa de' denti 1 uscirmi spesso Lasciai con laude. — Oh, di qual tomba antica Fuggi questo di morti e fracidumi Tisico lodatore? udii d'intorno Zufolarmi, ed il suon di larghi intesi Sghignazzamenti, e vidi atti di beffe. — N' andai balordo; e di saper qual fosse Bramai di nuovo la poetic' arte, Di cui mal chiesto avea forse ad Apollo. Seppilo alfine. Poesia novella <sup>2</sup> È una canna di bronzo atta e gagliarda, Confitta in un polmon pieno di vento, Che, mantacando, articoli parole E rutti versi. Se aver don potesse Di favella un mulino, una gualchiera.\* Chi vincerebbe in poesia le ruote Volte dall' acqua che per doccia <sup>5</sup> corre ? Tanto solo il romor s' ama e il rimbombo ! Su la chiavica dunque; un lago sgorghi Rimbalzando, spumando, rintuonando, Di poesia. Del Venosin 6 si rida, Di palizzate e di ritegni artista, Che a sì ricco diluvio un dì s' oppose. Ogni uom sia tutto. Il sofocleo coturno 7 Calzi e il socco di Plauto: or la sampogna Di Teocrito suoni, or alla tromba Gonfi le guance, o dalle mura spicchi Di Pindaro la cetra, o il molle suono D' Anacreonte fra le tazze imiti : Anzi pur meschi 8 la canora bocca

Dalla chiusa de' denti. È locuzione omerica, equivalente a quell'altra più comune: Dalla bocca, dai labbri.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allude alla gonfia e rumorosa poesia del Frugoni e del Cesarotti.

<sup>3</sup> Mantacando. Soffiando a guisa di mantice.

<sup>•</sup> Gualchiera. Macchina che serve a sodare il panno lano.

Doccia. Canale angusto dove l'acqua scorre con forza. — Chiavica o Cateratta. Assito che nei canali si abbassa e si alza secondochè si vuole che l'acqua vi scorra o no.

Venosin. Orazio di Venosa, scrisse l'Arte poetica.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sofocieo ec. Gli attori antichi nelle tragedie (nelle quali Sofocie fu sommo) portavano il coturno; e nelle commedie (nelle quali ebbe gran fama Plauto) il socco, che era un calzare basso e piano. — Teocrito, fu esimio nella poesia pastorale.

Anzi per ec. Anzi in un solo componimento confonda i vari generi

di poesia che gli antichi distinsero.

Quel che la magra Antichità distinse. Bello è che a' casi di Medea si rida. E orror mova lo Zanni. È novitate Quel che ancor non s'intese. Alto, poeti; Questa libera età non vuol pastoie: Tutto concede. Oggi cucir si puote Lo scarlatto al velluto, augelli e serpi, Polli e volpi accoppiar, pecore e lupi. Bastan festoni d'annodargli: lega Per la coda o pe' piedi; io non mi curo. D' entusiasmo sempre ardente flamma Chiedeasi un tempo; e senza posa un'alma Star sull' ale vedeasi, e rivoltarsi Or quinci, or quindi misurata e destra. Era contro a natura. Ah, non può sempre L'arco teso tenersi, e talor flacca! Or basta, ch' empia all' uditor gli orecchi Sul cominciar sonoritade e pompa; Poi t'allenta, se vuoi, poeta, e dormi. Tal nella prima ammattonata chiostra Movesi il cocchio, e con picchiar di ruote E ferrate ugne, qual di tuon, fa scoppio; Esce poscia sul fango o sull' arena, E fa viaggio taciturno e cheto. Fu già lungo fastidio e dura legge Studiar costumi: favellava in versi. Quale in selva Amarilli; e sulla scena. Qual nel porto Sigéo, parlava Achille. Or comune linguaggio hanno le piazze, La corte, i boschi, e Nestore e Tersite; E può la spaventata pastorella Da notturne ombre, da fragor di nembo, Da folgore di Dio che i marmi rompe, Di sè stessa obbliarsi, ed aver campo Di meditare e proferir sentenze, Filosofica testa, in tal periglio.<sup>3</sup> Trovar può il re la fidanzata sposa In preda al sonno, all'empio servo in braccio; Egli cheto parlar, faceto il servo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zanni. Nome generico di buffone nelle commedic.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fiacca. Si spezza.

<sup>\*</sup> Filosofica. Anche le belle e vere sentenze, fuor di luogo e di tempo, son riprovevoli.

Faceto l e di che temi ? hai forse il sale A cercar delle arguzie, ove nudrisce Gioconda urbanità spirti gentili? No: la Mattea che con la cioppa in capo, Rivendugliola va di casa in casa, N'è gran maestra, e chi sbevazza, e a coro Fa tra boccali gargagliate e tresche.... Sì cinguettava, e favellar più oltre Volea Macrin; ma gli tirò l'orecchio Crucciato il lunge-säettante Apollo. Che fai ? gli disse; e perchè più bestemmi ? Vedi il mio coro. — Alzò Macrino gli occhi, E vide le divine alme Sorelle Preste a fuggirsi, e ad apprestar Parnaso In gelate nevose alpi tedesche, E a vestir d'armonia rigida lingua. Coscienza lo morse: il mento al petto · Conficcò, tacque; e confessò che il vero La prima volta gli avea detto Apollo.

# ALFONSO VARANO.

Alfonso Varano nato in Ferrara il giorno 13 dicembre 1705, discese dagli antichi duchi di Camerino: la qual cosa notasi qui, non perchè aggiunga a lui alcun pregio, ma per mostrare con questo esempio che l'ingegno e gli studi possono restituire celebrità e splendore ai discendenti da schiatte scadute. Nel collegio dei Nobili in Modena fu indirizzato allo studio dei classici da un solenne maestro, ma scrittore poco più che mediocre di quell'età, Girolamo Tagliazucchi; nè mai più si rimase dal coltivare la poesia, nè mai si distolse da quella strada che il suo precettore gli aveva additata come ottima. Scrisse da prima, e quando era ancora assai giovane, quattro Egloghe e parecchie poesie liriche, mostrando in tutte buona invenzione accompagnata da purità di lingua e studio severo di stile. Questa lode compete anche alle sue tragedie (Demetrio e Giovanni di Giscala); benchè lo stile non paia sempre abbastanza efficace, nè il verso sia vario e pieghevole quanto ri-

<sup>1</sup> La cioppa. La vesta, la gonnella.

chiede il dialogo. La fama del Varano ha il suo principal fondamento nelle Visioni; nelle quali non volle far uso della mitologia, e fu poeta cristiano di concetti e dantesco di stile. Generalmente gli è data questa lode di avere prima d'ogni altro ricondotta la poesia italiana all'imitazione di Dante; e qualcuno volle considerarlo come il precursore e quasi il suscitatore di Vincenzo Monti. Il vero è per altro che dal Varano al Monti nella ricchezza delle idee, nell'armonia del verso, nello splendore dello stile, e sopra tutto nella perspicuità, ravvissiamo un salto notabilissimo. Il Varano morì di ottantrè anni nella sua patria, addì 13 giugno del 1788.

# Il precipizio. (Visione I.)

Era tranquillamente azzurro il mare; Ma sotto a quella balza <sup>1</sup> un sordo e fisso Muggito fean le spumanti acque amare; Chè un flume, cui fu dal pendio prefisso Cieco sotterra il corso, ivi formava Co' moti opposti un vorticoso abisso. Desío di rimirar qual s'aggirava A spire il flutto, e tratto poi dal peso Perdeasi assorto ne l'orribil cava, Me mal saggio avviò fin allo steso Dentro i profondi golfi orlo del masso; E da incauto affrettar così fui preso, Che sul confin io sdrucciolai col passo: Dall'erta caddi, e un caprifico 2 verde Afferrai sporto fuor del curvo sasso. Gli spirti che il terror fuga e disperde, Corsermi al cor, lasciando in sè smarrita L' alma che il ragionar stupida perde. In cotal guisa l'infelice vita Sospesa al troppo docil tronco stette Fra certa morte e vacillante aïta. Su l'onde in rotator circoli strette Fissai, ritorsi, chiusi le pupille Da un improvviso orror vinte e ristrette; E tal ribrezzo misto a fredde stille

<sup>1</sup> A quella balza. Dov'era, o parevagli d'esser giunto.
2 Caprifico. Fico salvatico solito a nascere ne'crepacci dei muri e delle rocco.

D' atro sudor m' irrigidì le avvinte Mani al sostegno mio, che quasi aprille. Fra cento vane al mio pensier dipinte Idee, che furo in un momento accolte, E cangiate e riprese e insiem rispinte, Sconsigliato tentai co le rivolte Piante e al dirupo fitte, arcando il dorso, Arrampicarmi a le pietrose vôlte. Ma il piè a toccar la roccia appena scorso Era, che il ritirai, dubbio qual fosse Peggior o il mio reo stato, o il mio soccorso; Perchè a l'arbor, che al grande urto si scosse, Temei col raddoppiar l'infausta leva Sveller affatto le radici smosse. Grida tronche da fremiti io metteva, Che dai concavi tufi e dalle grotte Un eco spaventevol ripeteva. Già dal forzato ceppo aspre e dirotte Sul corpo mi piovean ghiaie ed arene, E l' ime barbe già scoppiavan rotte; Già l'alma ingombra avean larve si piene Di morte, che pareami, anzi io sentia Le inghiottite acque entrar fin ne le vene; Perchè il vortice infranto, che salia In larghi spruzzi dai spumanti seni, Col ribalzato mar mi ricopria.

# La peste di Messina. (Visione V.)

Dal porto, dove il mar sembra che stagni,
fo co la guida, qual amante figlio
Che la tenera sua madre accompagni,
Presi via d'orror carca e di periglio,
In cui morte di mille umane spoglie
Lordo rendea l'insanguinato artiglio.
Fuor de l'abbandonate immonde soglie
Giacean gli avanzi de la plebe abbietta
Su vili paglie e infracidite foglie:
Altri con gola orrendamente infetta
Di gangrenose bolle; altri avvampati
Il petto da fatal febbre negletta;
Altri da lunga fame omai spossati,
Non pel velen, ma pel languore infermi,

Fra l'altrui membra putride sdraiati; Ed altri in lor natio vigor più fermi, Benchè lasciati sotto i corpi estinti, Sorti fra l'ossa accatastate e i vermi; Ma di squallor mortifero dipinti, E per orecchie rôse e labbra mozze, Da i volti umani in modo sier distinti. Le illustri donne a par de le più rozze Al comun fonte per attinger l'acque Gían nude il piede, e il crin incolte e sozze; E chi di lor nel sonno eterno tacque A un lieve sorso, e chi raminga e sola, Pria di giunger al fonte, esangue giacque. Gli amici, cui parte d'affanno invola L' alterna vista, si guatavan fiso Nel mesto incontro senza far parola; Poi fra il duol ristagnato a l'improvviso Si dirotte spargean lagrime acerbe, Che avrian un sasso per pietà diviso. Talor silenzio, qual avvien che serbe L'aria muta fra inospiti deserti Colmi di sabbia, e d'acque privi e d'erbe; E singhiozzi talor flochi ed incerti; Poi strida alte e ululati, e in flebil metro Querele erranti per gli spazi aperti: SI che il lor suon acutamente tetro Crescea più raddoppiato, e in sè confuso, Dal mar, dai monti ripercosso indietro. Ogni tempio era infaustamente chiuso: Immoti i sacri bronzi, e a le notturne Lampade tolto di risplender l' uso: Le armoniose canne 1 taciturne: E senza l'immortal vittima l'are, E senza nenie pie le squallid' urne.

La tempesta di mare. (Visione VII.)

La fronte il cavo abete a avea diritta Là dove il passeggier al lido ibero Su le salse di Gallia acque tragitta; E i tesi lini a un aquilon leggero

Le armoniose canne. Gli organi tacevano. — Nenie. Le preci che si recitano pei defunti.

2 Il cavo abete. La nave.

Spiegando, qual se avesse a i fianchi penne, Radea col volo il liquido sentiero; Quando a gonfiar l'onde improvviso venne Turbin, e il mare fra contrari venti Per dirotta fortuna alto divenne: Sì che i nocchieri al lor periglio intenti Salir pe' gradi a l'aspre corde intesti Le agitate a raccor tele stridenti Fra i sibili del vortice funesti. Cui resister mal puote Ercinia e Ardenna: 1 Ma tal fe la procella impeto in questi. Che duo di lor, in men che il dito accenna, L'ampia vela aggruppando a l'arbor carco, Divelti fur da la tremante antenna: E come augei, l'aure fendendo in arco, Dopo un languido oimè sparver assorti De' golfi irati nel terribil varco. Notte recando e verno, erravan sorti Nel tenebrato ciel nuvoli spessi, Che ricoprian di nebbia i lidi e i porti: Ed al crescer de l'ombre i flutti stessi Parean del legno sormontar le sponde. Crescendo mole e feritade in essi. Venian pugnando insiem grossissim' onde. Altre a proda, altre a poppa, e fean in parte Or monti erti, or voragini profonde; E ognor del mare alla gonfiata parte Levavasi la nave, e al sen più basso Avvallando rendea delusa ogni arte. Noi pel terror immoti a par d'un sasso Restammo in pria; ma la vicina morte I piè ci sciolse, ed affrettonne il passo A librar, benchè invan, col pondo forte De' corpi il lato, in cui per l'urto esterno S' ergea troppo l'abete in dubbia sorte: Ma pel gran moto ad ambo i lati alterno Lassi cademmo, e il nostro inutil corso I tempestosi fiotti ebber a scherno; Privi di sol, di guida o di soccorso,

<sup>1</sup> Breinia e Ardenna, due selve dalle quali traevansi alberi per co struir navi, sono qui nominate in vece degli alberi stessi.

2 Duo di lor. Due de' nocchieri già detti.

A librar ec. A contrappesare la nave.

Stesi sul pian del legno combattuto, Squallidi per immenso mare scorso, Piagneam col timonier, che avea perduto Fra le infinite acque e l'orror notturno Lena e consiglio, e temea smorto e muto Gli ultimi abissi, ove un crudel vulturno ' Traportator spignea la poppa errante.

# La Provvidenza divina. (Visione X).

Ed ecco un carro aspro di gemme, e in guisa Di gloriosa pompa e trionfale; E sovra il carro eterna Donna assisa. Cinta è da manto inargentato, quale Di colma luna avvien che il disco allumi: In cui tinti da man d'arte immortale Splendon uomini e belve, e in vari lumi La notte, il giorno e la nascente aurora, E quanta terra abbraccian mari e fiumi. Grave pensoso ha il viso, e ad ora ad ora Rifolgora seren; ch' alto sospesa Fiamma triangolare il crin le indora. Un occhio a par di viva stella accesa Le irraggia il sen; l'eburnee dita strette De la sinistra, arcata in parte e stesa, Tien su libro fatal chiuso da sette Infrangibil sigilli, in cui l'impresso Divino Agnel l'immagin sua riflette. Piega ella il destro braccio, e su convesso Scudo l'appoggia: tra fulminee strisce Chi è forte al par di Dio? leggesi in esso. La mano un vaso in rovesciar largisce Rorido umor che per le fibre gira D' ogni terreno germe, e lo nudrisce. Niuna o queta belva o indocil tira L'augusto carro vincitor dei venti; Chè spirito motor le rote aggira, Cento e più legion di spirti intenti De la provvida Donna al cenno, e pronti Mostra ampia fean d'innumerabil genti: Altri custodi eletti a i laghi e a i fonti

<sup>3</sup> Vulturno: Nome latino di un vento.

Dolci, altri a le salse acque, altri à le valli Erbose, ed altri a i boschi opachi e a i monti: Altri a i marmi, a le gemme ed a i metalli, Altri a gli astri, e a l'insolite comete Igneo-crinite su gli eterei calli.

### GIUSEPPE BARETII.

Secondo una tradizione comune l'ingegno bizzarro e indipendente di Giuseppe Baretti si fece conoscere in un modo affatto conforme alla sua tempra ed a quella indole ch'egli mantenne poi sempre. Nato a Torino (nel marzo del 1716) ed avviato contra suo genio alla giurisprudenza, se ne sottrasse abbandonando la casa paterna e si trasferì da un suo zio a Guastalla; il quale lo acconciò, come scrivano, presso un commerciante di quella città. Costui aveva un socio per nome Cantoni, che di tempo in tempo, come richiedevano le faccende e i negozi, dettava sue lettere al giovine Baretti. Il quale, insofferente di quell'umile ufficio, se ne doleva dicendo che avrebbe saputo scriverle anch'egli da sè. Dopo qualche tempo il Cantoni trasse fuori un volume di poesie manoscritte, lasciando che fossero lette dai commessi del banco: e il Baretti, a preferenza degli altri, mostrò di leggerle con piacere, e molto le lodò a' suoi compagni. Il Cantoni sentendo quelle lodi ne rise, e s'accinse a dimostrare che le poesie n' erano indegne. Ma il Baretti non volle mutarsi dalla opinione già espressa; anzi la difese con vivacità e con buone ragioni, e finì dicendo al contradditore: E se voi non siete poeta, dovreste astenervi dal giudicare di cosa che non conoscete. Laonde il Cantoni compiacendosi di sentirsi lodato con tanta perseveranza, non volle tenersi più oltre celato, e dichiarò che quelle poesie erano sue. E il Baretti, mostrando sempre più il suo animo altiero ma schietto, mentre scusavasi dell'avvenuto, gli disse: Non ho mai sospettato che foste un uomo d'ingegno; d'ora innanzi dettatemi pure quante lettere volete.

Dopo di ciò attese di proposito a studiare: e per

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eterei calli. Altri disse: le vie del cielo; nell'aria. Chiama insolite le comete, perchè, a cagione delle loro grandi orbite, ci sono visibili soltanto in una parte piccolissima del loro corso e per breve tempo.

omettere alcune notizie di nessun momento, nel 1751 andò a Londra, dove aperse scuola di lingua italiana, e più tardi pubblicò un Vocabolario ingleseitaliano molto stimato. Venuto poi di nuovo in Italia, scrisse un giornale intitolato Frusta letteraria, rappresentandosi come un vecchio soldato di nome Aristarco Scannabue, che avesse perduta combattendo una gamba. In questo giornale si trovano molti strani ed ingiusti giudizi; sopra tutto poi è vero che non vi si scorge una dottrina critica propriamente detta; ma non può negarsi per altro che il Baretti col suo buon senso e colla sua franchezza (qualche volta eccessiva e mordente) giovò non poco alla nostra letteratura. Così nella Frusta come nelle molte sue Lettere porge non di rado materia di giuste censure così nei vocaboli come nelle frasi; ma nondimeno il suo modo di scrivere libero e disinvolto diletta ed è degno di considerazione. — Morì in Londra, addì 6 maggio 1789. ·

### A Don Francesco Carcano.

Don Francesco mio, vi darei proprio quattro pugni buoni, se vi fossi vicino, pel supposto ingiurioso che possiate perdere la mia amicizia a cagione del vostro scrivermi liberamente quel che pensate. La mia amicizia è cosa da nulla; ma se voi volete pur compiacervi di averla, dovreste sapere che il più sicuro modo di renderla eterna eternissima è appunto quello di parlarmi schietto. Io vi stimo tanto degno degli affetti miei, che vi dico francamente di quelle cose che non vi direi se non facessi alcun conto di voi; ma se venite via con di que' supposti, non potrò più dirvi i miei pensieri tali e quali mi vengono nel capo. Terniamo all'Italia, di cui fate bene ad avere buona opinione, giacche v'avete a stare; e di cui avete la vostra mediocre parte. lo però che non vi trovo alcun bene sostanziale, e molti mali sostanzialissimi, la voglio presto abbandonar per sempre, e tornarmene là (quand'altro non m'intravvenga) dove trovavo i beni misti a i mali e i mali a i beni. Ma come diavolo potete voi consigliare un par mio a scrivere de'libri e a guadagnare, come voi dite, de' buoni ducati? Perchè questo sia, bisogna prima che m'insegniate la difficil arte di scrivere alla maniera del Chiari e del Goldoni, altrimenti non guadagnerò per Dio nè ducati ne mezzi ducati. Voi credete che in Italia vi sieno tanti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tra le sentenze erronce ed ingiuste del Baretti vuolsi annoverare senza dubbio anche quella ch' ei diede contro il Goldoni.

ammiratori del mio scrivere, e tanti avidi di leggere le mie cantafavole quanti vi sono uomini; ed io vi dico per la decima volta, credo, che ho l'esperienza in contrario; e voi sapete pure che di questo io debbo esser miglior giudice che non voi. Credereste che in Roma caput mundi, e che in Fiorenza caput sapientiæ non ho potuto vendere dieci copie delle mie Lettere e della mia Frusta? Pensate poi negli altri paesi! E poi non avete voi alcuna idea de' nostri librai, per le mani de'quali s'ha da passare? Ma voi misurate gli oggetti lontani da' vicini, e vi credete che perche ho quattro fautori in Milano ne abbia anche negli altri paesi. Don Francesco mio, la vostra semplicità è veramente aurea, e l'Italia non la conoscete. Mi direte che io non vendo le cose mie perchè offendono. Chi offendono? Quattro gatti che non significano, e che tutti hanno gusto di vedere straziati. Il mondo ama più una critica severa, una satira pungente, una corbellatura forte data a qualche individuo, che non mille lodi date a migliaia di persone. Questa è la natura umana; ma l'Italia non è una parte del mondo, e la natura in Italia è soffocata dalla corruttela strabocchevole, e s'è data tutta a leggere delle freddure chiaresche e goldoniane, anzi a non legger nulla oggimai nè di buono nè di cattivo. Tratto tratto vien fuori qualche coserella in istampa che fa un po'di romore; ma presto quel romore s'acqueta, e non se ne fa altro. Chi vuol leggere qualche cosa, procura di farsela imprestare per risparmiarsi un mezzo paolo, o se ne lascia passar la voglia; onde non v'è modo di fare ducati sicuramente. Mille altre cose potrei dirvi in questo proposito; chè l'esperienza m'ha fatto dottore. Potrei dirvi che il Bue Pedagogo, fra l'altre cose, è stato letto con avidità subito stampato, e ristampato perchè è una satiraccía infame, e che è stato approvato ed applaudito dall' universale. Io lo confuterò sul serio, e bene, ed invincibilmente al tribunale di quelli che hanno lume di ragione; ma questi sono tanto pochi, che vi stupireste se vi dicessi quanto pochi! Ma ho io per questo a rispondere nel medesimo stile e modo del Frate Buonasede? Me lo consigliereste voi? E poi, ancorchè mel consigliaste, avrei io l'abilità di farlo? No certo, chè io non so scrivere in quel modo: io non so dire quel che non è; io non so falsificar testi; io non so calunniare; io non so trasformarmi in bestia....Orsù, fra dieci o dodici di io lascio Venezia, perchè fra dieci o dodici di spero che sarò perfettamente guarito. Dove io vada vi prego

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bue Pedagogo. Titolo di un libro d'Appiano Buonasede contro il Baretti.

a non mel domandare. Ve lo farò sapere quando sarà tempo. Voglio andar in luogo dove io possa, per un paio di mesi almeno, esser tutto mio. Ho bisogno di ricompormi, nè lo posso fare se non faccio un po' di tregua col mondo. — Statevi sano e lieto.

#### Allo stesso.

Le vostre Terze Rime le ho lette tutte, e vi so dire che il totale di esse non può se non dare a chiunque ha buon discernimento una bella idea di quella bontà e di quella candidezza di animo di cui la natura e gli studi vostri v' hanno mirabilmente dotato. Riguardo però al loro valore come poesia, m' è forza dirvi alla schietta, che non ne sono sommamente contento. Voi non avete fatta veruna fatica nel trattare gli argomenti che avete trattati, ma detto quello che la rima ha suggerito di mano in mano; e cotesto scrivere alla carlona, già lo sapete che non m'è mai ito a sangue. Il troppo leggere le cose del Passeroni, che scrive talvolta cento ottave senza cancellare un verso, ha guastato voi, come prima di voi aveva guastato il Balestrieri, e anco degli altri probabilmente. Permettetemi però di dirvi che la poesia non debb' essere fatta così alla presta, così alla disperata. Sia L' ingegno nostro grande, vivo, bizzarro quanto si vuole; i versi nostri debbon esser studiati, studiatissimi, e pieni riboccanti di cose a un tempo grate ed istruttive. A misura che sono ito invecchiando e meditando, mi sono reso schizzinoso ogni di più, nè posso più leggere con flemma quelle poesie che non hanno tutta la possibile bellezza di lingua e di verseggiamento, insieme con tutta la possibile energia di pensiero. Il minimo errore di grammatica, la minima espressione sforzata dalla rima anzi che dall' argomento, la minima disuguaglianza nello stile, la minima povertà ne' concetti, il minimo svio ' fatto senza necessità dal soggetto principale mi disgusta e m'offende, e mi fa cadere il libro dalle mani. Soffrite dunque ch' io v'avverta di non mi mandar più poesia alcuna, sia di chi si vuole; perchè, quantunque non sia impossibile che alcuna qui e qua mi potesse piacere, giudicando da quelle che in questi passati anni vi siete compiaciuto mandarmi, vedo non essere in vostro potere mandarmene alcuna che mi satisfi pienamente. Mala figura farà l'Italia d'oggi ne' secoli avvenire in fatto di poesia, poichè i principali poeti de' giorni nostri, vale a dire Carlo Gozzi e Giancarlo Passeroni, si sono messi in capo che basti infilzare migliaia di rime per es-

<sup>1</sup> Sviv. Sviamento. — l'iù sotto: Satisfi per Soddisfaccia.

sere degni del nome. L'uno e l'altro di essi fu arricchito dalla natura di quanto cervello bastava per ornare la patria loro di mille poesie maravigliose; ma l'uno e l'altro non hanno voluto pigliar fatica, ed hanno sparsi i componimenti loro di tante cose insipide, sciancate, sfibratissime, che non si possono leggere da uno che ami la diligenza e la perfezione in ogni componimento poetico: e per colmo di sciagura hanno guasto col loro esempio tutti gl' ingegni di seconda classe, inducendoli a buttar giù ogni cosa che viene loro in capo, come se la frettolosa facilità fosse l'unico fregio d'un componimento poetico. Non si può dire la quantità di versi che in questi ultimi anni mi sono stati mandati da varie delle nostre città principali. Gesummaria, quanta robaccia! Quante vituperose poesie! E delle prose che si scarabocchiano da quelle tante bestie di Roma, di Napoli, di Firenze e d'altre città, che posso dirne? Povera Italia, quanto se' trasandata! Vadano dunque le poesie e le prose moderne in cento mila malore; non me ne mandate più di sorte alcuna, siano di chi vogliano essere. Coltiviamo, manteniamo ed accresciamo, se è possibile l'amicizia con tutti i buoni, senza più badare alle pessime prose ed alle poesie pessimissime che tuttora vanno acciabattando.1 In Inghilterra ed altrove, come in Italia, sono moltissimi quelli che fanno delle prosacce e delle poesiaccie unicamente per iscioprarsi e per fuggir ozio, e che sanno tuttavia essere buoni amici, buoni padri, buoni mariti e buonissimi uomini in ogni cosa. Contentiamoci quando son tali, e non badiamo a quello che scrivono come poeti e prosatori, ma a quel che fanno come uomini nella società civile. E così, Don Francesco. voi non sarete mai il mio poeta; ma sarete sempre il mio amico, perchè costì mi riuscite un modello, e de' migliori che si possano trovare al mondo. Addio dunque a voi, e con tutto il cuore. E addio pure alla vostra Mariannuccia ed alla mia Tullia Francesca; chè sallo Iddio quanto mi allegrerei, quanto ringiovanirei. se potessi ancora dare una sola stretta abbracciata a ciascuna. E addio alla mia buona Peppina e al Passeroni, al Parini, al Villa, alla Cravenna, alle cognate, al mio sempre caro Podestà d' Abbiagrasso, eccetera, eccetera. Quanto vi troverei tutti differenti da quelli che vi lasciai se potessi rivedervi! E se voi poteste veder me, non mi riconoscereste forse più; tanto sono ingobbato ed incanutito. — Tale e quale come sono, sono e sarò sempre ec.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acciabattare è vocabolo avvilitivo, e significa: Fare negligentemente qualehe cosa, la quale perciò tiensi a vile e si dispregia.

<sup>2</sup> Costi. In questo, nell'amicizia.

#### DALLA FRUSTA LETTERARIA.

Come si può 1 che il signor conte faccia stima del giudizio dato del Bonfadio da quel solenne pedante di Giammaria Crescimbeni? Che sapeva quel Crescimbeni di poesia o di altra cosa che ricerchi altro che memoria e buona schiena e pazienza? Della pazienza, della buona schiena e della memoria il Crescimbeni ne aveva quanto ne occorre a un compilatore; ma di quella cosa che chiamiamo ingegno ei non ne aveva il minimo che: beveva così grosso, che sbagliò per poema serio il buffonesco Morgante; e non ha mai giudicato drittamente d'alcuno scrittore, se non forse qualche volta per mero accidente, o conformandosi a qualche buon giudizio d'altri. Egli era uno di que'letteratacci cenciosi, di cui l'Italia ha sempre abbondato, e abbonda per sua vergogna più che non alcun' altra colta parte di Europa; di que' letteratacci che lodano ogni persona, che lodano ogni libro, che lodano ogni cosa. Parlando di tutti e lodando tutti non si poteva che 2 qualche volta non desse nel segno, perchè l'Italia ha pur prodotti degli uomini degni di lode. Ma niuna grazia gli dobbiamo aver noi s' egli talora ha lodato a proposito, perchè quel goffo lodava per poeta ognuno ch' egli trovava autore di quattordici miserabili versi in rima; come se, per meritarsi il glorioso nome di poeta, bastasse scarabocchiare qualunque goffezza in tante righe di undici sillabe ciascuna. Affe che io non posso far a meno di strapparmi qualche pelo de' mustacchi per la stizza, quand' io m' imbatto a leggere di que' giudizi dati dal Crescimbeni di questo e di quell'altro autore; che maledetti sieno tutti que'suoi tomi in quarto. Ma la stizza diventa proprio rabbia, e rabbia canina o viperina, quando trovo citati que' suoi giudizi come autorità belle e buone da gente di cervello. E così il conte Mazzucchelli,3 che ha mille volte più cervello che non ebbe quel Crescimbeni, mi ha veramente fatto strabiliare citando l'autorità d'un così melenso critico in proposito del Bonfadio, e informandone che nella Storia della poesia volgare, colui ha dato un capitolo del Bonfadio per saggio della buona maniera di far capitoli. Alcuno mi dirà forse che il conte Mazzucchelli è un uomo altret-

<sup>1</sup> Come si può che ec. Locuzione francesc. Il Crescimbeni, vissuto dal 1665 al 1718, scrisse la Storia della volgar poesia, più ricca di notizie che di fina critica.

Non si poteva ec. La stessa locuzione francese notata poc'anzi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> G. M. Mazzucchelli bresciano (1707-1763) voleva darci gli scrittori d'Italia ordinati alfabeticamente; ma pubblicò soltanto le prime due lettere, e lasciò manoscritta (così sentiamo dire) anche la terra.

tanto modesto quanto dotto, e che, non arrischiandosi in virtù della sua modestia a dire il suo sentimento sulle opere altrui, cita l'autorità degli altri e a quella s'attiene, quasi diffidando del suo proprio giudizio. Ma canchero a questa sorta di modestia! lo credo piuttosto che il signor conte ha talvolta un difetto che hanno moltissimi altri letterati; voglio dire ch'egli alle volte ha intorno molta di quella pigrizia che così frequentemente si trova ne letterati, la quale gl'induce a lasciar dormire il proprio giudizio quando, nel giudicare d'alcuna cosa, possono risparmiarsi faccende e sostituire in vece il giudizio altrui o buono o cattivo che egli sia: come certe donnerelle usano fare non di rado, che vanno ad accattare in prestito un pane da questa e da quella vicina per non si sconciare così tosto a impastare quella farina che pur hanno nell'arca. Ma il signor conte insieme con innumerabili altri dotti, lasci pure, per pigrizia, dormire talvolta ii giudizio suo; che così non voglio già far io, s'io dovessi anche perdere quest'altra gamba. Io sono Aristarco Scannabue, e voglio adoperare il mio giudizio, e voglio col mio giudizio giudicare anche il giudizio degli altri, e giudicarlo severamente, senza surarmi un fico dell' autorità di chicchessia, quando non si traterà d'altro che di cose letterarie. In conseguenza di questa mia risoluta massima, non solo voglio dire che il Crescimbeni giudicava come una pecora quando si faceva a giudicare opere d'ingegno, ma voglio anche provare la mia asserzione con mostrare che di fatto giudicò da pecora quando giudicò che il mentovato capitolo del Bonfadio fosse la fenice dei capitoli, e quando il propose per un modello di essi in quella sua scipita storia della poesia volgare.

# Benvenuto Cellini, e la sua Vita scritta da lui.

Noi non abbiamo alcun libro nella nostra lingua tanto dilettevole a leggersi, quanto la Vita di quel Benvenuto Cellini, scritta da lui medesimo nel puro e pretto parlare della plebe fiorentina. Quel Cellini dipinse quivi sè stesso con sommissima ingenuità, e tal quale si sentiva d'essere; vale a dire bravissimo nell'arti del disegno, e adoratore di esse, non meno che de'letterati, e spezialmente de' poeti; abbenchè senza alcuna tinta di letteratura egli stesso, e senza saper più di poesia che quel poco saputo per natura generalmente da tutti i vivaci nativi di terra toscana. Si dipinse, dico, come sentiva d'essere; cioè animoso come un granatiere francese; vendicativo come una vipera; superstizioso in sommo grado, e pieno di bizzarria e di capricci; galante in un

crocchio d'amici, ma poco suscettibile di tenera amicizia; lascivo anzi che casto; un poco traditore senza credersi tale; un poco invidioso e maligno; millantatore e vano senza sospettarsi tale; senza cerimonie e senza affettazione; con una dose di matto non mediocre, accompagnata da ferma fiducia d'essere molto savio, circospetto e prudente. Di questo bel carattere l'impetuoso Benvenuto si dipinge nella sua Vita senza pensarvi su più che tanto, persuasissimo sempre di dipingere un eroe. E pure quella strana pittura di sè stesso riesce piacevolissima a' leggitori: perchè si vede chiaro che non è fatta a studio, ma che è dettata da una fantasia infuocata e rapida; e ch'egli ha prima scritto che pensato. E il diletto che ne dà, mi pare che sia un po' parente di quello che proviamo nel vedere certi belli, ma disperati animali, armati d'unghioni e di tremende zanne, quando siamo in luogo di poterli vedere senza pericolo d'essere da essi tocchi ed offesi. E tanto più riesce quel suo libro piacevole a leggersi, quanto che, oltre a quella viva e natural pittura di sè medesimo, egli ne dà anche molto rare e curiosissime notizie de'suoi tempi, e specialmente delle corti di Roma, di Firenze e di Parigi; e ne parla minutamente di molte persone già a noi note d'altronde, come a dire, d'alcuni famosi papi, di Francesco I, del contestabile di Borbone, di madama d'Etampes, e d'altri personaggi mentovati spesso nelle storie di que' tempi, mostrandoceli, non come sono nelle storie gravemente e superficialmente descritti da autori che non li conobbero di persona, ma come apparirebbero, verbigrazia, nel semplice e famigliar discorso d'un loro confidente o domestico servidore. Sicchè questo è proprio un libro bello, ed unico nel suo genere, e che può giovare assai ad avanzarci nel conoscimento della natura dell' uomo.

## GIUSEPPE PARINI.

Nel paesetto di Bosisio sul lago di Pusiano nacque Giuseppe Parini a' 22 maggio 1729. L'ingegno che in lui si fece palese molto per tempo, indusse suo padre a trasferirsi in Milano per procurargli una buona educazione; ma per la povertà fu avviato, senza sua voglia, al sacerdozio, e costretto a guadagnarsi intanto di che vivere copiando carte forensi.

In mezzo agli studi teologici e alla ingrata fatica del copista, amò sempre la lettura dei classici e l'esercizio della poesia; di che videsi il primo saggio in alcuni versi stampati sotto il nome di Ripano Eupilino in Lugano l'anno 1752. Quei versi annunziarono, per così dire, il poeta: e perfetto poeta si mostrò egli veramente dopo undici altri anni di studio pubblicando il Mattino; dove con ironia incessante morde l'ozio e la frivola vita dei ricchi, e pone in dileggio le usanze e i costumi principalmente dei nobili nella sua età.

Grande fu l'applauso degl'intendenti all'apparir del Mattino e del Meriggio (pubblicati negli anni 1763 e 1765); nè vi mancò qualche premio; giacche il conte di Firmian nel 1769 nominò il Parini professore di Belle Lettere nelle scuole Palatine nel Ginnasio di Brera; dove con indicibile amore, e con ammirazione di quanti l'udirono, spiegò i classici e dettò i principì generali di Lettere e

Belle Arti.

La scuola gli acquistava continuamente nuovi ammiratori ed anche nuovi amici; ma la sua satira e la schiettezza de' suoi giudizi, e l'animo inflessibile, e la gloria stessa del nome, gli suscitarono invidie e nimicizie segrete. Però dopo la morte del conte di Firmian, corse qualche pericolo; accusandolo alcuni che non avesse voluto scriver l'elogio dell'imperatrice Maria Teresa, di che la Società Patriotica gli aveva data incumbenza. Quando agli Austriaci successero i Francesi fu ascritto al magistrato municipale di Milano; ma ne uscì ben tosto, per non trovarsi con alcuni che volevano comandare per forza la libertà, nè già per pubblico bene ma per privato vantaggio. Nel 1799, ritornati gli Austriaci, potevano ricominciare le accuse e i pericoli; ma egli era nel suo settantesimo anno, cogli occhi appannati dalla cateratta, e declinante già verso il suo fine. Morì infatti nel giorno 15 agosto di quello stesso anno; e morì povero com'era vissuto, ma sicuro che i posteri ammirerebbero lungamente i frutti del suo ingegno; come i contemporanei avevano stimato ed amato il suo ingegno, i suoi studî, quel suo animo alto e gentile, la sua argata conversazione, la sua voce, il suo gesto e tutto insomma quanto era in lui. Fino dalla sua giovinezza una malattia de' nervi gli aveva indebolite le gambe, sicchè il suo andare fu poi sempre lento ed incerto; ma l'aria dignitosa del volto, e sopra tutto la vivacità dello sguardo sotto una fronte spaziosa, lo rendevan notabile e ragguardevole a chiunque in lui s'abbatteva lungo le vie.

Al Mattino e al Meriggio aggiunse il Vespro e la

Notte, ma non acconsenti che si stampassero; donde poi dice egli stesso che la patria lo incitava « di poner fine al Giorno. » E tanto le prime due parti già pubblicate, quanto le altre rimaste inedite (la Notte è anche mancante del fine) trovaronsi ricopiate da lui stesso più volte con molté varianti, che lo mostrano incontentabile nel ripulire le sue opere fin nelle minime loro parti. Intorno alle quali varianti veggano i giovani le considerazioni di Cesare Cantù nella Rivista Europea (1844) e poi nel suo libro L'abate Parini e la Lombardia. Oltre il poema scrisse parecchie Odi ed altre poesie di vario genere; le Lezioni e qualche altro lavoro di prosa. Nel poema o nella Satira può dirsi eccellente ed anche originale: nelle Odi ha pure molta novità e molta forza; ma qualche volta, per fuggire la troppa mollezza di molti suoi contemporanei, cade in soverchia asprezza. Il suo gusto è sempre castigatissimo: la sua poesia in generale è rivolta sempre a diffondere utili verità, a migliorare i costumi. Nelle prose non fu eccellente come nei versi: nondimeno sta fra i migliori di quella età. Le sue Lesioni, sebbene si credano quasi una semplice traccia che poi improvvisando arricchiva di eruditi commenti, nondimeno sono degne di essere studiate; e raccogliendo le Lettere e le Belle Arti sotto un principio generale e comune, accennano ad una maniera di vedere filosofica ed alta, allora piuttosto nuova che rara.

### DAL MATTINO.1

Le prime ore del giorno.

Ergi dunque<sup>2</sup> il bel flanco, e sì ti appoggia Alli origlier,<sup>3</sup> che lenti degradando, All'omero ti flen molle sostegno; E coll' indice destro lieve lieve Sovra gli occhi trascorri, e ne dilegua

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seguo generalmente l'edizione procurata dall'abate Mauro Colonnetti nel 1841 (Tipografia dei Classici Italiani), alla quale si attenne generalmente anche il cav. Cantù; e noto qua e là alcune poche differenze. Poichè il Parini era diventato incontentabile, è lecito qualche volta dubitare a quale tra le molte varianti avrebbe data la preferenza, se avesse ristampato egli stesso il suo libro.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brgi. ec. Il Poeta s' indirizza sempre ad un giovin Signore a cui mostra di dar precetti, ma nel vero poi lo morde e deride come vanamente ozioso.

<sup>3</sup> Origlieri. I guanciali, i cuscini.

Quel che riman de la cimmeria nebbia: 1 Poi de' labbri formando un picciol arco. Dolce a vedersi, tacito sbadiglia. Oh! se te in si gentile atto mirasse Il duro capitan, quando tra l'arme, Sgangherando la bocca, un grido innalza, Lacerator di ben costrutti orecchi, Onde a le squadre vari moti impone; S' ei te mirasse allor, certo vergogna Avria di sè, più che Minerva il giorno, Che di flauto sonando, al fonte scorse Il turpe aspetto de le enflate guance. Ma già il ben pettinato entrar di nuovo Tuo damigel vegg' io. Sommesso ei chiede, Quale oggi più de le bevande usate Sorbir ti piaccia in preziosa tazza. Indiche merci son tazza e bevande: Libra i consigli tuoi. S' oggi a te giova 3 Porger dolci allo stomaco fomenti, Si che con legge il natural calore V' arda temprato, e al digerir ti vaglia, Il cioccolatte eleggi, onde tributo Ti diè il Guatimalese o il Caribèo. Che di lucide penne avvolto ha il crine. Ma se noiosa ipocondria t' opprime, O troppo intorno a le vezzose membra Adipe \* cresce, de' tuoi labbri onora La nettarea bevanda, ove abbronzato Arde e fumica il grano, a te d' Aleppo Giunto e da Moca, che, di mille navi

Popolata mai sempre, insuperbisce.
Certo fu d'uopo che dai prischi seggi
Uscisse un regno, e con audaci vele,
Fra straniere procelle e novi mostri
E teme e rischi ed inumane fami,
Superasse i confin, per tanta etade

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cimmeria nebbia. I poeti diceano che la notte usciva da un antro Cimmerio; e cimmerii chiamavansi i paesi settentrionali.

Più che Minerva. È fama che questa Dea si dilettasse una volta a sonar di flauto; ma veduto in una fontana quanto quell' esercizio le to-gliesse di bellezza, se ne astenne.

<sup>3</sup> Altri preserisce la lezione: Ami tu forse . . . ti vaglia?

Adipe. Pinguedine. Il Colonnetti presert le variante divine membra.

Il grano. Il casse, che da prima aveva chiamato legume.

Inviolati ancora: e ben fu dritto Se Cortes e Pizzarro 1 umano sangue Non istimar quel ch' oltre l' Oceano Scorrea le umane membra; e se tonando E fulminando, alfin spietatamente Giù dai grandi balzaro aviti troni Re Messicani e generosi Incassi; Poi che nuove così venner delizie, O gemma de gli eroi, al tuo palato. Cessi'l cielo però, che in quel momento Che l'eletta bevanda a sorbir prendi. Servo indiscreto a te repente annunci O il villano sartor che, non ben pago D'aver teco diviso i ricchi drappi, Oso sia ancor con pólizza infinita Fastidirti la mente; o di lugubri Panni ravvolto il garrulo forense Cui de' paterni tuoi campi e tesori Il periglio s'affida; o il tuo castaldo Che già con l'alba a la città discese, Bianco di gelo mattutin la chioma. Cosi zotica pompa i tuoi maggiori Al di nascente si vedean dintorno: Ma tu, gran prole, in cui si seo scendendo E più mobile il senso e più gentile. Ah sul primo tornar de' lievi spirti A l'ufficio diurno, ah non ferirli D' imagini sì sconce. Or come i detti, Come il penoso articolar di voci Smarrite titubanti al tuo cospetto; E tra l'obliquo profondar d'inchini Del calzar polveroso in su i tappeti Le impresse orme soffrire? Ahimè, che fatto Il salutar licore agro e indigesto Ne le viscere tue, te allor faria E in casa e fuori e nel teatro e al corso Ruttar plebeiamente il giorno intero ! Non attenda però ch' altri lo annunci Gradito ognor, benchè improvviso, il dolce Mastro 2 che il tuo bel piè come a lui piace

<sup>2</sup> Maetro ec. H maestro di ballo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cortes conquistò il Messico; Pizzarro il Perù: due spagnuoli famosi per le incredibili crudeltà alle quali si abbandonarono.

Modera e guida. Egli all' entrar s' arresti Ritto sul limitare; indi, elevando Ambe le spalle, qual testudo il collo Contragga alquanto, e ad un medesmo tempo Il mento inchini, e con l' estrema falda Del piumato cappello il labbro tocchi.

E non men di costui facile al letto
Del mio Signor t' inoltra, o tu che addestri
A modular con la flessibil voce
Soavi canti; e tu che insegni altrui
Come agitar con maestrevol arco
Sul cavo legno armoniose fila.

Nè la squisita a terminar corona Che segga intorno a te manchi, o Signore. Il precettor del tenero idioma, Che da la Senna de le Grazie madre Pur ora a sparger di celeste ambrosia Venne all' Italia nauseata i labbri. All'apparir di lui l'itale voci Tronche cedano il campo al lor tiranno: E a la nova ineffabile armonia De' soprumani accenti, odio ti nasca Più grande in sen contra a le impure labbra Ch' osan macchiarse ancor di quel sermone Onde in Valchiusa \* fu lodata e pianta Già la bella Francese, e i culti campi All' orecchio dei re cantati furo ← Lungo il fonte gentil da le bell'acque. 
 ⊅ Misere labbra che temprar non sanno Con le galliche grazie il sermon nostro, Si che men aspro a' dilicati spirti, E men barbaro suon fleda gli orecchi t Or te questa, o Signor, leggiadra schiera Al novo di trattenga.

Origine dell' uso della Cipria.

D' orribil piato risonar s' udío Già la corte d'Amore. I tardi vegli

<sup>1</sup> Testudo. Testuggine, tartaruga.

<sup>2</sup> Onde in Valchiusa ec. Accenna il Petrarca, che cantò l'avignonese sua Laura; e l'Alamanni che scrisse la Coltivazione alla Corte di Francesco I re di Francia. Qui poi l'Autore morde la moda di parlar francesc, e di frammischiare conversando il francese e l'italiano.

Grinzuti osar coi giovani nipoti Già contender di grado in faccia al soglio Del comune lor Dio. Rise la fresca Gioventude animosa, e d'agri motti Libera punse la senil baldanza.

Gran tumulto nascea; se non che Amore Ch' ogni diseguaglianza odia in sua corte, A spegner mosse i perigliosi sdegni; E a quei che militando incanutiro Suoi servi apprese a simular con arte I duo bei fior che in giovenile gota Educa e nutre di sua man Natura: 1 Indi fe cenno, e in un balen fûr visti Mille alati ministri, alto volando, Scoter lor piume, onde floccò leggera Candida polve, che a posar poi venne Su le giovani chiome, e in bianco volse Il biondo, il nero e l'odiato rosso. L'occhio così nell'amorosa reggia Più non distinse le due opposte etadi, E solo vi restò giudice il tatto.

Tu pertanto, o Signor, tu che se' il primo Fregio ed onor dell'acidalio regno.2 I sacri usi ne serba. Ecco che sparsa Già da provida man la bianca polve In piccolo stanzin con l'áere pugna, E degli átomi suoi tutto riempie Egualmente divisa. Or ti fa' core, E in seno a quella vorticosa nebbia Animoso ti avventa. Oh bravo! oh forte! Tale il grand' avo tuo tra 'l fumo e 'l foco Orribile di Marte, furiando Gittossi allor che i palpitanti Lari 3 De la patria difese, e ruppe e in fuga Mise l'oste feroce. Ei nondimeno Fuliginoso il volto, e d'atro sangue Asperso e di sudore, e co' capegli Stracciati ed irti, della mischia uscio,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allude all'usanza del belletto.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acidalio, di Venere. Da una fontana in Orcomene detta Acidalia, nella quale è fama che si bagnassero le Grazie, fu nominata acidalia anche Venere.

<sup>3</sup> Lari. Gli Dei di una città o di una famiglia.

Spettacol fero ai cittadini stessi
Per sua man salvi; ove tu assai più vago
E leggiadro a vederse, in bianca spoglia
Scenderai quindi a poco a bear gli occhi
De la cara tua patria, a cui dell' avo
Il forte braccio, e il viso almo celeste
Del nipote dovean portar salute.

#### DAL MERIGGIO.

Come l'antica gelosia fosse sbandita.

.... Un tempo Uscia d'Averno con viperei crini, Con torbid' occhi irrequieti, e fredde Tenaci branche un indomabil mostro Che ansando e anelando intorno giva Ai nuzïali letti, e tutto empiea Di sospetto, di fremito e di sangue. Allor gli antri domestici, le selve, L'onde, le rupi alto ulular s'udiéno Di feminili strida: allor le belle Dame con mani incrocicchiate, e luci Pavide al ciel, tremando, lagrimando, Tra la pompa feral de le lugúbri Sale vedean dal truce sposo offrirsi Le tazze attossicate o i nudi stili. Ahi pazza Italia! Il tuo furor medesmo Oltre l'alpe, oltre 'l mar destò le risa Presso agli emuli tuoi che di gelosa Titol di diero, e t'è serbato ancora Ingiustamente. Non di cieco amore Vicendevol desire, alterno impulso, Non di costume simiglianza or guida Giovani incauti al talamo bramato; Ma la prudenza coi canuti padri Siede librando i il molto oro, e i divini Antiquissimi sangui: e allor che l'uno Bene all' altro risponda, ecco Imenèo Scoter sue faci; e unirsi al freddo sposo, Di lui non già ma de le nozze amante, La freddissima vergine che in core

<sup>1</sup> Librando. Pesando.

Già i riti volge del Bel Mondo, e lieta
La indifferenza maritale affronta.
Così non fien de la crudel Megera 
Più temuti gli sdegni. Oltre Pirene
Contenda or pur le desiate porte
Ai gravi amanti, e di feminee risse
Turbi Oriente. Italia oggi si ride
Di quello ond' era già derisa; tanto
Puote una sola età volger le menti!

## La falsa pietà verso le bestie.

Qual anima è volgar la sua pietate <sup>8</sup>
Serbi per l' uomo, e facile ribrezzo
Déstino in lei del suo simile i danni,
I bisogni e le piaghe. Il cor di lui <sup>4</sup>
Sdegna comune affetto; e i dolci moti
A più lontano limite sospinge.

- « Pera colui che prima osò la mano
- » Armata alzar su l'innocente agnella
- > E sul placido bue: nè il truculento
- De Cor gli piegaro i teneri belati,
- » Ne i pietosi muggiti, ne le molli
- > Lingue lambenti tortuosamente
- Tal ei parla, o Signor; ma sorge intanto
  A quel pietoso favellar dagli occhi
  De la tua Dama dolce lagrimetta
  Pari a le stille tremule, brillanti
  Che a la nova stagion gemendo vanno
  Da i palmíti di Bacco, entro commossi
  Al tiepido spirar de le prim' aure
  Fecondatrici. Or le sovvien del giorno,
  Ahi fero giorno! allor che la sua bella
  Vergine Cuccia de le Grazie alunna,
  Giovanilmente vezzeggiando, il piede
  Villan del servo con gli eburnei denti

<sup>2</sup> Oltre Pirene. Al di là de' Pirenei, nella Spagna.

6 Cuccia. Nome imaginario di una cagnuola.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Megera. Una delle Furie.

<sup>8</sup> Qual anima ec. Le anime volgari; chi ha anima volgare.

Di lui. Di uno dei convitati.

Dai palmiti ec. Dei tralci delle viti. Nelle prime stampe leggesi palmiti più conforme alla prosodia latina.

Segnò di lieve nota: e questi audace Con sacrilego piè lanciolla: ed ella Tre volte rotolò; tre volte scosse Lo scompigliato pelo, e da le vaghe Nari soffiò la polvere rodente. Indi i gemiti alzando: Aita, aita, Parea dicesse; e da le aurate vôlte A lei l'impietosita Eco rispose: E dall'infime chiostre i mesti servi Asceser tutti, e da le somme stanze Le damigelle pallide tremanti Precipitaro. Accorse ognuno; il volto Fu d'essenze spruzzato a la tua Dama. Ella rinvenne alfin: l'ira, il dolore L'agitavano ancor; fulminei sguardi Gettò sul servo, e con languida voce Chiamò tre volte la sua Cuccia: e questa Al sen le corse; in suo tenor vendetta Chieder sembrolle: e tu vendetta avesti, Vergine Cuccia de le Grazie alunna. L'empio servo tremò; con gli occhi al suolo Udì la sua condanna. A lui non valse Merito quadrilustre; a lui non valse Zelo d'arcani uffici: in van per lui Fu pregato e promesso; ei nudo andonne Delle assise 'spogliato, onde pur dianzi Era insigne alla plebe. In van novello Signor sperò; chè le pietose Dame Inorridiro, e del misfatto atroce Odiar l'autore. Il perfido 2 si giacque Con la squallida prole e con la nuda Consorte a lato, su la via spargendo Al passeggiero inutili lamenti: E tu, vergine Cuccia, idol placato Da le vittime umane, isti superba.

Assisa. La livrea.

2 Il Parini scrisse da prima il misero: e veramente perfido par troppo.

Ma si noti che il poeta non parla qui in suo nome; bensì riferisce il frasario di quei fulsi pietosi che sta mordendo: perciò questo perfido consuona coll'empio servo e col misfatto atroce che precedono, e deve intendersi riprovato al pari di quelli del gentile animo del Parini.

## Origine del giuoco detto Trictras.

Già per ninfa gentil tacito ardea D'insoffribile ardor misero amante Cui null'altra eloquenza usar con lei, Fuor che quella degli occhi era concesso; Poichè il rozzo marito ad Argo 1 eguale Vigilava mai sempre; e quasi biscia Ora piegando, or allungando il collo, Ad ogni verbo con gli orecchi acuti Era presente. Ohimè i come con cenni, O con notate tavole giammai. O con servi sedotti a la sua bella Chieder pace ed aita? Ogni d'Amore Stratagemma finissimo vincea La gelosia del rustico marito. Che più lice sperare? Al tempio ei viene Del Nume accorto che le serpi intreccia All'aurea verga, e il capo e le calcagna D' ali fornisce. A lui si prostra umile; E in questi detti, lagrimando, il prega: « O propizio agli amanti, o buon figliuolo » De la candida Maja, o tu, che d'Argo » Deludesti i cent'occhi, e a lui rapisti La guardata giovenca, i preghi accogli » D'un amante infelice; e a lui concedi, » Se non gli occhi, ingannar gli orecchi almeno » D' importuno marito. » — Ecco, si scote Il divin simulacro, a lui si china; Con la verga pacifica la fronte Gli percote tre volte: e il lieto amante Sente dettarsi ne la mente un gioco Che i mariti assordisce. A lui diresti, Che l'ali del suo piè concesse ancora Il supplicato Dio; cotanto ei vola Velocissimamente a la sua Donna. Là bipartita tavola prepara Ov' ebano ed avorio intarsiati Regnan sul piano; e partono alternando

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Argo (dicono le favole) ebbe cento occhi.

Del Nume ec. Mercurio, figlio di Maia, tolse lo (cangiata in gioventa) ad Argo, a cui Giunone l'aveva commessa, sapendo ch' era amata da Giove

In due volte sei case ambe le sponde. Quindici nere d'ebano rotelle E d'avorio bianchissimo altrettante Stan divise in due parti: e moto e norma Da duo dadi gittati attendon, pronte Gli spazi ad occupar, e quinci e quindi Pugnar contrarie. — Oh cara a la Fortuna Quella che corre innanzi all'altre, e seco Trae la compagna, onde il nemico assalto Forte sostenga! Oh giocator felice Chi pria l'estrema casa occupa; e l'altro Degli spazi a sè dati ordin riempie Con doppio segno. Ei trionfante allora Da la falange il suo rival combatte, E in proprio ben rivolge i colpi ostili! — Al tavolier s'assidono ambidue. L'amante cupidissimo e la ninfa; Quella una sponda ingombra, e questi l'altra. Il marito col gomito s'appoggia All' un de' lati : ambo gli orecchi tende ; E sotto al tavolier di quando in quando Guata con gli occhi. Or l'agitar dei dadi Entro a' sonanti bóssoli comincia; Ora il picchiar de' bossoli sul piano; Ora il vibrar, lo sparpagliar, l'urtare, Il cozzar dei duo dadi; or de le mosse Rotelle il martellar. Torcesi e freme Sbalordito il geloso: a fuggir pensa, Ma rattienlo il sospetto. Il fragor cresce, Il rombazzo, il frastono, il rovinio. Ei più regger non puote; in piedi balza, E con ambe le man tura gli orecchi. Tu vincesti, o Mercurio, il cauto amante Poco disse, e la bella intese assai.

#### DALLA NOTTE.

Nè tu contenderai, benigna Notte, Che il mio Giovane illustre io cerchi e guidi Con gli estremi precetti entro al tuo regno. Già di tenebre involta e di perigli Sola, squallida, mesta, alto sedevi Su la timida terra. Il debil raggio

De le stelle remote e de'pianeti Che nel silenzio camminando vanno, Rompea gli orrori tuoi sol quanto è d' uopo A sentirli vie più. Terribil ombra Giganteggiando si vedea salire Su per le case e su per l'alte torri Di teschi antiqui seminate al piede: E upúpe e guft e mostri avversi al sole Svolazzavan per essa, e con ferali Stridi portavan miserandi auguri: E lievi dal terreno e smorte fiamme 1 Di su di giù vagavano per l'aere Orribilmente tacito ed opaco; E al sospettoso adultero, che lento Col cappel sulle ciglia e tutto avvolto Nel mantel se ne gía con l'armi ascose, Colpieno il core e lo strignean d'affanno. E fama è ancor che pallide fantasime. Lungo le mura de i deserti tetti Spargean lungo acutissimo lamento, Cui di lontan per entro al vasto buio I caní rispondevano ululando.

Tal fosti, o Notte, allor che gl' inclit' avi
Onde pur sempre il mio Garzon si vanta
Eran duri ed alpestri; e con l'occaso
Cadean dopo lor cene al sonno in preda,
Fin che l'aurora sbadigliante ancora
Li richiamasse a vigilar su l'opre
De i per novo cammin guidati rivi,
E su i campi nascenti, onde poi grandi
Furo i nepoti e le cittadi e i regni.

Ma ecco Amore, ecco la madre Venere, Ecco del gioco, ecco del fasto i Genii Che trionfanti per la notte scorrono, Per la notte che sacra è al mio Signore. Tutto davanti a lor, tutto s' irradia Di nova luce. Le nimiche tenebre Fuggono riversate; e l'ali spandono Sopra i covili ove le fere e gli uomini

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fiamme. I fuochi fatui.

Fin che ec. Vuol dire, che questi avi levavansi dal letto al cominciar dell'aurora, e subito davansi a lavorare; di che poi arricchirono ec.

A la fatica condannati dormono.

Stupefatta la notte intorno vedesi
Riverberar più che dinanzi al sole
Auree cornici, e di cristalli e spegli
Pareti adorne e vesti varie e bianchi
Ömeri e braccia, e pupillette mobili
E tabacchiere preziose, e fulgidi
Monili, e gemme, e mille cose e mille.
Così l'eterno caos, allor che Amore
Sopra posovvi, e il fomentò con l'ale,
Sentì il generator moto crearse,
Sentì schiuder la luce; e sè medesmo
Vide meravigliando, e tanti aprirse
Tesori di natura entro il suo grembo.

### DALLE POESIE LIRICHE.

#### La salubrità dell' aria.

Oh beato terreno Del vago Éupili mio: Ecco al fin nel tuo seno M'accogli : e del natio Aere mi circondi; E il petto avido inondi ! Già nel polmon capace Urta sè stesso, e scende Quest' etere vivace, Che gli egri spirti accende, E le forze rintegra, E l'animo rallegra: Però ch' austro scortese Qui suoi vapor non mena. E guarda il bel paese Alta di monti schiena, Cui sormontar non vale Borea con rigid'ale. Nè qui giaccion paludi Che da lo impuro letto Mandino a i capi ignudi Nuvol, di morbi infetto: E il meriggio a' bei colli Asciuga i dorsi molli.

Pera colui che primo 1 A le triste, ozïose Acque e al fetido limo La mia cittade espose; E per lucro ebbe a vile La salute civile. Certo colui del fiume Di Stige ora s'impaccia Tra l'orribll bitume; Onde alzando la faccia, Bestemmia il fango e l'acque Che radunar gli piacque. Mira dipinti in viso Di mortali pallori Entro al mal nato riso I languenti cultori: E trema, o cittadino. Che a te il soffri vicino. Io de' miei colli ameni Nel bel clima innocente Passerò i di sereni Tra la beata gente Che, di fatiche onusta, E vegeta e robusta. Qui con la mente sgombra, Di pure linfe asterso, Sotto ad una fresc' ombra Celebrerò col verso I villan vispi e sciolti, Sparsi per li ricolti: E i membri, non mai stanchi Dietro al crescente pane; • E i baldanzosi flanchi De le ardite villane : E il bel volto giocondo Fra il bruno e il rubicondo; Dicendo: Oh fortunate Genti, che in dolci tempre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pera ec. Riprova chi trasse i prati di marcita e le risale in troppa vicinanza della città; dalla quale, a tutela della salute, era stabilito per legge che dovessero tenersi distanti.

Onde. Di dove.

Linfo. Acque.

Dietro ec. Non mai stanchi nel coltivar le biade.

Quest' aura respirate, Rotta e purgata sempre Da venti fuggitivi E da limpidi rivi! Ben larga ancor natura Fu a la città superba Di cielo e d'aria pura; Ma chi i bei doni or serba Fra il lusso e l'avarizia E la stolta pigrizia? Ahi! non bastò che intorno Putridi stagni avesse : Anzi a turbarne il giorno Sotto a le mura stesse Trasse gli scelerati Rivi a marcir su i prati: E la comun salute Sacrificossi al pasto D'ambiziose mute,1 Che poi con crudo fasto Calchin per l'ampie strade Il popolo che cade. A voi il timo e il croco E la menta selvaggia L'aere per ogni loco De' vari átomi irraggia. Che con soavi e cari Sensi pungon le nari. Ma al piè de' gran palagi, Là il fimo alto fermenta; E di sali malvagi Ammorba l'aria lenta. Che a stagnar si rimase Tra le sublimi case. 🗵 Quivi i lari plebei Da le spregiate crete 2 D'umor fracidi e rei Versan fonti indiscrete; Onde il vapor s'aggira, E col flato s' inspira.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mute. Coppie di cavalli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da le spregiate ec. Dalie povere case del volgo.

Spenti animai, ridotti Per le frequenti vie, De gli aliti corrotti Empion l'estivo die: Spettacolo deforme Del cittadin sull'orme ? Nè a pena cadde il sole, Che vaganti latrine Con spalancate gole Lustran ogni confine De la città, che desta Beve l'aura molesta. Gridan le leggi, è vero; E Temi bieco i guata. Ma sol di sè pensiero Ha l'inerzia privata. Stolto! E mirar non vuoi Ne' comun danni i tuoi? Ma dove, ahi! corro e vago Lontano da le belle Colline e dal bel lago E da le villanelle, A cui sì vivo e schietto Aere ondeggiar fa il petto? Va per negletta via Ognor l'util cercando La calda fantasia, Che sol felice è quando L'utile unir può al vanto Di lusinghevol canto.

## Il Bisogno.

Oh tiranno signore
De' miseri mortali,
Oh male, oh persuasore
Orribile di mali,
Bisogno, e che non spezza
Tua indomita flerezza!
Di valli adamantini
Cinge i cor la virtude;

<sup>1</sup> Bieco. Biccamente. La città di Milano è ora citata in esempio di pulitezza. 2 Valli. Steccati, ripari.

Ma tu gli urti e rovini; E tutto a te si schiude: Entri; e i nobili affetti O strozzi od assoggetti. Oltre corri, e fremente Strappi Ragion dal soglio: E il regno de la mento Occupi pien d'orgoglio: E ti poni a sedere Tiranno del pensiere. Con le folgori in mano La legge alto minaccia; Ma il periglio lontano Non scolora la faccia Di chi, senza soccorso, Ha il tuo peso sul dorso. Al misero mortale Ogni lume s' ammorza; Vêr la scesa del male Tu lo strascini a forza. Ei, di sè stesso in bando, Va giù precipitando.1 Ahi ! l'infelice allora I comun patti rompe: Ogni confine ignora; Ne' beni altrui prorompe; Mangia i rapiti pani Con sanguinose mani. Ma quali odo lamenti E stridor di catene: E ingegnosi stromenti Veggo d'atroci pene Là per quegli antri oscuri, Cinti d'orridi muri? Colà Temide 2 armata Tien giudizi funesti Su la turba affannata Che tu persuadesti A romper gli altrui dritti,

O padre di delitti.

<sup>La spinta del bisogno presente prevale al timore di un castigo lontano.
Temide. La Giustizia.</sup> 

Meco vieni al cospetto Del Nume che vi siede. No, non avrà dispetto Che tu v'inoltri il piede. Da lui con lieto volto Anco il Bisogno è accolto. O ministri di Temi, Le spade sospendete : Da i pulpiti 1 supremi Qua l'orecchio volgete. Chi è che pietà niega Al Bisogno che prega? Perdon, dic' ei, perdono A i miseri cruciati. Io son l'autore, io sono, De' lor primi peccati: Sia contro a me diretta La pubblica vendetta. — Ma quale a tai parole Giudice si commove? Qual dell' umana prole A pietade si move? Tu Wirtz,2 uom saggio e giusto, Ne dài l'esempio augusto: Tu, cui sì spesso vinse Dolor degl' infelici, Che il Bisogno sospinse A por le rapitrici Mani nell'altrui parte O per forza o per arto: E il carcere temuto Lor lieto spalancasti; E dando oro ed aiuto, Generoso insegnasti, Come senza le pene

#### La educazione.

Torna a fiorir la rosa, Che pur dianzi languia;

Il fallo si previene.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dai pulpiti ec. Dai vostri alti seggi, dai tribunali.

<sup>2</sup> Wirtz. Un Magistrato di buon nome a cui l'Ode su indirizzata.

E molle si riposa Sopra i gigli di pria.<sup>1</sup> Brillano le pupille Di vivaci scintille.

La guancia risorgente
Tondeggia sul bel viso;
E quasi lampo ardente
Va saltellando il riso
Tra i muscoli del labro,
Ove riede il cinabro.

I crin, che in rete accolti
Lunga stagione, ahi i foro,
Sull'omero disciolti,
Qual ruscelletto d'oro,
Forma attendon novella
D'artificiose anella.

Vigor novo conforta
L'irrequieto piede:
Natura ecco ecco il porta,
Sì che al vento non cede,
Fra gli utili trastulli
De' vezzosi fanciulli.

O mio tenero verso,
Di chi parlando vai,
Chè studii esser più terso
E pulito che mai?
Parli del giovinetto,
Mia cura e mio diletto?

Pur or cessò l'affanno
Del morbo ond' ei fu grave:
Oggi l'undecim' anno
Gli porta il Sol, soave
Scaldando con sua teda
I figliuoli di Leda.

Simili or dunque a dolce Mèle di favi iblèi,<sup>3</sup> Che lento i petti molce, Scendete, o versi miei,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sopra ec. Sopra le gote che, lasciato il pallore, tornarono come pria, candide al pari del gigli.

I figliuoli. Castore e Polluce, o i Gemelli; costellazione di maggio.
 Il mèle d'Iblea, monte della Sicilia, fu assai famoso.

Sopra l'ali sonore Del giovinetto al core. O pianta di buon seme. Al suolo, al cielo amica. Che a coronar la speme Cresci di mia fatica, Salve in si fausto giorno Di pura luce adorno! Vorrei di geniali Doni gran pregio offrirti; Ma chi diè liberali Essere a i sacri spirti? 1 Fuor che la cetra, a loro Non venne altro tesoro. Deh! perchè non somiglio Al Tessalo 2 maestro, Che di Tetide il figlio Guidò sul cammin destro? Ben io ti farei doni Più che d'oro e canzoni. Già con medica mano Quel Centauro ingegnoso Rendea feroce e sano Il suo alunno famoso; Ma, non men che a la salma, Porgea vigore all' alma. A lui, che gli sedea Sopra la irsuta schiena, Chiron si rivolgea Con la fronte serena, Tentando in su la lira Suon che virtude inspira. Scorrea con giovanile Man pel selvoso mento Del precettor gentile; E con l'orecchio intento D' Eácide <sup>8</sup> la prole Bevea queste parole:

<sup>1</sup> Chi diè possibilità ai sacri spiriti, ai poeti, d'essere liberali.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al centauro Chirone educatore di Achille, a cui fu padre Peléo, re di Ftia, e madre la dea Teti.

B D' Edeide la prole. Achille nacque di Peléo, il quale per esser siglinolo d' Enco è detto Edeide.

Garzon, nato al soccorso Di Grecia, or ti rimembra. Perchè a la lotta e al corso lo t' educai le membra. Che non può un' alma ardita. Se in forti membri ha vita? Ben sul robusto fianco Stai; ben stendi dell' arco Il nervo al lato manco: Onde al segno ch' io marco, Va stridendo lo strale Da la cocca fatale. Ma in van, se il resto oblio. Ti avrò possanza infuso. Non sai qual contro a Dio Fe di sue forze abuso Con temeraria fronte Chi monte impose a monte? Di Teti odi, o figliuolo, Il ver che a te si scopre: Dall' alma origin solo Han le lodevol' opre. Mal giova illustre sangue Ad animo che langue. D'Eaco e di Peléo Col seme in te non scese Il valor, che Teséo Chiari e Tirintio 2 rese; Sol da noi si guadagna, E con noi s'accompagna. Gran prole era di Giove Il magnanimo Alcide; Ma quante egli fa prove E quanti mostri ancide, Onde s' innalzi poi Al seggio de gli eroi? Altri le altere cune Lascia, o garzon, che pregi: Le superbe fortune

Del vile anco son fregi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chi monte ec. I Giganti che sovraposero il Pelio all' Ossa per dare la scalata al cielo.

<sup>2</sup> Tirintio è lo stesso che Ercole od Alcide.

Chi de la gloria è vago, Sol di virtù sia pago. Onora, o figlio, il Nume Che dall' alto ti guarda; Ma solo a lui non fume Incenso, o vittim' arda. E d'uopo, Achille, alzare Nell'alma il primo altare. Giustizia entro al tuo seno Sieda, e sul labbro il vero; E le tue mani siéno Qual albero straniero, Onde soavi unguenti Stillin sopra le genti. Perchè si pronti affetti Nel core il ciel ti pose? Questi a Ragion commetti; E tu vedrai gran cose. Quindi l'alta rettrice 1 Somma virtude elice. Si bei doni del cielo No non celar, garzone, Con ipocrito velo Che a la virtù si oppone. Il marchio ond'è il cor scolto Lascia apparir nel volto. Da la lor mèta han lode. Figlio, gli affetti umani. Tu per la Grecia prode Insanguina le mani: Qua volgi, qua l'ardire De le magnanim' ire. Ma quel più dolce senso, Onde ad amar ti pieghi, Tra lo stuol d'armi denso Venga, e pietà non nieghi Al debole che cade, E a te grida pietade. Te questo ognor costante

Schermo renda al mendico;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quindi, ce. Di qui, l'alta rettrice, la Ragione elice, trae, somma vield, somma cilicacia.

Fido ti faccia amante
E indomabile amico.
Così con legge alterna
L'animo si governa. —
Tal cantava il Centauro.
Baci il giovan gli offriva
Con ghirlande di lauro.
E Tetide che udiva,
A la fera divina
Plaudia da la marina.

#### La Caduta.

Quando Orion<sup>1</sup> dal cielo Declinando imperversa, E pioggia e nevi e gelo Sopra la terra ottenebrata versa; Me, spinto ne la iniqua Stagione, infermo il piede,2 Tra il fango e tra l'obliqua Furia de' carri la città gir vede; E per avverso sasso, Mal fra gli altri sorgente, O per lubrico passo Lungo il cammino stramazzar sovente. Ride il fanciullo; e gli occhi Tosto gonfia commosso: Chè il cubito o i ginocchi Me scorge o il mento dal cader percosso. Altri accorre; e: Oh inselice, E di men crudo fato Degno vate! mi dice; E seguendo il parlar, cinge il mio lato Con la pietosa mano; E di terra mi toglie; E il cappel lordo e il vano Baston, dispersi ne la via, raccoglie: Te, ricca di comune Censo, la patria loda; Te sublime, te immune Cigno da tempo che il tuo nome roda,

<sup>1</sup> Orione. Una delle costellazioni: qui dinota l'inverno.
2 Infermo ec. di questa infermità si è fatto cenno a pag. 319.

Chiama, gridando intorno;

E te molesta incita

Di poner fine al Giorno,

Per cui cercato a lo stranier ti addita.

Ed ecco il debil flanco 1

Per anni e per natura

Vai nel suolo pur anco

Fra il danno strascinando e la paura.

Nè il si lodato verso

Vile cocchio ti appresta,

Che te salvi a traverso

De' trivi dal furor de la tempesta.

Sdegnosa anima i prendi,

Prendi novo consiglio,

Se il già canuto intendi

Capo sottrarre a più fatal periglio.

Congiunti tu non hai,

Non amiche, non ville,

Che te far possan mai

Nell' urna del favor preporre a mille.

Dunque per l'erte scale

Arrampica qual puoi;

E fa'gli atri e le sale

Ogni giorno ulular de' pianti tuoi;

O non cessar di pôrte

Fra lo stuol de' clienti,

Abbracciando le porte

Degl'imi, che comandano a i potenti;

E, lor mercè, penétra

Ne' recessi de' Grandi;

E sopra la lor tetra

Noia le facezie e le novelle spandi.

O, se tu sai, più astuto

I cupi sentier trova

Colà, dove nel muto

Aere il destin de' popoli si cova;

E fingendo nova esca

Al pubblico guadagno,

L' onda sommovi, e pesca

Insidioso nel turbato stagno.

<sup>1</sup> Ed ecco ec. Ed ecco vai strascinando nel suolo ec. il fianco debile pet anni e per natura.

Ma chi giammai potria
Guarir tua mente illusa,
O trar per altra via

Te, ostinato amator de la tua Musa?

Lasciala; o, pari a vile

Mima, il pudore insulti,

Dilettando scurrile

I bassi genii, dietro al fasto occulti. —

Mia bile al fin, costretta

Già troppo, dal profondo

Petto rompendo, getta

Impetuosa gli argini; e rispondo:

Chi sei tu, che sostenti

A me questo vetusto

Pondo, e l'animo tenti

Prostrarmi a terra? Umano sei; non giusto.

Buon cittadino, al segno,

Dove natura e i primi

Casi ordinar, lo ingegno

Guida così, che lui la patria estimi.

Quando poi d'età carco

Il bisogno lo stringe,

Chiede opportuno e parco

Con fronte liberal che l'alma pinge.

E se i duri mortali

A lui voltano il tergo,

Ei si fa, contro a i mali,

De la costanza sua scudo ed usbergo.

Nè si abbassa per duolo;

Nè s' alza per orgoglio. —

E ciò dicendo, solo

Lascio il mio appoggio; e bieco indi mi toglic.

Così, grato a i soccorsi,

Ho il consiglio a dispetto;

E, privo di rimorsi,

Col dubitante piè torno al mio tetto.

## Il Pericolo.

In vano, in van la chioma, Deforme di canizie;

<sup>1</sup> Mima. Strione, commediante.

<sup>2</sup> Questo vetusto ec. Questo vecchio mio corpo.

E l'anima già doma Da i casi, e fatto rigido Il senno dall' età. Si crederà che scudo Sien contro ad occhi fulgidi, A mobil seno, a nudo Braccio, e all'altre terribili Arme de la beltà. Gode assalir nel porto La contumace Venere; E, rotto il fune e il torto Ferro, rapir nel pelago Invecchiato nocchier; E, per novo periglio Di tempeste, all'arbitrio Darlo del cieco figlio,2 Esultando con perfido Riso del suo poter. Ecco me di repente, Me stesso, per l'undecimo Lustro di già scendente, Sentii vicino a porgere Il piè servo ad Amor; Benchè gran tempo al saldo Animo in van tentassero Novello eccitar caldo Le lusinghiere giovani, Di mia patria splendor. Tu da i lidi sonanti Mandasti, o torbid' Adria, Chi sola de gli amanti Potea tornarmi a i gemiti, E al duro sospirar: Donna d'incliti pregi<sup>3</sup> Là fra i togati principi, Che di consigli egregi Fanno l'alta Venezia Star libera sul mar. Parve, a mirar, nel volto E ne le membra Pallade,

Il torto ferro. L'ancora.
 Donna. Cecilia Tron veneziana.

<sup>2</sup> Cieco figlio. Amore.

Quando, l'elmo a sè tolto, Fin sopra il fianco scorrere . Si lascia il lungo crin: Se non che a lei dintorno Le volubili grazie Dannosamente adorno Rendeano a i guardi cupidi L' almo aspetto divin. Qual, se, parlando, eguale A gigli e rose, il cubito Molle posava? Quale, Se improvviso la candida Mano porgea nel dir? E a le nevi del petto, Chinandosi, da i morbidi Veli non ben costretto, Fiero dell'alme incendio ! Permetteva fuggir? Intanto il vago labbro E di rara facondia E d'altre insidie fabbro Gía modulando i lepidi Detti nel patrio suon. Che più? Da la vivace Mente lampi scoppiavano Di poetica face. Che tali mai non arsero L'amica di Faon; 1 Nè quando al coro intento De le fanciulle Lesbie L'errante violento Per le midolle fervide Amoroso velen; Nè quando lo interrotto Dal fuggitivo giovane Piacer cantava; sotto A la percossa cetera Palpitandole il sen. Ahimè! Quale infelice Giogo era pronto a scendere Su la incauta cervice,

<sup>1</sup> L'amica ec. Sasso, nativa di Lesbo, amante non riamata di Faone.

S'io nel dolce pericolo Tornava il quarto di l Ma con veloci rote Me, quantunque mal docile, Ratto per le remote Campagne il mio buon Genio Opportuno rapl; Tal che in tristi catene A i garzoni ed al popolo, Di giovanili pene lo canuto spettacolo Mostrato non sarò. Bensi, nudrendo il mio Pensier di care imagini, Con soave desio Intorno all' onde adriache Frequente volero.

## A Paola Castiglioni che dond al Parini le Tragedie dell' Alfieri.

Queste che il fiero Allobrogo 1 Note piene d'affanni Incise col terribile Odiator de' tiranni Pugnale, onde Melpomene Lui fra gl' itali spirti unico armò; Come, oh come a quest' animo Giungon soavi e belle Or che la stessa Grazia A me di sua man dielle, Dal labro sorridendomi, E da le luci onde cotanto può l Me per l'urto e per l'impeto De gli affetti tremendi, Me per lo cieco avvolgere De'casi, e per gli orrendi De i gran re precipizii, Ove il coturno camminando va, Segue tua dolce imagine, Amabil donatrice,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allobrogo. L' Alfieri sa piemontese, ma il Parini so chiama Aliohrogo. Savolardo perchè in Piemonte domina la Casa di Savoia.

Grata spirando ambrosia Su la strada infelice, E in sen nova eccitandomi, Mista al terrore acuta voluttà:

O sia che a me la fervida
Mente ti mostri, quando
In divin modi e in vario
Sermon dissimulando,
Versi d' ingegno copia
E saper che lo ingegno almo nodrì;

O sia quando spontaneo
Lepor tu mesci a i detti,
E di gentile aculeo
Altrui pungi e diletti,
Mal cauto da le insidie
Che de' tuoi vezzi la natura ordì.

Caro dolore e specie
Gradevol di spavento
È mirar finto in tavola
E squallido, e di lento
Sangue rigato il giovane <sup>1</sup>
Che dal crudo cinghiale ucciso fu.

Ma sovra lui se pendere

La madre degli Amori,

Cingendol con le rosee

Braccia si vede, i cori

Oh quanto allor si sentono

Da giocondo tumulto agitar più!

Certo maggior, ma simile
Fra le torbide scene
Senso in me desta il pingermi
Tue sembianze serene;
E all'atre idee contessere
I bei pregi onde sol sei pari a te.

Ben porteranno invidia
A'miei novi piaceri
Quant' altri a scorrer prendano
I volumi severi.
Che far, se amico genio
Sì amabil donatrice allor non diè?

<sup>1</sup> Il giovane. Adone amato da Venere e ucciso da un cignale sulla caccio.

### Sopra sè stesso.

Quell' io, che già con lungo amaro carme
Amor derisi e il suo regno potente,
E tutta osai chiamar l' itala gente
Col mio riso maligno ad ascoltarme:
Or sento anch' io sotto a le indomit' arme,
Tra la folla del popolo imminente,
Dietro a le rote del gran carro lente
Dall' offeso tiranno strascinarme.
Ognun, per osservar l' infame multa,¹
Preme, urta, e grida al suo propinquo: È quei;—
E il beffator comun beffa ed insulta.
Io, scornato, abbassando gli occhi rei,
Seguo il mio fato; e il fier nemico esulta.
Imparate a deridere gli Dei!

### A Vittorio Alfieri.

Tanta già di coturni, altero ingegno,
Sovra l'italo Pindo orma tu stampi,
Che andrai, se te non vince o lode o sdegno,
Lungi dell'arte a spaziar fra i campi.
Come dal cupo, ove gli affetti han regno,
Trâi del vero e del grande accesi lampi;
E le poste a' tuoi colpi anime segno
Pien d'inusato ardir scuoti ed avvampi!
Perchè dell'estro a i generosi passi
Fan ceppo i carmi? e dove il pensier tuona,
Non risponde la voce amica e franca?
Osa, contendi: e di tua man vedrassi
Cinger l'Italia omai quella corona
Che al suo crin glorioso unica manca.

## GIAN CARLO PASSERONI.

Agli 8 di marzo dell'anno 1713 nacque Gian Carlo Passeroni a Condamine, terra di Lantosca nella contea di Nizza. Giovinetto vestì l'abito chiericale, e venne a Milano presso un suo zio maestro di fanciulli. Studiò

<sup>1</sup> Multa qui sta per castigo.

grammatica e filosofia alle scuole dei Barnabiti; poi (per quanto si crede) la teologia nelle scuole de' Gesuiti in Brera. Verso il 1737 ritornò a Lantosca per ricevere l' Ordine sacerdotale nella diocesi dove era nato, ed ebbe dal suo Vescovo l'offerta di una cattedra nel Seminario che quivi doveva aprirsi; più tardi fu anche desiderato professore dall' Università di Padova: ma tra per modestia e per amore di trovarsi co' suoi amici, volle vivere privatamente in Milano, dove stette fino alla morte

avvenuta nel novembre del 1803.

Accoppiando a molto ingegno, diligenza indefessa, il Passeroni potè ben presto venire in fama, benchè semplice e povero prete; giacchè i versi ch'ei pubblicò in parecchie di quelle Raccolte allora tanto frequenti in Italia, acquistarongli nome di buon poeta ed anche di buon filosofo. Però quando nel 1743 il conte Giuseppe Maria Imbonati fece risorgere l'antica Accademia dei Trasformati, il Passeroni vi fu ascritto, e ne divenne uno de' migliori ornamenti. Quivi lesse di tempo in tempo alcuni canti del Cicerone; poema giocoso, col quale, sotto una veste di piacevole poesia, si propose di rendere amabile la virtù, e spregevoli i vizî e i difett: d'ogni maniera. La vita di Cicerone, distesa in CI canti, non è tanto l'argomento del poema, quanto un'occasione al poeta per trattare varî punti di filosofia morale: donde poi digressioni frequenti, è talvolta anche lunghe più che non si vorrebbe. Oltre quel poema compose parecchi volumi di varie poesie, fra le quali gli Apologhi sono per moralità e per bellezza di concetti e di stile molto pregiati.

Mentre il Passeroni attendeva a comporre queste sue opere, trovavasi come maestro nella famiglia del marchese Antonio Lucini, dalla quale fu poi sempre nobilmente soccorso, anche quando già era cessato il suo ufficio di educatore. Ma essendo poi morti il marchese e la vedova e monsignor Lucini suoi protettori, ebbe a provare le angustie della povertà. Parecchi signori milanesi avrebbero voluto somministrargli quanto si conveniva al decente sostentamento di un uomo così colto e così virtuoso; ma egli per estrema delicatezza mai non s'indusse ad accettare le loro offerte. Ben domandò ed ottenne dall'imperatrice Maria Teresa una pensione di 500 lire; la quale pure gli venne poi a cessare: e così visse molto miseramente gli estremi anni della sua

vita.

# DAL CICERONE.

Sull' autorità della Crusca. (Canto I, st. 77.)

Certo i compilatori della Crusca Avrebber preso quasi a ferrar le oche,1 A registrare ogni parola etrusca; E fuori ne lasciarono non poche, Il che il pregio del libro alquanto offusca; Ma dove vanno, chi le sa, le loche,2 E vi collochi alcune ch' io ne ho usate, Che furono da lor dimenticate.

E con questo mi credo aver risposto A certi schizzinosi; i quali udendo Qualche nuovo vocabolo, tantosto Gridano: Crusca! - non sapendo, Che questa crusca, al dir dell' Ariosto, Non è farina, e anch' io così la intendo: E ne chiedo perdono a tutti quanti I cruscosi, e cruschevoli, e cruscanti.

Io so, che Orazio Flacco solea dire (E lo stesso può dire ogni altro Autore), Che torneran più voci a riflorire Che a' giorni nostri più non sono in flore: E molte e molte noi vedrem morire Parole che oggidi sunt in honore: Però qualche vocabolo andrò usando, Che nuovo vi parrà, di quando in quando.

E mi prenderò forse la licenza D' usar qualche vocabolo lombardo: Le florentinerie lascio a Fiorenza, O le uso per lo men con gran riguardo: Io sono un uom di buona coscienza, E da certi riboboli mi guardo; E le lascivie del parlar toscano Lascio da parte, come buon cristiano.

# Contro l'usanza delle Raccolte poetiche (Canto IV, st. 11.)

Nasce Tullio, che fu l'amor di Roma, Gloria d' Arpino, onor degli Oratori:

Le loche. Le collochi.

<sup>1</sup> Aprebber preso ec. Avrebber preso a far cosa impossibile. 8 Arpino. Patria di M. T. Cicerone.

Nasce Tullio, che tanto ancor si noma Tra i Tedeschi, i Francesi, gl' Indi e i Mori. Ed in volgare o in latino idioma Un verso non si fa tra tanti autori? Nasce Tullio, vo' dirlo un' altra volta, E non si fa stampare una Raccolta? E non si fa stampare, a dire io torno, Di versi una Raccolta? e all' età mia Se ne vedono tante andar attorno. Con poco onore della poesia: Se ne vedono uscir quasi ogni giorno: E non si trova a questa frenesia, A questo impazzamento, a questo tedio, A questa nova peste, alcun rimedio? Oggi non si addottora alcun, che prima La sua dottrina in versi non si canti: Senza esser messo da più d'uno in rima, Oggi non si marita un par d'amanti: Senza sonetti sotto questo clima, Non fassi ufficio alle anime purganti: E monaca non fassi una ragazza, Se in versi da più d'un non si strapazza. Chi vergine, chi martire l'appella, Chi dice che non sa quel che si faccia; Chi dice ch' essa ha spento la facella A Cupido, che torvo la minaccia: Altri, quantungue non sia punto bella, Lodano in versi la sua brutta faccia: Chiaman nere le chiome che son rosse, E ne sballan i pur anche delle grosse. Vuol versi, quando veste irsute lane Una fanciulla, e quando si professa, E fa sonare a doppio le campane; E vuol versi, quand'è madre badessa: Vuol versi, quando muore, un gatto o un cane: Vuol versi un prete, quando dice messa: Voglion versi da noi le cantatrici, 🕡 I consanguinei, gli esteri, gli amici. O per dir meglio, sono così stolti Oggi i poeti, e tanto poveretti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sballare, contrario d'Imballare, dicesi, per traslato, di chi spaccia non vere.

(Non dico tutti, ma ve ne son molti), Che sopra magri, sterili soggetti Compongon mille e mille versi sciolti, Fan canzoni, capitoli e sonetti: E tutto quel che a' nostri di succede, Lodato in versi subito si vede.

Se nasce un figlio a qualche gran signore,
Non v'è di lodi al mondo carestia:
Tutto Parnaso mettesi a romore
Per uno, il qual non sassi ancor chi sia:
Si profetizza che sarà dottore,
Che saprà varie lingue, e in pöesia
Sarà un novo Petrarca, un novo Dante,
Chi poi per sua disgrazia è un ignorante.

Se prende moglie un ricco cavaliere;
Un Orlando, un Achille, un novo Aiace,
Fan nascere i poeti: e aste e bandiere
Vedono tolte al già tremante Trace;
Additan di nepoti immense schiere:
L'un sarà chiaro in guerra, e l'altro in pace:
E faran gli uni e gli altri, in pace e in guerra,
Cose che star non puon nè in ciel nè in terra.

Nascerà, Italia, Italia, il tuo soccorso,
E floriranno in te virtù novelle,
Gridano i Vati, e vendono dell'orso,
Prima che preso l'abbiano, la pelle:
E portano, di penne armati il dorso,
I nascituri eroi fino alle stelle:
E spesso accade poi, come Dio vuole,
Che moiono gli sposi senza prole.

E voi, poeti, avete ancor coraggio
Di dir che penetrate entro il futuro?
Di dir che in voi scende un celeste raggio,
Che vi rischiara ciò che agli altri è oscuro?
Che parlate in profetico linguaggio,
E che un Dio rende il vostro dir securo?
Affè, se debbo anch' io far da indovino,
Credo che questo Dio, sia il Dio del vino.

Il vino è quello, io non fo cerimonie,

<sup>&#</sup>x27;Fan nascere; cioè: Predicono che nascerà un Orlando ec.

'Vendono ec.; cioè: Dicono quello che ancora non si sa nè si puè sapere.

Che vi sa dir, quando vi dà alla testa,
Tante bestialità, tante sandonie
Da raccontarsi a vegghia i in di di sesta:
Non son, compagni miei, le Ninse Aonie,
Non è Febo che il suo savor v'appresta:
In voi produce assai miglior effetto,
Che l'onda d'Aganippe, il vino pretto.

Dovreste essere omai disinganuati,

E non dovreste dir più tante insanie:
Lasciar dovreste omai l'orror de' fati,
Le vie de' venti, e altre parole stranie,
E 'l Pegaseo cavallo, e i cento alati
Destrier, su cui fate cotante smanie:
Ma chi d'altro caval non si provvede,
Faccia pur conto d'andar sempre a piede.

Voi su questo destrier v'alzate a volo,
O a meglio dir, d'alzarvi voi sognate:
E a un batter d'occhio l'uno e l'altro polo,
Senza patir vertigini, varcate:
E or mille auree venture a un fiato solo,
Or mille mali ci profetizzate:
Ma crede a' falsi astrologhi e profeti
Chi crede a' vaticini de' poeti.

Povero papa legli starebbe fresco,
Se'l loro profetar non fosse vano:
Non fassi un cardinale, o sia tedesco,
O francese, o spagnuolo, o italiano,
O sia prete, o dell' Ordine fratesco,
Che non abbia a sedere in Vaticano:
A...nen più d'un poeta se la incapa,
Sebben più vecchio è il cardinal del papa.

# Imposture letterarie. (Canto XXVI, st. 101.)

Ho fatto, come fan molti baggei, Che fanno fuor di tempo e di proposto Il Ceccosuda; ho fatto come quei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A vegghia. A veglia: Questa frase poi significa: Cosa da nulla, senza sostanza di verità, come le fundonie che si raccontano la sera vegliando.

<sup>2</sup> Le Ninfe Aonie. Le Muse.

Povero papa ec. I poeti ad ogni nuovo cardinale promettevano il papato. — Se la incapa. Si mette in capo questa cosa.

<sup>\*</sup> Fare il Ceccosuda, locuzione proverbiale per significare chi anfanandosi nel fare cose da nulla vuol parere persona di grandi uffari.

Ch' obbiezion sì deboli si fanno, Ch' anche i ragazzi sciogliere le sanno. Son simili a que' logici salvatici, Che formansi si deboli gli ostacoli Che sciogliere li possono i gramatici Meno abili; ed ostentano miracoli: Dan lucciole ad intendere a' mal pratici, Che in credito li tengono d'oracoli, Mentre abili a disciogliere si ostentano Certi obici si facili che inventano. Dimenansi, trafelano, si sbracciano, Le maniche sul cubito rimboccano; Gli snodano, sviluppano, e si spacciano Per uomini che colgono e che imbroccano: 1 Ma gli obici difficili che impacciano Gli schivano, o di transito li toccano: Di chiccheri, di chiaccheri e di chiacchere Ti pascono, e di favole e di zacchere. Si possono a tai logici congiungere I critici, che i termini oltrepassano Del lecito, e dilettansi di pungere I deboli, e li mordono e tartassano; Ma leccano, quai pecore che mungere E tondere con forbici si lassano. Que' ch' abili conoscono a contendere, E cavoli per broccoli san rendere.2 E simili a que' militi mi sembrano. Ch' assalgono con impeto e combattono I timidi che fuggono, e gli smembrano, Li cacciano, gl' inseguono, li battono: Ma cedono, e quai pecore s'assembrano. Se in uomini men deboli s' imbattono, E fuggono, quai femmine, i pericoli Per semite, per tramiti e per vicoli.3

Aggiungere potrebbonsi i rettorici, Che i Sofocli commentano e gli Euripidi; Commentano i filosofi e gl'istorici Fan prologhi lunghissimi, ma insipidi:

<sup>3</sup> Šemile e tramili sono Stradette, sentieri ec.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per nomini ec. Si spaceiano per nomini che sanno cogliere il vero.

<sup>2</sup> E cavoli ec. Lo stesso che dire Rendere pan per focaccia, rendere la pariglia.

S' ingolfano ne' tramiti allegorici;
Se incontrano viottoli un po' ripidi,
Gli sfuggono, e ti vendono sol lappole,
E tattere, e bazzecole, e altre chiappole.
Ma agli Arcadi, che morbide quai succiole
Le rendono e quai vimini pieghevoli,
Si lascino le formole che sdrucciole
Si chiamano; essi rendonle piacevoli:
Io vendere non possovi che lucciole,
Che rendonle insoffribili e stucchevoli:
E insipide quai bietole o cocomeri,
E chi odele, restringesi negli omeri.

#### DAGLI APOLOGHI.

Esopo e il Ragazzo.

Sendo un giorno stato morso Un ragazzo da un can corso, Vide Esopo che a quel cane Il ragazzo diè del pane, Del suo sangue avendol prima Inzuppato; perchè stima Il baggeo che quel sangue abbia Gran virtù contro la rabbia; Onde, senza pensar molto, Disse Esopo a lui rivolto: Se un tal caso mai t'avviene Altra volta, guarda bene Che nel fare un simil atto Non ti veda can ne gatto: Altrimenti a rischio tutti Andiam noi d'esser distrutti: Chè in vedersi regalati Crederan che ne sien grati I lor morsi, e colle zampe E coi denti certe stampe Lasceranci in sulla pelle. Che vedere in ciel le stelle Ci faran di mezzogiorno:

<sup>1</sup> I poeti Arcadici usarono molto le rime sdrucciole, nelle quali riuscirono spesso infelicemente sopra tutto per l'abuso de'latinismi. Il Passeroni con bel garbo mostrò loro che sapea vincerli anche in questa parte. — Succiole. Le castagne cotte nell'acqua colla scorza.

Guarda bene, a dire io torno,
Se ti morde un altro cane,
A non dare a lui del pane. —
Così disse quel buon veglio,
Nè potea certo dir meglio.
Il veder che premio dassi
A chi merita dei sassi,
È cagion che a fare a prova
Male e peggio altri si mova.
Del pan diasi a chi n'è degno
Per virtute e per ingegno;
E chi merita sassate,
Queste ancor gli vengan date
Da color cui dar s'attiene
A ciascun quel che gli viene.

#### Il Merlo e l' Uccellatore.

E la schiaccia un degli ordegni -Onde strage d'augei fassi : D'ordinario di due sassi E composta e quattro legni Posti in bilico; io ne tesi Molte, e molti augei vi presi-Mentre corrono gli augelli A mangiar quella poca esca Che v'è sotto e che gli adesca, Essi toccano i fuscelli Che sostengono la schiaccia. Onde scocca, e te gli spaccia. Sembra quasi una casetta, Quando è teso quest' ordegno; Ed un merlo senza ingegno Ponea mente da una vetta D' una pianta a un giovin destro, Che in tal arte era maestro. Dimmi un po', che stai facendo, Se son degno di saperlo, Disse al giovine quel merlo; Ch' io ti guardo, e non intendo Quel che tu di far disegni

<sup>2</sup> Gli spaccia. Gli uccide.

<sup>1</sup> Gli viene. Gli conviene, gli è dovuto; o premio o pena che sia.

Con que' sassi e con que' legni. — Gli rispose il giovinetto: Sto fondando una cittate: E saran presto abitate Queste case a bel diletto Da coloro a cui dà pena Il dormire alla serena. — Detto ciò, s' apparta alquanto, Per veder se gli riesce Di pigliar quel nuovo pesce.<sup>1</sup> Sceso a terra è il merlo intanto. E alle schiacce è già vicino: Chè vuol farsi cittadino. Guarda i sassi ed i fuscelli; Ma in ispezie ei guarda l'esca. Ch' era un grappo d'uva fresca. Di cui ghiotti son gli uccelli; Vuol ghermirla il buon merlotto, E alla schiaccia ei resta sotto. Corre allor l'uccellatore Alla preda ebbro festante, Ed il merlo agonizzante. Dalla schiaccia ei cava fuore; Che, sentendosi morire, Così al giovine ebbe a dire: Se da te vengono accolti In tal guisa i pellegrini, Avrai pochi cittadini: Ben lontan d'averne molti La città, tienlo per certo, Diverrà presto un deserto. — Disse il merlo a maraviglia; Nè poteva dir più bene Un filosofo d'Atene; E fe scorno a chi consiglia A sproposito i sovrani Ad usare atti inumani. Ove i lacci e i trabocchelli. E le trappole e le schiacce Sono in uso, di beccacce

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nuovo pesce. Dicesi generalmente in significazione di semplice, inesperto; ma parlandosi qui di un uccello pare un po' fuori di luogo.

V'è penuria e d'altri uccelli: Far non denno i gran signori Il mestier d'uccellatori.

# VITTORIO ALFIERI.

Il conte Vittorio Alfieri scrisse la propria Vita in un libro che molto diletta e istruisce: ma che non potrebbe qui compendiarsi senza oltrepassare la necessaria brevità.

Egli nacque in Asti, città del Piemonte, a' 17 gennaio dell'anno 1749. Il padre gli morì mentre era bam-

bino: la madre contrasse altre nozze.

Di nove anni entrò nell'accademia di Torino dove attese all'amena letteratura, e più tardi alla giurisprudenza, ma con poco profitto; parte pei cattivi metodi d'insegnare (com'egli dice), e per la sua poca salute; parte, potrebbe aggiungersi, perchè negli anni migliori le molte spese, e i cavalli di che troppo si dilettava, lo distrassero da ogni seria e diligente applicazione allo studio.

Uscito dell'accademia, si fece soldato; ma subito dopo gli venne il desiderio di viaggiare. Visitò primamente l'Italia, poi la Francia e l'Inghilterra ed altre parti d'Europa in compagnia di un aio inglese. Questo viaggio finì nel 1769: un secondo ne imprese quell'anno stesso an-

zora più lungo, dal quale ritornò nel 1772.

Fin qui poco aveva studiato l'Alfieri, e di poco profitto gli erano stati i suoi viaggi. Per alcuni altri anni visse ozioso in Torino fra gli agi e le distrazioni che le sue ricchezze gli somministravano. Ma vergognatosi finalmente di consumare in vano la vita e il patrimonio, si diede a studiare con quella intensità ch' era necessaria per riparare al tempo perduto; e non tardò a sentire che il campo del suo ingegno doveva essere la poesia drammatica. Da principio fu costretto di scrivere la traccia delle sue tragedie in lingua francese; tanto era ignorante dell' italiana! ma in pochissimo tempo ne divenne profondo conoscitore, studiando a memoria i nostri grandi poeti, e recandosi nella Toscana per impararvi le voci e le frasi parlate. Che anzi abbandonò per sempre il Piemonte per trasferirsi a Firenze, dove il suo ingegno trovava più libero campo. Quivi conobbe la contessa

d'Albany (già moglie di Odoardo Stuart famoso pretendente al trono inglese), e si strinse con lei d'amicizia che non do veva più rompersi. Continuando a studiare ed a scrivere, compose parecchie tragedie ed altre opere: non tutte per altro stando in Firenze, giacchè fu colla contessa d'Albany nell'Inghilterra, nell'Alsazia e finalmente a Parigi. Quivi nel 1789 pubblicò in quattro volumi le sue Tragedie; poi, fuggendo i disordini e i pericoli della rivoluzione, ritornò colla sua compagna a Firenze. Nel 1797 si accinse allo studio della lingua greca, nella quale fece tali progressi che in breve potè non solo tradurre alcuni libri, ma scrivere egli medesimo in quel difficile idioma. È tanto se ne compiacque, che inventò l' Ordine d' Omero e se ne fece cavaliere egli stesso. Ma nel 1803 agli 8 d'ottobre morì. La contessa d'Albany gli pose nella chiesa di Santa Croce in Fireuze

un bel monumento, opera del Canova.

Molti sono gli scritti che ci rimangono di questo grande ingegno, sebbene egli siasi dato assai tardi allo studio, e la morte gli abbia interrotta la vita di soli 55 anni. Oltre alle Tragedie e alla Vita, ci ha lasciate le versioni di Sallustio e dell'Eneide, di alcune tragedie greche e commedie latine; un Trattato del Principe e delle Lettere; un poema in ottava rima, intitolato: L' Etruria vendicata, il cui eroe è Lorenzino de' Medici; un volume in dispregio de' Francesi sotto il titolo di Misogallo, parte in versi e parte in prosa; alcune Commedie politiche; parecchie Satire; un supposto Panegirico di Plinio a Trajano; i Pareri sulle proprie Tragedie; parecchie Lettere e Poesie diverse. La fama dell'Alfieri per altro si fonda sulle sue tragedie: nelle quali i letterati vissuti con lui o subito dopo di lui non par che trovassero da censurare altro che qualche vocabolo, e una soverchia durezza di stile o asprezza di verso; non pochi venuti più tardi le riprovarono specialmente per difetto di verità nei fatti, e nel modo di rappresentarli, come anche nel carattere dei personaggi; i preti e i principi, le proibirono: ma durarono ciò nondimeno e durano tuttavia universalmente stimate.

## L'ANTIGONE.

Argia figliuola di Adrasto e vedova di Polinice è venuta da Argo a Tebe per desiderio di portarne seco le ceneri del suo sposo. Introdottasi col favor della notte nella reggia di Creonte, spera di trovare Antigone e di esser da lei aiutata nel suo pietoso disegno. Frattanto Antigone, che vuol uscire al campo per dar sepoltura a Polinice, avvedutasi di una donna che la sta guardando, le domanda chi ella sia.

Argia Una infelice io sono.

Anlig. In queste soglie Che fai? che cerchi in si tard' ora?

Argia Io.... cerco....

D'Antigone....

Antig. Perchè? — Ma tu chi sei?
Antigone conosci? a lei se'nota?
Che hai seco a far? che hai tu comun con essa?

Argia Il dolor, la pietà....

Antig.

Pietà? Qual voce
Osi tu in Tebe profferir? Creonte
Regna in Tebe, nol sai? noto a te forse
Non è Creonte?

Argia Or dianzi io qui giungea....

Antig. E in questa reggia il piè, straniera, ardisci

Por di soppiatto? a che?...

Argia Se in questa reggia Straniera io son, colpa è di Tebe: udirmi Nomar qui tale io non devrei.

Anlig. Che parli?

Ove nascesti?

Argia In Argo.

Antig.

Antig.

Orror m' inspira! A me pur sempre ignoto
Deh stato fosse! io non vivria nel pianto.

Argia Argo a te costa lagrime? di eterno Pianto cagion mi è Tebe.

Antig.

Certo a me suonan pianto. O donna, s' altro
Dolor sentir che il mio potessi, al tuo
Io porgerei di lagrime conforto:
Grato al mio cor fora la storia udirne,
Quanto il narrarla a te: ma non è il tempo,
Or che un fratello io piango....

Argia Antigone tu sei... Ah tu se' dessa !

Antig. Ma... tu....

Argia

Sei dessa.

Argia son io, la vedova infelice Del tuo fratel più caro.

Antig.

Oime !... che ascolto ?...

Argia

Unica speme mia, solo sostegno,
Sorella amata, al fin ti abbraccio. — Appena
Ti udia parlar, di Polinice il suono
Pareami udire: al mio core tremante
Porse ardir la tua voce: osai mostrarmi....
Felice me!... ti trovo.... Al rattenuto
Pianto deh! Iascia, ch' io tra' dolci amplessi
Libero sfogo entro al tuo sen conceda.

Antig. Oh come io tremo! O tu, figlia di Adrasto, In Tebe? in queste soglie? in man del fero Creonte?... Oh vista inaspettata! oh vista Cara non men che dolorosa!

Argia

In questa

Reggia, in cui me sperasti aver compagna (E lo sperai pur io), così mi accogli?

Antig. Cara a me sei, più che sorella ... Ah! quanto lo già ti amassi, Polinice il seppe:
Ignoto sol m' era il tuo volto; i modi,
L' indole, il core, ed il tuo amore immenso Per lui, ciò tutto io già sapea. Ti amava lo già, quant' egli: ma vederti in Tehe Mai non volea; nè il vo'... Mille funesti Perigli (ah trema!) hai qui dintorno.

Argia

Estinto

Cadde il mio Polinice, e vuoi ch' io tremi? Che perder più, che desïar mi resta? Abbracciarti, e morire.

Antig.

Aver puoi morte

Qui non degna di te.

· Argia

Fia degna sempre, Dov' io pur l'abbia in su l'amata tomba

Del mio sposo.

Antig.

Che parli?... Oimè!... La tomba?...

Poca polve che il copra, oggi si vieta Al tuo marito, al mio fratello, in Tebe, Nella sua reggia.

Creonte, soggiunge, non contento di lasciar insepolti gli estinti, condanna a morte chi li seppellisse: e maravigliandosi Argia che la madre sia paziente a tanta barbarie, Antigone le racconta come Giocasta quando vide l'orrendo fratricidio si uccise; e come Creonte cacciò poi in bando il cieco Edipo.¹ A me (soggiunge) fu tolto di essergli, come avrei voluto, compagna; ma forse provvidero così gli Dei alla sepoltura di Polinice; giacchè qui chi oserebbe romper la legge di Creonte? chi se non io?

Argia

Chi teco,
Chi, se non io, potea divider l'opra?
Qui ben mi trasse il Cielo. Ad ottenerne
Da te l'amato cenere io veniva:
Oltre mia speme in tempo ancora io giungo
Di riveder, riabbracciar le care
Sembianze, e quella cruda orribil piaga
Lavar col pianto, ed acquetar col rogo
L'ombra vagante.... Or che tardiam? Sorella,
Andianne; io prima....

Anlig.

A santa impresa vassi;
Ma vassi a morte: io 'l deggio, e morir voglio:
Nulla ho, che il padre, al mondo; ei mi vien tolto;
Morte aspetto, e la bramo. — Incender lascia,
Tu che perir non dei, da me quel rogo,
Che coll'amato mio fratel mi accolga.
Fummo in duo corpi un'alma sola in vita;
Sola una fiamma anco le morte nostre
Spoglie consumi, e in una polve unisca.
Parir pon deggio? Oh che di' tu? vuoi force

Argia

Perir non deggio? Oh che di' tu? vuoi forsc Nel dolor vincer me! Pari in amarlo Noi fummo; pari, o maggior io. Di moglie Altro è l'amor, che di sorella.

Antig.

Argia,
Teco non voglio io gareggiar di amore;
Di morte, sl. Vedova sei; qual sposo
Perdesti, il so: ma tu figlia non nasci
D'incesto; ancor la madre tua respira;
Esul non hai, non cieco, non mendico,
Non colpevole il padre: il ciel più mite
Fratelli a te non diè, che l'un dell'altro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Secondo Sofocle Giocasta si uccise tosto che seppe di essere sposa del proprio figliuolo, ed Edipo fu esiliato assai prima che Polinice ed Eteocle si uccideasero.

Nel sangue a gara si bagnasser empi.
Deh! non ti offender, s' io morir vo' sola,
Io di morir, pria che nascessi, degna.
Deh! torna in Argo.... Oh nol rimembri? hai pegno
Là del tuo amor; di Polinice hai viva
L' immagin là nel tuo fanciulio: ah! torna;
Di te fa' lieto il disperato padre,
Che nulla sa di te; deh vanne: in queste
Soglie null' uom ti vide; ancor n'hai tempo.
Contro al divieto io sola basto.

Argia

Io l'amo, ah sì; ma pur vuoi tu ch' io fugga, Se qui morir si dee per Polinice?

Mal mi conosci. — Il pargoletto in cura Riman di Adrasto; ei gli fia padre. Al pianto Il crescerei, mentre a vendetta e all'armi Nutrir si de'. — Non v'ha timor che possa Tòrmi la vista dell'amato corpo.

O Polinice mio, ch' altra ti renda Gli ultimi onori!...

Antig. Alla tebana scure Porger tu il collo vuoi?

Argia
Non nella pena,
Nel delitto è la infamia. Ognor Creonte
Sarà l'infame: del suo nome ogni uomo
Sentirà orror, pietà del nostro...

Antig. E tôrmi
Tal gloria vuoi ?

Argia Veder ie vo' il mio sposo,
Morir sovr' esso. — E tu, qual hai tu dritto
Di contendermi il mio? tu, che il vedesti
Morire, e ancor pur vivi....

Antig.

Omai te credo
Non minore di me. Pur m'era forza
Ben accertarmi pria, quanto in te fosse
Del feminil timor. Del dolor tuo
Non era io dubbia; del valore io l'era.

Così Antigone e Argia si avviano al campo in cerca del corpo di Polinice.

Intanto Creonte lagnasi col figliuolo Emone, che, mentre il trono di Tebe si è trasferito dalla Casa di Laio nella sua, egli si mostri afflitto: ed Emone, che

ama segretamente Antigone, cerca d'indurlo a rivocare il suo crudele divieto. In questo mezzo alcune guardie conducono legate Antigone e Argia. Creonte s'allegra di vedere Antigone caduta nella rete ch'egli le ha tesa. Essa medesima dichiara al re d'aver rotta la sua legge accendendo un rogo a Polinice: al che egli risponde, che n'avrà il guiderdone promesso. Poi voltosi ad Argia ch' ei non conosce, la domanda dell' esser suo. Antigone vorrebbe ch' ella mentisse il suo nome, vorrebbe sottrarla al pericolo; ma essa francamente si appalesa, e sforzasi di tirar tutto sopra sè sola lo sdegno del re. Creonte le consiglia a cessar quella gara: entrambe morranno; e solo gl'incresce che Argia non abbia condotto seco anche il piccolo figliuolo di Polinice. Emone più che mai impietosito cerca, ma invano, distogliere il padre da quella deliberazione. Venuto a colloquio con lui, gli domanda tra le altre cose se nel far quella legge avrebbe mai imaginato di vederla violata dal nobile ardimento di due donne; e Creonte risponde

> Odimi, o figlio; Nulla asconder ti deggio. — O tu nol sappi, Ovver nol vogli, o il mio pensier tu finga Non penetrar finora, aprirtel bramo. — Credei, sperai, che dico? a forza io volli, Che il mio divieto in Tebe a infranger prima, Sola Antigone fosse; al fin l'ottenni; Rea s'è fatt' ella: omai la inutil legge Fia tolta....

Emone

Oh cielo !... E tu di me sei padre ?...

Creonte Ingrato figlio.... o mal esperto forse; Chè tale ancora crederti a me giova: Padre ti sono: e se tu m' hai per reo, Il son per te.

Emone

Ben veggio arte esecranda, Onde innalzarmi credi. — O infame trono. Mio non sarai tu mai, se mio de farti Sì orribil mezzo.

Creonte

Io 'l tengo, è mio tuttora, Mio questo trono che non vuoi. — Se al padre, Qual figlio il dee, non parli, al re tu parli. Misero me !... Padre,... perdona ;... ascolta ;... Oh ciel I tuo nome oscurerai, nè il frutto Raccorrai della trama. In re tant' oltre

Non val poter, che di natura il grido A opprimer basti. Ogni nom della pietosa Vergine piange il duro caso; e nota, Ed abborrita, e non sofferta forse Sarà tal arte dai Tebani.

Greonte

E ardisci

Tu il dubbio accor, finora a tutti ignoto, Se obbedir mi si debba? al poter mio Altro confin, che il voler mio, non veggio. Tu il regnar non m' insegni. Il cor d' ogni uomo Ogni altro affetto, che il terrore, io tosto Tacer farò.

Emone, vedendo uscir vane le preghiere, scopre al padre il suo amore, e protesta che non potrà tôrgli Antigone senza tôrgli la vita. Donde il tiranno accoglie un nuovo pensiero, di serbar in vita costei qualora essa sposi Emone. Però fa chiamare a sè Antigone.

A tuo favore, Antigone, mi trovi.

Non ch' io minor stimi il tuo fallo, o meno
La ingiunta pena a te dovuta io stimi:
Amor di padre, più che amor del giusto,
Mi muove a tanto. Il figliuol mio mi chiede
Grazia, e l' ottien per te, dove tu presta
Fossi....

Anlig.

A che presta?

Creonle

A dargli, al mio cospetto,

In meritato guiderdon, la mano.

Emone

Antigone, perdona; io mai non chiesi Tanta mercè; darmiti ei vuol: salvarti Vogl'io null'altro.

Creonte

lo perdonar ti voglio.

Antig. M' offre grazia Creonte? — A me qual altra Grazia puoi far che trucidarmi? Ah tôrmi Dagli occhi tuoi per sempre il può sol morte: Felice fai chi te non vede. — Impètra, Emone, il morir mio; pegno fia questo, Sol pegno a me, dell'amor tuo. Deh! pensa Che di tiranno il miglior dono è morte, Cui spesso ei niega a chi verace ardente Desio n' ha in cor....

Creonie

Non cangerai tu stile?

Del tuo morir giunto non sia, ti voglio Pur compiacer nell'affrettarlo. — Vanne, Eurimedonte: va'; traggila testo All'apprestato palco....

Ma ecco Emone deliberato che non si eseguisca il decreto paterno. Sulle prime egli prega e consiglia: non uccida il proprio figliuolo mandando a morte costei; non si esponga all'ira di Teseo che già si dice uscito d'Atene per vendicare i tanti Argivi insepolti; non affronti il furor de' Tebani, i quali come potranno vedere la figlia del proprio re finire su infame palco? Ma Creonte, più che mai fermo e crudele nel suo proposito, risponde che invierà a Teseo le ceneri degli Argivi; e che Antigone non sarà fatta spettacolo al popolo, ma sepolta viva nel campo. Emone allora gittasi alle minacce; e poichè non può salvare Antigone colle preghiere, è risoluto di salvarla col ferro. Indarno Creonte lo sgrida; indarno Antigone gli dice che per tal modo non potrà mai piacerle. — Creonte per altro nè sospetta nè teme che da Emone possa mai venirgli alcun male. Piuttosto gli par necessario non inimicarsi Adrasto; e però vuol rimandargli Argia colle ceneri di Polinice: ma quando costei sente che Antigone dee soggiacere a sorte tanto diversa, ricusa le proposte del re e vuol morire in Tebe. Se non che invano cerca di resistere a Creonte, che a forza vuol rimandarla in Argo. A forza pertanto ella, portando seco l'urna di Polinice, s'avvia. Nell'uscir della reggia scontrasi in Antigone condotta al sepolcro.

Antig.

Qual odo io voce

Di pianto ?...

Argia

Oh ciel ! chi veggio?

Antig. Argia Argia !

Sorella !...

Oh me felice! oh dolce incontro! — Ahi vista! Carche hai le man di ferro?...

Antig.

Ove sei tratta?

Deh tosto dimmi...

Argia

A forza in Argo, al padre.

Antig. Respiro.

Argia

A vil tanto mi tien Creonte, Che me vuol salva: ma di te....

Antig.

Se in voi,

Guardie, pur l'ombra è di pietà, concessi

Brevi momenti al favellar ne sieno. -Vieni, sorella, abbracciami; al mio petto Che non ti posso io stringere ? d'infami Aspre ritorte orribilmente avvinta, M'è tolto.... Ah! vieni, e al tuo petto me stringi. Ma che veggo? qual pegno al sen con tanta Gelosa cura serri? Un' urna?... Oh cielo! Cener del mio fratello, amato pegno, Prezioso e funesto;... ah tu sei desso! — Quell' urna sacra alle mie labbra accosta. — Delle calde mie lagrime bagnarti Concesso m'è pria di morire !... Io tanto Non sperava, o fratello;... ecco l'estremo Mio pianto; a te ben io il doveva. — O Argia, Gran dono è questo: assai ti fu benigno Creonte in ciò: paga esser dei. Deh torna In Argo ratta; al desolato padre Reca quest' urna.... Ah vivi, al figlio vivi; E a lagrimar sovr' essa; e, fra.... i tuoi.... pianti... Anco rimembra.... Antigone....

Argia

Mi strappi

Il cor... Mie voci... tronche... dai... sospiri.... Ch' io viva... mentre... a morte?...

Antig.

A orribil morte

Io vado. Il campo, ove la scorsa notte Pietose fummo alla grand' opra, or debbe Essermi tomba: ivi sepolta viva Mi vuol Creonte.

Argia Antig. Ahi scellerato !...

Ei sceglie La notte a ciò, perch' ei del popol trema. —

Deh! frena il pianto; va'; lasciami; avranno Così lor fine in me di Edipo i figli. Io non men dolgo; ad espïare i tanti Orribili delitti di mia stirpe Bastasse pur mia lunga morte!...

Argia

Ah teco

Divider voglio il rio supplizio; il tuo Coraggio addoppia il mio; tua pena in parto Fia scema forse....

Antig.

Oh che di' tu ? Più grave

Mille volte saria.

Argia.

Morendo insieme

Amerosoli. - 111.

Potremmo almen di Polinice il nome Proferire, esortarci; e pianger....

Antig.

Deh non mi far ripiangere !... La prova Ultima or fo di mia costanza. Il pianto Più omai non freno....

Argia

Ahi I lassa me, non posso

Salvarti, oh ciel i ne morir teco?...

Anlig.

Ah vivi.

Di Edipo tu figlia non sei; non ardi Di biasmevole amore in cor, com' io; Dell'uccisore e sperditor de' tuoi Non ami il figlio. Ecco il mio fallo; il deggio Espiar sola. — Emone, ah tutto io sento, Tutto l'amor che a te portava: io sento Il dolor tutto a cui ti lascio. -- A morte Vadasi tosto. — Addio, sorella,... addio.

A questo colloquio soprarriva Creonte. Egli costringe Argia a partirsi, e dice, all'orecchio d'Ipséo, capo delle guardie, alcune parole, colle quali (come si famanifesto ben tosto) gli ordina di spacciare Antigone. Egli spera di toglier così ogni pretesto ai malcontenti; ma sente un fragore improvviso, e vede avanzarsi Emone cinto d'armati. Figlio (domanda) che fai?

Emone

Che figlio?

Padre non ho. D' un re tiranno io vengo L'empie leggi a disfar: ma per te stesso Non temer tu; ch'io punitor non vengo De' tuoi misfatti : a' Dei si aspetta : il brando. Per risparmiar nuovi delitti a Tebe. Snudato in man mi sta.

Creonie

- Contro al tuo padre....

Contra il tuo re tu in armi? — Il popol trarre A ribellar, certo è novello il mezzo. Per risparmiar delitti !... Abi cieco, ingrato Figlio!... mal grado tuo pur caro al padre! — Ma di': che cerchi? innanzi tempo, scettro? Regna; prolunga i giorni tuoi; del tuo Nulla vogl' io; ma chieggo, e voglio, e tôrre

Emone

Saprommi io ben con questi miei, con questo Braccio, ed a forza, il mio. Trar di tue mani

Antigone ed Argia....

Creonie

Che parli? — Oh folle

Ardir iniquo! Osi impugnar la spada, Persido, e contra il genitor tu l'osi,

Per scior dai lacci chi dai lacci è sciolto? -

Libera già, sull'orme prime, in Argo Argia ritorna: in don la mando al padre: E a ciò finor non mi movea, ben vedi,

Il terror del tuo brando.

Emone

E qual destino

Ebbe Antigone?...

Creonie

Anch' ella or or fu tratta

Dallo squallor del suo carcere orrendo.

Emone

Ov' è ? vederla voglio.

Creonie

Altro non brami?

Emone Ciò sta in me solo: a che tel chieggo? In questa

Reggia (benchè non mia) per brevi istanti Posso e voglio dar legge. Andiamo, o prodi Guerrieri, andiam: d'empio poter si tragga Regal donzella, a cui tutt' altro in Tebe

Si dee che pena.

Creonte

I tuoi guerrier son vani;

Basti a tanto tu solo: a te chi fla

Ch'osi il passo vietare? Entra, va', tranne

Chi vuoi; ti aspetto, io vilipeso padre,

Qui fra' tuoi forti umile, infin che il prode

Liberator n' esca e trionfi.

Emone

A scherno

Tu parli forse; ma davvero io parlo.

Mira, ben mira, s' io pur basto a tanto.

Creonte

Va', va': 1 Creonte ad atterrir non basti.

Emone

Che veggio?... Oh cielo !... Antigone.... svenata! —

Tiranno infame, a me tal colpo?

Creonte

Atterro

Così l'orgoglio: io fo così mie leggi

Servar; così fo ravvedersi un figlio.

Emone

Ravvedermi? Ah pur troppo a te son figlio?

Cost not fossi i in te il mio brando.... Io.... moro....

Creonte

Figlio, che fai? t'arresta. —

Emone

Or di me senti

<sup>1</sup> S'apre la scena, e si vede il corpo di Antigone.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si avventa al padre col brando, ma istantaneamente lo ritorce in sè stesso, e cade trafitto.

Tarda pietà?... Portala, crudo, altrove.... Lasciami.... deh i non funestar mia morte.... Ecco a te rendo il sangue tuo; meglio era Non darmel mai.

Creonte

Figlio!... ah ne attesto il cielo....
Mai non credei che un folle amor t'avria

Contro a te stesso....

Emone

Va',... cessa; non farmi Fra disperate imprecazioni orrende Finir miei giorni.... Io.... ti fui figlio in vita....

Tu, padre a me,... mai non lo fosti....

Creonte

Oh figlio 1...

Emone Te nel dolore e fra i rimorsi io lascio. — Amici, ultimo ufficio.... il moribondo

Mio corpo.... esangue,... di Antigone.... al fianco

Traggasi;... là voglio esalar l'estremo

Vital.... mio.... spirto....

Creonle

Oh figlio.... amato troppo!...

E abbandonar ti deggio? orbo per sempre

Rimanermi?...

Emone

Creonte, o in sen m' immergi

Un' altra volta il ferro,... o a lei dappresso

Trar.... mi.... lascia,... e morir....1

Creonie

Oh figlio!... oh colpo

Inaspettato! 2 — O del celeste sdegno Prima tremenda giustizia di sangue....

Pur giungi al fine.... Io ti ravviso. — Io tremo.

### DAL FILIPPO.

Filippo volendo accertarsi se tra Carlo suo figlio ed Isabella sua moglie sussiste realmente una corrispondenza amorosa, li viene interrogando entrambi, mentre Gomez suo confidente sta spiando i moti dei loro volti. — La scena comincia tra Filippo e Gomez; poi giunge Isabella, ed all'ultimo anche Carlo.

Filippo Gomez, qual cosa sovra ogni altra al mondo In pregio hai tu?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Viene lentamente strascinato da' suoi seguaci verso il corpo di Antigone.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si copre il volto, e rimane immobile finchè Emone sia quasi affatto fuori della vista degli spettatori.

Gomez

La grazia tua.

Filippo

Qual mezzo

Stimi a serbarla?...

Gomez

Il mezzo, ond' io la ottenni;

Obbedirti, e tacermi.

Filippo

Oggi tu dunque

Far l'uno e l'altro dèi.

Gomez

Novello incarco

Non m'è; sai ch'io....

**Filippo** 

Tu fosti, il so, finora

Il più fedel tra i fidi miei: ma in questo Giorno, in cui volgo un gran pensiero in mente, Forse affidarti sì importante e nuova Cura dovrò, che il tuo dover mi piacque

In brevi detti or rammentarti pria.

Gomez

Meglio dunque potrammi il gran Filippo

Conoscer oggi.

Filippo

A te per or fla lieve Ciò ch' io ti impongo; ed a te sol fla lieve, Non ad altr' nom giammai. Vian la regi

Non ad altr' uom giammai. — Vien la regina Qui fra momenti; e favellare a lungo Mi udrai con essa: ogni più picciol moto Nel di lei volto osserva intanto, e nota: Affiggi in lei l'indagator tuo sguardo; Quello, per cui nel più segreto petto Del tuo re spesso anco i voler più ascosi Legger sapesti, e tacendo eseguirli.

Signor, io vengo ai cenni tuoi.

Isabella Filippo

Regina,

Alta cagion vuol ch' io t' appelli.

Isabella Filippo Oh! quale?...

Tosto la udrai. — Da te sperar poss'io?... Ma, qual v'ha dubbio? Imparzial consiglio Chi più di te potria sincero darmi?

Io, consigliarti?

Tsabella Filippo

Pregio che ogni altro: e se finor le cure Non dividevi del mio imperio meco, Nè al poco amor del tuo consorte il dèi Ascriver tu, nè al diffidar tampoco Del re tu il dèi: solo ai pensier di Stato, Gravi al tuo sesso troppo, ognor sottrarti lo volli appieno. Ma, per mia sventura, Giunto è il giorno in cui veggo insorger caso Ove frammista alla ragion di Stato La ragion del mio sangue anco è pur tanto, Che tu il mio primo consiglier sei fatta. — Ma udir da te, pria di parlar, mi giova, Se più tremendo, venerabil, sacro Di padre il nome, o quel di re, tu stimi. Del par son sacri; e chi nol sa?...

Isabella Filippo

Tal, forse.

Tal, che saper più ch' altri sel dovrebbe. — Ma, dimmi inoltre, anzi che il fatto io narri, E dimmi il ver: Carlo, il mio figlio,... l' ami ?... O l' odii tu ?...

- I**s**abella Filippo Signor....

Ben già t'intendo.

Se del tuo cor gli affetti, e non le voci Di tua virtude ascolti, a lui tu senti D' esser.... madrigna.

Isabella Filippo Ah! no; t'inganni: il prence....

Ti è caro dunque: in te virtude adunque Cotanta hai tu, che di Filippo sposa, Pur di Filippo il figlio ami d'amore.... Materno.

Isabella

A' miei pensier tu sol sei norma.

Tu l'ami,... o il credo almeno;... e in simil guisa Anch'io.... l'amo.

Filippo

Poi ch' entro il tuo ben nato Gran cor non cape il madrignal talento, Nè il cieco amor senti di madre, io voglio

Giudice te del mio figliuol....

Isabella Filippo

Ch' io ?...

M' odi. -

Carlo d'ogni mia speme unico oggetto
Molti anni fu; pria che, ritorto il piede
Dal sentier di virtude, ogni alta mia
Speme ei tradisse. Oh! quante volte io poscia
Paterne scuse ai replicati falli
Del mal docile figlio in me cercava!
Ma già il suo ardire temerario insano
Giunse oggi al sommo; e violenti mezzi
Usar pur troppo ora degg' io. Delitto
Cotal si aggiunge ai suoi delitti tanti;
Tale, appo cui tutt' altro è nulla; tale,

Ch' ogni mio dir vien manco. Oltraggio ei fammi Che par non ha; tal, che da un siglio il padre Mai non l'attende; tal, che agli occhi miei Già non più siglio il fa... Ma che? tu stessa Pria di saperlo fremi?... Odilo, e fremi Ben altramente poi. — Già più d'un lustro, Dell' ocean là sul sepolto lido Povero stuolo, in paludosa terra, Sai che far fronte al mio poter si attenta. A Dio, non men che al proprio re, rubelli, Fan dell' una perfidia all' altra schermo. Sai quant' oro e sudore e sangue indarno A questo Impero omai tal guerra costi; Quindi, perder dovessi e trono e vita, Non baldanzosa, ne impunita ir mai Io lascerò del suo delitto atroce Quella vil gente. Al ciel vittima giuro Immolar l'empia schiatta: e a lor ben forza Sarà il morir, poichè obbedir non sanno. — Or, chi a me il crederia? che a si feroci Nemici felli, il proprio figlio, il solo Mio figlio, ahi lasso! aggiunger deggia...

Isabella Filippo Il prence?...

Il prence, sì: molti intercetti fogli, E segreti messaggi, e aperte altere Sediziose voci sue, pur troppo! Certo men fanno. Ah! per te stessa il pensa; Di re tradito e d'infelice padre Qual sia lo stato; e a sì colpevol figlio Qual sorte a giusto dritto omai si aspetti, Per me tu'l di'.

Isabella

Misera me! Vuoi ch' io Del tuo figlio il destino?...

Filippo

Arbitra omai

Tu, sì, ne sei; nè il re temer, nè il padre

Dèi lusingar: pronunzia.

Isabella

Altro non temo

Che di offendere il giusto. Innanzi al trono Spesso indistinti e l'innocente e il reo...

Filippo

Ma, dubitar di quanto il re ti afferma

<sup>1</sup> Povero ec. Accenna la ribellione dei Paesi Bassi. Del resto quel povero stuolo resistendo alla potenza della Spagna, al numero de' suoi soldati e alla ferocia de' condottieri, conquistò l'indipendenza del proprio paese.

Puoi tu? Chi più di me non reo lo brama? Deh! pur mentisser le inaudite accuse! Già convinto l'hai dunque?...

lsabella Filippo

Ah! chi 'l potrebbe Convincer mai? Fero, superbo, ei sdegna, Non che ragioni, anco pretesti opporre A chiare prove. A lui parlar non volli Di questo suo novello tradimento, Se pria temprato alquanto in cor lo sdegno Dal bollor primo io non avea: ma fredda Ragion di Stato, perchè taccia l'ira, In me non tace.... Oh ciel! ma voce anch' odo Di padre in me....

Isabella

Deh! tu l'ascolta: è voce Cui nulla agguaglia. Ei forse è assai men reo;... Anzi impossibil par che in questo il sia: Ma, qual ch' ei sia, lo ascolta oggi tu stesso: Intercessor farsi pel figlio al padre, Chi più del figlio il può? Se altero egli era Talor con gente al ver non sempre amica, Teco ei per certo altier non fla: tu schiudi A lui l'orecchio, e il cor disserra ai dolci Paterni affetti. A te non mai tu il chiami, E non mai gli favelli. Ei, pieno sempre Di mista tema, a te si appressa; e in duro Fatal silenzio il diffidar si accresce, E l'amor scema. La virtù sua prima Ridesta in lui, se pure è in lui sopita; Ch' esser non puote, in chi t' è figlio, estinta: Nè altrui fidar le paterne tue cure. Di padre a lui mostra l'aspetto, e agli altri Serba di re la maestà severa. Che non si ottien con generosi modi Da generoso core? Ei d'alcun fallo Reo ti par? (chi non erra?) Allor tu solo L' ira tua giusta a lui solo dimostra. Dolce è l'ira d'un padre; eppur, qual figlio Può non tremarne? Un sol tuo detto, un detto Di vero padre, in suo gran cor più debbe Destar rimorsi, e men rancor lasciarvi, Che cento altrui, malignamente ad arte Aspri, oltraggiosi. Oda tua reggia intera, Ch' ami ed apprezzi il figlio tuo; che degno

۲

Di biasmo, e in un di scusa, il giovanile Suo ardir tu stimi; e udrai repente allora La reggia intorno risuonar sue laudi. Dal cor ti svelli il sospettar non tuo: Basso terror di tradimento infame, A re, che merti esser tradito, il lascia.

Filippo

A re, che merti esser tradito, il lascia.
.... Opra tua degna, e di te sola, è questa;
Il far che ascolti di natura il grido
Un cor paterno: ah! nol fan gli altri. Oh trista
Sorte dei re! Del proprio cor gli affetti,
Non che seguir, nè pur spiegar, ne lice.
Spiegar? che dico? nè accennar: tacerli,
Dissimularli, le più volte è forza.

Ma, vien poi tempo che diam loro il varco
Libero, intero. — Assai, più che nol pensi,
Chiara ogni cosa il tuo dir fammi.... Ah! quasi
Innocente ei mi par, poichè innocente
Credi tu il prence.— Ei tosto, o Gomez, venga.—
Or vedrai ch' io so padre anco mostrarmi;
Più che a lui mi dorria, se un dì dovessi
In maestà di offeso re mostrarmi.

**Isabella** 

Ben tel credo. Ma ei vien: soffri che il piede Altrove io porti.

Filippo Isabella

Anzi rimani.

Esporti

Osava il pensier mio, perchè il volevi: A che rimango omai? Testimon vano Tra il figlio e il padre una madrigna fora...

**Filippo** 

Vano? ah! t'inganni: testimon mi sei
Qui necessario. Hai di madrigna il nome
Soltanto; e il nome, anche obliare il puoi.—
Gli fia grato il tuo aspetto. Eccolo: ei sappia
Che ti fai tu mallevador dell'alta
Sua virtù, della fè, dell'amor suo.—
Prence,¹ ti appressa.— Or, di'; quando fia il giorno,
In cui del dolce nome di figliuolo
Io ti possa appellare? In me vedresti
(Deh tu il volessi!) ognor confusi i nomi
E di padre e di re: ma, perchè almeno,
Da che il padre non ami, il re non temi?
Signor; nuova m'è sempre, ancor ch' io l'abbia

\_\_\_\_\_

Carlo

<sup>1</sup> Volgendosì a Carlo, entrato già sulle scene.

Udita spesso, la mortal rampogna.
Nuovo così non m'è il tacer; chè s'io
Reo pur ti appaio, al certo io reo mi sono.
Vero è, che in cor non già rimorso io sento,
Ma duol profondo, che tu reo mi estimi.
Deh! potess'io così di mie sventure,
O, se a te piace più, de' falli miei,
Saper la cagion vera!

**Filippo** 

Amor,... che poco Hai per la patria tua, nulla pel padre; E il troppo udir lusingatori astuti;... Non cercar de' tuoi falli altra cagione.

Carlo

Non cercar de' tuoi falli altra cagione.

Piacemi almen che a natural perversa
Indole ascritto in me non l'abbi. lo dunque
Far posso ancora del passato ammenda;
Patria apprender cos'è; come ella s'ami;
E quanto amare io deggia un padre; e il mezzo
Con cui sbandir gli adulator, che tanti
Te insidian più, quanto hai di me più possa.

Cievin tu soi: proleson pagli atti in realto.

Filippo

Giovin tu sei: — nel cor, negli atti, in volto, Ben ti si legge che di te presumi Oltre al dover non poco. In te degli anni, Colpa il terrei; ma, col venir degli anni, Scemare io 'l senno, anzi che accrescer, veggio. L' error tuo d' oggi, un giovanil trascorso Io 'l nomerò, benche attempata mostri Malizia forse....

Carlo Filippo Error !... ma quale ?...

E il chiedi? -

Or, nol sai tu, che i tuoi pensier pur anco, Non che l'opre tue incaute, i tuoi pensieri, E i più nascosi, io so? — Regina, il vedi; Non l'esser, no, ma il non sentirsi ei reo, Fia il peggio in lui.

Carlo

Padre, ma trammi al fine

Di dubbio: or che fec' io?

Filippo

Delitti hai tanti,
Ch' or tu non sai di quale io parli? — Ascolta....
Là dove più sediziosa bolle
Empia d' error fucina, ivi non hai
Pratiche tu segrete? Entro mia reggia....
Furtivamente,... anzi che il di sorgesse,...
All' orator dei Batavi ribelli

Lunga udienza, e rea, non desti forse?

Carlo

A quel malvagio che, se ai detti credi, Viene a merce; ma in cor, perfidia arreca, E d'impunito tradimento speme. Padre, e fia che a delitto in me si ascriva Ogni mia menom' opra? È ver che a lungo All' orator parlai; compiansi, è vero, Seco di que' tuoi sudditi il destino; E ciò ardirei pur fare a te davanti; Nè forse dal compiangerli tu stesso Lunge saresti, ove a te noto appieno Fosse il ferreo regnar, per cui tanti anni Gemono oppressi da ministri crudi, Superbi, avari, timidi, inesperti, Ed impuniti. In cor pietade io sento De' lor mali; nol niego: e tu, vorresti Ch' io, di Filippo figlio, alma volgare Avessi, o cruda, o vile? In me la speme Di riaprirti alla pietade il core, Col dirti intero il ver, forse oggi troppo Ardita fu: ma come offendo io 'l padre Nel reputarlo di pietà capace? Se del rettor del cielo imagin vera In terra sei, che ti pareggia ad esso, Se non è la pietà? — Ma pur, s' io reo In ciò ti appaio, o sono, arbitro sei Del mio gastigo. Altro da te non chieggo, Che di non esser traditor nomato. Nobil fierezza ogni tuo detto spira... Ma del tuo re mal penetrar puoi l'alte Ragioni tu, nè il dèi. Nel giovin petto Quindi frenar quel tuo bollor t'è d'uopo, E quella audace impaziente brama Di, non richiesto, consigliar; di esporre, Quasi gran senno, il pensier tuo. Se il mondo Veder ti debbe, e venerarti un giorno Sovra il maggior di quanti ha seggi Europa,<sup>1</sup> Ad esser cauto apprendi. Ora in te piace

Filippo

Biasmo non lieve. Omai, ben parmi, è tempo

Quella baldanza, onde trarresti allora

<sup>1</sup> Il maggior ec. Filippo II era succeduto nell'immensa monarchio di Carlo Quiuto.

Di cangiar stile. — In me pietà cercasti,

E pietà trovi; ma di te: non tutti

Degni ne son: dell'opre mie me solo

Giudice lascia. — A favor tuo parlommi

Or dianzi a lungo, e non parlommi indarno,

La regina: te degno ancor cred'ella

Del mio non men che del suo amore.... A lei,

Più che a me, devi il mio perdono;... a lei.

Sperar frattanto d'oggi in poi mi giova

Che tu saprai meglio stimare e meglio

Meritar la mia grazia. — Or vedi, o donna,

Che a te mi arrendo; e che da te ne imparo,

Non che a scusare, a ben amar mio figlio.

Signor....

Isabella Filippo

Tel deggio, ed a te sola io 'l deggio.

Per te il mio sdegno oggi ho represso, e in suono
Dolce di padre ho il mio figliuol garrito.

Pur ch' io pentir mai non men debba! O figlio,
A non tradir sua speme, a vie più sempre
Grato a lei farti, pensa. — E tu, regina,

Perchè più ognor di bene in meglio ei vada,

Più spesso il vedi,... e a lui favella,... e il guida. —
E tu, la udrai, senza sfuggirla. — Io 'l voglio.

Carlo

Oh quanto il nome di perdon mi è duro ! Ma, se accettarlo pur dal padre or debbo, E tu per me, donna, ottenerlo, ah! voglia Il mio destin (ch'è il sol mio fallo) a tale Vergogna più non mi far scender mai.

Filippo

Non di ottenerlo, abbi miglior vergogna Di mertar tu dal genitor perdono. Ma basti omai: va'; del mio dir fa' senno. — Riedi, o regina, alle tue stanze intanto; Me rivedrai colà fra breve: or deggio Dar pochi istanti ad altre cure gravi.¹

Filippo

Udii.

Gomez Filippo

Vedesti?

Gomez

Io vidi.

Filippo

Oh rabbia !

Dunque il sospetto?...

Gomez

È omai certezza....

Udisti?

<sup>1</sup> Isabella e Carlo partono.

Filippo

E inulto

Filippo è ancor?

Gomez Filippo Pensa....

Pensai... Mi segui.

#### DAL SAUL.

Per aver disobbedito ai sacerdoti, Saul è caduto nell'ira di Dio e diventato furioso. Quindi perseguita David marito di Micol sua figlia e il migliore de' guerrieri; il quale dopo altre vicende costretto a ricoverarsi in un antro, n'esce ora per dar l'ultimo addio alla moglie.

Micol

Esci, o mio sposo; vieni; è già ben oltre La notte.... Odi tu, come romoreggia Il campo? All' alba pugnerassi. — Appresso Al padiglion del padre tutto tace. Mira; anco il cielo il tuo fuggir seconda: La luna cade, e gli ultimi suoi raggi Un negro nuvol cela. Andiamo: or niuno Su noi qui veglia, andiam; per questa china Scendiamo il monte, e ci accompagni Iddio.

David

Sposa, dell'alma mia parte migliore, Mentre Israello a battagliar si appresta, Fia pur ver che a fuggir David si appresta? Morte ch'è in somma? — Io vo'restar: mi uccida Saul, se il vuol; pur ch'io nemici pria In copia uccida.

Micol

Ah! tu non sai! già il padre Incominçiò a bagnar nel sangue l'ira. Achimelech, qui ritrovato, cadde Vittima già del furor suo.

David

Che ascolto? Ne'sacerdoti egli ha rivolto il brando? Ahi misero Saul! ei fia....

Micol

Ben altro
Udrai. Crudel comando ad Abner¹ dava,
Ei stesso, il re; che, se in battaglia mai
Tu ti mostrassi, in te convertan l'armi
I campion nostri.

David

E Gionata<sup>2</sup> mio fido

Il soffre?

<sup>1</sup> Abner. Ministro di Saul.

<sup>3</sup> Gionata. Fratello di Micol, e affezionatissimo a Davide.

Micol

O ciel! che puote? Anch'ei lo sdegno
Provò del padre; e disperato corre
Infra l'armi a morire. Omai, ben vedi,
Qui star non puoi: cedere è forza; andarne
Lungi; e aspettare, o che si cangi il padre,
O che all'età soggiaccia.... Ahi padre crudo!
Tu stesso, tu la misera tua figlia
Sforzi a bramare il fatal dì... Ma pure,
Io no, non bramo il morir tuo: felice
Vivi; vivì, se il puoi; bastami solo
Di rimaner per sempre col mio sposo....
Deh! vieni or dunque; andiamo...

David

Oh quanto duolmi

Lasciar la pugna! Ignota voce io sento
Gridarmi in cor: « Giunto è il terribil giorno

Ad Israele ed al suo re.... » Potessi!...

Ma no: qui sparso di sacri ministri

Fu l'innocente sangue: impuro è il campo,
Contaminato è il suolo; orror ne sente
Iddio: pugnar non può qui omai più David. —
Ceder dunque per ora al timor tuo

Emmi mestiero ed all'amor tuo scaltro. —

Ma tu pur cedi al mio.... Deh! sol mi lascia....

Ch'io ti lasci? Pel lembo, ecco ti afferro;
Da te mai più, no, non mi stacco....

Micol

David

Ah! m' odi.

Male agguagliar tuoi tardi passi a' miei Potresti: aspri sentier di sterpi e sassi Convien ch'io calchi con veloci piante, A pormi in salvo, poichè il vuoi. Deh! come l piè tuoi molli a strazio inusitato, Regger potranno? Infra deserti sola Ch' io ti abbandoni mai? Ben vedi; tosto, Per tua cagion, scoperto io fora: entrambi Alla temuta ira del re davanti Tosto or saremmo ricondotti.... Oh cielo ! Solo in pensarvi, io fremo.... E poniam anco Che si fuggisse; al padre egro dolente Tor ti poss' io? Di guerra infra le angosce, Fuor di sua reggia ei sta: dolcezza alcuna Pur gli sa d'uopo al mesto antico. Ah! resta Al suo pianto, al dolore, al furor suo. Tu sola il plachi; e tu lo servi, e il tieni

Tu sola in vita. Ei mi vuol spento; io 'l voglio Salvo, felice, e vincitor.... ma, tremo Oggi per lui. — Tu, pria che sposa, figlia Eri; ne amarmi oltre il dover ti lice. Pur ch'io scampi, che brami altro per ora? Non t'involare al già abbastanza afflitto Misero padre. Appena giunto in salvo, lo ten farò volar l'avviso; in breve Rïuniremci, spero. Or, se mi dolga Di abbandonarti, il pensa.... Eppure,... ahi lasso!... Come ?...

Micol

Ah me lassa!... e ch'io ti perda ancora?... Ai passati travagli, alla vagante Vita, ai perigli, alle solinghe grotte, Lasciarti or solo ritornare?... Ah! s'io Teco almen fossi?... i mali tuoi più lievi Pur farei,... dividendoli....

David

Ten prego, Pel nostro amor; s'è d'uopo, anco il comando, Per quanto amante il possa; or non mi déi Ne puoi seguir, senza mio danno espresso. — Ma, se Dio mi vuol salvo, omai non debbo Indugiar più: l'ora si avanza: alcuno Potria da questo padiglion spiarne, E maligno svelarci. A palmo a palmo Questi monti conosco: a ogni uom sottrarmi Son certo. — Or, deh! l'ultimo amplesso or dammi. Dio teco resti; e tu, rimani al padre, Fin che al tuo sposo ti raggiunga il cielo.... Strappar mi sento!...

Micol

L'ultimo amplesso?... E ch'io non muoia?... Il core

David

Ed io?... Ma,... frena il piantò.... Or, l'ali al piè, possente Iddio, m'impenna.

# GIOVANNI FANTONI.

Nacque a Fivizzano nel 1755, e fu educato prima dai Padri Benedettini in Subiaco, poi nel collegio Nazzareno di Roma.

Ritornato alla patria, si trasferì a Firenze. Quivi appartenne per qualche tempo alla Segreteria di Stato poi fu ascritto alle milizie del re di Sardegna: ma non tardò a lasciare anche la professione delle armi per attendere allo studio della poesia. L'applauso ch'egli ot-

tenne come poeta lirico fu universale e meritato.

Quando, sul finire del secolo, le dottrine repubblicane si diffusero dalla Francia in Italia, il Fantoni le abbracciò con tanto calore, che dimenticando fin anche la naturale sua amabilità, mal sapeva tollerare chi non ne fosse innamorato al pari di lui. Scrisse allora parecchie poesie calde di quell'amore che lo inspirava, e del quale, per così dire, viveva; e in Milano ed in Modena predicò popolarmente la libertà. D'onde poi, mutatisi i tempi, gli vennero la prigionia e l'esiglio.

Nel 1800, ritornato dalla Francia, ebbe nell'Università di Pisa la cattedra di letteratura italiana; ma l'anno dopo gli fu ritolta. Si ricondusse allo ra alla patria. Fu nominato segretario dell'Accademia di Ferrara,

ed ivi morì nel 1807.

Il Fantoni, tra i poeti, è più comunemente conosciuto sotto il nome arcadico di Labindo.

Odi.

### Al Merito.

Cadde Minorca: di Crillon la sorte Ride superba fra le sue ruine; Sprezza di Gade sull' Erculeo fine Elliot la morte.

Del Giove Ibero al fulminante orgoglio Calpe resiste, e all'ire sue risponde, Come al canuto flagellar dell'onde Marpesio scoglio.

Wasington cuopre dai materni sdegni L'americana libertà nascente;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cadde ec. Molti poeti ripeterono variamente questo pensiero: Altri canti, imprese guerresche; io voglio celebrare pacifiche virtà. Il Fantoni lo ha in certo modo ringiovanito citando uomini e fatti illustri al suo tempo, anzichè Achille e la sua ira esiziale. — Il duca di Crillon, di nazione francese al servizio della Spagna, nel 1779 tolse Minorca agl' Inglesl. Blliot, generale inglese, nel 1782 conservò Gibilterra (chiamata un po' oscuramente erculeo fine di Gade) alla Gran Bretagna, resistendo alle armate di Francia e del re di Spagna (Giove Ibero). L'ammiraglio inglese Rodney dal 1760 al 1782 s'illustrò con molte vittorie sui Francesi e su gli Spagnaoli. Hyde-Ali, principe indiano, dopo molti fatti gloriosi fa vinto da sir Eyre Coote nel 1781. Di Wasington non occorre parlare. — Marpesio è detto per antonomasia, dal monte Marpeso nell'isola di Paro, famosa pel suo marmo.

Di Rodney al nome tace il mar fremente, Temono i regni.

Hyder sen fugge; su i trofei britanni Siede Coote, ma le schiere ha pronte; Crollano i serti sull'incerta fronte D'Asia ai tiranni.

Altri ne canti le guerriere gesta; A me le corde liriche ineguali Orrer non scuote con le gelid'ali D'aura funesta.

Tessere aborro su pietosa lira
Un inno lordo di fraterno-sangue;
Sento i singulti di chi piange e langue,
E di chi spira.

Non crescon palme sui Castalio rivo,<sup>1</sup>
Ne il fertil margo alto cipresso adombra;
Protegge i vati con la docil ombra
Palladio ulivo.

Venite al rezzo dei be' rami suoi Della natura difensori augusti: Non gli ebbri duci di rapine onusti; Voi siete eroi.

Vosco Pinello presso me si assida, Caro all'amore delle Sergie genti: Già eternatrice per le vie dei venti Fama lo guida.

Cinger gli voglio le onorate chiome; E dove morte saettar non puote, Oltre il confine dell'età remote Spingerne il nome.

A lui sul volto candida traluce L'anima bella che racchiude in petto, Nè la percuote di malnato affetto Torbida luce.

Prudenza il guida ne' dubbiosi eventi, Che nel futuro con cent' occhi guarda, Pronta nell' opre, ne' giudizi tarda, Parca d' accenti.

Il braccio gli arma di severe pene

<sup>1</sup> Sul ec. Sul finme sacro alle Muse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il marchese Giuseppe Pinello Salvago che avea con lode governata la città e il commissariato di Sarzana.

Giustizia, ai doni e alle preghiere sorda; Seco è Pietade che l'offese scorda, L'ire trattiene:

Pietà germana della Fede, a cui Deve i costumi placidi e soavi, Più che agli esempi e allo splendor degli avi Raccolti in lui.

Nè spargo i versi di mentita frode, Nè schiavo rendo il facil mio pensiero; A Luni 'sacra e all'immutabil vero È la mia lode.

Me non seduce l'amistà; non preme Bisogno audace, nè venal timore; Stolta non punge d'insulente onore Avida speme.

Libero nacqui: non cangiò la cuna I primi affetti; a non servire avvezzi, Sprezzan gli avari capricciosi vezzi Della Fortuna.

## A Giorgio Viani.

Ozio agli Dei chiede il nocchier per l'onde Del vasto Egeo, se il ciel fremendo imbruna, Se negra nube minacciosa asconde

Gli astri e la luna;

Ozio, Viani, chiede il Medo e il Trace, Ozio il cuitore dell'eoe a maremme; Ma, oh Dio i non ponno comperar ia pace L'oro e le gemme.

Onor, ricchezza a dissipar non vale Gli aspri tumulti dell'umane menti, E le volanti per le regie sale

Cure frementi.

A parca mensa vive senza affanno Chi i cibi in vasi savonesi accoglie; Nè i cheti sonni a disturbar gli vanno Sordide voglie.

Che mai cerchiamo, sconsigliati, quando

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Luni. Antica città. (Luna) da cui prese il nome la Lunigiana, e le cui rovine trovansi in vicinanza di Sarzana.

<sup>2</sup> Egeo L' Arcipelugo. 2 Ecc. Orientali. 2 Vasi saronesi. Di maiolica; di poco prezzo.

Son pochi i lustri della nostra etade?

Cangiar che giova, dalla patria in bando,

Clima e contrade?

Sale la nave, del destrier sul dorso 1
Con noi la cura torbida si asside,
Agil qual cervo, e più veloce in corso
D'Euro che stride.

Godi il presente, l'avvenir trascura, Soffri gl'insulti dell'avverso fato: Non puote il figlio della polve impura a Esser beato.

Nei dì robusti l'Alessandro sveco s Cadde; Vittorio illanguidì vecchiezza; Me obblia la morte; mentre fors' è teco Tutta fierezza.

A te sorride per la spiaggia erbosa

Flora, e le messi più d'un campo aduna,

E presto in dote recherà una sposa

Nuova fortuna.

Lo spirto tenue del latino stile

A me la Parca consegnò benigna,

Ed insegnommi a disprezzar la vile

Turba maligna.

#### Ad alcuni Oritici.

Mevii, tacete: mi balena in viso

Del Dio di Pindo il provocato sdegno.

Empi, tremate! chi deride è degno

D'esser deriso.

Veggo l'insidie preparate, sento
Dei detti amari il velenoso flotto,
Simile al flutto che nei scogli rotto 
Dissipa il vento.

Potrei punirvi, ma si vil non sono: •

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sale la nave ec. Deve intendersi: La torbida cura sale con noi la nave, al asside con noi sul dorso del destriero.

Il figlio ec. L'uomo.
 L' Alessandro ec. Gustavo Adolfo re di Svevia mort di 38 anni nella battaglia di Lutzen; e Vittorio Amedeo II re del Piemonte regnò 57 anni.

Mevii chiama i critici ignoranti e insolenti, dal nome di un certo Mevio povero di merito e pieno d'audacia nel criticare Virgilio ed Orazio.

<sup>5</sup> Che. Oggetto di dissipa.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Potrei punirvi ec. Non par detto abbastanza poeticamente.

Spezzo l'ultrice Licambea seetta; 1
Degni non siete della mia vendetta....
Io vi perdono.

Il vostro biasmo la virtù non morde, Muore nascendo, e fredd'obblio l'assale; A me lusinga eternità con l'ale L'itale corde.

Vivo nei boschi, ove abitar son use D'Ascra le Dive; voi disseta l'onda Mesta di Marsia; l'aborrita sponda Fuggon le Muse.

Cangiato in cigno riderò dei stolti Figli del fango; senza nome intorno Errar dovrete del fatal soggiorno, Corvi insepolti.

Ma... il suol vacilla ! Fremon l'aure inquiete,
Il ciel si oscura ! Fra l'orror traluce
Dei nembi un solco di maligna luce !
Mevii, tacete.

#### All' Italia nel 1791.

Invan ti lagni del perduto onore,
Italia mia, di mille affanni gravida:
Tu fosti invitta fin che il tuo valore
E le antiche virtù serbasti impavida.
Non te il forte domò Pirro vagante,
Chè l'alta ti copri sorte romulea;
Non il feruce Allobroge incostante,
Non la truce Germania occhi-cerulea;
Non quei, per cui sempre famosa andranne

Spezzo ec. È sama che Licambe satto segno a una satira di Archiloco, per disperazione, s'impiccò. Vuol dunque dire: Potrei saettarvi con versi simili a quelli coi quali Archiloco snettò Licambe. Ma pare che la saetta dovrebbe pigliare il nome da chi la scaglia anzichè dal saettato; dovrebbe dirsi archilochea piuttostochè licamber, come diciamo ettorea la lancia d'Ettore, e Cicerone chiamò Archilochii, non licambei i crudeli editti di Bibulo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A me ec.; cloè: lo spero di vivere eterno ne' miei versi.

B' Asera le Dive. Le Muse. — Dicesi poi che le lagrime sparse dalle Rinfe e dai Satiri al veder Marsia scorticato da Apollo fecero nascere un finne nella Frigia; e questa è l'onda mesta di Marsia.

<sup>\*</sup> Pirro, re dell' Epiro, combatté in Mucedonia, in Italia, nella Sicilia, nel Peloponneso: perciò è qui detto vagante.

Allobrogo. Savoiardo, Orazio disse: Novisque rebus infedelis Allobrox, per le frequenti ribellioni di quella gente.

Quei. Annibale. Rider fe Giuno avversa ai Troiani ed ai loro discendenti; mentre Vencre li favoriva.

L'alta Cartago anche ridotta in cenere. Che, dalle madri abbominato, a Canne Rider fe Giuno e lacrimar fe Venere. Spinte a tuo danno dai negletti Numi Barbare torme poi dall'Alpi scesero, E i talami macchiando ed i costumi. Più fecondi di colpe i tempi resero. Or druda e serva di straniere genti, Raccorcio il crin, breve la gonna, il femore Su le piume adagiato, i di languenti Passi oziosa e di tua gloria immemore. Alle mense, alle danze i figli tuoi Ti sieguon sconsigliati, e il nostro orgoglio Più non osa vantar duci ed eroi, Ohe i spiranti nel marmo in Campidoglio. Mentre del mar t'invola Anglia l'impero, Gallia di servitù calpesta il laccio, E ti usurpa i trionst il Russo altero, Ebbra tu dormi ai tuoi nemici in braccio. La verginella dal materno esempio Lascivia apprende, e all'oro e al lusso dedita, Dal mal chiuso balcone o in mezzo al tempio Notturni furti sogghignando medita. S'appressa all'ara, e mal trascorso un anno, Arde, non sazia, di deslo colpevole, E il nostro disonor compra il Britanno, Mentre dorme lo sposo consapevole. Sorge ei dal letto a quest'insulti avvezzo, E turpi amori inonorato mendica; Della vergogna sua divide il prezzo, E con baci comprati i torti vendica. Languono i figli disprezzati intanto Privi di pane, di soccorso e d'utili Precetti, e ai vizi e alla miseria accanto Vivono agli altri ed a sè stessi inutili. Schiatta si vil di padri infami Roma Non tolse a Brenno, non sprezzò le furie Del Peno duce, nè alla terra doma Vittrice apprese a non soffrir le ingiurie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peno per cartagineso, alla latina, disse anche il Caro. Il duce peno è Annibale.

Questo dei Sali un di, questo è il tuo scudo;
Mirati Italia..., e cangia omai consiglio.
Cinta di mirto, profumata, ignuda
Il petto.... eh, abbassa vergognosa il ciglio:
Squarcia le vesti dell'obbrobrio, al crine
L'elmo riponi, al sen l'usbergo; destati
Dal lungo sonno, e su le vette alpine
Alla difesa ed ai trionfi apprestati.
Se il mar, se il monte che ti parte e serra,
Vano fia schermo a un vincitor terribile;
Serba la tomba nell'Esperia terra
A un nemico stranier sato invincibile.

# FRANCESCO ALGAROTTI.

Nato in Vicenza agli 11 dicembre 1712, cominciò gli studi in Roma, e li compiè all' Università di Bologna, dove furono suoi maestri Eustachio Manfredi e Francesco Maria Zanotti. All' ingegno pronto e vivace che aveva sortito nascendo, aggiunse un desiderio incessante di acquistar sempre nuove cognizioni, e di abbracciar quanto gli fosse possibile dell'umano sapere. Con questa intenzione, dopo il greco e il latino, studiò il francese e l'inglese; stette lungamente (non per diporto, ma per erudirsi) in Parigi, in Londra, în Pietroburgo; dipoi dimorò molti anni in Berlino presso Federico II che lo aveva conosciuto prima di ascendere al trono, e lo chiamò a sè non più tardi di quattro giorni dopo esservi asceso. Ebbe da quel re il titolo di conte con molti doni, e dimostrazioni di affetto che gli durarono per tutta la vita. A pochi uomini furono date mai tante prove di stima, di riverenza, di amore, quante sappiamo che ne ricevette l'Algarotti dalle persone più colte e più illustri del suo tempo, non solo in Italia, ma nell'Inghilterra, nella Francia e generalmente in Europa: e se le opere del suo ingegno non sono nè tanto ricche di erudizione, nè di lingua così sicura, nè così perfette di stile, da mantenergli anche oggidì quella fama che gli procacciaron vivente, fan testimonio per altro alla vastità e vivacità del suo ingegno, non meno che

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sali, Sacerdoti romani che in certi giorni correvano la città portando e battendo uno scudo.

alla sua molta dottrina in materie assai varie, di letteratura, di filosofia, di scienze, di arti; nè per la lingua e lo stile dovrebbero vergognarsi al paragone con molte venute in luce più tardi, e lodate. Certamente non può l'Algarotti essere accusato nè di barbarie nè di negligenza: e sappiamo che per arricchirsi di buoni vocaboli e rendersi famigliari le proprietà della lingua italiana stette lungo tempo a Firenze. S'egli ebbe poi anche riputazione di buon poeta, questo può provare soltanto che egli ebbe una fortuna rarissima, di trovare i contemporanei molto inclinati a esaltarlo. Morì di tisichezza in Pisa (ai 3 marzo 1764), quando non aveva ancora compiuti i 52 anni; e lasciò tanti scritti che bastarono a ben 18 volumi in 8. Dei quali parlando il Giordani diceva che l'Algarotti « è scrittore secco e freddo e un po'stentato, ma importantissimo per la copia e varietà delle cose; » poi, quasi sdegnandosi ch'altri giudichi diversamente, soggiungeva che « è gran vergogna ignorare tutto quello ch' egli c'insegna. » Nè alcuno vorrebbe contradire a questa sentenza qualora fosse una stessa cosa non leggere le Opere dell'Algarotti e rimanere ignorante nelle materie da lui trattate; ma poichè quasi tutto quel ch'egli insegna possiamo, anzi dobbiamo apprenderlo oggidì più compiutamente da altri scrittori, si può dire che la censura e la lode furono del pari intempestive.

# Sopra il poema del Rucellai.

Che il poema del Rucellai non meriti la gran fama ch'egli ha, io la sento del tutto con voi: se non che sì fatte cose convien dirsele all'orecchio: sa di bisogno ricordarsi che il Rucellai è dell'aureo secolo del Cinquecento. Non ha molto, che io ho letto e riletto quelle sue Api con assai di attenzione, sperando con quella lettura di approfittarmi in due cose, alle quali io aveva allora vôlto i pensieri e lo studio. L'una era l'artifizio del verso sciolto in quanto alla varietà delle giaciture e del numero; l'altra il modo di trasportare gli spiriti latini ne'nostri versi volgari: e vi confesso di non ci avere imparato gran cosa. Parecchi luoghi ci sono, egli è il vero, qua e là espressi con assai di leggiadria, di proprietà, di nettezza; con quella grazia massimamente che ha un Toscano che parla o scrive toscano; ma, generalmente parlando, vi è una certa uniformità nella marcia de' suoi versi, che stracca il lettore, e partorisco quell'effetto che nella musica la monotonia.

Quanto poi allo trasportare gli spiriti latini nella volgar poesia, mi ricorda tra gli altri di quattro suoi versi, co' quali ei ne volta tre di Virgilio. Direste nel leggerli che e' sia divenuto in poesia (tanto son bolsi) un corpo e un' anima con l'amico suo Trissino. Eccoveli:

- Et viridem Ægyptum nigrå fecundat arenå,
   Et diversa ruens septem discurrit in ora
   Usque coloratis amnis devexus ab Indis. »
- Questo venendo lunge fin dagl'Indi, C'hanno i lor corpi colorati e neri, Feconda il bel terren del verde Egitto, E poi sen va con sette bocche ia mare. •

Dove è quella bella contrapposizione che sa il poeta latino degli scelti epiteti di viridem col nigra; una delle cose che tanto contribuisce anchi essa all' evidenza della poesia, allo sarla essere una pittura parlante, come era definita da Simonide? Il devexus, il siume che cala giù precipitosamente dagli Etiopi verso l'Egitto, non vi è espresso nemmeno esso nè punto nè poco. Talchè si direbbe, il buon Rucellai non ci avesse nel sare, e nè meno nel leggere versi, di grandi malizie, con tutto quel savo di soave mèle che gli posero le api tra labbro e labbro.

Nulla dunque da questo lato esigeremo da esso lui. E se egli ne darà per avventura qualche buon verso qua e là, converrà prenderlo come una grazia singolare che gli abbia fatto Apollo; ed egli a noi. Quello bene che avremmo ogni ragione di esigere da lui, si è ch egli dicesse qualche nuova cosa e pellegrina sulle api, avendo egli speso molti e molti anni, come asserisce egli medesimo, ad osservare le azioni, i costumi, i portamenti di quelle sue verginelle,

- Vaghe angelette dell'erbose rive. >

Ecco che a sentirlo egli fu un altro Aristomaco, il quale in qualche pietra intagliata viene rappresentato con una pecchia in mano, per essere stato, dicono gli antiquari, lungo tempo tra' boschi delle api osservator diligentissimo: Ed anche il Rucellai ne assicura aver fatto di questi insetti

Incision per molti membri loro,
 Che chiama anatomia la lingua greca;

averle minutamente considerate

- Con un bel specchio fucido e scavato, che ingrandiva i membretti loro
  - Nel concavo reflesso del metallo, In guisa tal che l'ape-sembra un drago. •

Ma fatto sta che con quel suo microscopio ha veduto delle proboscidi e delle spade che le api non hanno di sorta alcuna; e mon ha saputo vedere quelle piccioline trombe che ne mostrano i nostri microscopi, con cui elle suggono il mèle da certi follicelli de' flori; e que' cucchiarini con che raccolgono da' flori quella polviglia che è la materia della cera, e simili altre cose belle che hanno raccolto i naturalisti intorno a questo ingegnosissimo e nobile insetto. E ben si può affermare ch' egli ha fedelmente seguito su ciò le più volgari opinioni; la generaziono delle api, per atto d'esempio, dal sangue del toro, la cattiva fisica di Virgilio, di cui egli si potrebbe chiamare il valletto, come poco o niente ne ha espresso la divina poesia.

Ma tutto ciò rimangasi, come vi dissi, tra di noi: che nol risapesse il Pa.... Quella divozione che era una volta nelle classi di filosofia verso Aristotile, pare che sia presentemente passata nelle classi di gramatica e di rettorica verso il Bembo e quella scuola. E come erano i filosofi di altra volta, sono appunto i nostri elequenti di oggi giorno, che si studiano tanto a dire senza aver niente da dire. E imaginate pure, che se cotesti devoti del Cinquecento credono che le api medesime abbiano posto tra labbro e labbro al Rucellai un favo di mèle, crederanno ancora che un vespaio abbia posto il nido nella mia penna. State sano, e datemi novelle degli amici e di voi.

#### Della imitazione.

Tutte queste differenti maniere dovrà il pittore attentamente considerare, paragonarle insieme, pesarle alla bilancia della ragione e del vero. Ma pigli ben guardia di tanto invaghire dietro alla maniera di un altro, ch' e' si faccia a imitarla; perchè in tal caso, come dantescamente si esprime un sovrano maestro, sarà detto nipote, e non figlio della natura.

La imitazione sia del genere, non mai della specie. Uno trascelga, se così lo porta il naturale suo genio, a dipingere a tocchi, come Tintoretto e il Rubens; ovveramente a condur le sue opere con finitezza, come Tiziano od il Vinci: e in ciò sarà lodevole la imitazione. Così Dante non prese già egli a imitare le particolari espressioni di Virgilio, ma il suo modo risoluto e franco di poetare; e così egli tolse da lui

• Lo bello stile che gli ha fatto onore; •

laddove poco onore si secero i più dei cinquecentisti che tol-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi vol. 1, pagina 391.

sero dal Petrarca le espressioni ed imagini, e si sforzarono di sentire come lui.

Del rimanente sia lecito talvolta al valentuomo servirsi di una qualche figura o antica o moderna, se di così fare gli torna in acconcio. Non si astenne il Sanzio, nel rappresentare san Paolo a Listri, di valersi di un antico sacrifizio in bassorilievo; nè isdegnò lo stesso Buonarroti di servirsi nella opera della cappella Sistina di una figura ricavata da quella celebre corniola che la tradizion vuole egli portasse in dito, ed è ora posseduta dal re di Francia. Somiglianti uomini sanno valersi delle produzioni altrui in modo da far ripetere quello che di Despreaux lasciò scritto la Bruyere, che uno direbbe i pensieri degli altri essere stati creati da lui.

Ma generalmente parlando, alla natura, fonte inesauribile e vario di ogni bello, tenga sempre rivolti gli occhi il pittore, e quella faccia d'imitare negli effetti suoi più singolari. E perchè la bellezza, che è sparsa in tutte le cose, splende in una parte più, e meno altrove, starà bene che il pittore abbia sempre in pronto la matita per fare due segni di clascuna cosa bella e peregrina nel genere suo, che, andando a diporto, gli venga veduta. Una fabbrica singolare, un sito, un effetto di lume. un andamento di nuvole o di pieghe, una attitudine, una espressione di affetto, una vivezza, siano diligentemente da esso lui schizzati in un libricciuolo ch' egli avrà sempre a tal fine sopra di sè. Potrà di poi valersi al bisogno di questa cosa o di quella; e intanto verrà sempre più formando ciò che si chiama il gran gusto. Dal sapere in una grandiosa composizione riunire insieme effetti non meno belli e maravigliosi che naturali, esso giugne a sorprendere, e a innalzarne in certo modo sopra di noi medesimi, come fa nella eloquenza il sublime.

# Su la Gerusalemme liberata del Tasso e sul Faradiso perduto del Milton.

Egli non è mica impresa da pigliare a gabbo contentare chi è riflessivo, come siete voi, e non si ferma alla scorza delle cose: e però vedete se debba esser contento io medesimo di avervi soddisfatto nella risoluzione dei dubta propostimi. È il simile vorrei avvenisse quanto alla quistione che mi proponete ora, cioè: Quale aryomento di poema epico sia, dopo quello dell' Iliade, da tenersi il più bello. Al che io non dubiterò di rispondere: La Gerusalemme. E con effetto pare che ella si ac-

<sup>1</sup> Con effetto, per In fatti, Nel vero, e simili.

costi più di qualunque altro poema alle virtù del greco. Il fior di cristianità tragittato d' Europa in Asia, congiurato santamente insieme e crociato per tôr di mano agl' infedeli il sepolero di Cristo. che è fine grandissimo; e se non è per avventura così poetico. egli è senza paragone più alto di quello della lliade. Del rimanente, ci è così neil'un argomento come nell'aitro varietà e contrasti di costumi, di nazioni e di altro. La subordinazione de' condottieri dei diversi popoli d'Europa al supremo capo della impresa, è subordinazione libera, dirò così: ed anche nella Gerusalemme ci han luogo gli effetti palesi dell'ambizione e dell'ira: regum et populorum æstus; il delirant reges; il plectuntur Achivi: vi giuocano i in somma le gran molle della poesia omerica E la Gerusaiemme vien cantata da tutta Italia, come dalla Grecia era pur l'Iliade: il che mi sembra debba in grandissima parte attribuirsi alla bellezza dell'argomento che ha preso il Tasso; siccome per la felice elezione di esso abbiam veduto applaudire a tragedie, che pur sono (quanto allo stile, e peggio quanto alla favola) sommamente difettive. Torno a dire, amico carissimo, e not potrei abbastanza ripetere, che io non fo paragone della Gerusalemme con l'Iliade, se non in quanto alla scelta deli'argomento; che quanto alla poesia di Omero e del Tasso, ci corre più divario assai tra l'una e l'altra, che non ne corre tra le maniere di Tiziano e del Solimene. E chi volesse entrare in questa disputa, argomenterebbe per noi, et quidem a priori, il nostro Inglese, assicurandoci che, posto anche pari l'ingegno, il Tasso si doveva rimanere moltissimo a di sotto di Omero per la ragion dei tempi e della lingua in cui scriveva, per essergli convenuto falsificare in parte la storia delle crociate, rappresentandole come le avrebbono dovuto essere, piuttosto che come le furono in effetto; e per la natura della religione, che non è certamente, come la gentile, la religione de' poeti e de' pittori.

Ma un'altra disputa potrebbon muovere alcuni assai più a proposito di quello voi domandate ed io ho risposto: vorranno per avventura che il Paradiso perduto sia da preferirsi, quanto all'argomento, alla Gerusalemme liberata; poichè, se il Tasso ha cantato il conquisto della città santa fatto dai Cristiani sopra gl'Infedeli, il Miltono canta le cagioni per che l'uomo dallo stato della felicità sia caduto nella presente miseria; quali ce le rivela la religione. E certo, teologicamente parland, eglino hanno ragione; ma, parlando poeticamente, hanno il torto. Im-

<sup>1</sup> Vi giuccano ec. Modo di dire francese.

perciocche, s'egli importa in tutto alla ragione dell'uomo a sapere il perchè dell'esser suo, pochissimo o niente può muovere la fantasia di lui il raccontar la maniera onde ciò avvenne. Di qual diletto ci possono mai essere i sensi mistici e le allegorie necessarie all'argomento del Paradiso perduto? i vari ritratti di Abdielle, di Urielle, di Astarotte e di Nistotte, e di altri tali personaggi conosciuti selamente di nome a' comentatori della Bibbia? E lo stesso è da dirsi delle loro avventure. Non pare a voi, amico carissimo, che le artiglierie che sparano in quelle battaglie celesti del Miltono, facciano il medesimo effetto sulla nostra imaginativa, che fan sulle persone, dirò così, di quegli enti spirituali? Questo poema, come graziosamente disse il Voltaire, è per la casa del diavolo Un solo canto è per gli uomini: e non so già io se ve ne fusse per gli angioli. Eglino avrebbono se non altro da scandalizzarsi pur assai, non trovando punto nel Dio di Miltono, non dico il Dio di Mosè, il qual disse che la luce sia, e la luce fu; ma nemmeno il Giove di Omero che allo accennar del capo, col cenno commuove l'universo, sa tremar l'Olimpo. E veramente il Dio del poeta inglese, con quelle sue eterne omelie, è, come disse Pope, un predicatore, un pretto scolastico. Chè se fu colpa del Miltono l'avere in tal modo colorito l'argomento suo (voglio dire con tutti quei dialoghi di teologia che e' fa fare anche a' diavoli), non ci è però dubbio, che maggior d'assai non sia la colpa dell'argomento medesimo troppo eterogeneo con la poesia: ed io non farei una difficoltà al mondo, anche per ragion dell'argomento, di anteporre al Paradiso perduto, non che la Gerusalemme, la Eneide; chè quantunque da molti secoli sia già spento per nostra miseria l'imperio romano, grandissima è ancora la parte che tutte le nazioni di Europa e noi massimamente prendiamo nelle cuse,

## « Onde usci de' Romani il gentil seme. »

La religione di quelli è da noi bevuta nelle scuole insieme col latte dei loro scrittori; piacciono sino ai nomi di Achille, di Simoenta, di Xanto che vanno uniti con le origini di quel popolo signor delle cose; e poetica, come si esprime Boileau, è la cenere d' Ilione.

Addio, il mio caro Ermogene, amatemi e datemi spesso novelle di voi e dei vostri viaggi; chè ciò mi tocca assai più che i viaggi di Enea....

# GIOVAMBATTISTA SPOLVERINI.

Giovambattista Spolverini veronese, vissuto dal 1695 al 1762, ebbe dai Gesuiti del Collegio di San Saverio in Bologna la prima educazione letteraria; dalla natura il vigore dell'ingegno e l'indole buona e soave; da Scipione Maffei conforti e consigli a procacciarsi fama di egregio scrittore; dalla fortuna ricchezze che lo sottrassero al bisogno di rivolgere i suoi pensieri ad altro che ai cari suoi studi. Perciocchè non metteremo in conto di notabili distrazioni la cura delle cose famigliari toccatagli dopo la morte del fratello maggiore; nè alcuni uffici che la stima de'cittadini volle commettergli in pro della patria: nei quali tutti meritò lode non solo di rettitudine, ma di diligenza e prudenza. Del resto poi coltivando le lettere per amore del bello e con desiderio di lode non rumorosa, ma vera e meritata, si astenne da quell'alta poesia che superava la tempra del suo ingegno, e contentandosi di un seggio tra i poeti didasca-lici, scrisse La coltivazione del riso. Il qual poemetto lungamente da lui meditato, composto con diligenza per molti anni instancabile, e sottomesso alla censura di parecchi amici, ma principalmente di Giuseppe Torelli dottissimo veronese di quell'età, riuscì una delle opere più perfette in quel genere di poesia. Ciò nondimeno quando lo Spolverini lo pubblicò (nel 1758) non vide tra' suoi cittadini alcun segno di ammirazione od almeno di stima; e dicono che se ne afflisse. Sventuratamente tre anni dopo la pubblicazione del poema cominciò a patire d'epilessia, e dopo altri due anni morì.

Ippolito Pindemonte, allora fanciullo, scrisse poi nei suoi anni migliori con grande amore e con sicuro giudizio l'elogio dello Spolverini, mostrando le bellezze del suo poema, al quale fece gran torto la freddezza dei contemporanei. Nè io credo potermi allontanare da un giudice sì competente volendo eleggere alcuni passi che valgano a far bene apprezzare la Coltivazione del riso.

Ritorno dell' acqua sul campo quando il riso comincia ad appassire.

Or ecco alfin dall' odiato esiglio.

Dal rio divorzio richiamata, dove
L' incammina il cultor, del caro in traccia

Tenero alunno suo ritorna l'acqua; E mentre ella sen viene tra via si lagna, Mormorando fra sè, di tardar troppo. Tal la stimola amor; nè il fuggitivo Piede ponno arrestar o erbose sponde, O ristretto cammin, o fango, o sasso; Ma, sollecita in giù stendendo il corso, Sol di giunger s'affretta ov' ei l'attende. Quivi giunta, sul piano entro cui langue Scolorito ed umil l'amato germe Si distende ad un tratto e si dirama Per argini, per docce, e per spiragli; E qui spiccia, là geme, ivi trabocca Di canale in canal, di varco, in varco, Fin che partita, e largamente sparsa Su lo stesso terren seco s'adagia. Ma trovando il meschin lordo ed infermo. Tutta affetto e pietà, lo cingo e abbraccia, Gli ricerca ogni fibra, ogni mal scopre, E le piaghe e l'ardor gli terge e ammorza: Indi al primo vigor reso e a l'aspetto, Sua nutrice non pur, ma sposa amante, Guarda il letto comun con si gran fede. Sì lo invoglia di sò, tale gl' infonde Forza e desio di propagar sè stesso Ne' cari figli; così poi li pasce, Li solleva e sostien, gli addoppia e stende. Che di loro si fa i riparo ed ombra. E di nuova beltade il campo adorna.

Origine della malattia del riso detta Selone.

D'una si strana infermità, d'un tale
Struggimento crudele, un tempo ignoto,
Molti molto pensàr; nè però in tanti
Divisamenti e si diversi il vero
Pur un solo mostrocci, onde sicuro
Porger soccorso al rio contagio, e incontra
Farsi al tosco mortal, che al mondo nato
Già fin d'alior creder si dee, che, aperto
Da l'un de'lati a la Trinacria il dorso,
Ad infettar spinso i destrier fumanti

<sup>1</sup> Si fa. Fa a sè stessa; fa che diventino suo riparo.

Lo stigio rapitor i l'aure di sopra. Ma dal Frigio terren, da la materna Ida Cerer tornando, appena scôrse Del maligno vapor impresse e ingumbre Le sue dolci campagne, ed i vestigi Del furto reo, che da dolore e sdegno Vinta, squarciato il crin, percosso il petto. Quella terra esecrò, quasi ella avesse Ne la rapina abbominevol parte. Poscia, tratta in furor, di propria mano Arse vomeri e rastri, a morte spinse Co' buoi gli agricoltori, e vôlti altrove I frenati colúbri, in preda tutte Lasciò a l'orrida lue le biade inferme. Al partir de la Dea quella famosa Fecondità disparve, e l'alimento Primo in venen tornò; non aure il cielo. Non rai temprati il sole, e non amiche Donò Giuno a quel suol piogge e rugiade.

#### La Trebbiatura.

Qui di fretta è mestier, d'ardire e forza; Ovi di por mano a gli scudisci e a' lacci: Ch' ora comincia il più. Nessun stia indarno. Questi accoppi fra lor, quei volga in giro Le animose cavalle; e i lunghi, intorti, Lievi capestri a la sinistra avvolti. Con la destra le punga e al corso inciti. Bel veder le feroci, a paio a paio Pria saifr l'alte biche, somiglianti A festosi delfin, quando ondeggiante Per vicina tempesta il mar s'imbruna. Or sublimi, or profonde, or lente, or ratte Sovra d'esse aggirarsi, e arditamente Sgominate avvallarle, in ogni lato Gli ammontati covon facendo piani: Poi distese e concordi irsi rotando Con turbine veloce in doppio ballo.

<sup>1</sup> Le stigio rapitor. Platone rapitore di Proserpina. La sintassi troppo contorta rende oscuro il concetto. Si dee creder nato al mondo fin d'allera che lo stigio rapitore, aperto il dorse alla Trinacria dall'un de lati, spinse i destrier fumanti ad infettor l'aure di sopra.

2 L'alte biche. I mucchi de' covoni del grano mietato.

E smagliando ogni fascio, e sminuzzando Col cavo piede le già tronche cime, In breve ora cangiar l' erto, spigoso Clivo, d'inutil paglie e reste 'infrante, E di sepolto grano in umil letto. Ferve il giro e il pestio : s' ode bisbiglio Di si cupo tenor, qual se cadendo Fischi, e il duro terren rara e pesante Senza vento percota estiva pioggia. ·L' une l'altre s'incalzano, e a vicenda-Prendon stimolo e il dan : talor diresti Flagellato paléu reusar d'intorno. O di paspo leggier versata ruota : Dal cui meszo il rettor de le fugaci La pieghevol cervice e il piè governa. Pur lo sforzo, l'ardor, l'impeto, il corso Han qualche pausa : indi ritorna il prime Volteggiamento, e l'interrotta llanza, E l'anelito, e il suon, tal fuma, e spira Fiato, anzi foco da le aperte nari, Tal distilla sudor, escon tal spume Dal collo, per le spalle, e per li flanchi, Con si grave respir, che le primaie Del couprabio shuffer de la comesi

E smagliando ogni fascio, e sminuzzando Col cavo piede le già tronche cime, In breve ora cangiar l'erto, spigoso Clivo, d'inutil paglie e reste infrante, E di sepolto grano in umil letto. Ferve il giro e il pestio: s'ode bisbiglio Di si cupo tenor, qual se cadendo Fischi, e il duro terren rara e pesante Senza vento percota estiva pioggia. -L' une l'altre s'incalzano, e a vicenda Prendon stimolo e il dan: talor diresti Flagellato paléo rouzar d'intorno, O di naspo leggier versata ruota; Dal cui mezzo il rettor de le fugaci La pieghevol cervice e il piè governa. Pur lo sforzo, l'ardor, l'impeto, il corso Han qualche pausa: indi ritorna il primo Volteggiamento, e l'interrotta Canza, E l'anelito, e il suon, tal fuma, e spira Fiato, anzi foco da le aperte nari, Tal distilla sudor, escon tai spume Dal collo, per le spalle, e per li fianchi, Con sì grave respir, che le primaie Dal soverchio shuffar de le seguaci Molli ed umide si hauno i lombi e l'anche. Non con forza maggior, baldanza e brio, Con più leggiadro portamento e sguardo Per li tessali pian corsero errando Del Centauro le figlie, e non diverse L'erte orecchie vibrar, nitrendo a l'aure Di Saturno e Nereo le false spose 3

Tra le poesie minori dello Spolverini trascrivo dall'elogio del Pindemonte il seguente Sonetto, per la professione di una delle sue figlie in un Monastero di Verona:

> Voi che presenti al sacro uffizio siete, Tenere madri e genitori amanti, Pinta avendo negli occhi e ne'sembianti

Le false spose. Perchè trasformaronsi. Vedi i Diz. delle favole.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Smagliando ec. Rompendo le maglie o i legami dei covoni.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reste. Quei sottilissimi fili che sporgono dulle spiche, appiccati alla prima spoglia del grunello.

Quella pietà che dentro il sen chiudete;
Or che tanta di me parte vedete
Voiontario olocausto all'ara innanti,
Se di gioia o di duol sien questi pianti
Che in van studio celar, den non chiedete:
Ch'io nol so dir. So che mirando impresso
Di tal fiamma quel cor, di Dio quel volto,
Sospiro e godo, e in un m'agghiaccio e accendo;
So, che lieto per lei, grave a me stesso,
Tra dolcezza e stupor in me raccolto,
Nè lei, nò me, nò sì gran prova intendo.

## SCRITTORI VARI.

GIAMBATTISTA PASTORINI nato in Genova, nel 1650 e morto nel 1732.

#### A Genova.

Genova mia, se con asciutto ciglio
Piagato e guasto il tuo bel corpo io miro,
Non è poca pietà d'ingrato figlio,
Ma rubello mi sembra ogni sospiro.
La maestà di tue ruine ammiro,
Trofei della costanza e del consiglio:
Ovunque volgo il passo, o il guardo giro,
Incontro il tuo valor nel tuo periglio.
Più val d'ogni vittoria un bel soffrire;
E contro i fieri alta vendetta fai,
Col vederti distrutta, e nol sentire.
Anzi girar la Libertà mirai,
E baciar lieta ogni rovina, e diro:
Ruine sì, ma servitù non mai.

ANTONIO COCCHI, nato in Benevento il dì 3 agosto 1695, abbracciò col vasto ingegno le scienze naturali e la filosofia propriamente detta, l'erudizione e lo studio dei classici. Perciò ne'suoi libri abbonda la dottrina di ogni maniera, e risplende la forma per bontà di lingua e di stile. Fu professore in Pisa e in Firenze non meno amato per le qualità del suo cuore, che stimato a cagione del suo sapere: morì in Firenze il primo giorno

dell'anno 1758. Lasciò molte scritture sopra varie materie come portava l'ampiezza de'suoi studî: ma i suoi studî scientifici non appartengono a questo libro; perciò i saggi qui riferiti sono tolti dai soli *Discorsi*; nei quali specialmente si mostra quanto valesse come scrittore.

# Lo studio della storia naturale contribuisce alla bontà e pace del cuore.

Ma perchè non basta a render l'uomo felice la chiarezza dell'intelletto senza la bontà e pace del cuore, conviene considerare alquanto, se anco per questo bene aver possano qualche efficacia le naturali cognizioni: bene tanto stimabile, che ad esso solo par che sieno state sempre dirette le mire de'più savi filosofi di tutti i secoli e di tutte le nazioni. Poichè non per altro, che per ottenere la tranquillità dell'animo, che è l'ultimo scopo della morale filosofia, tanto si applicarono alla fisica gli antichissimi sapienti, collocando gran parte della felicità nello scoprire le vere cagioni delle cose.

E certamente l'indagare quali sieno i legami che tengono i grandissimi corpi degli astri sempre in regolari distanze ed in moto uniforme per l'immenso universo; ed il vedere che non altra è la forza che produce le operazioni delle minime parti della materia sopra la terra, deve rapir l'animo dello spettatore naturalista in una tranquillissima e dilettevole contemplazione della serie connessa ed ordinata delle cagioni subalterne, ed in una quieta ammirazione dell'unità e semplicità della cagion somma e primaria, la quale fu perciò dalla nostra maggior Musa chiamata quel punto dal quale dipende il cielo e tutta la natura. Onde ne dispiacevoli eventi nulla può mai tanto facilmente domare il cuore umano, come disse divinamente Omero, quanto la considerazione della necessità, cioè della dependenza degli effetti dalle loro cagioni.

Quindi è che i naturalisti, per quella loro innocente abitudine d'osservare e d'intendere le proprietà delle cose senza detestarle quando elle riescono incomode, sono perciò i più atti di tutti gli uomini a soffrire pacificamente l'altrui odio, l'ira, l'invidia, la vanagloria e le altre passioni che vizi chiamansi dell'umana natura. Ove al contrario coloro che il genio sperimentale non hanno, e della natural filosofia sono affatto ignoranti, il mondo riempiono di satire e di querele, e colle

<sup>1</sup> Maggior Musa. Intende parlare di Dante.

loro chimeriche imaginazioni non d'altro parlano, che di riformare le repubbliche; e togliendo gli abusi, cioè mutando i sensi e gli affetti, credono che ridur potrebbono gli uomini al secol d'oro.

#### Del bene e del male.

La vita umana non è altro che una confusa serie di ciletti e di dolori che si succedono colla mescolanza di certi intervalli d'insensibilità e d'oblio, che sonno si chiamano: onde quella vita che consiste in molti piaceri e lunghi e grandi, ed in pochi e leggieri dispiaceri, chiamasi felice; ed al contrario misera ed infelice quella che risulta da gravi e lunghi dolori e raramente interrotti da qualche piccolo diletto o riposo: poichè non è per avventura possibile una sincera e lunga continovazione di soli diletti; perchè, essendo noi sempre mossi ad operare da qualche incomodo o dolore quasi da stimolo, la nostra vita senza di questi sarebbe priva d'azione, ed in breve tempo si ridurrebbe in assoluta quiete, cioè nella morte.

Cercasi da ognuno tal vita felice: ma perchè gli Dei la nascosero agli uomini, come osservò l'antichissimo poeta Esiodo, o, per parlare in linguaggio non poetico, perchè delle infinite dependenze degli affari umani noi non ne veggiamo che alcune poche, e queste per fallace coniettura, bene spesso avviene che occupati essendo da alcun diletto, ci troviamo involti in molti dolori da noi non prevedutì e necessariamente dependenti da quello. Quindi fu sempre stimata utilissima impresa per ciascheduno l'esaminare il bene ed il male che ogni differente condizione di vita seco porta; e fortunato fu creduto colui che può colla sagacità della mente antivedere le più rimote conseguenze.

Bene e male non voglion dir altro, che un aggregato di piaceri e di dispiaceri mescolati insieme, poiche altramente esser non può: ma con questa differenza, che, ove i piaceri sono più numerosi o più durevoli o maggiori, quell' aggregato chiamasi bene; ed al contrario male vien detto quello ove i dispiaceri prevalgono. Dunque, per ben giudicare delle condizioni della vita umana, bisogna per quanto è possibile considerare tutti insieme gli avvenimenti necessariamente connessi e dipendenti da quella condizione, poco importando se una tal serie cominci co' piaceri o co' dispiaceri, dovendosi solamente aver riguardo al resultato di essa. Quindi facilmente s' intende l'errore, o, per dir meglio, la disgrazia di coloro che sono atti a considerare solamente i principi degli affari, e non le conseguenze necessarie di essi; onde bene spesso trovansi con loro

inutile pentimento circondati da mali invincibili, ne' quali eglino medesimi entrarono spontaneamente.

# Del vitto pitagorico.

Che diremo noi di quella bella invenzione che pur si deve a Pitagora, e che riesce uno de' più potenti ed insieme de' più sicuri e più universali medicamenti che l'industria umana abbia finora saputo trovare, benchè per una fatale inavvertenza sia stato molti secoli trascurato, ed in questa nostra felice età finalmente rimesso in uso dalla filosofica medicina? Io intendo del vitto pitagorico; il quale consisteva nell'uso libero ed universale di tutto ciò che è vegetabile, tenero e fresco, e che di pochissima o nulla preparazione abbia bisogno per cibo; radiche, foglie, flori, frutti e semi; e nell'astinenza da tutto ciò che è animale, o fresco o secco ch' ei sia, o volatile o quadrupede o pesce. — Il latte ed il mèle entravano in questo vitto: l'uova al contrario n'erano escluse. Per bevanda si volca la sola acqua purissima, non vino nè altro vinoso liquore. E dall'esattezza di questo vitto poteva recedersi talora alquanto secondo le occasioni, mescolandosi qualche moderata porzione di cibo animale, pur ch' ei fosse di giovine e tenera carne fresca e sana, e di parti muscolose piuttosto che di viscere.

Da questa sola sincera esposizione del vitto pitagorico, si vede subito che ei s'accorda colle migliori regole della medicina dedotte dalle più esatte moderne cognizioni della natura del corpo umano e delle materie cibarie: sicchè a chiunque pensi con qualche sagacità si presenta la coniettura, che Pitagora istesso, primo inventore di questo vitto, avesse per principale scopo la sanità e quella che è come parte di essa, tanto bramata tranquillità dell'animo, risultante dalla maggior facilità di supplire ai bisogni e dalla calma più uniforme degli umori, e dalla consuetudine di reprimere colla temperanza i nocivi desiderii. Il qual pensiero pare molto più conveniente alla sua saviezza, che il supporre ch' ei s' inducesse a scegliere un tal vitto, perchè nel cuore ei credesse la comunione delle anime, di cui pare che si servisse per ragione apparente di esso, trovandosi in obbligo di parlare secondo la capacità del popolo, e sapendo che questo popolo le vere e naturali ragioni non intende e non cura. Ei hen s'accorse che la facoltà del pensare e il principio del moto volontario 2 che ogni uomo riconosce in

2 Il principio ec Cioè l'Anima.

<sup>1</sup> Facilità di ec. l'et essere cibi di poca spesa.

sè medesimo, non si possono spiegare colle notizie che noi abbiamo sulle qualità della morta materia e colla scienza della meccanica; onde ammesso i quella egiziana ipotesi sulla natura dell'anima rivestendola di favole come allora usavano fare: la quale non è certamente vera nè uniforme a' più chiari lumi che noi abbiamo, ma ella ha avuto almeno il pregio d'introdurre la prima nelle scuole dei filosofi i semi della tanto interessante dottrina dell'immortalità. -- Chi può imaginarsi che Pitagora il quale credeva che anche le piante fossero animate, non si accorgesse che i viventi non si possono cibare di minerali, nè mantenersi altrimenti, per conseguenza che mangiandosi tra di loro? Onde sarebbe stato di sua natura impossibile e vano il progetto della sua astinenza. E veramente, che quel suo rigiro delle anime fosse un motivo specioso di consiglio medico da darsi al popolo (poichè delle fisiche verità solo i sapienti, cioè i pochissimi uomini s'appagano) fu il sentimento ancora di alcuni antichi, come si raccoglie da Laerzio, del quale sono queste istesse parole: « Del non volere che si mangiassero gli animali il diritto comune delle anime era un pretesto. La verità si era, ch' ei voleva con un tal divieto assuefare gli uomini alla facilità del vitto cogli alimenti che si trovano da per tutto e senza fuoco e colla bevanda dell'acqua pura; onde nasce la salubrità del corpo e l'alacrità dell'animo. »

DOMENICO LAZZARINI nacque in Morro presso Maccerata nel 1668. Fu quivi professore di giurisprudenza e poi di lettere greche e latine nell'Università di Padova, dove morì nel 1734. Come precettore e come nomo di ottimo gusto, contribuì al risorgimento delle lettere italiane più che scrivendo. Fu d'ingegno severo e d'acre indole, ed ebbe gravi controversie col Facciolati e coi gesuiti.

In lode di Padova, in cui nacque Tito Livio e mort il Petrarca.

Ovunque io volga in queste alme beate
Pendici il guardo, altro non veggo intorno
Che vero onor di tanta gloria adorno,
Che n'avrà invidia ogni futura etate.
Là nacque chi di Roma alle pregiate
Opre diede, scrivendo, eterno giorno;

<sup>1</sup> Ammesse, Ammise.

Sicche, al par degli eroi, n'ebbero scorno Le greche penne d'alto stile ornate. Qua chiuse i giorni il più soave cigno Che mai spiegasse in altro tempo il canto, Onde il nome di Laura alto rimbomba. O colli avventurosi! o ciel benigno! O pregi eterni! quanto chiari e quanto Siete per sì gran culla e sì gran tomba.

GIROLAMO TAGLIAZUCCHI, annoverato dal Tiraboschi fra i più benemeriti ristoratori dell'italiana letteratura, nacque a Modena il 12 novembre 1674, dove fu cancelliere nella Segreteria del duca Rinaldo I, e maestro di lingua greca nel Collegio dei Nobili. Venne poi nel 1723 a Milano come privato istitutore, e fu maestro anche della celebre Maria Gaetana Agnesi. Il re di Sardegna nel 1729 lo fece professore di eloquenza e di lingua greca nell'Università di Torino. Ritornato nel 1749 alla patria, vi morì nel 1751, il primo giorno di maggio.

## Importansa dello apprendere a scriver bene.

Questa necessità di scrivere, e scriver bene, facciasi fin nelle prime scuole a' principianti capire, usando ogni studio e cura per eccitare negli animi loro la cognizione del debito che ciascun ha di farlo. Si debbono pertanto o sterpare e sradicare dalle menti, se già ne sono imbevute; o prevenire, se non sono, e impedire che se ne imbevano, i pregiudizi comuni; e le cantilene di molti padri deridere : i quali più che alla buona instituzione e persetta coltura de' figliuoli, pensano al presto guadagno; i molti averi lasciati o da un teologo o da un avvocato o da un medico, che nè questo studio della nostra lingua, nè della greca, nè della geometria fecero mai, portando in esempio. Dicano pure a posta loro queste ed altre cose. Può egli un pregiudizio e un abuso aver forza di ragione? Chieggo loro se, in gran pericolo o della roba o della vita trovandosi, desidererebbono che l'avvocato il quale a difender prendesse la lite, con maggior forza, con miglior ordine, con più distinta chiarezza dell'avvocato contrario le sue ragioni esprimer sapesse. Nol negheranno, cred' io. E se nol niegano, sappiano che il van-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cantilene diciamo volgarmente certe massime o certi proverbi che alcuni vecchi soglion ripetere opponendosi all'opinione comune.

taggio il qual avrebbe la scrittura del loro avvocato sopra quella dell'avvocato contrario, tutto dallo studio e dalla perfezione nell'apparare a bene scrivere acquistata, proverrebbe. Lo stesso è del medico. Non vorrebbono essi che imparato avesse tutto ciò che alla cognizione dell'infermità e del rimedio opportuno potesse servire? e non vorrebbono ancora, trattandosi di consultar medici forestieri, che una relazione scriver aapesse che sosse ben concepita, ben disposta, che chiaramente spiegasse, senza ambiguità e confusione, lo stato, le circostanze del male, la cura e i rimedi? Se così vorrebbono, sappian di nuovo che ciò dallo studio delle umane lettere proviene. Ma il chiaro lume della ragione non detta egli a chi che sia, che in ogni cosa che si fa, massimamente s'ella è di conseguenza e importanza, la maggior perfezione diligentemente cercar si dee? Lo materie e i pensieri sono certamente la sostanza e la base d'ogni discorso: non si può per altro negare che tra due scritture contenenti i medesimi pensieri e le stesse materie, l'una delle quali sia tersa, pulita, chiara, che metta come sotto gli occhi con efficacia le cose medesime, e più altamente e ordinatamente impressa resti nella mente degli ascoltatori o leggitori, coll'eccitare in essi in tutta la loro grandezza o picciolezza le imagini e le idee delle medesime cose; l'altra, rozza, per non dir villana, piena d'improprietà e d'errori, scomposte, torbida, sgraziata, che appena fa intendere quanto basta (se anche basta) ciò che lo scrittore vuol dire; quella differenza non passi, che si nota tra l'ombre e la luce.

GIAMPIETRO ZANOTTI, fratello di Francesco Maria, nacque in Parigi addi 3 ottobre 1674, e morì in Bologna nel 1765. Da uno scritto intorno ad Eustachio Manfredi prendiamo un saggio del suo stile.

Era la poesia italiana a'giorni suoi, dopo ristorata alquanto dei danni per un secolo intero sofferti, rimasta sì languida e povera tuttavia, che molto le bisognava ancora acquistare per rimettersi nel primiero suo stato; e certamente tra i primi che la sua vera bellezza le rendessero, dee porsi Eustachio; e le sue rime, e il sapere in qual tempo le componesse, il fa manifesto. Non volle però mai farsi alcuna gloria di questo miglioramento, nè si senti mai che per maestro volesse spacciarsi; ma con l'esemplo il buono e il migliore insegnava: e così adope-

<sup>1</sup> In qual tempo. Quando prevalevano le gonfie maniere del seicento.

rando, quell'applauso ne ritraea che, facendone pompa, forse da non pochi gli fora stato contrastato e negato; ma umilmente il contrario facendo, a somma gloria pervenne, e s'acquistò quel gran nome che anche gli dura, nè fin ora s'è prodotta cosa che il possa oscurare. Egli trovò il modo di piacere a tutti; conciossiache quel molto buono alla poesia ritornando cheavea perduto, di quel poco buono non la svesti che anche nei pessimi tempi avea; non affettando, come alcuni, una mortal nemistà a tutto ciò che dagl' ingegni del passato secolo venne prodotto; perlochè potè piacere, e con dirittura, a coloro che stima anche faceano delle poc'anzi preterite lettere, come, e vie più maggiormente, a quelli che le ottime cose sanno assaporare. - Non vi su uomo di lui più piacevole nelle conversazioni, ma sempre conforme al luogo e alle persone; e per questo molto fu in esse desiderato; e trovando egli non poco piacere nell'acconsentire all'altrui richieste, molto in sua giovanezza le praticò, e facea spesso praudi e cene con amici, ma sempre suoi pari, e per lo più letterati. De'suoi motti grazios; e delle sue graziose facezie, di cui anche in età matura, ma con rarità, condiva i suoi famigliari ragionamenti, non si può dire abbastanza. Bisognava però per goderne, essere molto suo domestico; da che con pochissimi giocondamente e scherzevolmente usava, conciossiache con le persone non tanto familiari adoperava serietà e gravità, lieta bensì e piena di graziosi modi, ma non mai tale che potesse movere a riso, abborrendo egli più che la morte il buffoneggiare che alcuni fanno in ogni luogo e in ogni tempo. Partendo in tal guisa le sue maniere, era grato a tutti e da tutti estimato. Molti poi, con cui domesticamente non trattò giammai, sentono con istupore che fosse talora cutanto lepido e giocondo; e alcuni, cui si sono mostrate alcune sue lettere piene di burle e di facezie le più ridevoli del mondo, appena han creduto che giugnere avesse potuto a tal segno. Egli era così fatto, che sapea perfettamente a qualunque occasione adattarsi, e sempre così naturalmente che quello che allora ostentava, parea l'unico o principal suo carattere; quando lo era? di usar di tutti, e sempre bene; e in tutti tralucea sempre l'uomo ch'egli era. Meco e co'suoi talora, fingendo, facearaccontamenti bellissimi per ostentar nobiltà, ricchezza e maestà da monarca; e tutti ne facea sgapasciar di ridere: ma nel me-

<sup>1</sup> Le pratico. Frequento, coma suol dirsi, le conversazioni.

<sup>2</sup> Quando ec. Mentre per lo contrario il suo carattere era di soper adattarsi a tutti.

desimo tempo si ammirava con che bell' ordine tali beffe tessea, piene per lo più di bellissimi tratti di storia e di geografia e d'altre cose; onde potessi da così satte burle apprendere e come farne delle belle e piacevoli, senza mordere alcuno, e come anche in così fatti giuochi sia di diletto e d'onore la cognizione delle cose belle e degne da sapersi. — Stando con gli amici, era poi al sommo inchinevole a tutto ciò che agli altri piacea; e quando non avesse voluto fare alcuna cosa, con tanto e così pulito e grazioso modo se ne sottraea, che dava piacere quanto dato n'avrebbe l'altrui dimanda soddisfacendo. Egli poi non violentava alcuno giammai a far cosa ch'egli desiderasse; anzi era solito dire nelle sue domestiche conversazioni: Ognuno dee far quel che gli piace, chè così alcun non si noia; e questa è massima ottima a far che cutali intertenimenti sieno durevoli. -Questo è finalmente quell'uomo che perdette Bologna e l'Italia. e l'amico che io perdei.

#### A Sionne.

E crollar le gran torri, e le colonne
Scuotersi, e infrante al suol cader le porte,
E i sacerdoti di color di morte
Gemere, e l'alte vergini e le donne
Squallide, scapigliate e scinte in gonne,
Coi pargoletti, infra dure ritorte,
Ir dietro al vincitor superbo e forte,
Mirasti, e ne piangesti, empia Sionne;
E il Ciel d'un guardo in van pregasti allora,
Desolata città, su i dolor tuoi,
Sola sedendo a tai ruïne sopra;
Ma di': Fra tanti guai pensasti ancora
A un Dio confitto in croce, a tanti suoi
Strazi che sol delle tue man son opra?

TERESA ZANI bolognese, nacque nel 1683, e morì nel 1752.

Di quattro lustri, e, come son, disciolta
Dai genitori miei che terra or sono,
Posso a mia voglia, o saggia siasi o stolta,
O pietade impetrare o almen perdono.
Piacemi la mia rete 1 a ch' io son côlta:
Garzon di viso ognor modesto e prono,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La mia rete ec. Era innamorata del poeta Zappi.

•

E chiamo il Ciel che i giuramenti ascolta, Che, s' ei sposa m'accetta, a lui mi dono. Che l'invidia dirà? Famosi e chiari Avi ei non vanta al par di me; ma nacque Tal che dovria di me vantarli al pari: E poi sacro ha l'ingegno, e poi dell'acque! Bee d'Elicona, e poi d'onesti e rari Atti adorno mi apparve, e poi mi piacque.

FERNAND' ANTONIO GHEDINI, nato in Bologna nel 1684, morì nel 1768.

Sopra Roma.

Sei pur tu, pur ti veggio, o gran latina
Città, di cui quanto il sol aureo gira,
Nè altéra più, nè più onorata mira,
Quantunque involta nella tua ruïna!
Queste le mura son, cui trema e inchina
Pur anche il mondo, non che pregia e ammira!
Queste le vie per cui con scorno ed ira
Portàr barbari re la fronte china!
E questi che v' incontro a ciascun passo,
Avanzi son di memorabil opre,
Men dal furor che dall' età securi!
Ma, in tanta strage, or chi m' addita e scopre
In vivo spirto, e non in bronzo o in sasso,
Una reliquia di Fabrizi e Curi!

Tommaso Crudell nacque in Poppi, terra del Casentino. Nel maggio del 1739 fu posto nelle carceri dell'Inquisizione in Firenze, poi trasferito nella fortezza di Basso, ed all'ultimo relegato a Poppi. S'ignora la cagione di questa sua sventura, della quale il Crudeli tanto s'afflisse, che ne morì nel 27 marzo del 1745, di soli quarantadue anni.

La Corte del re Leone.

Volle un giorno il leone Tutta quanta conoscer quella gente

1 Dell' acque ec. vuol dire che è poeta.

Men dal ce.; cioè: Opere alle quali più nuoce il furore degli nomini, che la lunghezza del tempo.

Una reliquia ec. Uno che somigli a quei virtuosi cittadini romani, quali furono Fabrizio e Curio.

Di cui il ciel l'avea fatto padrone. Non fu selva orrida e oscura Che non fussene avvisata: Circolava una scrittura Da Sua Lionesca Maestà firmata, E lo scritto diceva Che per un mese intero il re teneva Corte plenaria, e principiar doveasi Da un bello e gran festino, Dove un certo perito bertuccione Dovea ballar vestito da Arlecchino. In tal maniera il principe spiegava La sua potenza al popolo soggetto: Ma ecco omai che la gran sala è piena. Che sala! Oh Dio che sala! Ella era anzi un orribile macello Sanguinoso e fetente A tal segno, che l'orso Non potendo soffrir quel tetro avello, Il naso si turò, poco prudente. Spiacque il rimedio: il re forte irritato Mandò da ser Plutone i Il signor orso a far il disgustato. Lo scimiotto approvò Ouesta severità. E di Sua Maestà La collera lodò. Lodo la regia branca, e della sala Disse cose di fuoco, e quell'odore Sovra l'ambra esaltò, sovra ogni flore. Ma questa adulazion troppo scempiata Fu dal principe accorto Ben presto gastigata: Già lo sfacciato adulatore è morto. La volpe eragli accanto. Or ben (le disse il sire) Dimmi, che ne di'tu? parlami chiaro; Tu vedi, io non voglio essere adulato.— La volpe allor: Sua Maestà mi scusi,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mandò ec. Uccise l'orso.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comunemente la locuzione dir cose di fuoco si usa in significato di rimproveri, ingiurie, anziche di lodi e adulazioni.

Io son molto infreddata, e l'odorato
Ho perso affatto;
Oud' io a giudicar atta non sono,
Se questo odore sia cattivo o huono.—
Di tal risposta il re fu soddisfatto.—
Voi che in corte vivete,
Apprendete, apprendete;
Non siate troppo aperti adulatori,
Nemmen troppo sinceri parlatori:
E se volete alfin passarla netta,
Una scusa o 'l silenzio
Sarà sempre per voi buona ricetta.

## Il Gatto eletto giudice.

Verso Oriente il cielo era vermiglio, E già spuntava il dì, Quando madama La donnoletta Del palazzo d'un giovine coniglie Tutta lieta s' impadronl. Nell'acquistato suo nuovo soggiorno Tutti i suoi Dei Penati trasportò Giusto nel tempo che il coniglio stava Tra valli amene e rugiadosi prati A corteggiare il rinascente giorno. Dopo molto aver cercato Colle e prato, Tutto fresco e a suo bell'agio Sen va verso il suo palagio. Avea la donnoletta agile e destra Messo il muso alla finestra. Numi ospitali! e che vegg' io là dentro? Disse tutto scontento Lo scacciato animal dal patrio tetto. Olà, madama, che si sbuchi fuore Senza rissa e romore. — L'accorta dama dal naso appuntato Con maniera obbligante Rispose che la terra E del primo occupanto. — Bel soggetto di guerra Questo sarebbe stato

Tra la Francia e l'Impero Da far versare il sangue a un mondo intero; Ma perché ognun di loro era privato. Ed ambedue ben povere persone, Fu la bella quistione, Lasciato il guerreggiar, messa in trattato. — Vorrei sapere adesso, Dicea l'usurpatrice, Qual legge, qual statuto N' ha per sempre il possesso A Gianni, a Pietro, a Paol conceduto, E finalmente a te, E non più tosto a me? — Ouivi giovan coniglio Allegò l'uso e la consuetudine: Questa, rispose, me ne fa padrone, Questa di padre in figlio, E di Luca in Simone. E finalmente in me trasmesso l'ha; Onde la legge del primo occupante Nel nostro caso alcun luogo non ha.-E ben, e ben, monsù, Che importa adesso a stare a tu per tu; Rimettiamla in un terzo, e questo sia Il dottor Mordigraffiante.-Questo era un gatto di legal semenza, Che menava una vita Come un savio eremita. Un buon uomo tra' gatti e di coscienza, Di sguardo malinconico e coperto, Nero di pelo, agile, membruto, Giudice a fondo, e nel mestier esperto. Gian coniglio per arbitro l'approva. Ecco che ognun di lor già si ritrova Davanti al tribunale Dell' unghiuto animale. Mordigraffiante dice: Vi consoli Il ciel, o miei figliuoli, Come io vi metterò presto d'accordo: Accostatevi a me, perchè io son sordo; Le gran fatiche e gli anni Soglion seco portar simili affanni.— S'accostò l'uno e l'altro litigante;

Ma non si tosto esso li vide a tiro,
Che il dottorale artiglio
Da due parti gettando in un istante,
Scannò la donnoletta ed il coniglio,
Indi se li mangiò,
E in tal maniera la lite aggiustò.—
Lettor, tienti la favola a memoria,
Che se praticherai pe' tribunali,
Ti passerà la favola in istoria.

PAOLO ROLLI nacque in Roma nel 1687. Fu precettore di lingua italiana presso la real corte di Londra, dove tradusse il *Paradiso perduto* del Milton. Ritornato nel 1747 in Italia, fermò il suo soggiorno a Todi nell'Umbria, e quivi morì nel 1767. Oltre alla versione già detta, scrisse due melodrammi, e varie canzoni anacreontiche.

#### La lontananza.

Solitario bosco ombroso, A te viene afflitto cor. Per trovar qualche riposo Fra i silenzi in quest' orror. Ogni oggetto ch' altrui piace, Per me lieto più non è: Ho perduta la mia pace, Son io stesso in odio a me. La mia Fille, il mio bel foco. Dite, o piante, è forse qui? Ahi i la cerco in ogni loco; E pur so ch' ella parti. Quante volte, o fronde grate, La vostr' ombra ne copri: Corso d'ore si beate Quanto rapido fuggi! Dite almeno, amiche fronde, Se il mio ben più rivedrò: Ah! che l'Eco mi risponde, E mi par che dica: No. Sento un dolce mormorio; Un sospir forse sarà; Un sospir dell'idol mio, Che mi dice: Tornerà.

Ah! ch'è il suon del rio che frange
Tra quei sassi il fresco umor;
E non mormora, ma piange
Per pietà del mio dolor.
Ma se torna, vano e tardo
Il ritorno, oh Dei! sarà;
Chè pietoso il dolce sguardo
Sul mio cener piangerà.

# La partenza.

Degli amori con la schiera Coronata d'erbe e flor Tu ritorni, Primavera, Nuova gioia d'ogni cor: Ma per me no tu non torni. Dolce tempo di gioir; E il diletto de' tuoi giorni Sol rinnova il mio martir. Chi diceami: — O cara, o bella, Se non m'ami, io morirò -Com' io più non fossi quella, Infedel! m'abbandonò. Sol mi dice, quando parte: Deh! solleva il tuo dolor; Per gli allori sol di Marte Lascio i mirti dell' Amor. Una vita senza gloria Non ti merita, mio ben: Degno più dalla vittoria Tornerò nel tuo bel sen. Bel desio d'illustre fama Or m' invita a guerreggiar. — Ah crudele! quando s' ama Non si pensa che ad amar. — Dissi, svenni; ed il crudele Pur mi volle abbandonar: Mi riebbi, e a gonfle vele Vidi 'l legno in alto mar.

QUIRICO ROSSI nato in Lonigo, terra del Vicentino nel 1696, morì nel 1760 in Parma.

## Per la Purificazione di Maria Vergine.

Io nol vedrò; ¹ poichè il cangiato aspetto,

E la vita che sente venir meno,

Mi diparte dal dolce aer sereno,

Nè mi riserba al sanguinoso obbietto.

Ma tu, Donna, vedrai questo diletto

Figlio, che stringi vezzeggiando al seno,

D'onte, di strazì e d'amarezza pieno,

Pallido il viso e lacerato il petto.

Che fia allor, che fia, quando tal frutto

Còrrai dall'arbor trionfale?¹ Oh quanto

Si prepara per te dolore e lutto! —

Così, largo versando amaro pianto,

Il buon Vecchio dicea: con ciglio asciutto

Maria si stava ad ascoltarlo intanto.

GIULIANO CASSIANI, modenese, morì nel 1778, di anni 66.

## Il Ratto di Proserpina.

Diè un alto strido, gittò i fiori, e vôlta
All' improvvisa mano che la cinse,
Tutta in sè, per la tema onde fu côlta,
La siciliana vergine si strinse.
Il nero Dio la calda bocca involta
D' ispido pelo a ingordo bacio spinse,
E di stigia fuliggin con la folta
Barba l'eburnea gota e il sen le tinse.
Ella, già in braccio al rapitor, puntello
Fea d'una mano al duro orribil mento,
Dell'altra agli occhi paurosi un velo.
Ma già il carro la porta; e intanto il cielo
Ferian d'un rumor cupo il rio flagello,
Le ferree ruote e il femminil lamento.

<sup>1</sup> lo ec. Sono parole del sacerdote Simeone.

<sup>2</sup> Dall'arbor trionfale. Dalla croce.

Proserpina, figunola di Cerere, fu rapita da Plutone mentre pei campi della Sicilia andava cogliendo fiori.

GIOVENALE SACCHI milanese (dal 1726 al 1789) fu dell'ordine dei Barnabiti. Scrisse della musica, principalmente antica, del ballo, della poesia con tanta purità di lingua, e grazia di stile semplice e chiaro, che il Pindemonte non dubitò di annoverarlo con F. M. Zanotti e con Gasparo Gozzi tra que'pochissimi che, scrivendo, si mantennero immuni dal disordine e dall'amore dei modi stranieri, dai quali verso la metà del secolo XVIII fu trasformata la nostra favella. Ma i suoi confratelli, non curanti di questo pregio, lo accusarono di essersi vôlto a studio eccessivamente profano, e gli procacciarono molte gravi molestie.

# Di quanto valore dovettero essere gli scrittori di musica greci.

Quanto furono i Greci giudiziosi in eleggere al canto soggetti gravissimi e nobilissimi, altrettanto esser dovettero in vestirli di note musiche, convenevolmente imitando la natura, e gli affetti bene esprimendo. Se tali stati non fossero, non mai appresso quella illustre nazione, sarebbe la musica salita in tanto alto grado di gloria quanto è quello al quale sappiamo che pervenne. Nieghi chi vuole la fede sua a qualunque de' mirabili effetti, i quali della greca musica si narrano: negare già non potrà, che i Greci generalmente prendessero della musica loro piacere grandissimo; che l'avessero in altissimo pregio, anzi in ammirazione; e che dovunque ne parlano (il che gli antichi fanno in assai luoghi molto spesso) sempre tutti con graudissime lodi ne parlino. Ora nè tanto diletto, nè così gran meraviglia poteva a' Greci venire dall'armonia della musica stessa, la quale appresso loro era assai povera e semplice. La meraviglia dunque e il diletto venivano dalla perfezione della cantilena, la quale è tutta opera degli scrittori.

Gli scrittori di musica adunque appresso i Greci doveano essere al sommo eccellenti, siccome quelli che trattavano uno strumento debile, e nondimeno faceano effetti grandissimi. Se la più gloriosa stagione per la greca musica fosse stata quella in cui tuttavia la nazione trovavasi incolta e rozza, potrebbe in ciò aver luogo alcuna dubitazione: roi potremmo imaginare che i Greci attribuissero alla musica loro quelle lodi che non le convenivano; potremmo dire che d'una imperfetta forma di canto molto si compiacessero, perchè non ne conoscevano la imperfezione; e che la imperfezione non ne conosces-

sero, perchè altra migliore non ne avevano, a cui paragonare la potessero. Ma egli non è così. La musica florì appresso de'Greci insieme coll'altre arti. Era la nazione coltissima in ogni sua parte, nè mai si dimostrò più ingegnosa o più giudiziosa, che in quel tempo. Fioriva la pittura; floriva la scultura; la eloquenza e la poesia facevano a tutti sentire quanto possono; e la magnifica venustà degli edifici al grado ultimo della possibile perfezione era condotta. Tutte queste arti sono insieme colla musica regolate da regole e leggi affatto somiglianti: nè però in alcun modo fu possibile che un popolo il quale di ciascuna di esse era gravissimo e severissimo giudice, e d'ogni menomo difetto discernitore finissimo, niente sentisse la rusticità e insipidezza della sua musica, se insipida o ruvida stata fosse; e che a cose infinitamente disproporzionate e diseguali i medesimi encomi da tutti si attribuissero. Egli ci è dunque forza di credere, che quel genere semplicissimo di musica, quanto era meno atto a lusingare il senso colla materiale dolcezza del concento. tanto più fosse mirabile nel buon ordine della modulazione, in cui principalmente apparisce la forma propria del bello, e nella rappresentazione delle cose, la quale è senza dubbio anche oggidì il merito principale delle buone composizioni, e quello che più si ricerca e gusta dagl' ingegnosi uditori. Per conseguente io stimo che quel Damone il quale da Platone si celebra, quel Dionisio che fu maestro di Epaminonda, e Terpandro e Timoteo e gli altri musici scrittori del buon tempo, i cui nomi gloriosi (ma non le scritte cantilene) sono a noi pervenuti, nulla meno eccellenti fossero nell'arte loro propria, di quello che già si fossero o Apelle e Zeusi nella pittura, o nella scultura Protegene e Lisippo. Eguale fu la gloria di tutti, eguale esser dovea il merito e l'eccellenza.

PROSPERO MANARA nacque in Borgo di Taro l'anno 1714, e morì in Parma nel 1800.

Alle campane sonanti da morto.

Cessa, bronzo lugubre, il tristo metro
Che il ferreo eterno suono all'uom ricorda;
Ecco già, vivo, col pensier penètro
Nella tomba del mio cenere ingorda.
Già mi stende sull'orrido ferètro
Morte, del sangue de' miei padri lorda;
R le pellide cere ardon di tetro

Lume, e l'inno funèbre il tempio assorda.

Sola e divisa dalla spoglia algente

La vedova consorte in bruno velo

Geme, e il tetto già mio pietà ne sente.

Lo spirto ignudo intanto o esulta in cielo,

O nell'erebo freme ombra dolente.

Cessa, bronzo lugubre, io tremo, io gelo.

SAVERIO BETTINELLI, gesuita, nacque in Mantova nel 1718. Dotato di vivacissimo ingegno che arricchì studiando e viaggiando, scrisse le così dette Lettere Virgiliane dove, per togliere l'eccessiva ammirazione e la sconsiderata imitazione di Dante, passò il segno, meritò di esserne creduto dispregiatore, e fu ripreso da molti. Scrisse inoltre varie Prose e Poesie; ma la sua opera maggiore è il Risorgimento d'Italia.

### La fine del secolo XVIII.

D'orror, di lutto e di miserie piena
Europa io vidi ove il Sol cade e nasce:
Gallia di stragi e d'empietà si pasce;
Sarmazia è oppressa di servil catena:
Germania in campo arme a torrenti mena;
Belgio tra dubbia fè muore e rinasce;
Dal mare al monte infra sospetti e ambasce
Trema il sangue all'Italia in ogni vena.
Secolo infausto! entro le vie profonde
D'oblio t'affretta, e al nuovo apran le porte
Chiavi di pace, ond'aurea età ridonde.
Di me peggior quel fla, peggior la sorte
Del mondo a notte omai giunto (ei risponde);
E le chiavi di pace ha in man la morte.

GIAMBATTISTA ROBERTI nacque in Bassano addì 4 marzo 1719. Entrò nella Compagnia di Gesù. Scrisse molte opere in verso ed in prosa. Morì nella sua patria il 29 di luglio del 1786.

Una Canarina ed un Fanello.

Venuta era dall' Isole, Bella qual altra mai, Canarinetta amabile

Per dolci vezzi gai. Degli altri augei le femmine Si diero a biasimare Colle sottili satire Le sue bellezze rare. Un dì punta da doglia: Lungi da questo lido Torniamo, disse, al patrio Oltremarino nido. — E per dispetto e rabbia Con affrettato volo Tornò delle Canarie Al suo nativo suolo. Scorsi due anni, voglia Novella ancor la prese, E ritornò d' Italia Al critico paese. Era già alquanto vecchia, E non era più quella Che fosse in beltà e in grazia Fra tutte l'altre bella: E pur la raperugiola E pur la lucarina, La mobile cutrettola. La pinta cardellina Allora larghe e prodighe Ver lei sparser le lodi, E celebraro garrule I suoi leggiadri modi. Sclamò da vivo orgoglio Commossa la vecchietta: Ora si fa giustizia, Forz'è ch'io sia perfetta. — Ma che? Un fanel filosofo, Amico suo verace, Soggiunse a lei da saggio: Tal plauso non mi piace. Sorella mia, l'invidia, Concedoti, vien meno, Nè più tormenta all'emule Compagne acerbe il seno:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saggio non è voce sdrucciola come vorrebbe il metro.

Ma se in pace e in silenzio Si sta l'invidia ardita, Ahi! questo è un tristo indizio Che la bellezza è ita.

AGOSTINO PARADISI nato a Vignola sul modenese nel 1736, morì in Reggio nel 1783.

La parola di Dio.

Voce di Dio terribile Dei gran decreti eterni Moderatrice ed arhitra, Voce che il ciel governi; Con non vulgari accenti Su i pregi tuoi sollevasi Il suon de' miei concenti. Ouai di te non si videro Grand' orme luminose In ogni età diffondersi Per le create cose? Delle tue lodi suona

La terra, e il vasto Empireo Tutto di te ragiona.

Tu quella sei cui servono Sbigottiti i mortali, A cui gli Spirti eterei Tremando curvan l'ali, Cui dal cocente lago 1 Risponde in suon di fremito Il fulminato Drago.

L'oscura faccia ed orrida Del primo mondo informe Per te si vide emergere Dalle confuse forme. Quando al prim' urto ignoto L'ima materia immobile Corse le vie del moto.

Disciolse allor le rapide Piante e i robusti vanni Vecchio <sup>2</sup> fiero indomabile

<sup>1</sup> Dal cocente ec. Dall'inferno.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vecchio ec. Il Tempo.

Che corre al par con gli anni: Arse l'eterea vampa Nell'inesausto turbine Dell'apollinea lampa.1 Di Dio la man benefica Chi fla che non riveli? Del sommo Fabbro all'opera Fanno ragione i cieli: Notte vagando intorno All' altra notte annunziala; Ne parla il giorno al giorno. Già dell' infuso spirito Ferve al calor la terra, E dal sen cavo e fertile Succo vital disserra: Varia prole di belve Al rezzo già raccogliesi Delle chiomate selve. Ecco più tardo sorgere Dall' animato limo Sull' Eden beatifico L'uom, che fra tutti è il primo, In cui luce e sfavilla Della divina imagine La damascena argilla.<sup>2</sup> Mentre le belve inchinano Prona la fronte al suolo. Sull'elevato vertice Volgesi agli astri ei solo. Veggo in forme leggiadre Donzella a lui sorridere. Cui la sua costa è madre. Ma quali, oime, ne tornano Crude memorie in mente, Onde l'orror rinnovasi Entro il pensier dolente! Ahi, come in suon feroce Gli accenti si cangiarono Della superna voce!

2 La damascena argilla. Il corpo dell' uomo.

<sup>1</sup> Dell' apollinea ec. Del sole: ma forse non sono qui a loro luogo questa imagine e locuzione mitologica.

Anco in suo spettro orribile Vive il primier delitto, E nell' orecchie attonite Tuona l'antico Editto: Quasi fulmineo telo. Che di rovine nunzio Rombi per noi dal ciclo. Ma benchè l'arco vindice Tenda Giustizia in alto. E le colpe indelebili Abbia perpetuo smalto, Pur quando mai vien meno Pietà, che l'ire fervide Spegne al gran Nume in seno? Ecco dal ciel discendono Voci ai mortali amiche. Onde l'alme si scuotono Dalle querele antiche. Dio gli spirti consola Promettitor magnifico D' immutabil parola. Ei sul petroso Sinai Al saggio Israelita Nelle marmoree tavole I dieci dogmi addita. Egli favella, e il suono Del divin cenno involvesi Entro il fragor del tuono. Pieni di Dio ragionano, Pieni de' suoi decreti. Lungo il Giordano e il Siloe Fatidici Profeti. E all'immortal concento Fra la nebbia de' secoli Tien fede il tardo evento. O santo estro profetico Dato all' uman pensiero, Perchè l'ingrate tenebre Vinca il fulgor del vero, Perchè cessi ogni danno Delle forme che velano Il lusinghiero inganno:

Quale te già mirarono

Di Giuda un tempo i regni,
Forse tra noi risplendere
A dì tardi non degni?
Forse è la tua virtute
Di segnar stanca agli uomini
Le vie della salute?

Ma no: d'Olimpo l'ardua
Soglia non più si serra
Al commercio ammirabile
Del cielo e della terra:
Anco in fervide note
La voce udiant, che al Libano
I cedri infrange e scote.

Sì, quella è pur che spandono
In così largo fiume
Duo ¹ che parlando esprimono
L' aura e il favor del Nume:
Duo che dai sacri rostri
Di doppio onor coronano
Fra noi d'Ignazio i chiostri.

Qual è si rigid' anima
Cinta di crudo acciaro,
Che per te del reo calice
Non lasci il succo amaro,
O Trento, e al tuo consiglio
Non frema sull' imagine
Del suo mortal periglio?

Te, Zaccaria, paventano,
Presi di freddo gelo,
Quanti la fronte indocile
Levano incontro al Cielo;
Quanti l' orecchio han sordo
Al fragor minaccevole
Dell' Acheronte ingordo.

Ergi dunque, tu, l'umile
Capo dall' imo fondo,
O Crostol, d'acque povero,
Ma d'ogni onor fecondo;
E vedi ne' tuoi templi
Rinnovarsi di Solima
I celebrati esempli.

Duo ec. I padri Trento e Zaccaria predicatori in Reggio nello stesso anno.

\*\*Il Crostolo. Fiume che mette foce presso Guastalla.

PELLEGRINO SALANDRI nacque in Reggio l'anno 1723, e morì in Mantova l'anno 1771. Fra le sue molte produzioni poetiche lodansi meritamente le Litanie esposte in una serie di sonetti.

#### Per Nozze.

Questo bosco e quest'ara a te consacro,
Santa madre d'Amor, Venere bella:
Ecco intorno al pietoso simulacro
L'amaraco, la persa e la mortella;
Ecco il sal puro, ecco il lustral lavacro,
La candida odorifera facella,
E il coltel che, compiuto il rito sacro,
La bianca sveni ed innocente agnella.
Or cinta il crine dell'idalie rose,
Vieni, e del Nume tuo spargi l'altare,
Bella unitrice delle belle cose;
Chè coppia non vedrai d'alme più chiare,
Se non riede il garzon ' che in duol ti pose,
Se non torni tu stessa a uscir del mare.

LORENZO PIGNOTTI, nato in Figline, li 9 agosto 1739, fu professore di fisica nell'Università di Pisa, e poi Istoriografo e Consultore degli studi nello Stato toscano. Scrisse la Storia della Toscana, e parecchie Favole e Novelle in versi, sulle quali principalmente si fonda la sua fama.

# Il Rosignuolo e il Cuculo.

Già, di zefiro al giocondo
Susurrare, erasi desta
Primavera; ed il crin biondo
S'acconciava, e l'aurea vesta.
L'aer tepido e sereno,
De la terra il lieto aspetto
Già destava a tutti in seno
Nuovo brio, nuovo diletto.
Sopra l'erbe e i fior novelli
Saltellavano gli armenti;
Ed il bosco, de gli augelli

<sup>1</sup> Il garzon ec. Adone amato da Venere, e cagione a lei di dolore quando su ucciso.

Risonava a i bei concenti.
Con insolita armonia
Entro il vago stuol canoro
L'usignuol cantar s'udía,
Quasi principe del coro.

Le leggiere agili note Sì söave or lega or parte, Che dimostra quanto puote La natura sopra l'arte.

Ora lento e placidissimo Il bel canto in giù discende; Or con volo rapidissimo, Gorgheggiando, in alto ascende.

Tra le frondi ei canta solo; Stanno gli altri a udirlo intenti; Ed avean sospeso il volo Fin l'aurette riverenti.

Sol s' udia di quando in quando In noioso e rauco tuono Un cuculo andar turbando Il soave amabil suono.

E lo stridulo romore Importun divenne tanto, Che del bosco il bel cantore A la fin sospese il canto.

L'importuno augel noioso
Dispiegando allor le penne,
Al cantore armonioso
A posarsi accanto venne.

E con ciglia allor di grave Compiacenza e orgoglio piene, Disse al musico soave: Quanto mai cantiamo bene! —

L'ignorante ed impudente D'accoppiarsi al saggio ha l'arte, E con lui tenta sovente De la gloria esser a parte.

# La Zucca.

Dolevassi una zucca D'esser da la Natura condannata A gir serpendo sopra il suolo umíle.

Io, dicea, calpestata Mi trovo ognor da ogni animal più vile; E dentro il limo involta. E nel crasso vapor sempre sepolta Che denso sta su l'umido terreno. Mai non respiro il dolce aer sereno. A cangiar sorte intenta, Volse e rivolse i rami serpeggianti Ora indietro or avanti, Strisciando sopra il suol con gran fatica: Tanto che giunse a un'alta pianta antica. I pieghevoli rami avvolse allora Al tronco de la pianta intorno intorno, Strisciando chetamente e notte e giorno; Talchè, fra pochi dì, trovossi giunta De l'albero a la punta: E, voltandosi in giù, guardò superba Gli umil virgulti che giacean su l'erla. Questi, ripieni allor di meraviglia, Chi mai, dicean fra loro, Portò con lieve inaspettato salto Quel frutice negletto tanto in alto? — Rispose il giunco allora: Sapete con qual arte egli poteo Giungere a l'alta cima?

ONOFRIO MINZONI nato in Ferrara nel 1734, morto nel 1817.

Vilmente sopra il suol strisciando prima.

## Sulla morte di Gesù Cristo.

Quando Gesù coll'ultimo lamento
Schiuse le tombe e la montagna scosse,
Adamo rabbuffato e sonnolento
Levò la testa e sovra i piè rizzosse.
Le torbide pupille intorno mosse
Piene di maraviglia e di spavento,
E palpitando addimandò chi fosse
Lui che pendeva insanguinato e spento.
Allor che il seppe, alla rugosa fronte,
Al crin canuto ed alle guance smorte
Colla pentita man fe danni ed onte.

Poi si volse piangendo alla consorte, E gridò sì, che rimbombonne il monte: Io per te diedi al mio Signor la morte † 1

AURELIO DE' GIORGI BERTÒLA nato in Rimini nel 1753, morì nel 1798. Dimorò per qualche tempo in Vienna, e fece conoscere all' Italia la letteratura alemanna, allora generalmente ignorata. Scrisse Favole ed anche (nel 1787) la Filosofia della Storia.

# Partendo da Posilipo.

Addio, beato margine, Sacro per tanta età All'aurea voluttà. Sacro alle muse. Se nelle fibre languide Mi riboll vigor. Se néttare sul cor Mi si diffuse, Se più letea caligine All' etra un vel non fa, Se all'arti e all'amistà Dolce io rivivo: Tutto a te deggio: e deggioti L'insolito avvenir Ond'eccito i desir Pigri ed avvivo. Come veloce a serpermi Per le midolle fu La provida virtù Di questo sole! Cosi pietoso penetra Raggio del di novel Entro l'esangue stel Delle viole. Com' io sentía nell'agili Vicende del respir. Me stesso riflorir De' tuoi bei doni! Su cento sassi inciderli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ugo Foscolo notò, fra le altre cose, in questo sonetto la poca dignità di Adamo nell'accusare Eva di quella colpa che pur era sua.

L'industre man tentò: Forse gli eternerò Con grati suoni:

Se ben d'Azio 1 ne' numeri Pinta e famosa è già La magica beltà Del mar, del lido;

De' colli che pompeggiano In curvo ordine altier; Degli antri, ove i piacer Formato han nido.

Io quindi alzarsi, io crescere Quindi i novelli albor, E vidi i salsi umor D'oro poi farsi.

E numerava i fulgidi Solchi pel mar, pel ciel, Quai da mortal pennel Non pôn ritrarsi.

Io di Vesevo sorgere Dalla montagna fuor, Nell'ampio suo chiaror, Cinzia vedea;

E dall'alte vulcaniche Foci la flamma uscir, Che il sommo orlo lambir Di lei parea:

E vidi in manto argenteo I flutti tremolar;
E l'ali ivi tuffar
L'aura leggiera.

Dall' arenoso margine,
Dal sasso al mar vicin,
Più non vedrò il mattin,
Non più la sera.

Addio. Se iberno s turbine, Coll'arme d'Aquilon, Dell'umile magion Flagella il piede; Gl'incisi sassi a frangere

<sup>1</sup> D' Azio. Del Sannazzaro.

<sup>3</sup> Iberno. Invernale.

<sup>2</sup> Cinzia. La luna,

Non mova il suo furor: Lunga d'un grato cor Far deggion fede.

Addio. Se, allor che d' Espero L'amabil lume appar. Verran solcando il mar Gli eletti amici;

L'erma mia stanza guardino, Dicendo: Or più non v'è: Come son brevi, oimè, L'ore felici!

Oh! il più gentil fra i Zeffiri, Erra tra i cedri e i flor, E de'ben misti odor L'ale ti carca:

E ne profuma l'aere Quando s'appressi qui, Dov'io l'accolsi un dì, L'amica barca.

Avvezzi, o bel Posilipo, Te gli occhi a vagheggiar, Te cupidi a cercar Sempre verranno.

E spesso in parte scorgerti Da lunge ancor potran: Majinvan fra poco, invan Ti cercheranno.

# Gli Uccelli e i Pesci.

Uccelli.

Pesci, o pesci, felici
Più di noi quanto siete i
Se vengono nemici
O con amo o con rete,
Tosto giù nel profondo
Correr v'è dato. In fondo
Del mar, de' flumi, e chi
Mai d'assalirvi ardì?

Pesci.

Augelli, o augelli, voi
Felici più di noi !
Che a ritrovar lo scampo,
Libero avete il campo;
E gir v'è dato lunge

Uccelli.

Pesci.

Ove fucil non giunge.
Presso a le nubi, e chi
Mai d'assalirvi ardì?
Ma quale aerea parte,
O quale erma campagna,
Dal rischio ci disparte
De l'aquila grifagna?
E noi chi salvi tiene
Da le immense balene,
E da gli altri pirati
Pesci disumanati?
Non ti lagnar de'mali;
Non creder soli i tuoi:
Ognuno de'mortali
Ha da soffrire i suoi.

# I Topini.

Nella lingua ch' Esopo Primo intese fra noi Così parlava un topo A due de' figli suoi: Del nemico al ritratto Mente, o figli, ponete, E a fuggirlo apprendete. Un mostro orrendo è il gatto Occhi che gittan foco: Eternamente ingorda Bocca di sangue lorda. Entro cui denti han loco Che ignorano quiete: A'piè feroci artigli: Ecco il ritratto, o figli; A fuggirlo apprendete. Piange, si detto, e tace. E li congeda in pace. La coppia fanciullesca Cerca fortuna ed esca. Un di mentre all'amore Fea con un caciofiore. A un tratto nella stanza Vispo gattin s'avanza: Buffoneggiando va,

Corre qua, corre là, Salta, volteggia, e ogni atto È un vezzo, è un giocolino. Non è già questo un gatto. . Van dicendo coloro Intenti a' fatti loro. Ma l'amabil micino D' improvviso si slancia; Uno afferrò alla pancia Colle zampe scherzose, E l'altro in fuga pose; Il qual per la paura Si chiuse in buca oscura, E prima che morisse: Padre, di fame io pero, O padre, tra sè disse, Tu non dicesti il vero. -Mal prendi a colorire Deforme il vizio ognora; Mostra che sa vestire Ridenti forme ancora.

# La Lucertola e il Coccodrillo.

Una lucertoletta Diceva al coccodrillo: Oh quanto mi diletta Di veder finalmente Un della mia famiglia Si grande e si potente! Ho fatto mille miglia Per venirvi a vedere. Sire, tra noi si serba Di voi memoria viva: Benchè fuggiam tra l'erba E il sassoso sentiere, In sen però non langue L'onor del prisco sangue. — L'anfibio re 1 dormiva A questi complimenti: Pur sugli ultimi accenti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anfibio dicesi un animale che vive, come il Coccodrillo, ora nell'acqua ora sulla terra.

Dal sonno si riscosse,

E addimandò chi fosse.

La parentela antica,

Il cammin, la fatica

Quella gli torna a dire;

Ed ei torna a dormire. —

Lascia i grandi e i potenti

Di sognar per parenti:

Puoi cortesi stimarli,

Se dormon mentre parli.

#### I due veltri.

Un di v'eran due cani, Due cani cacciatori Solenni abbaiatori, Che quantunque lontani Dalle riposte selve Sfidar parean le belve. L'un detto era Benprendi. E l'altro Suonacorno: Nomi più che tremendi Ai putti del contorno. Fra i can più eroico paio Il padron non ritrova, Benchè contra al pollaio Sol messi abbiali a prova. Sicuro di gran prede Move alla caccia, e vede Uscir fuggendo un orso: I veltri fan portento Per appressarlo al corso: Vanno siccome vento: Ma da presso veggendo L'ugne e il dorso velloso, E il dente minaccioso, Fermansi, intiepidendo Gli sdegni, e finalmente, Preso miglior consiglio, Rapidissimamente Tornano indietro un miglio. Mentre del lor coraggio Davan così bel saggio,

S'inoltra un invecchiato
Veltro già disprezzato,
E con maestro morso
Afferra e arresta l'orso. —
Spesso quelli han men core,
Che menan più romore.

Le due Scimmie e il Lucciolone.

Benchè fossero 1 alle spalle Dell' inverno i di ridenti, Eran bianchi e poggio e valle Di notturne brine algenti. Or due scimmie, intirizzite Per l'acuta aria nevosa. A ricovero eran gite Sovra pianta assai ramosa: Ma sì tremano, che sonno Ritrovare ancor non ponno. Quando: Al foco (grida), al foco, -La più giovane, accennando Una siepe; e sì gridando Spicca un salto, e corre al loco Dove vivida favilla Fra i cespugli luccicante Ha ferito la pupilla Dell'afflitta vigilante. L'altra ancor discende, e adopra Denti e piedi: un buon fastello Fan di salci, e il pongon sopra All' ardente carboncello: Nè vi manca un po' di paglia, Perchè fiamma tosto saglia. Ecco entrambe a terra chine Con tal forza sofflar drento, Che non fan nelle fucine Forse i mantici più vento. Muso intanto avean si fatto Per la scarna guancia enfiata. Che da Eráclito 2 avrian tratto Senza stento una risata.

Benché cc. Benché all'inverno già stesse per sottentrare la primavera
 Bráclito. Filosofo che faceva professione di pianger sempre.

Ma già soffiasi da un' ora. Nè s' accende il foco ancora. Cangian paglia, cangian salci, Al fastello aggiungon tralci: Soffla, amica, il legno è asciutto; Ma si soffia senza frutto. Quando alfine entra in sospetto La men giovane più scaltra; Meglio guarda, e con dispetto: A che soffi? (dice all' altra) È un malnato lucciolone, Ch' abbiam preso per carbone. — Tal più d'un che soffia, e il petto Vuol da Apolline infiammato, Per carbon 1 prende un insetto, Perde il tempo e gitta il flato.

LUIGI PALCANI nato in Bologna l'anno 1753, morì in Milano nel 1803.

Anton Mario Lorgna e Luigi Ferdinando Marsigli.

Lorgna non lasciò la Società Italiana ignorata od abbietta. Egli la vide numerosa d'ingegni sublimi, ricca d'incliti ritrovamenti, fruttuosa alle scienze, rinomata in Europa, proposta da Condorcet per norma ed esempio ad un popolo che non suole aver d'uopo dell'esempio degli altri. Ma ciò non vide ch' ora ne riempie d'una più bella aspettazione; lei rassodata ancor meglio dal tempo e dalle cure dei dotti, e munita d'ordini utilissimi, e giuliva di promessi premii ed onori. La morte il rapì nel millesettecentonovantasei, essendo vissuto poco più d'anni sessanta. Ma se la filosofia non ponesse freno all'imaginazione, ed a noi fosse lecito, come ai poeti, correre col pensiero alle sedi beate ed a' concili dell' ombre, quanto ne sembrerebbe lieto di sì fortunate vicende! E forse l'udremmo tener discorso con Luigi Ferdinando Marsilio di ciò che operarono - ambidue in pro delle scienze, e scambievolmente rallegrarsi, ed affrettare coi voti l'adempimento delle nostre speranze. Ben giustamente per questi due alunni suoi l'Italia si vanta, ed applaude in certa guisa a sè stessa. Forniti entrambi di vasto ingegno e di moltiplice erudizione e di ferma costanza e d'in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per carbon ec. Crede di esser dotato della facoltà poetica, e non è.

vincibile integrità, con maniere di poco difformi pervennero alla gloria e giovarono alla patria. Marsilio, uom d'arme, affrontò eserciti, muni amiche terre, attorniò le avverse, l'espugnò, le vinse. Lorgna non militò; chè la stabile pace de' Veneziani lo ritenne; ma erudì guerrieri, e li dispose ai cimenti. Quegli descrisse, e con diligentissime osservazioni recò splendore a' maggiori fiumi della Germania; questi pose l'animo a presso che tutti i fiumi d'Italia, e con singolare vigilanza li governò. Ordi quegli una fedele storia del mare; questi ne compiè molte parti. Pregiati entrambi nelle corti, quegli fu molto innanzi coi re, e per ciò stesso più vicino ai pericoli; questi soggiacque a rischi minori, perchè meno grazioso. Niuno di loro perdonò a fatiche od a spese per concitar gl'ingegni italiani allo studio delle scienze e dell'arti; quegli in maggiore, questi in minore fortuna; entrambi con animo egualmente grande. Nè quegli nè questi colla brevità della vita le azioni misurò del suo zelo, nè permise che in quella stessa tomba in cui dovean racchiudersi le sue ceneri, fosse ristretta ancora la sua provvidenza. Risguardarono entrambi all'età future, e meritarono degli uomini che ancor non erano, quegli dando l'essere primo all'Instituto delle Scienze, questi alla Società Italiana. In due città fioritissime d'ingegni e di studi, quegli in Bologna, questi in Verona, ebbero appresso la morte inscrizioni e simulacri, non consacrati dalla stupida ignoranza, o da una vile adulazione che persegue i grandi fin dentro il sepolero. Ma i bronzi ed i marmi si consumano dal tempo, per innumerevoli vicende si corrompono e si disperdono; i nomi di Marsilio e di Lorgna, più che in altro monumento, nell'Instituto Bolognese e nella Società Italiana vivranno immortali.

LORENZO MASCHERONI celebre matematico meritò di esser posto tra i migliori poeti del suo tempo (dal 1750 al 1800) indirizzando un nobilissimo carme alla contessa Paolina Secco Suardo Grismondi di Bergamo, tra gli arcadi Lesbia Cidonia. Il Mascheroni, allora professore di matematica in Pavia, si propose di persuadere la contessa a visitare questa città, benchè altri la invitasse frattanto a Roma. Il carme ebbe perciò il titolo di Invito a Lesbia Cidonia: e l'argomento usato dall'autore per far preferire all'alta Roma la minor Pavia, fu la descrizione del Museo e di tutto ciò ch'esso contiene di attraente e istruttivo. Il Mascheroni nato a Castagnetta, poco lontano da Bergamo, morì a Parigi,

dove, come tanti altri, aveva dovuto trasferirsi per le condizioni politiche del nostro paese. Fu autore di altre poesie italiane e latine meritamente pregiate.

Son queste l'ossa che lasciar sul margo
Del palustre Tesin da l'alpe intatta
Dietro a la rabbia punica discese
Le immani afriche belve? o da quest'ossa
Già rivestite del rigor di sasso
Ebbe lor piè non aspettato inciampo?
Chè qui già forse italici elefanti
Pascea la piaggia, e Roma ancor non era;
Nè lidi a lidi avea imprecato ed armi
Contrarie ad armi la deserta Dido....
Ora gli sguardi a sè col fulgid'ostro

Chiaman de l'ali, e con le macchie d'oro Le occhiute leggerissime farfalle Onor d'erbose rive: a i caldi soli Uscir dal carcer trasformate, e breve Ebbero il dono della terza vita. Questa suggeva il timo, e questa il croco, Non altramente che da l'auree carte De'tesori dircei tu cogli il fiore. Questa col capo folgorante l'ombre Ruppe a l'ignudo american che in traccia Notturno va de l'appiattata fera....

Folle chi altier sen va di ferree membra
Ebbro di gioventù! Perchè nel corso
Precorri il cervo, e 'l lupo al bosco sfidi,
E l'orrido cinghial vinci a la pugna,
Già t'ergi re de gli animali. Intanto
Famiglia di viventi entro tue carni
Te non veggente, e sotto la robusta
Pelle, di te lieta si pasce, e beve
Secura il sangue tuo tra fibra e fibra.
Questo di vermi popolo infinito
Ospite rôse un di viscere vive.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'ossa ec. Petrefatti d'elefanti trovati presso il Po e il Tesino: i quali elefanti o furono condotti in Italia da Annibale, o forse (come ora si tiene per certo) vissero qui in antico naturalmente. Rispetto all'imprecazione di Didone, vedi vol. II, pag. 324.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Terza vita. Prima furono bachi, poi crisalidi; poi escono dal bozzolo colle ali e sono farfalle.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Allade alla Fulgora lanternaria detta anche Acudia. <sup>4</sup> Famiglia di viventi. Vermi viscerali o intestinali.

E tal di lor 'cui non appar di capo
Certo vestigio, qual lo vedi, lungo
Ben trenta spanne, intier si trasse a stento
Dai moltiplici error labirintei.
Qual ne le coste si forò l'albergo
Col sordo dente, e quale al cor si pose.
Nè sol de l'uom, ma de gli armenti al campo
Altri seguía le torme, e mentre l'erba
Tondea la mite agnella, alcun di loro
Limando entro il cervel, da l'alta rupe
Vertiginosa in rio furor la trasse.
Tal qua giù de l'altrui vita si nutre,
Altre a nudrirne condannata, l'egra
Vita mortal, che il ciel parco dispensa....

Piaccia ora a te quest' anglico cristallo A'leggiadri occhi sottoporre; ed ecco Di verme vil giganteggiar le membra. Come in antico bosco d'alte querce Denso e di pini le cognate piante I rami intreccian, la confusa massa Irta di ramuscei fende le nubi; Così, ma con più bello ordin tu vedi Quale pel lungo de l'aperto dorso Va di tre mila muscoli la selva. Riconosci il gentil candido baco Cura de'ricchi Sericani: forse Di tua mano talor tu lo pascesti De le di Tisbe e d'infelici amori Memori foglie: oggi ti mostra quanti Nervi affatichi allor che a te sottili E del seno e del crin prepara i veli.

LODOVICO SAVIOLI nato in Bologna nel 1729, morì nel 1804. Scrisse con singolare felicità nel metro anacreontico, ma con abuso eccessivo d'imagini e d'allusioni mitologiche; le quali a noi sono oscure, perchè abbiamo abbandonato in gran parte quello studio, ma anche allora avran raffreddato notabilmente il concetto.

La Solitudine.

Lascia i sognati Demoni Di Falerina e Armida;

<sup>1</sup> Tal di lor ec. La tenia; volgarmente: Verme solitario.

Porgi l'orecchio a storia Più antica e meno infida. Sparta, severo ospizio Di rigida virtude, Trasse a lottar le vergini In sull'arena ignude. Non di rossor si videro Contaminar la gota: E la vergogna inutile Dove la colpa è ignota. Fra padri austeri immobile La gioventù sedea. E sconosciuto incendio Per gli occhi il cor bevea. Ma d'oro o d'arti indebite Preda beltà non era: Sacre alla patria, dissero: Per lei combatti, e spera. Grecia tremò: 2 Vittoria De' chiesti amor fu lieta; Premio gli estinti ottennero Di lagrima segreta. Chi v' ha rapito, o secoli Degni d'eterna lode? Tutto svani: trionfano Fasto, avarizia e frode. Fuggiamo, o cara; invólati Dalla città fallace: Meco ne' boschi annidati, Chè sol ne' boschi è pace. Remoto albergo spazia Su i colli, e al ciel torreggia: Certo invecchiò Penelope 3 In men superba reggia. Là Ciparisso ad Ecate • Sacro le cime innalza: Là densi abeti crescono

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sacre alla patria (intendasi) le vergini spartane dicevano all'amante combatti per lei (per la patria) e spera di essere riamato.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grecia tremò dinanzi al valore spartano.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Penelope invecchiò in Itaca aspettando il ritorno di Ulisse.

<sup>\*</sup> Ciparisso. Il cipresso. — Ecate. Proserpina o la Morte a cui su sucro il cipresso.

Ombre d'opposta balza. L'arbore, ond arse in Frigia La Berecintia Diva. Contrasta al vento: ei mormora, E i crin parlanti avviva. Un antro solitario Nel tufo apriron l'acque; Forse che a' dì più semplici Fu rozzo, e rozzo piacque. Il vide Arte, e sollecita Vi secondò Natura: Teti di sua dovizia 2 Vesti le opache mura. Onde argentine in copia : Dalla muscosa conca Versa tranquilla Naiade 3 Custode alla spelonca. Spesso la Cipria Venere Ne'spechi ermi s'assise. Ouando del ciel dimentica Seguía pei monti Anchise. Il vide, amollo, e supplice Furtive nozze offerse: Fornir l'erbette il talamo, Un elce il ricoperse. Sui gioghi-idali crebbero Cento vergate piante, E le fortune apparvero Dell'indiscreto amante.<sup>5</sup> Ah! se di gioia insolita E frutto un tanto errore, Ricusi a le mie lagrime Gli estremi doni Amore ! Vieni: te vôti aspettano Da cure i di beati:

Te pure notti e placide,

<sup>1</sup> L'arbore ec. Il pino. — Berecintia Diva. Cibele.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di sua dovizia; cioè: Di conchiglie marine.

<sup>3</sup> Naiade. Le fontane, secondo i poeti antichi, erano presiedute da certe Divinità dette Naiadi.

Anchise, amato da Venere, su padre di Enea.

Indiscreto fu Anchise, perchè palesò i suoi amori con Venere; in pena di che su poi accecato.

Madri di sogni aurati. Se i tuoi desir secondano Le facili speranze.... Ma taci? ohimè! tu mediti Veglie, teatri e danze. O Gallo, o tu di Druidi 1 Un tempo orrendo gioco, Esca infelice e credula D'un esecrato foco; Tu regni, e ai ciechi popoli E legge il tuo costume: Cangi, e a tua voglia cangiano In lui le Belle un Nume. Ha, tua mercè, l'imperio Su i cor ragion perduto: Per l'arti tue Proserpina Saría rapita a Pluto.

LUIGI CERRETTI, modenese, nacque nel 1738, e morì nel 1808 a Pavia, dove fu professore di eloquenza.

#### Alla Posterità.

Idolo de gli eroi, terror de gli empi, Spesso delusa in tanti bronzi e marmi,<sup>2</sup> Posterità; se a te ne' tardi tempi Giungon miei carmi,

Odili, nè temer che de' nepoti

Tradisca il voto, o falso a te ragioni:

Chè a me de' ricchi e de' potenti ignoti

Furono i doni.

Unico forse, de le ascree sorelle
Infra i seguaci, io libero, io ne' gravi
Modi d' Alceo franco tonai fra imbelle
Popol di schiavi.

E mentre offrir godean plebei cantori A i coronati vizi aonio serto, Io le neglette osai cinger di fiori Are del merto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Druidi. Tutto quello che si raccontò dei Druidi, sacerdoti dei Galli, è rivocato in dubbio dei critici più recenti. La tradizione comune li rappresenta come sanguinari, crudeli e oppressori della nazione.

<sup>2</sup> Delusa ec. Ingannata dalle bugiarde inscrizioni.

Ahi, qual età! qual Pindo! Ov'è chi accenso!

Vanti fra noi di patrio zelo il seno?

Chi un Omero oggi imita, o chi l'immenso

Lume d'Ismeno?

Che se, tra il crocidar d'immondi augei,

Qualche emerge talor voce sublime,

Qual obietto, qual segno a di si rei

Scelgon sue rime?

Quanti a te giungeran nomi d'ingegni

Ammirandi a la plebe, e vili al prode!

E quanti oblio ne coprirà, che degni Eran di lode!

## DALL' ELOGIO DEL CASSIANI.

# Idea del poeta.

Il merito, l'eccellenza, la sublimità del poeta proporzionati sono mai sempre alla vivacità de' sentimenti che svegliano in lui l'entusiasmo; e colui che più forti risentiranne gli impulsi, colui sarà pure soggetto a più gagliarde astrazioni, e spazierà più lungamente nelle incantate provincie del mondo ideale. Là tutto è grande e magnifico; là molta ei beve e incorrotta di quell' eterea voluttà che torbida e fuggitiva appena una volta si sparge sul flor de' nostri anni; e là tanto in lui si dilata la creatrice imaginazione, che tutto basso gli sembra, tutto vile e meschino, se di là pur volger si degna un pensiero, uno sguardo all' ime cose terrene. Cessata alfin l'illusione, e ritornato all'ordin primo di vita, come avverrà ch'ei compiacciasi d'una società diversa troppo da quelle idee di perfezione che fino allor l'occuparono? com'esser potrà ch'ei non serbi lo scuotimento e gli avanzi dell'estasi sue fortunate? E li conserva difatti (a che giova negarlo?) e sen compiace non rare volte il poeta, a tal che spesso grave e spiacente egli torna, non a color soltanto che vilipendono i versi, ma a quelli stessi pur anche che ne sentono i pregi e il diletto. Quindi i rimbrotti del volgo, in sentenza del quale i modi e gli usi poetici spiran sintomi non dubbi di mente accesa e mal sana. Quindi il mutuo disprezzo ch' ei rende al volgo, e quell'acerbo motteggio, quello sguardo or confuso or altero, quell'imprudente contegno e quella balda sicurezza con cui sovente, sprezzator del comun voto, ei tesse

<sup>1</sup> Accenso. Acceso. — L' immenso ec. Pindaro di Tebe nella Beozia, dov'era il flume lameno.

applausi a sè stesso. Indifferente alla fortuna, ei non blandisce i potenti, non visita le anticamere, non conosce le corti; o se pur le conosce talvolta, párlavi (sconsigliato!) il linguaggio del vero; e, vil soggetto di riso all'insensibil cortigiano, osténtavi amicizia, e vi difende, se oppresso, il merito e l'innocenza. La sola idea che il seduce è quella della sua gloria; e la esige, e ne parla qual di dovuto retaggio; e, censor delle altrui debolezze, impallidisce all'aspetto de' censurati suoi scritti, e si cruccia altamente della vil gloria de'rivali, o di quella a cui qualche volta soggiace un amico infedele, che in vece di proteggerlo contro critiche ingiuste, maligno opponvi ed infinto o lodi esagerate, o debole difesa, o equivoco silenzio; e si duol soprattutto e si offende dell'umiliante preferenza che l'infingardaggine o l'invidia accordan sovente allo scrittor subalterno che ardisce concorrer col genio.

GIUSEPPE ZANOIA, nacque in Piacenza; fu canonico di Sant'Ambrogio e professore d'architettura in Milano, e morì l'anno 1817 in Omegna, sul Lago d'Orta, dond'era originario.

Sulle pie disposizioni testamentarie.

Scrivi, o Notaio: Poi ch'è fisso in cielo
Ch'ogn'uom che nasce abbia ad andar sotterra,
Nè l'ora è nota del fatal tragitto,
Me, tuttor sano, testator ricevi.—
Allor che l'alma dal solubil corpo
Sarà disgiunta, abbiala Dio: il muto
Indolente cadavere, a cui nega
Il novo rito un penitente sacco,²
Fra cento lumi e i cantici lugubri
E i negri ammanti e le mercato insegne,
Se emergeranno dalla imposta calce,³
Sia portato alla tomba. Ad ogni altare
Si moltiplichin l'ostie; il mesto canto
Ogni anno si ripeta: al mio riposo
Un ministro si sacri, e il marmo inscritto

<sup>1</sup> Di quella (intendasi) debolezza.

Erasi usato di portare i morti alla chiesa vestiti del sacco di qualche confraternita.

Al tempo della Repubblica Cisalpina gli stemmi gentilizi furono dove rotti e atterrati, dove soltanto ricoperti di calce, come se per breve tempo ne dovesso durare la proscrizione; e così fu.

Sorga all' ara vicino, e noti il nome Di chi 'l sottrasse all' utile telonio O alla marra pesante, e fenne un prete. Così vassi a salute; e così voglio. Me di lacci nimico il nuzial patto Non lega a sempre egual moglie importuna, Nè a domestica prole. A Lidia scrivi Quarantamila d'amicizia in pegno, E diecimila alla sorella Cloe: Del resto erede il Nosocomio <sup>1</sup> sia. Onde perdono si conceda all' alma. Così testava Elbion, cui l'ampie usure E i molti di pupilli assi ingoiati E la pubblica same 2 avean condotto Dal nulla avito al milionario onore. Macronio in vece, nella vuota casa Più solitario che nell' Alto Egitto, Visse alle donne ed ai sartori ignoto. I polverosi inonorati Lari Da tempo immemorabile rovesci Giacean sul freddo focolar. Conviva Quotidiano agli amici misurava Tanto di cibo al consapevol ventre. Che al di venturo illamentoso stesse. Se il crudo verno nelle lunghe sere Gli feriva le spalle e l'ugne immonde, Nella paterna variopinta avvolto Rattoppata zimarra, del vicino Appoggiavasi al muro in cui sorgeva L'incessante cammin d'unta cucina. Non meno agli altri che a sè stesso parco. A nullo dava e non aveva donde; Chè del maturo argento il pronto frutto Nelle infallibili arche dei magnati Mentre cresceva a lui securo e intatto, Dal domestico scrigno sempre esausto Al ladro in faccia e all' esattor ridea. Così visse Macronio, e agli ottant'anni Lasciò le semisecolari vesti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nosocomio. Ospedale. Prima di tutti l'amica.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La pubblica ec. Alcuni arricchiscono incettando grano che poi rivendono con gran guadagno ne' tempi di carestia.

Da molta goccia asperse, e i rosi lini Al vecchio servo; e al Nosocomio erede Due volte diece centomila scrisse. Dimmi: dei due chi ti par più saggio? Nè l'un nè l'altro, se diritto estimi. Oh! se di Stige la tarlata barca Reggesse al pondo del raccolto indarno Auro inseguace, l'osservata imago Del postumo dator forse più rara Penderebbe dai portici e dagli atri Alla languente umanità concessi. Chi non vorrebbe colla fida scorta Del non ignoto al Tartaro metallo Tentar di Pluto la placabil moglie, Della selva Cumana ai doni avvezza; 2 O dividendo del frodato erario Un'altra volta i conservati lucri Render più miti Radamanto e Minos? Ma laggiù la giustizia non è merce, Nè può cambiarsi col bandito nummo: 3 E o sia di Creta il regnatore, oppure Qual altro più ti fingi, v'è un severo Inesorabil giudice che libra Su nuova lance \* i calcoli autorati Dal venduto pretor, e che fimesce I sepolti chirografi, ed il pianto Interroga del debole calcato. E del concusso popolo i susurri. Non se l'onda lustral tutta si versi Sulla tua tomba, e all'indigente leghi Quanto il doppio emisfero e miete e scava. Espīato sarai; è inutil l'ostia Lorda dell' altrui sangue, e la rapina In vano all' are si ricovra e al tempio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inseguace. Che non seguita il padrone nell'altro mondo. — L'osservata imago. Il ritratto che si fa a chi nomina erede l'Ospedale; di mezza figura, se l'eredità sia dalle 50 alle 100 mila lire; di figura intiera, se oltrepassi le 100 mila.

Della selva ec. Enca discese all' Averno portando in dono a Proserpina un ramo d'oro colto nella selva cumana. Vedi Vinc., En., lib. VI.

Nummo. Latinismo per Danaro. — Il regnator di Crela. Minosse.

Lance. Bilancia. — Autorati. Approvati dal pretore, dal giudice venale, benchè non meritassero approvazione.

LORENZO FUSCONI di Ravenna, nacque nel 1726, e morì nel 1814.

Per nobile fanciulletto.

Battin Battino 1 È un vezzosissimo Gentil bambino: Ha due vivissimi Occhi furbetti; Begli occhi teneri, Ridenti occhietti, Che tutte aprendosi Le vie del core, Dolci v'ispirano Sensi d'amore. Ha sottilissimi. Ha ricciutelli Biondi, biondissimi, D' oro i capelli, Di cui le grazie, Di cui gli amori Bei nodi intrecciano Legando i cori. Là sul ciel gli Angioli Forse han sl bei, Si tersi e lucidi Biondi capei; E forse han gli Angioli Si begli occhietti. Come i bellissimi Occhi furbetti Del vezzosissimo Gentil bambino L'amabilissimo Battin Battino.

<sup>1</sup> Sincope di Battistino.

ANGELO MAZZA nato in Parma nel 1741 morì nel 1817. Fu professore di letteratura greca e segretario nella patria Università.

# L' Aura armonica.

O graziosa e placida Aura che qui t'aggiri, E di fragranze eteree Soavemente spiri: O del più vago Zefiro Alidorata figlia. O nata solo a movere L'Amatuntea conchiglia; 1 Dimmi, onde vieni, e garrula Perchè d' intorno aleggi, E di mia cetra eburnea Il tremolar vezzeggi? Forse dal colle Idalio, O da Pafo movesti? 'D' Ibla, d' Imetto ' i liquidi Soavi odor beesti. Per istillar nell'animo Di giovine cantore Molli sensi, che imparino A sospirar d'amore? O ver tu sei del novero Di quelle, Aura giuliva, Che sotto il cocchio ondeggiano Dell' Acidalia Diva.3 Quando le giova scendere Ne'verdi antri capaci, E col figliuol di Cinira Mesce sospiri e baci? Quale tu sii, sorridati Il ciel sempre sereno; Lungi da me, cui premono Gelide cure il seno. Oblio tenace l'anima

<sup>1</sup> L'Amatuntea ec. La conchiglia di Venere dea d'Amatunta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibla ed Imetto. Monti celebri per fragranza di fiori e soavità di mèle.

<sup>8</sup> Acidalia dicevasi Venere, forse perchè le fu sacra una fontana di questo nome. — Il figliuolo di Cinira fu Adone amato da Venere.

D' ogni letizia bee. Poichè rapilla il vortice Di perturbate idee. Torna al bel colle Idalio, Torna di Pafo ai liti: Pietosa al canto mormora Di Filomena e d'Iti.1 Ami per te disciogliere Flebilemente varia I moribondi gemiti Colomba solitaria: Per te l'augel dolcissimo, Che sovra ogn' altro albeggia,3 L'estremo flato moduli. A cui Mëandro echeggia. E se gioiosa cetera Pure animar ti piace, Va' dove solo albergano Amor, letizia e pace. Grecia te inviti, e calamo Greco per te si tenti. Amabil aura artefice Di lusinghieri accenti. Deh! che non torni a nascere. Onor d'agreste musa, O bocca delle grazie Pastor \* di Siracusa 1 E tu di mirto Pafio Cinto la crespa fronte, Molle testor di veneri.5 Festivo Anacreonte! — Eh, taci, odo rispondere, Giovin cantor, t'accheta: Odio i profani numeri Di menzogner poeta. Pensa qual d'alma Vergine 6

Filomena, su trasformata in usignuolo. — Iti. in sagiano.

Che soura ec. Ch'è più bianco d'ogni altro; e s'intende il Cigno che poeti rappresentano lungo il flume Meandro.

<sup>\*</sup> Calamo. Canna; e in generale, Stromento da fiato.
\* Pustor ec. Teocrito siracusano, poeta pastorale.

Testor di veneri. Tessitore di locuzioni ed imagini gentili; Poeta di stile grazioso ed amabile.

\*\*Alma Vergine. Santa Cecilia.\*\*

Nome quaggiù s' onora, Che in ciel dall' arpe angeliche È salutato ancora.

L'Aura son io, che fingere Voce potei gradita Sotto il candor versatile Delle virginee dita:

L' Aura son io, che suggere Godea le note sante, Che di Dio piene uscivano Da quel bel labbro amante.

E del Signor de' secoli
Io le recava al trono:
M'apriro il varco e tacquero
E le tempeste e il tuono.

Esso il buon Dio raggiavami D'un ineffabil riso: Rotto per me, strisciavasi Alla donzella in viso:

E tutta amor sfaceasi
Quella bell'alma intanto,
E le parole tenere
Interrompea col pianto.

Eterna a quel nettareo Suono giurai la fede: De'zeffiretti invidia Bella n'ebb' io mercede.

Fra le bell'aure mistiche
A me volar fu dato:
Scherzai fra i cedri e i platani
Del Libano odorato.

Anche al cultor di Gerico 1
Baciai la casta fronte,
E susurrai sul margine
Del sigillato fonte.

Dell'orto inaccessibile Mi consecrò l'olezzo; Nè di germoglio ignobile Contaminommi il lezzo.

Io d'ispirarti cupida

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cultor di Gerico. Salomone che nel Cantico dei Cantici chiama la sposa fonte sigillato.

La cetra tua svegliai; Chè tra mondane imagini Tu vaneggiasti assai. Or vo' tue labbra tergere, Vo' che agli eletti spirti Salga odoroso cantico D'altro che rose e mirti. E'l buon drappello armonico A Cecilia diletto Oda per te qual debbasi A music' Aura oggetto. Essa a vil cosa labile Non doni i modi sui: Iddio spirolla agli uomini, Perchè ritorni a Lui. Nè più s' ascolti (ah! tolgasi Il detestato esempio) L'invereconda musica Lussureggiar nel tempio. E'l salmeggiar Davidico. E'l devoto lamento Il prisco onor rivestano Dell'Idumeo ' concento. — Tace; e ricerca insolito Tremor l'arguta lira. Commosso il labbro palpita: Segui, bell' Aura, e spira.

FINE DEL TERZO VOLUMB.

<sup>1</sup> Idumeo. Usato nell' Idumeo, cioè dal popolano ebreo nella Palestina, di cui l'Idumea era una parte.

# INDICE

# DEL TERZO VOLUME.

| SECOLO DECIMOSETTIMO      | 1         |
|---------------------------|-----------|
| Notizie Storiche          | ivi       |
| Scrittori del Secolo XVII |           |
| Ottavio Rinuccini         |           |
| Lorenzo Lippi             | 18        |
| Gabriello Chiabrera       | 31        |
| Galileo Galilei           |           |
| Alessandro Tassoni        | <b>59</b> |
| Arrigo Caterino Davila    |           |
| Guido Bentivoglio         | 86        |
| Fulvio Testi              | 96        |
| Daniello Bartoli          |           |
| Sforza Pallavicino        |           |
| Paolo Segneri             |           |
| Francesco Redi            |           |
| Carlo Dati                |           |
| Benedetto Menzini         |           |
| Vincenzo Filicaia         |           |
| Alessandro Guidi          |           |
| Anton Maria Salvini       |           |
| Scrittori vari            | 205       |
| Buonarroti Michelagnolo   | ivi       |
| Salvatore Rosa            |           |
| Giambattista Doni         |           |
| Benedetto Buommattei      |           |
| Giambatista Marini        |           |

| Carlo Maria Maggi          | Pag.  | 220         |
|----------------------------|-------|-------------|
| G. B. Felice Zappi         |       |             |
| Faustina Maratti           |       |             |
| Alessandro Marchetti       |       | ivi         |
| Francesco Lemene           |       |             |
| Andrea Barbazza            |       | <b>2</b> 26 |
| Gio. Leone Sempronio       |       | ivi         |
| Pier Francesco Bertini     |       |             |
| SECOIO DECIMOTTAVO         |       | 236         |
| Notizie Storiche           |       | ivi         |
| Scrittori del Secolo XVIII |       |             |
| Eustachio Manfredi         |       |             |
| Nicolò Fortiguerra         |       |             |
| Carlo Innocenzo Frugoni    | • • • | 256         |
| Francesco Maria Zanotti    |       |             |
| Pietro Metastasio          |       |             |
| Gasparo Gozsi              |       |             |
| Alfonso Varano             |       |             |
| Giuseppe Baretti           |       |             |
| Giuseppe Parini            |       |             |
| Gian Carlo Passeroni       |       |             |
| Vittorio Alfieri           | • • • | ù>          |
| Giovanni Fantoni           | • •   | 24.         |
| Francesco Algarotti        |       |             |
| Giovambattista Spolverini  |       |             |
| Scrittori vari             |       | 401         |
| Giambattista Pastorini     |       | ivi         |
| Antonio Cocchi             |       |             |
| Domenico Lazzarini         |       |             |
| Girolamo Tagliazucchi      |       |             |
| Giampietro Zanotti         |       | 407         |
| Teresa Zani                |       |             |
| Fernand' Antonio Ghedini   |       |             |
| Tommaso Crudeli            |       |             |
| Paolo Bolli                |       |             |
| Quirico Rossi              |       |             |
| Giuliano Cassiani          |       |             |
| Giovenale Sacchi           |       |             |
| Prospero Manara            |       |             |
| Saverio Bettinelli         |       |             |

| INDICE.                    | 453        |
|----------------------------|------------|
| Giambattista Roberti Pag   | <b>±19</b> |
| Agostino Paradisi          | ,          |
| Pellegrino Salandri        |            |
| Lorenzo Pignotti           |            |
| Onofrio Minzoni            |            |
| Aurelio de' Giorgi Bertóla |            |
| Luigi Palcani              |            |
| Lorenzo Mascheroni         |            |
| Lodovico Savioli           |            |
| Luig Cerretti              |            |
| Giuseppe Zanoia            |            |
| Lorenzo Fusconi            |            |
| Angelo Mazza               |            |

•

|  | · |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

|   | - |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| • |   | 1 |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |

| • |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
|   |   |   |                                       |
|   |   |   |                                       |
|   |   | • |                                       |
|   |   |   |                                       |
|   |   |   |                                       |
|   |   |   |                                       |
|   |   |   |                                       |
|   | • |   |                                       |
|   |   |   |                                       |
|   |   |   |                                       |
|   |   |   |                                       |
|   | • |   |                                       |
| • |   |   |                                       |
|   |   | • |                                       |
|   |   |   |                                       |
|   |   |   |                                       |
|   |   |   |                                       |
|   |   |   |                                       |
|   | • |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|   |   |   |                                       |

## MANUALE

DELLA

## LETTERATURA ITALIANA.

## RACCOLTA DANTESCA.

#### Volumi già pubblicati.

| ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, col Comento di P. FRATICELLI. — Nuove edizione con giunte e correzioni, arricchita del ritratto e de'cent storici intorno al Poeta, del Rimario, d'un indice, e di tre tavole. — Un volume         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L CANZONIERE, annotato e illustrato da Pietro Fraticelli, aggiun tovi le Rime Sacre e le Poesie latine dello stesso Autore. — Second edizione. — Un volume                                                                        |
| LA VITA NUOVA, i trattati De Vulgari Eloquio, De Monarchia e la Questione De Aqua et Terra; con traduzione italiana delle opera scritte latinamente, e note e illustrazioni di Pietro Fraticelli. — Seconda edizione. — Un volume |
| —— IL CONVITO E LE EPISTOLE, con illustrazioni e note di Pietro Fra tionelli e d'altri. — Terza edizione. — Un volume 4. — Opere minori, volume III.                                                                              |
| BLANC, Vocabolabio Dantesco o dizionario critico e ragionato della Divina Commedia di Dante Alighieri, ora per la prima volta recate in italiano da G. Carbonr. — Un volume                                                       |
| FRATICELLI, Storia della Vita di Dante Alighieri, compilata su documenti in parte raccolti da Giubrepe Pelli, in parte inediti. — Un volume                                                                                       |

## MANUALE

DELLA

# LETTERATURA ITALIANA

COMPILATO

## DA FRANCESCO AMBROSOLI.

EDIZIONE RICORRETTA E ACCRESCIUTA DALL' AUTORE. .

QUATTRO VOLUMI. - VOL. IV.

Quinta impressione.



FIRENZE, G. BARBERA, EDITORE.

1872.

| 1  |        |   |   |   | :<br> |
|----|--------|---|---|---|-------|
|    | ·<br>• |   |   |   | ı     |
| ·  |        |   |   |   |       |
| •  |        |   |   |   |       |
|    |        |   |   |   |       |
|    | •      |   |   |   |       |
|    |        |   | • |   |       |
|    |        |   |   |   |       |
| •  |        |   |   |   | ı     |
| •  |        | • |   |   |       |
| 1  |        |   |   |   |       |
| .• |        |   |   |   |       |
| •  | •      |   |   |   |       |
| •  |        |   |   |   |       |
|    | ,      |   |   | • |       |
|    |        |   |   |   |       |
|    | •      |   |   |   |       |
|    |        |   |   |   |       |
|    | •      |   |   |   |       |
|    |        |   |   |   |       |
|    |        |   | • |   |       |
|    |        |   | • |   |       |

## MANUALE

DELLA

## LETTERATURA ITALIANA.

#### SECOLO DECIMONONO.

## NOTIZIE STORICHE.

L'imperatore Leopoldo e Federico Guglielmo II re di Prussia collegaronsi nel 1791 contro i repubblicani di Francia, per restituire a Luigi XVI la sua autorità: e Francesco II, succeduto a Leopoldo nel 1792, insistette nell'impresa del padre; alla quale concorsero poi il restante della Germania, la Russia, la Svezia, l'Inghilterra, l'Olanda, la Spagna, il Portogallo. Non appartiene a noi di raccontare come la Francia progredisse, ciò non ostante, per quella via nella quale era entrata; sicchè Luigi XVI nel gennaio del 1793, e un anno più tardi Maria Antonietta austriaca sua moglie, morirono sul patibolo. In Italia la prima conseguenza di quella confederazione si fu, che i Francesi, fin dal settembre 1792, occuparono Savoia e Nizza per sicurezza dei propri contini. Quindi si stesero al di qua delle Alpi: perchè Genova e Venezia stettero inerti; nè Vittorio Amedeo III di Sardegna, Pio VI e Ferdinando di Napoli seppero unire a tempo le loro forze. Nel 1796 diventò l'Italia quasi il campo precipuo di quella gran lotta; e vi scese, comandante supremo delle armi francesi, Napoleone Bonaparte, giovine di ventisette anni, già in fama di gran generale, e potente per alti servigi presso coloro che reggevan la Francia con nome di Direttorio. Trovò mancanti delle cose più necessarie le milizie a lui affidate; ed a fronte i Piemontesi e gli Austriaci maggiori di numero e provveduti di tutto: nondimeno vinse (dagli 11 ai 22 di aprile) a Montenotte, a Millesimo, a Dego a Mondovi: laonde Vittorio Amedeo, spaventato, domandò un armistizio; poi nel giorno 18 maggio cedette formalmente Savoia e Nizza alla Francia, oltre al darle diritto di tener presidio nelle migliori fortezze. Anche i duchi di Parma e di Modena che avevano aderito ai collegati domandarono un armistizio: tutti e due furono tassati in denaro, vettovaglie, cavalli e dipinti preziosi; nè al primo incolse per allora altro male, giovandogli la sua parentela colla corte di Spagna; ma l'altro, nell'ettobre di quel medesimo anno, perdette il ducato.

Conchiuso l'armistizio con Vittorio Amedeo, Bonaparte si volse contro gli Austriaci: passò il Po a Piacenza, sforzò il ponte di Lodi sull'Adda, e il giorno 11 maggio entrò in Milano. Quando, alla fine di giugno, anche il presidio del castello capitolò, non rimase agli Austriaci in tutta la Lombardia altro che Mantova; ed ivi pure furono assediati. Il paese trasformavasi alle grida di libertà e indipendenza; ma nel vero n'eran padroni

i Francesi.

Frattanto Bonaparte entrato nel territorio della repubblica veneta, metteva guarnigioni nelle città da lei dipendenti, fin anche in Verona: dipoi occupò Livorno per allontanarne la flotta inglese; protestando vanamente il granduca Ferdinando III. Laonde Pio VI e il re di Napoli, attoniti o spaventati per tanta audacia e tanta rapidità di successi, domandarono un armistizio; le cui finali conseguenze furono, che Napoli rompesse i suoi patti coll' Inghilterra e coll' Austria; pagasse sei milioni e stesse neutrale: il pontefice fu tassato in gran quantità di denaro, cento opere d'arte e cinquecento manoscritti; e cedette anche una parte del suo territorio.

L'Austria nel volgere di pochi mesi mandò in Italia due grossi eserciti: il primo sotto Wurmser che fu vinto da Bonaparte a Lonato, a Castiglione, a Roveredo, a Bassano, e finalmente dinanzi alle mura di Mantova; nella quale città, che doveva essere da lui liberata, potè a stento ricoverarsi con pochi de'suoi. L'altro esercito condotto dal generale Alvinzi fu battuto ad Arcole nel novembre 1796, poi a Rivoli nel gennaio 1797: e poichè intanto un altro generale austriaco, il Provera, accostavasi a Mantova, e Wurmser era uscito colla guarnigione per unirsi con lui, Bonaparte si volse con prodigiosa celerità contro di loro, fece prigioniero il Provera, re-

spinse Wurmser in Mantova, e l'obbligò a capitolare

(2 febbraio).

Liberatosi così dagli Austriaci, si volse contro Roma. Già nell'anno 1794 la plebe romana aveva ucciso a furore il francese Bassville mentre ostentava per le vie la coccarda tricolore. Di quel fatto fu incolpato il governo: ma la necessità di usare altrove le forze della repubblica ne fece sospendere la vendetta: ed ora dicevano doversi effettuare con tutto rigore, perchè la corte romana aveva prestato aiuto agli Austriaci. Le mene rivoluzionarie e l'enorme disparità delle forze fecero sì, che diciassette giorni dopo la resa di Mantova, per un trattato conchiuso in Tolentino tra Bonaparte e quattro legati pontificì, il papa rinunziò ad Avignone e al Venesino in Francia; cedette Bologna, Ferrara, la Romagna; promise trenta milioni; acconsentì che le milizie francesi presidiassero Ancona e passassero liberamente

pe' suoi Stati.

E già nel principio di marzo gli Austriaci rinnovavan la guerra; capitano l'arciduca Carlo fratello dell'imperatore. Ma egli pure fu vinto da Bonaparte (al Tagliamento e all'Isonzo); e innanzi che quel mese finisse, gli Austriaci cacciati fuor d'ogni terra italiana, e vinti altresì da Moreau e Jourdan sul Reno, dovettero desiderare la pace: della quale fermaronsi i preliminari a Leoben nella Stiria il giorno 17 aprile; con queste condizioni, per ciò che spetta all'Italia: che l'Austria cedesse il Milanese ricevendo in cambio una parte del territorio veneto; e Venezia avesse in compenso le Legazioni e Modena. Le vittorie francesi indussero, come · vedemmo già, l'Austria a questo trattato; ma anche a Bonaparte era soprarrivata cagione di doverlo desiderare. Perciocchè Bergamo, Brescia, Salò ed altre terre che poco innanzi si eran sottratte a Venezia, sedotte allora' dalle arti della veneta aristocrazia, o persuase che Bonaparte, trattenuto in Germania da lunga e difficilissima guerra, non potrebbe nè proteggerle amiche nè castigarle nemiche, alzarono il grido della rivolta e uccisero molti Francesi. Il trattato di Leoben fece ben tosto conoscere quanto fosse improvvido quel movimento: al quale, secondo alcuni, l'Austria co' suoi partigiani aveva contribuito non men di Venezia, ma la pena toccò intieramente a quest'ultima. Il Senato tentò di scolparsi, umiliandosi con ambasciate a Bonaparte in Milano, ai capi del Direttorio in Parigi. All'ultimo vedendosi intimata la guerra e occupata già terraferma, nè trovandosi apparecchiato a difendersi, quell'antico e famoso governo aristocratico si sciolse cedendo il campo a una fazione democratica. La quale chiamò poi i Francesi, che addì 16 maggio entrarono in Venezia: e così Bonaparte, allorchè più tardi i preliminari di Leoben trasmutaronsi a Campoformio in un compiuto trattato di pace, potè cederla all'Austria come cosa della repubblica francese.

Di questo modo si spense uno dei più potenti Stati del Medio Evo, un governo lungamente famoso di prudenza politica. Pochi mesi dopo cessò anche la repubblica di Genova: dove i nobili furono sempre discordi; e il popolo, malcontento della loro altierezza, era disposto a ricevere le dottrine democratiche. L'antica repubblica di Genova prese il nome di repubblica ligure, e ordinossi a somiglianza della francese; tanto in balía di Francia, che fin le milizie nazionali dipendevano da

generali venuti di là.

Or qui è da dire che Bonaparte, quando occupò Milano nel maggio 1796, aveva create due repubbliche; la transpadana corrispondente al Milanese; e la cispadana composta delle terre sottratte al papa e del ducato di Modena. Ma dopo le vittorie già dette pensò (nel luglio 1797) di fonderle in una sola, chiamata repubblica cisalpina, e ordinata ancor essa a somiglianza della francese. A questa repubblica aggiunse poi anche la Valtellina sottraendola ai Grigioni che se n'erano impadroniti fin dal principio del secolo XVI; talchè la Valtellina, il Milanese, il Modenese e le Legazioni composero sotto un sol nome un solo Stato.

Compiute queste cose, certamente mirabili per grandezza e rapidità, Bonaparte andò a un Congresso già aperto in Rastadt per comporre le differenze che sussistevano ancora tra la Germania e la Francia repubblicana; e di là ritornò a Parigi, pieno di gloria ed anche di meriti verso quella nazione, ammirato e festeggiato come cosa straordinaria popolarmente. I capi del governo lo ebbero quindi a sospetto: e per allontanarlo (se non li mosse, come credono alcuni, un peggior desiderio), assecondarono la sua proposta, o trovarono chi astutamente facesse nascere in lui il pensiero di conquistare l'Egitto e ferire da quella parte la potenza

<sup>1</sup> Questo successo finale induce alcuni a credere che la rivolta provenisse da instigatori francesi.

inglese: e gli somministrarono i mezzi occorrenti al-

l'impresa.

In Italia continuarono per qualche tempo a propagarsi colle solite arti le idee francesi. E già ai 28 dicembre in un movimento repubblicano fu ucciso in Romail generale Duphot che stava in quella città coll'ambasciatore di Francia Giuseppe Bonaparte. Questi abbandonò allora il suo posto. Venne in sua vece il generale Berthier, e dietro a lui alcuni dilapidatori spediti dal Direttorio. Il popolo chiamato a decidere delle sue sorti gridò una repubblica romana; e non volendo Pio VI rinunziare al principato, fu condotto prigioniero in Francia, dove mori pochi mesi più tardi. La nuova Repubblica (al pari delle altre già stabilite) restò sotto la protezione, o la padronanza, di un presidio francese; del quale, dopo Berthier, fu capo Massena; che commise e lasciò commettere incredibili ruberie. Dopo molte

lagnanze gli fu sostituito Gouvion St. Cyr.

Frattanto la Russia, l'Austria e la Turchia sussidiate dall'Inghilterra collegavansi contro la Francia, e attendevano agli apparecchi richiesti da una guerra che le recenti esperienze facevano presupporre grave e difficile. Ma il re di Napoli, strascinato dalla moglie Maria Carolina, e dall'ammiraglio inglese Nelson (il quale obbediva al furore di Emma Leona sua druda, intrinseca della regina), senza aspettare i grandi alleati, con un esercito numeroso bensì, ma composto in gran parte di contadini male addestrati da un officiale austriaco per nome Mack, ruppe guerra tanto improvvisamente, che il generale francese (Championnet) non potè impedirgli l'occupazione di Roma: d'onde per altro li discaccio ben tosto con sì prevalente bravura, che Ferdinando spaventato si trasferì a Palermo nella Sicilia, lasciando suo luogotenente o vicerè in Napoli il principe Pignatelli. I lazzaroni, instigati dai partigiani della dinastia e da coloro che si dilettano o si vantaggiano delle calamità pubbliche, levaronsi allora contra i repubblicani, traditori (come gridavano) del re e del popolo; e gittaronsi ad ògni eccesso con tanto irresistibil furore, che il Pignatelli fuggì in Sicilia, Mack cercò ricovero nel campo di Championnet; e questi poco dipoi, con grande strage di que' tumultuosi, si fece padrone di Napoli. Il l'irettorio di Francia dichiarò decaduto Ferdinando. Il regno di Napoli si trasformò in repubblica partenopea: subito vennero da Parigi persone che pel governo francese e

per sè proprio si diedero a depredare. A costoro volle il Championnet metter freno; ma fu condotto come prigioniero a Milano, e nel suo luogo sostituirono Macdonald.

La Russia e l'Austria intanto, compiuti gli apparecchi, entravano nella lizza. Già prima d'allora gl'Inglesi avevan cercato che Carlo Emanuele (successo al padre Vittorio Emanuelo nell'ottobre 1796) suscitasse il Piemonte contra i Francesi: ma il Direttorio ebbe sentore di quelle pratiche, e ne profittò ordinando al generale Joubert di occupare la cittadella di Torino, e poco appresso, di sciogliere l'esercito piemontese. Il re. che già poteva dirsi prigioniero nella sua città capitale, rinunziò al Piemonte, e si ritrasse nella Sardegna: ma di colà disdisse poi la rinunzia, protestando di esservi stato costretto. Questo accadde nel dicembre 1798 contemporaneamente alla fuga del re di Napoli: sicchè non restava in Italia altro principe fuorchè il granduca di Toscana; il quale, come principe e fratello all'imperatore, era doppiamente sospetto ai repubblicani, e alla Francia in quella imminenza di una guerra coll'Austria. Sotto il pretesto pertanto che aveva lasciate sbarcare in Livorno milizie napolitane fu assalito e costretto di ritirarsi a Vienna.

Col primo giorno di marzo (1799) si cominciò poi a combattere. I Francesi avevano un esercito in Napoli comandato da Macdonald, e un altro sotto Scherer nell'Alta Italia: degli Austriaci era capo il vecchio Melas; ma il comando supremo degli eserciti alleati apparteneva a Suwarow russo. I Francesi furono vinti: Suwarow

entrò in Milano, e la repubblica cisalpina cessò.

Queste sventure francesi obbligarono Macdonald ad accorrere con parte del suo esercito nell' Italia superiore: ma qui il soccorso fu inefficace; e a Napoli intanto i partigiani del governo borbonico presero animo di levarsi contro la recente repubblica, eccitati da un Michele Pazza chiamato pe' suoi misfatti Fra Diavolo; e da Fabbrizio Ruffo, già scacciato da Roma come reo di frode, ma fatto poi cardinale, e divenuto potente presso la corte di Palermo. A tali uomini davano armi, denaro, aiuti d'ogni maniera gl'Inglesi. Ruffo entrò in Napoli addì 14 giugno; e fu pattuito che i repubblicani, cessando il combattere dai castelli, uscissero con gli onori militari, salve le persone e le sostanze, liberi di rimanere non molestati nel regno, o di andarne per mare a Tolone: ma la mala fede dei vincitori, fatta audace dall'arrivo del Nelson e di Emma

Leona, si rise dei patti. I repubblicani furono presi, spogliati, uccisi. Il re venuto col Nelson, dichiarò cessati tutti i privilegi di Napoli, istituì un tribunale inquisitore, e ritornò senz'altro a Palermo. La così detta giustizia tolse di mezzo più di quattromila persone; tra le

quali non pochi letterati e scienziati insigni.

Il Direttorio di Parigi aveva intanto sostituito Moreau a Scherer, e mandato in Italia anche Joubert; ma senza profitto. Joubert morì combattendo presso Novi; e Moreau, superato in più scontri da Suwarow, potè a stento chiudersi in Genova perdendo non pochi soldati e tutte le artiglierie. Dopo queste vittorie i Russi, mal contenti degli Austriaci, uscirono d'Italia; e Suwarow perdette nella Svizzera gran parte della sua gloria per una grave sconfitta che gli diede Massena. Ma non risorse per ciò la fortuna dei Francesi in Italia: ai quali (vinti ancora da Melas tra Fossano e Savigliano) non rimase più in questa provincia altro che Genova, le contee di Nizza e di Tenda e una parte del Mondovì. Da per tutto erano sottentrati gli Austriaci: se non che in Roma (poichè Pio VI era morto in Francia, nè il successore era stato eletto) imperversavano da padroni i Napolitani.

Ma intanto Bonaparte dall' Egitto era tornato in Francia più che mai glorioso per segnalate vittorie, accolto dall' universale dei cittadini come il solo uomo atto a ricomporre la disordinata repubblica ed a restituirle quanto aveva perduto. Era approdato a Frejus il giorno 8 ottobre. Due mesi dopo aveva già prostrata la fazione predominante, e fondato un nuovo governo di tre Consoli: tra i quali egli era il primo e il solo che avesse vero comando; gli altri furono Cambacérès e Lebrune.

E con questo titolo di Primo Consolo, col favore della moltitudine, coll'ingegno già tante volte mostrato, coll'esperienza di chi avea veduto e operato in pochi anni quanto d'ordinario non vede e non opera tutta un'età, si accinse a restaurare la potenza della repubblica e la gloria delle armi francesi: e cominciò dall'Italia. Quivi dovevano concorrere tre eserciti: uno trovavasi in Genova e nei dintorni, comandato da Massena, già venuto colà dalla Svizzera: un altro stava lungo il Varo, e n'era capo Suchet: del terzo dicevasi capo Berthier, ma nel vero lo guidava Bonaparte; e discese dal gran San Bernardo: impresa non così prodigiosa forse come piacque ad alcuni di rappresentarla, ma certamente arditissima, e condotta e superata con rara bravura e fe-

licità. Il giorno 22 maggio, sbucato dai monti, prese Ivrea; e fu così rapido, così irresistibile, che ai 2 di giugno occupò Milano. Melas aveva mandato parte de' suoi con Ott contro Genova tenuta da Massena; col restante erasi avviato contro Suchet sperando ribellar la Provenza. Avuta poi notizia della discesa di Bonaparte s'affrettò di riunire i suoi soldati e di farsegli incontro. Ma allora appunto Massena capitolò, condusse per mare la sua gente a Savona, e si congiunse con Suchet. Lannes (calato anch' egli dal gran San Bernardo) vinse Ott presso Montebello e gli tolse di ricongiungersi a Melas. Il quale affrontatosi col Primo Consolo (addì 14 giugno) nella pianura di Marengo, vi fu pienamente sconfitto. Gli Austriaci, assai maggiori di numero, si credettero per molte ore vittoriosi: ma l'ingegno di Bonaparte e la costanza de' suoi soldati seppero tanto resistere, che sopravenne il generale Desaix con nuove truppe; e la vittoria fu dei Francesi. La morte di Desaix menomò grandemente la gioia di quel successo: del resto poche vittorie furono mai feconde di così grandi conseguenze; giacchè per un armistizio conchiuso due giorni dopo, gli Austriaci si ritirarono fin dietro il Mincio ed il Po, lasciando in balia dei vincitori il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, Parma, Modena, le Legazioni, la Toscana.

La Corte di Vienna nè volle ratificare l'armistizio. nè osò continuare la guerra; ma temporeggiando e accettando sussidi dall'Inghilterra, rifornivasi d'uomini e d'armi. Bonaparte frattanto ristabiliva la repubblica cisalpina, ridestava le idee di libertà e indipendenza, promoveva le scienze e le arti, riacquistando per tal modo a sè e alla Francia il favore degl' Italiani. Mandava nel tempo stesso rinforzi a Moreau sul Reno; e quando non gli parve di dover più tollerare gl'indugi dell'Austria, gli ordinò che proseguisse la sua impresa. Moreau vinse gli Austriaci ad Hohenlinden (3 dicembre 1800), e gl'insegui fin presso a Vienna; sicchè spaventati domandarono un armistizio. Nel tempo stesso il generale Brüne entrò nel Veneto fino a Treviso; dove ai 16 gennaio 1801 accettò un armistizio, che il Primo Consolo non volle ratificare perchè lasciava gli Austriaci in Mantova; sola fortezza ad essi rimasta dopo la battaglia di Marengo. E già erasi cominciato a negoziare una pace definitiva in Luneville, dove la Francia fu rappresentata da Giuseppe Bonaparte e l'Austria dal conte di Coblenz. A questa pace conchiusa il dì 9 febbraio 1801, servì di fondamento il trattato di Campoformio già mentovato. La Francia ebbe il Belgio e la riva sinistra del Reno. Rispetto all'Italia l' Austria (come già s'è accennato) diventò padrona del Veneto, ma bisognò che l'imperatore Francesco II riconoscesse le repubbliche cisalpina e ligure, e rinunziasse ad ogni diritto sovrano sui loro territori. Parma fu lasciata al suo duca, il cui successore per altro dovesse poi cederla alla Francia, ricevendo in compenso il granducato di Toscana col titolo di re d'Etruria; e il granduca

avrebbe un compenso nella Germania.

In questa condizione di cose il re di Napoli cedette Porto Longone, Elba, gli Stati dei presidi e Piombino, assicurandosi a questo prezzo (per allora almeno) il restante. A Carlo Emanuele, ritornato in Piemonte mentre la fortuna volgeva contraria ai Francesi, giovò una cotal benevolenza dell'imperatore di Russia a cui Bonaparte desiderava gratificarsi: del resto gli Austriaci s'eran fatto pagare assai caro l'averlo rimesso in tropo; e i Francesi, col passaggio continuo dei loro eserciti, Isaurirono ciò che gli altri avevan lasciato. Il nuovo pontefice Pio VII conservò Roma e i suoi Stati benchè vi rimanesse anche un presidio francese. Il Primo Consolo subito dopo la vittoria di Marengo mostrò intenzione di amicarsi il papa ed il clero: attese a far risorgere la religione, e cominciò a negoziare un Concordato che si

pubblicò il giorno di Pasqua dell'anno 1802.

Prima di ciò Bonaparte aveva adunata in Lione una Consulta, che ordinasse definitivamente la repubblica cisalpina. La Consulta nominò lui Presidente per dieci anni; ed egli scelse a Vicepresidente il conte Melzi, e sostituì al titolo di cisalpina quello di repubblica italiana solleticando lo spirito nazionale. Anche la repubblica ligure domandò (come allora s'usava) a Bonaparte una nuova costituzione. Però tutte due queste repubbliche si fecero somiglianti a quella di Francia; tutte due dipendevano da Bonaparte e dalle milizie francesi. Non vi era indipendenza ne libertà propriamente detta: se non che l'istituzione de Collegi di possidenti, di commercianti, di dotti, si considera come un testimonio del nuovo spirito e delle nuovo ideo che dovevano prevalere in Europa, come una divisione del tempo moderno dal Medio Evo, e quasi un adito a novità che potevano venir lente ma non già mancar di venire.

Bonaparte frattanto dopo avere esercitato in Francia con titolo di Primo Consolo il potera di un vero monarca,

volle averne anche il nome, la corte, le cerimonie: però nel maggio 1804 il Senato lo dichiarò imperatore dei Francesi, e ai 2 dicembre di quel medesimo anno Pio VII andò a incoronarlo in Parigi con nome di Napoleone I. Assistettero a quella solennità il vicepresidente della repubblica italiana, alcuni consultori di Stato, alcuni deputati dei Collegi e magistrati d'alto grado: i quali assumendo nome ed ufficio di Consulta italiana, dichiararono insufficienti al ben pubblico gli ordini sanciti in Lione; deliberarono che la repubblica si trasformasse in monarchia, e ne fosse re Napoleone. Ed egli accettò, dichiarando che le due corone riunite allora sopra di lui, dovrebbero separarsi tostochè l'unione non fosse più necessaria: e nominò suo luogotenente con titolo di vicerè Eugenio Beauharnais, figlio di Giuseppina sua moglie, chiamandolo suo figlio adottivo: di poi il giorno 16 maggio 1805, prese in Milano nel duomo la corona di ferro, compiendo la cerimonia il cardinale Caprara come rappresentante del papa. Or mentre fondavasi un regno d'Italia arrivarono deputati della repubblica ligure domandando che fosse dichiarata parte integrante dell'impero francese; e così avvenne che un'insigne città e repubblica italiana, mentre fondavasi un regno d'Italia, si aggiungesse alla Francia imperiale. Nel tempo stesso, promulgavansi in Parma le leggi francesi anticipando l'annessione; e la repubblica di Lucca era donata da Napoleone al principe Baciocchi ed a sua moglie Elisa (sorella di Napoleone stesso), col titolo di principato di Lucca e Piombino. A questo si aggiunga che fin dal settembre 1803 anche il Piemonte (cessati i motivi di temporeggiare) era stato annesso alla Francia. E poichè a questo rimescolamento d'Italia era preceduto qualche cosa di simile nell'Olanda, in una parte della Germania e nella Svizzera, perciò la prevalenza francese e l'ambizione di Napoleone mossero Austria e Russia a collegarsi di nuovo, e con loro si unirono tanto più prontamente anche gl'Inglesi, in quanto che Napo-Icone con grandi apparecchi lungo le coste e un gran campo a Boulogne mostrava di voler tentare uno sbarco.

La guerra fu, come al solito, breve e strepitosa. Napoleone passò il Reno il primo giorno di ottobre, e ai
13 di novembre avova già occupata Vienna. Massena
vittorioso dell'arciduca Carlo in Italia, inseguendolo incessantemente, giungeva pur nel novembre a congiungere
il suo esercito con quello del Gran Capitano. Frattanto
anche i Russi arrivavano nella Moravia, e univansi con

gli Austriaci ad Austerlitz; e quivi il giorno 2 dicembre si venne a battaglia campale. Quarantamila Russi ed Austriaci rimasero morti o feriti; e già addì 26 di quello stesso mese stipulavasi in Presburgo la pace, con questa condizione principalissima per l'Italia, che l'Austria ne uscisse affatto abbandonando il Veneto. Fuori d'Italia poi doveva cedere il Voralberg e il Tirolo all'Elettore di Baviera; la Bresgavia con diverse città e signorie all'Elettore di Würtemberg: e questi due Elettori presero allora titolo di Re.

Durante quella guerra erano sbarcate tra Napoli e Portici milizie russe ed inglesi per minacciare alle spalle Massena: perciò, dopo la pace di Presburgo, Napoleone dichiarò traditore Ferdinando, fece occupar Napoli, e diede quel trono al proprio fratello Giuseppe (30 marzo 1806); il quale dicevasi Re di Napoli e Sicilia: ma nella Sicilia regnarono sempre i Borboni protetti dagl'Inglesi; ed anche Terraferma non si sottomise tutta ad un tratto. Nel giugno di quel medesimo anno trasformò in monarchia la repubblica batava da lui stabilita, facendone re un altro suo fratello, Luigi: e nell'agosto seguente fece notificare alla Dieta di Ratisbona, sotto il nome di Confederazione del Reno una lega di Stati tedeschi, i quali dichiararono di non voler dipendere più dall'Imperio; ma si fecero dipendenti da Napoleone. Perciò Francesco II depose il titolo d'imperatore di Germania; e quell'Imperio durato mille anni si spense.1

Successe poi la guerra di Francia contro la Prussia a cui venne in soccorso la Russia. I Prussiani furono vinti a Saalfeld, a Jena, ad Auerstädt, ad Halle; i Russi ad Eylau e a Friedland. Quindi Napoleone, l'imperatore di Russia e il re di Prussia, convenuti in Tilsit (25 giugno), stabilirono una pace che tolse alla corona prussiana metà del suo territorio, componendo un Regno di Westfalia che Napoleone destinò al più giovane de'suoi fratelli, Gerolamo; e i due monarchi vinti dovettero riconoscere così questo come gli altri due re napoleonidi già mentovati; ed escludere dai loro Stati le merci inglesi: ciò che Napoleone chiamava sistema continentale.

Nel novembre di quel medesimo anno 1807 Napoleone venuto a Milano dichiarò duca di Lodi il conte Melzi, che non doveva aver più alcuna parte nelle cose della

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Francesco II riconoscendo l'impero francese, aveva già assunto il titolo di Imperatore d'Austria; e come tale si disse poi Francesco I.

politica; nominò erede della corona d'Italia il vicerè Eugenio, qualora egli non lasciasse un figliuolo maschio, distruggendo così la promessa di voler separare le due corone; e tentò di ridurre Pio VII a quella sommissione alla quale s'eran piegati già tanti potenti. Pentivasi di aver rinunziato a troppa gran parte de' suoi diritti col Concordato; mentre il pontefice, dolendosi ch'egli avesse trasceso i confini del pattuito in quell'atto, non voleva approvare le dottrine del nuovo codice sul matrimonio: faceva rivivere le antiche ragioni feudali della Chiesa sul regno di Napoli, e ricusava di concorrere alla proibizione delle merci inglesi. Laonde Napoleone, persuaso com' era di poter tentare impunemente ogni cosa, fece invadere lo Stato ecclesiastico e occupare anche Roma (1 febbraio 1808) dal generale Miollis, ordinando che il papa fosse tenuto come prigioniero; che fossero levati di Roma quattordici cardinali; che le Marche dovessero incorporarsi al regno d'Italia, e Toscana alla Francia spogliandone il Borbone che l'aveva ricevuta da lui stesso col nome di regno d' Etruria. E, come se questa non fosse già una troppo gran mole di cose, invase repentinamente la Spagna, dichiarò scaduta quella dinastia borbonica, e vi sostituì suo fratello Giuseppe, togliendolo al trono di Napoli, al quale destinò il generale Murat suo cognato.

La resistenza opposta dagli Spagnuoli ai Francesi, e le sempre crescenti difficoltà di quell'infausta spedizione, diedero speranza all'Austria di poter riavere il perduto; e venne di nuovo in campo (aprile 1809), ma con esito tanto infelice, che ai 13 di maggio le armi di Francia furono un' altra volta in Vienna. In Italia era disceso l'arciduca Giovanni, che vinse Beauharnais a Sacile, poi, battuto a Caldiero fu in pericolo di trovarsi isolato se non si ritirava sollecitamente oltre l'Alpi. La guerra finì con una delle maggiori battaglie napoleoniche il giorno 6 luglio a Wagram, dopo la quale l'Austria sbigottita cercò un armistizio: e Napoleone vi acconsentì, perchè le cose di Spagna esigevano le sue cure e le sue forze; la Prussia mostrava di voler sorgere alla vendetta; nel Tirolo ferveva una sommossa popolare che poteva uscire di quei confini e diventare pericolosa. L'armistizio duro fino ai 14 d'ottobre; e allora fu stipulata in Schönbrunn la pace con queste precipue condizioni: che l'imperatore Francesco abbandonò i Tirolesi al loro destino; cedette un territorio di 2058 miglia quadrate, con due milioni e mezzo di abitanti; riconobbe i nuovi

re della famiglia Bonaparte, e tutte le mutazioni che Napoleone aveva fatte o farebbe in Italia, nella Spagna, nel Portogallo; si obbligò di pagare 85 milioni di fiorini alla Francia, e di concorrere al sistema continentale; e fidanzò la propria figlia Maria Luigia a Napoleone, già

risoluto di far divorzio da Giuseppina.<sup>1</sup>

Questa pace, come dicemmo, fu conchiusa soltanto nell'ottobre: ma Napoleone già sicuro, dopo le prime vittorie, dell' esito di quella guerra, preparandosi al compimento di altri disegni, nel giorno 17 maggio decretò da Vienna che gli Stati del papa si aggregassero alla Francia; che Roma fosse città imperiale e libera con reggimento speciale; e il papa vi stesse come Capo della Chiesa con due milioni di provvisione, piena franchigia così da tasse come da qualsiasi giurisdizione, egli, i suoi palazzi e le cose sue. E già ai 10 di giugno una Consulta a ciò deputata proclamava cessato il poter temporale dei papi. Pio VII protestò e scomunicò Napoleone con chiunque cooperasse all'occupazione de'suoi Stati. Arrestato, per ordine espresso di Napoleone, la notte dal 5 al 6 di luglio, fu condotto a Firenze, poi per mare a Genova, e di là a Grenoble; poi ricondotto a Savona dove restò prigioniero, spogliato di tutto fuorchè dell'autorità spirituale; ma non meno potente ed anzi più dannoso avversario che quando era re. Perciocchè negando la conferma ai nuovi vescovi e la dispensa da certi impedimenti canonici (a questo gli dava diritto il Concordato conchiuso con Napoleone stesso), mise in gravi impacci il governo civile. L'Imperatore ricorse a tutti gli spedienti; fino a quello di radunare un Concilio in Parigi (giugno 1811), domandando che Pio VII fosse deposto: ma il papa stette inflessibile, e i mezzi adoperati per abbatterlo fallirono tutti.

E intanto Napoleone colla sua volontà intollerante d'ogni contrasto, e coll'incorporare alla Francia intiere popolazioni diverse di lingua, di costumi, di tradizioni, aveva eccitato contro di sè non pure il sospetto e lo sdegno dei principi, ma quello altresì delle persone più colte in ogni paese. Già da buon tempo l'aristocrazia di tutta Europa veniva ordendo contro di lui una grande cospirazione. Parlavano di indipendenza nazionale, promettevano libertà incompatibili coi privilegi che volevano

<sup>1</sup> li matrimonio avvenue poi nell'uprile 1810: ai 20 marzo 1811 nueque un figlio ai quale fu dato il titolo di Re di Roma; e mort poi lu Vicuus col nome di duca di Reichstadt nel 1832.

ricuperare per sè, e movevano le moltitudini a sagrifizi immensi di denaro e di sangue per una causa ad esse straniera. E Napoleone, mostratosi nella sua giovinezza tanto cauto e tanto padrone di sè, ora maturo di anni e ricchissimo di esperienza, ma inebbriato, se così è lecito dire, d'autocrazia orientale, non accettava consigli, allontanava da sè o rendeva inutili i migliori amici, irritava con superbe pretensioni e modi aspri i regnanti e i loro ministri, persuaso di essere egli solo più accorto e più potente di tutti. Perciò poi nel 1812, quando (per motivi la cui esposizione non ci appartiene) vennero novamente a guerra tra loro la Francia e la Russia, alla cospirazione degli aristocratici si aggiunse una congiura di re: e l'esito di quella lotta attribuito ai rigori del clima, ebbe le sue vere e riposte cagioni nello stato di cose or ora accennato. E si consideri che alla mala contentezza dei popoli conquistati, aggiungevasi in parto anche quella dei Francesi e degl' Italiani; sopra tutto per le enormi coscrizioni militari. I soldati del regno d'Italia comandati da Beauharnais e quelli di Napoli sotto Murat si crede che ascendessero a circa 80 mila. Napoleone partì da Parigi ai 9 di maggio; fu ossequisto in Dresda dall'imperatore d'Austria, dal re di Prussia e di Sassonia e da parecchi altri principi o notabili personaggi tedeschi; lo seguiva il più numeroso e più fiorente e più riputato esercito de' tempi moderni; e nondimeno, soggiacendo a un'immensa rovina con quella stessa celerità colla quale altre volte aveva effettuate maravigliose conquiste, ai 19 dicembre di quel medesimo anno era già tornato a Parigi, fuggendo, senza sapere egli stesso quanto avesse perduto nè quanto ancor gli restasse di tanti valorosi soldati. Molte migliaia ne vide egli medesimo perire acquistando vittorie infruttuose; a migliaia annegaronsi nei fiumi seguitandolo nella fuga; molto maggiore fu il numero di quei che finirono di fame e di freddo, o rimasero prigionieri.

Vedendo la necessità di continuare la guerra, conobbe quanto gl'importava di pacificarsi col papa e amicarsi il clero, la cui nimicizia gli veniva ogni giorno moltiplicando le difficoltà e menomando gli amici. Recatosi quindi a Fontainebleau (ai 20 gennaio 1813), indusse Pio VII ad un nuovo Concordato, e subito lo pubblicò sperandone grandi vantaggi. Ma i cardinali lo disapprovarono; il papa lo disdisse; e restò senza effetto. Persuaso ciò nondimeno di poter vincere, radunò colla

solita sua prestezza un esercito ch' egli potè credere sufficiente all'impresa, e fu illustrato da novelle vittorie. Ma la Prussia, l'Austria, la Sassonia instigate dall'Inghilterra abbandonarono Napoleone, del quale non avevan cagione d'esser contente; e strinsero colla Russia un'alleanza che denominarono santa.

Il Gran Capitano fu quindi soverchiato dal numero dei nemici; benchè, per confessione di tutti, il suo genio militare in quell'ultima campagna siasi mostrato più che mai eminente. Gli Alleati entrarono in Parigi il giorno 31 maggio 1814, e Napoleone addì 11 aprile abdicò al trono di Francia, ricevendo per suo dominio l'isola

d'Elba.

Ma rispetto all' Italia, prima che quella catastrofe si compiesse, sospettando gl' Inglesi che Napoleone per mezzo della moglie avesse guadagnata Maria Carolina, mandarono a Palermo lord Bentink, ambasciatore e comandante di dodici mila soldati, coll' incarico d' indurre Ferdinando a cedere l'autorità reale al proprio figlio con titolo di vicario generale. Carolina tentò di sovvertire il nuovo governo (gennaio 1813), ma non riuscì; però dovette abbandonare la Sicilia e trasferirsi a Vienna; dove morì un anno dopo. Il figlio di Ferdinando continuò nel suo grado di vicario generale; ma perchè lo pretensioni dei repubblicani da un lato, e la discordia tra i nobili e i comuni dall'altro indebolivano la sua autorità e rendevano incerta la pubblica amministrazione; Bentink solo reggeva colla forza delle armi, finchè la caduta di Napoleone non venne a mutare ogni cosa.

Già si è detto che la guerra contro Napoleone proclamavasi come guerra dei popoli deliberati di rifarsi indipendenti: perciò a misura che l'esito di quella gran lotta si veniva appressando, cominciò a sentirsi parlare d'indipendenza anche in Italia. Quindi Murat propose al vicerè Eugenio di assecondare quell'idea e trarne profitto, tenendo lontani gli Austriaci per dividersi poi tra loro il dominio della penisola. Non ascoltato ebbe intenzione di tentar l'impresa da solo: poi, lasciatosi prendere alle lusinghe dell'Inghilterra e dell'Austria, si staccò da Napoleone e collegossi co'suoi nemici. Gli avevano promesso non solo il trono di Napoli che già teneva, ma un accrescimento di territorio con quattrocentomila abitanti da sottrarsi allo Stato romano. Mentre Murat pubblicava questa sua deliberazione, e Beauharnais continuava con fede e valore la difesa d'Italia, gli Alleati

avevano occupato Parigi e si diffondeva la nuova della rinunzia di Napoleone. Murat la ricevette mentre era sotto Piacenza, ed è fama che si ritirò a Bologna tri-stissimo. Eugenio ch' era in Mantova col fior dell'esercito, cominciò a trattare di accordi col generale austriaco Bellegarde, sicchè il giorno 15 aprile fu stipulata a Schiarino-Rizzino una tregua di otto giorni da continuare finchè l'una parte o l'altra non la disdicesse; e intanto le milizie francesi ritornassero in Francia, i soldati italiani tenessero presidiati i luoghi che già occupavano; ma le fortezze di Osopo, Palmanuova, Legnago e Venezia fossero consegnate agli Austriaci. Nel tempo stesso Beauharnais per mezzo di sue creature, cercava di muovere il Senato residente in Milano, che domandasse lui agli Alleati come re d'Italia: giacchè erasi stipulato con Bellegarde che gl'Italiani potessero mandare loro deputati a Parigi. Ma ai 20 di aprile, concorrendo a un medesimo effetto, benchè per diverse cagioni, i nemici di Eugenio, coloro che volevano un re nazionale, e i partigiani dell'Austria, levossi in Milano un tumulto furioso, tanto più deplorabile in quanto non recò nè poteva recare alcun bene. Il Senato fu invaso; i senatori costretti ad uscirne tra le minacce e gli scherni; fu gridata la morte di alcuni che poi n'andarono illesi; ma la moltitudine trasse alla casa del ministro di Finanza (Prina) che, avvisato del pericolo, non volle fuggire, e finì miserabilissimamente. Otto giorni dopo entravano in Milano gli Austriaci; ai quali Beauharnais, cedendo Mantova, aveva aperta la via.

E così cessò il regno d'Italia; e quanto s'era innovato nel corso di venti anni in questo paese o ritornò nello stato di prima, salve pochissime eccezioni, o mostrò di dovervi ritornare quando che fosse. Il pontefice Pio VII erasi già ricondotto a' suoi Stati; Ferdinando III riebbe la Toscana, Vittorio Emanuele rientrò in Torino ai 20 di maggio. Il ducato di Parma e Piacenza fu assegnato a Maria Luigia conservando la dignità imperiale; a Carlo Lodovico Borbone a cui apparteneva fu data in compenso Lucca. In Modena fu messo Francesco IV d'Austria come erede dell' ultimo Estense. In Napoli si mantenne per allora Murat; e per allora pure fu lasciata rivivere la repubblica di Genova. Non così quella di Venezia, che l'Austria rioccupò come cesa già sua per

antichi trattati.

Gli Alleati avevano accomodate alla meglio le cose

con un accordo fatto in Parigi addì 30 maggio, riservandosi di deliberarne definitivamente in un Congresso da tenersi in Vienna dopo due mesi. Fu poi indugiato fino al novembre; e parte a cagione delle feste e distrazioni continue, parte per le discordie che non tardarono a sorgere, erano ancora indecise le principali quistioni, quando il giorno 6 marzo 1815 giunse colà la notizia che Napoleone aveva abbandonata l'isola d'Elba: e sei giorni appresso fu annunziato il suo sbarco in Francia. Approdato a Frejus (come nel 1799 quando ritornò dall'Egitto) andò senza verun contrasto a Parigi, e riebbe un' altra volta il suo trono. Questo grande avvenimento sospese le negoziazioni del Congresso, e rimise di nuovo ogni cosa alla decisione dell'armi. Ma non poteva per altro esser dubbia questa decisione; non solo per la grande disparità delle forze, ma più ancora perchè Napoleone o non volle o non seppe guadagnarsi con nuovi patti quella devozione e quell'entusiasmo di che allora più che mai avrebbe avuto bisogno. Però una sola battaglia combattuta a Waterloo nel giorno 18 giugno, mise fine alla sua seconda fortuna; e fu mandato a morir prigioniero nell'isola di Sant'Elena.

Mentre Napoleone tentava infelicemente di ristabilire la sua grandezza e il suo imperio, Murat cercò di sottrarsi con arditissima impresa al destino che gli si mostrava imminente. Sapeva che i Borboni di Francia domandavano al congresso di Vienna il ristabilimento dei Borboni di Napoli; sapeva che Pio VII domandava lo sgombro della Marca d'Ancona tuttora da lui occupata; vedeva che Ferdinando IV dalla Sicilia soffiava nelle Calabrie lo spirito della rivolta contro di lui; e considerava altresi che agli Alleati in generale, ma all'Austria principalmente, doveva essere incomportabile in Italia un re nuovo e creato da Napoleone. Prevedendo per ciò che non sarebbe lasciato quieto sul suo trono, sperò di assicurarsi abbracciando novamente l'idea di riunire sotto di sè tutta la penisola; e si persuase, che, inalberando la bandiera nazionale, troverebbe da per tutto fautori. Ma il fatto venne ben presto a trarlo d'inganno: l'Italia non ebbe fede in lui; e l'Austria gli oppose un esercito tanto superiore, che in una battaglia di due giorni (3 e 4 maggio) gli tolse la possibilità di ogni contrasto. Pochi giorni appresso, ceduta ogni cosa, fuggi su una barca mercantile, mentre sua moglie, sua madre, sua sorella Paolina e suo zio cardinale Fesch (che tutti trovavansi in Napoli)

navigavano su un legno inglese alla volta di Trieste: e così il regno di Napoli ritornò dopo nove anni a Ferdinando IV. Murat aveva tentata quell'impresa contra il parere di Napoleone. Vinto, approdò in Francia, ma ebbe divieto di andare a Parigi. Dopo la catastrofe di Waterloo errò per qualche tempo in Provenza, dipoi si trasferì nella Corsica. Dicesi che avrebbe potuto vivere privatamente in Austria: ma gli parve asilo mal fido o indegno della sua passata grandezza; e imaginandosi di poter ricuperare il trono, sbarcò a Pizzo nella Calabria,

dove fu preso e fucilato addì 13 ottobre 1815.

Gli Alleati, dopo la seconda caduta di Napoleone, ripigliarono il Congresso di Vienna, le cui deliberazioni definitive portarono che l'Austria, la quale al principiare di questi grandi movimenti possedeva in Italia soltanto il Milanese, vi aggiunse la Valtellina da una parte, dall'altra Venezia e Ragusi coi loro territori, c così ebbe un regno (Lombardo-Veneto) di cinque milioni d'abitanti, e ben trècento miglia di spiaggia marittima. Oltre questi possessi nei quali, per la loro posizione, poteva all' uopo spedire quante milizie volesse, le veniva una specie di sovranità o protettorato sulla massima parte della penisola dall'essere gli altri principi debolissimi al paragone di lei, e più o meno attinenti per parentela colla famiglia di Lorena. La dinastia di Toscana era austriaca; era figliuola all' imperator d'Austria la duchessa di Parma e Piacenza; n'era cugino e cognato il duca di Modena. A questo s'aggiunga che sebbene l'Inghilterra volesse render forte il Piemonte per affrenare da questa parte la Francia; sebbene gli fosse aggregata l'antica repubblica di Genova, concorrendo a ciò anche l' Austria per odio di quella forma di governo; nondimeno fu lasciato debole e senza difesa nel suo confine colla Lombardia. Lucca fu data (come già nel trattato di Parigi) a Carlo III figliuolo di quel Borbone a cui Bonaparte aveva donato e poi tolto l'effimero regno d' Etruria; ma doveva tenerla soltanto finchè vivesse Maria Luigia: morta la quale (come poi avvenne nel 1848) egli riavrebbe Parma e Piacenza sede de'suoi maggiori, e cederebbe Lucca alla Toscana. Già si è detto che i Borboni della Sicilia si erano stesi di nuovo sul regno di Napoli: dentro il quale per altro furon lasciati alla Chiesa le città di Pontecorvo e di Benevento; come anche nel centro della penisola eransi intralciati e intersecati i possessi dei piccoli principi. E

questo era lo stato dell'Italia dopo il Congresso di Vienna.

L'imperatore d'Austria aveva detto fin dal principio: « dovere i Lombardi dimenticare di essere italiani; nè le sue provincie italiane potersi considerare unite fra loro da astro vincolo che dall'obbedienza all'autorità imperiale. » E il suo ministro Metternich commentando quelle parole aggiungeva: « L'imperatore vuole spegnere lo spirito di riunione italiana e le idee di costituzione; perciò non ha preso nè prenderà il nome di re d'Italia; perciò ha disorganizzato l'esercito italiano, ed aboliti tutti gl'istituti che potessero preparare un grande regno nazionale. Egli vuole distruggere lo spirito di giacobinismo italiano, e assicurare così la quiete all'Italia. » Ma la repubblica italiana e il regno d'Italia avevano risvegliato il sentimento nazionale e la speranza in tutti gl' Italiani di potersi congiungere in uno Stato unico, indipendente. E quando Napoleone col suo governo dispotico e coll'aggregare alla Francia intiere provincie italiane, parve intento a sventar le speranze da lui stesso destate, non fu possibile che gli animi si mutassero. E cominciarono allora le società segrete (massimamente quella dei Carbonari, favoreggiata nelle Calabrie dagl'Inglesi e dai Borboni a danno di Murat); le quali per amore d'indipendenza furono avverse al dominio napoleonico, e poi necessariamente ad ogni dominazione straniera. Questo è ciò che Francesco I e Metternich chiamavano giacobinismo italiano, e volevan distruggere: e i principi ricondotti dalle armi imperiali nei Ioro Stati, cooperavano tutti all'intento del gran patrono. La storia d'Italia pertanto dopo il Congresso di Vienna o la così detta Restaurazione, doveva essere e fu veramente una lotta continua dei governi contro lo spirito di libertà e indipendenza che si veniva sempre più diffondendo tra le moltitudini. Ben è naturale a pensarsi che quello spirito doveva finalmente rivolgersi in modo speciale contro l'Austria, dominazione straniera. Però essa, non contenta di reprimere e punire ogni moto nazionale nelle sue provincie, corse armata dovunque ne appariva alcun segno: ma intanto che allontanava o sospendeva i pericoli allora imminenti, non potè evitare di prepararne col tempo un maggiore, convalidando sempre più l'opinione che non potrebbe mai sussistere governo liberale in Italia finch'essa vi aveva piede. E le prigionie, i processi, gli

esigli, le morti che tenevano dietro alle sue spedizioni, benchè decretate da altri, recavansi tutte a lei sola e alla sua volontà, e accumularono da per tutto un immenso odio contro di lei. Però, quando nel 1848 la Lombardia e la Venezia fecero prova di scuotere il giogo a cui il Congresso di Vienna le aveva sottoposte, la causa di queste provincie fu considerata come causa comune di tutta Italia; da per tutto si gridò allo straniero, e da ogni parte della penisola concorsero armati per discacciarlo.

#### SCRITTORI DEL SECOLO XIX.

La narrazione delle cose che avvennero dopo, producendo finalmente questo stato di cose nel quale ora viviamo, e dal quale già è manisesto che la nostra letteratura prenderà con nuova indole nuovo indirizzo, non appartiene per ora al mio libro. Quella differenza, o lotta di opinioni e di intenti politici che in tutta questa parte di secolo è venuta sempre crescendo, dovette mostrarsi anche nelle opinioni e nelle dottrine lettcrarie, dove sono per necessità efficacissime le circostanze nelle quali crescono gli scrittori. Salvo ben poche eccezioni, dovette naturalmente avvenire che gli scrittori educati nel secolo scorso rappresentassero nelle loro opere, rispetto almeno alla forma, le opinioni, le dottrine, i precetti, gli esempi che somministravan le scuole onde uscirono: nè questo è prova che non sentissero o non approvassero le grandi mutazioni che il tempo veniva operando. Nè tutti quelli che furon tra i primi ad abbandonare le antiche dottrine ed anche a deriderle, mostrarono tutti di avere pienamente compreso quello che domandavano ai letterati le circostanze mutate. Ma di questo non è qui da parlare; basta solo avvertire che non volendo io por mano nelle opere dei viventi, gli scrittori compresi in questo volume appartengono quasi tutti per necessità a quella prima classe poc'anzi accennata.

#### VINCENZO MONTI.

Di Vincenzo Monti hanno scritto non pochi: tra i quali, per altezza d'ingegno e autorità di giudizio, non dubito di nominare specialmente Pietro Giordani suo amicissimo, e Niccolò Tommaséo, non tenuto a lui d'alcuno di quei riguardi che possono qualche volta indurci a velare o dissimulare le nostre opinioni. — Il Giordani fece del Monti un ritratto breve, affettuoso, eloquente; per rendere testimonio alla sua bontà, non per dimostrare od esaltare i suoi pregi di letterato, come persuaso che quella vena beata di poesia e di prosa, quella splendida copia d'imagini, quella variata ricchezza di suoni, quell' arguta abbondanza di modi in tante differenti materie, saranno sentite da tutti. Non tacque delle parole superbe e sdegnose per le quali il Monti potrà esser creduto molto diverso da quello che fu: disse che studiò di non dispiacere ai potenti; donde poi fu costretto di voltare la faccia quando a ponente e quando a settentrione, perchè il giuoco di fortuna è insolente, e spesso nel suo teatro gl'istrioni si cambiano. Ma di questo suo mutarsi scrivendo, come della sua prontezza a divampare in isdegni, e della sua facilità a placarsi; di tutto ciò insomma che in lui può essere biasimato da quelli che nel poeta vorrebbero gravità e costanza di filosofo; egli, per tanti anni partecipe dei suoi pensieri, stimò non doversi cercare ne ammettere altra cagione, fuorche un'eccessiva timidità congiunta con un torrente di fantasia, la quale in lui soverchiò le altre parti della mente e dominò la vita. E parendogli fuor d'ogni dubbio che Vincenzo Monti sempre amò e desiderò che il vero, il buono, l'utile, il coraggio, la scienza, la prosperità, la gloria fossero patrimonio di nostra madre Italia; e ch'egli non vendette la coscienza, non mai, nè per avarizia nè per ambizione; non falsò le massime, non raccomando l'errore, non adorò i vizi trionfanti, benchè variamente lusingasse i simulacri girati in alto dalla fortunevole ruotă; fini il suo ritratto dicendo: sia giudice duro a te, mio carissimo, chi vuole e può; a noi sarà caro perpetuamente il rimemorare con amorosa malinconia, che l'amico degno di Ennio Visconti e di Barnaba Oriani, l'encomiatore del Parini e del Mascheroni, visse non meno buono che grande. - Il Tommaséo discorre ampiamente delle opere letterarie del Monti con quella franca libertà di opinioni alla quale gli danno diritto l'ingegno e gli studi; e i suoi giudizi, generalmente parlando, son tali da contentare anche i più teneri della fama di quello scrittore. In tutto quello poi che tocca direttamente o indi-

rettamente i sentimenti, le opinioni e, come siamo soliti dire, il carattere morale dell'uomo, non mette parola che non riveli un senso profondo di riverenza, di umanità, di giustizia, come persona a cui dolga di non poter lodare in tutto e per tutto così splendido ingegno, e tanta gloria delle lettere italiane. « Io non rammenterò quei poemi dove la verità politica è esagerata o velata per cagioni estrinseche all'arte: ma rammenterò la Mascheroniana, dove sì bella mostra fa di sè l'amor patrio, sì dolci suonano i nomi del Fontana, del Beccaria, del Parini... Degli ultimi anni del Monti è la Proposta di correzioni e di aggiunte alla Crusca: opera la quale, ben riguardando, si conosce diretta da intenzione meno ostile che a molti non paia. » Il Monti ha il merito d'avere « contribuito alla correzione ed all'arricchimento del nostro vocabolario, e raccomandata l'arte semplicissima di emendare i molti errori dei codici che rendevano il vocabolario scorretto e le stampe dei testi non degne del nome di tanti illustri editori... Se, per abbellire ¶l suo tema, egli s'è talvolta abbassato a facezie che ai più severi son parse scurrili, si può perdonargliele in tanta vivacità di stile, tanta grazia d'allusioni, tant'estro. L'estro brilla e si spande caloroso in tutte le prose del Monti: in tutte, dalle prime lettere al Metastasio e al Minzoni fino all'ultimo tomo della Proposta, senti diffusa l'anima di un poeta... Così non fosse lo splendore di quelle calde sue prose troppo spesso offuscato da un difetto, che forse più che dal cuore, viene da una fantasia troppo viva, da un amor proprio troppo delicato a suo danno. Il Monti ha con l'esempio suo autorizzato in Italia una critica passionata, provocatrice, villana. Certo il veleno di quelle parole ch'egli gettava contro i suoi troppo coraggiosi nemici, è lo sfogo d'uomo che si crede calunniato. Ciò basta a scolparlo, a giustificarlo non basta... Il cuore del Monti era buono: e ne'cuori onesti (son sue parole) le dissensioni non possono essere che passeggere: ma passeggeri non ne sono gli effetti: ma restano i monumenti... e i nemici di lui potranno ancora insultare alla sua memoria; e dire che, quasi l'Italia non fosse abbastanza divisa, egli s'è compiaciuto a raccendere tra provincia e provincia gli odi già spenti, ch'egli li ha voluti rattizzare col suo soffio. » E poichè il Monti nelle collere della sua fantasia trattò i nemici dell'idolo da lui celebrato come trattava i suoi

nemici privati, perciò mutandosi le sorti gli toccò l'espiazione umiliante, ma esemplare, di cingere l'alloro a quelle fronti ch'egli aveva fulminate ne'suoi vituperi. Di queste contradizioni politiche accenna il signor Tommaseo alcuni esempi, e soggiunge: « Taccio contradizioni più deplorabili: chè inutile o spietato sarebbe moverne accusa al trapassato, al pentito. Ma non può non essere argomento di pensieri dolorosi lo spettacolo dell'umana natura così umiliata in que' pochi che paiono nati per onorarne la libertà e la grandezza. Se non che maligno sarebbe porre in mostra i torti dell'uomo e tacerne le scuse. È giustizia avvertire quali fossero i luoghi e i tempi in cui il Monti visse... Con troppi e troppo celebri esempi poteva il Monti difendere la sua debolezza... Facile accorgersi quali sieno le opere che a lui il sentimento ispirava; quali quelle che gli veniva dettando l'opinione pubblica, forse più sedotta di lui ed illusa... Nel fondo dell'anima sua riposava, cred'io, il sentimento del buono. L'attesta la prefazione al Benefizio, la Mascheroniana l'attesta; e il Gracco e il Teseo: e molti passi potrebbero trarsi dalle opere sue più sospette, per comprovare come a quell'animo non fosse ignota la veneranda libertà del Pero. Egli insomma ha biasimato e lodato più che non doveva; ma nè i biasimi nè le lodi vennero da cuore perverso; ma le lodi non gli hanno fruttato abbastanza da riposare la vecchiezza in quegli agi ch'altri seppe mercarsi con arti ben più fortunate: ha troppo biasimato, e lodato troppo; ma la fredda calunnia, ma quella delatrice arroganza che viene dal sapersi protetta da un'autorità disprezzabile, non hanno mai contaminata la sua penna, nè avvilitogli il cuore. »

Certamente è doloroso agli amici di Vincenzo Monti, che anche i più moderati e i benevoli non possano lodare il suo ingegno senza parlar dell'abuso ch'egli ne fece; nè a questo abuso possano trovarsi altre scuse che timidità di animo e prepotenza di fantasia. Ma ben è cagione di più generale e più profondo dolore, che non sia mancato chi volesse e potesse essere duro giudice a un uomo sì buono, ciò che il Giordani credette forse impossibile; nè chi godesse di mettere in mostra tutte le contradizioni nelle quali egli cadde, movendo un'accusa dichiarata già inutile dal signor Tommasèo e anistate.

spietata.

Vincenzo Monti nacque alle Alfonsine presso Fusignano li 19 febbraio 1754. Di ventiquattro anni fu dal cardinale Borghese condotto a Roma, dove scrisse La bellezza dell'universo, e diventò Segretario del principe Braschi. In Roma compose dipoi la Prosopopea di Pericle, la canzone Al signor di Montgolfier, l'Amor pellegrino, il Pellegrino apostolico, l'Aristodemo e la Bassvilliana. Dopo il trattato di Tolentino si trasferi da Roma a Firenze, a Bologna e finalmente a Milano, centro allora della repubblica cisalpina. Perseguitato, a cagione della Bassvilliana, come fautore della monarchia e del sacerdozio, ricorse infelicemente al partito di scrivere altre poesie secondo le idee correnti: e queste poi furon cagione che nel 1799, quando gli Austriaci prevalsero in Italia, dovesse esulare in Francia. Colà scrisse il Caio Gracco e la Mascheroniana. Nel 1801 ritornò a Milano: pubblicò la traduzione di Persio, scrisse per la festa nazionale della Repubblica la canzone Fior di mia gioventute, e l'anno dopo (1804) per la stessa solennità il Teseo, azione drammatica. Andò quindi professore di eloquenza a Pavia; d'onde ritornò a Milano coll'ufficio di assessore al Ministero dell'interno per le cose di lettere ed arti; e come Poeta di Corte scrisse il Beneficio, il Bardo della selva nera, la Spada di Federico, la Palingenesi, la Ierogamia di Creta, le Api panacridi, celebrando l'incoronazione, le guerre, il matrimonio di Bonaparte e la nascita del re di Roma. Tradusse inoltre l'Iliade. Ritornati gli Austriaci perdette il titolo e i vantaggi di poeta cesareo, ma fu nondimeno chiamato più volte a cantare pei nuovi dominatori, e compose il Mistico omag. gio, il hitorne d' Astrea, l'Invito a Pallade. Scrisse in quest'ultima parte unia sua vita alcune poesie comprese sotto il nome di Sollievo dalla malinconia, le Nozze di Cadmo, il Sermone sulla Mitologia; oltrechè dal 1817 al 1824, alternando coi versi la prosa, anzi le questioni grammaticali, scrisse la Proposta di correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca. - La sera del giorno 9 aprile 1826 fu colto da apoplessia; al quale accidente sopravvisse infermo due anni e mezzo, e mort la mattina del giorno 13 ottobre 1828. Alle opere già mentovate voglionsi aggiungere una terza tragedia intitolata Galeotto Manfredi principe di Faenza, e i poemetti la Musogonia, la Feroniade, il Prometeo; le Prolusioni e Lezioni recitate a Pavia, con altre prose, e molte poesie di vario argomento. Ultimo frutto del suo ingegno e della sua facoltà poetica, durata anche dopo l'apoplessia, furono i Versi pel giorno onomastico della sua donna, Teresa Pikler, scritti nell'autunno del 1826.

#### Sopra la Morte.

Morte, che se' tu mai? Primo de i danni
L'alma vile e la rea ti crede e teme;
E vendetta del Ciel scendi a i tiranni,
Che il vigile tuo braccio incalza e preme:
Ma l'infelice, a cui de' lunghi affanni
Grave è l'incarco, e morta in cuor la speme,
Quel ferro implora troncator de gli anni,
E ride a l'appressar de l'ore estreme.
Fra la polve di Marte e le vicende
Ti sfida il forte, che ne' rischi indura;
E il saggio senza impallidir ti attende.
Morte, che se' tu dunque? Un'ombra oscura,
Un bene, un male, che diversa prende
Da gli affetti de l'uom forma e natura.

#### Sulla morte di Giuda.

L'albero ascese il venditor di Cristo;
Strinse il laccio, e col corpo abbandonato
Da l'irto ramo penzolar fu visto.
Cigolava lo spirito serrato
Dentro la strozza in suon rabbioso e tristo,
E Gesù bestemmiava, e il suo peccato
Ch'empiea l'Averno di cotanto acquisto.
Sboccò dal varco al fin con un ruggito.
Allor Giustizia l'afferrò; e sul monte '
Nel sangue di Gesù tingendo il dito,
Scrisse con quello al maledetto in fronte
Sentenza d'immortal pianto infinito,
E lo piombò sdegnosa in Acheronte.

Piombò quell' alma a l'infernal riviera, E si fe gran tremuoto in quel momento. Balzava il monte, ed ondeggiava al vento La salma in alto strangolata e nera. Gli Angeli dal Calvario in su la sera Partendo a volo taciturno e lento,

<sup>1</sup> Sul monte. Sul Calvario.

La videro da lunge, e per pavento Si fêr de l'ale a gli occhi una visiera. I demoni frattanto a l'aere tetro Calar l'appeso, e l'infocate spalle A l'esecrato incarco eran ferètro. Così ululando e schiamazzando, il calle Preser di Stige, e al vagabondo spetro Resero il corpo ne la morta valle.

Poiche ripresa avea l'alma digiuna
L'antica gravità di polpe e d'ossa,
La gran sentenza su la fronte bruna
In riga apparve trasparente e rossa.
A quella vista di terror percossa
Va la gente perduta: altri s'aduna
Dietro le piante che Cocito ingrossa,
Altri si tuffa ne la rea laguna.
Vergognoso egli pur del suo delitto
Fuggia quel crudo, e stretta la mascella,
Forte graffiava con la man lo scritto.
Ma più terso il rendea l'anima fella.
Dio tra le tempie gliel avea confitto,
Nè sillaba di Dio mai si cancella.

#### Pel ritratto di sua figlia.

Più la contemplo, più vaneggio in quella
Mirabil tela: e il cor che ne sospira,
Sì ne l'obbietto del suo amor delira,
Che gli amplessi n'aspetta e la favella.
Ond' io già corro ad abbracciarla. Ed ella
Labbro non move, ma lo sguardo gira
Vêr me sì lieto, che mi dice: Or mira,
Diletto genitor, quanto son bella.—
Figlia, io rispondo, d' un gentil sereno
Ridon tue forme; e questa imago è diva
Sì che ogni tela al paragon vien meno.
Ma un' imago di te vegg' io più viva,
E la veggo sol io; quella che in seno
Al tuo tenero padre Amor scolpiva.

Al signor di Montgolfier per un volo aereostatico.

Quando Giason dal Pelio Spinse nel mar gli abeti,

E primo corse a fendere Co' remi il seno a Teti, Su l'alta poppa intrepido Col flor del sangue acheo Vide la Grecia ascendere Il giovinetto Orfeo. Stendea le dita eburnee Su la materna lira; 1 E al tracio suon chetavasi De' venti il fischio e l'ira. Meravigliando accorsero Di Doride 2 le figlie; Nettuno a i verdi alipedi3 Lasciò cader le briglie. Cantava il Vate odrisio \* D' Argo la gloria intanto, E dolce errar sentivasi Su l'alme greche il canto. O de la Senna, ascoltami, Novello Tifi invitto: Vinse i portenti argolici L'aereo tuo tragitto. Tentar del mare i vortici Forse è si gran pensiero. Come occupar de' fulmini L'inviolato impero? Deh! perchè al nostro secolo Non diè propizio il Fato D' un altro Orfeo la cetera, Se Montgolfier n' ha dato? Maggior del prode Esonide? Surse di Gallia il figlio. Applaudi, Europa attonita, Al volator naviglio.

<sup>1</sup> Su la materna ec. Orfeo era figliuolo della Musa Calliope.

Di Doride ec. Le Ninfe marine.
 Verdi alipedi. I cavalli di Nettuno dipingonsi verdi e colle ali ai

<sup>\*</sup> Odrisio, qui vale Trace; perchè gli Odrisii surono una popolazione della Tracia, donde è sama che venisse Orseo: perciò poco sopra è dettu tracio suon il suono della sua lira.

Su l'alme ec. Sui Greci compagni di Giasone.

<sup>6</sup> Tife su il piloto degli Argonauti.
7 Egonide. Giasone, sigliuolo di Esone.

Non mai Natura, a l'ordine De le sue leggi intesa, Da la potenza chimica Soffrì più bella offesa. Mirabil arte, ond' alzasi Di Stallio e Black <sup>1</sup> la fama: Pera lo stolto Cinico Che freuesia ti chiama. De' corpi entro le viscere Tu l'acre sguardo avventi, E invan celarsi tentano Gl'indocili elementi. Da le tenaci tenebre La verità traesti, E de le rauche ipotesi Tregua al furor ponesti. Brillò Sofia 2 più fulgida Del tuo splendor vestita, E le sorgenti apparvero, Onde il creato ha vita. L'igneo terribil aere, Che dentro il suol profondo Pasce i tremuoti, e i cardini Fa vacillar del mondo, Reso innocente, or vedilo De' marzii corpi uscire, E già domato ed utile Al domator servire. Per lui, del pondo immemore, Mirabil cosa! in alto Va la materia, e insolito Porta a le nubi assalto. Il gran prodigio immobili I riguardanti lassa, E di terrore un palpito In ogni cor trapassa. Tace la terra, e suonano Del ciel le vie deserte: Stan mille volti pallidi, E mille bocche aperte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giorgio Ernesto Stahl nella Baviera, e Giuseppe Black scozzese, famosi zhimici del secolo XVIII.

<sup>2</sup> Sofia ec. Filosofia

Sorge il diletto e l'estasi In mezzo a lo spavento, E i piè mal fermi agognano Ir dietro al guardo attento. Pace e silenzio, o turbini: Deh! non vi prenda sdegno Se umane salme varcano De le tempeste il regno. Rattien la neve, o Borea, Che giù dal crin ti cola; L' etra sereno e libero Cedi a Robert che vola. Non egli vien d'Orizia <sup>1</sup> A insidiar le voglic: Costa rimorsi e lagrime Tentar d'un Dio la moglie. Mise Teséo 2 ne i talami De l'atro Dite il piede: Punillo il fato, e in Erebo Fra ceppi eterni or siede. Ma già di Francia il Dedalo Nel mar de l'aure è lunge: Lieve lo porta Zeffiro, E l'occhio appena il giunge, Fosco di là profondasi Il suol fuggente a i lumi, E come larve appaiono Città, foreste e flumi. Certo la vista orribile L'alme agghiacciar dovria; Ma di Robert ne l'anima Chiusa è al terror la via. E già l'audace esempio I più ritrosi acquista: Già cento globi ascendono. Del cielo a la conquista. Umano ardir, pacifica Filosofia sicura. Qual forza mai, qual limite

<sup>1</sup> Orizia. Moglie di Borca: Non temere (dice) ch'egli vengu a tentare

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Teseo tento con Piritoo di rapire Proscrpina a Dito o Plutone; ma rimase luggià incatenato finchè non discese poi Ercole a liberarlo.

1 tuo poter misura? Rapisti al ciel le folgori, Che debellate innante Con tronche ali ti caddero, E ti lambir le piante. Frenò guidato il calcolo Dal tuo pensiero ardito De gli astri il moto e l'orbite, L'Olimpo e l'infinito. Svelaro il volto incognito Le più rimote stelle, Ed appressar le timide Lor vergini fiammelle. Del sole i rai dividere. Pesar quest'aria osasti; La terra, il foco, il pelago, Le fere e l'uom domasti. Oggi a calcar le nuvole Giunso la tua virtute. E di natura stettero Le leggi inerti e mute. Che più ti resta? Infrangere Anche a la Morte il telo. 1 E de la vita il nettare Libar con Giove in cielo.

#### DALLA BASSVILLIANA.

#### Morte di Luigi XVI.

L'Angel coll' Ombra inosservato e queto Nella città di tutti i mali entrava. Ei procedea depresso ed inquieto Nel portamento, i rai celesti empiendo Di largo ad or ad or pianto segreto.

E l'Ombra si stupia quinci vedendo Lagrimoso il suo duca, e possedute Quindi le strade da silenzio orrendo.

Muto de' bronzi il sacro squillo, e mute

<sup>1</sup> Il telo. Il dardo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'Angel ec. L'ombra d'Ugo Bassville in compagnia d'un augelo va contemplando le funeste conseguenze della rivoluzione francese. E quella vista è il suo purgatorio.

<sup>8</sup> Nella città ec. In Parigi.

L'opre del giorno, e muto lo stridore Dell'aspre incudi e delle seghe argute. Sol per tutto un bisbiglio ed un terrore, Un domandare, un sogguardar sospetto; Una mestizia, che ti piomba al cuore. E cupe voci di confuso affetto, Voci di madri pie, che gl' innocenti Figli si serran trepidando al petto; . Voci di spose, che ai mariti ardenti Contrastano l'uscita, e sulle soglie Fan di lagrime intoppo e di lamenti. Ma tenerezza e carità di moglie Vinta è da furia di maggior possanza, Che dall' amplesso coniugal gli scioglic. Poichè, fera menando oscena danza, Scorrean di porta in porta affaccendati Fantasmi di terribile sembianza; De' Druïdi i fantasmi insanguinati, Che, fleramente dalla sete antiqua Di vittime nefande stimolati, A sbramarsi venian la vista obliqua Del maggior de' misfatti, onde mai possa La loro superbir semenza iniqua. Erano in veste d'uman sangue rossa; Sangue e tabe grondava ogni capello, E ne cadea una pioggia ad ogni scossa. Squassan altri un tizzone, altri un flagello Di chelidri e di verdi anfesibene, Altri un nappo di tosco, altri un coltello. E con quei serpi percotean le schiene E le fronti mortali, e fean, toccando Con gli arsi tizzi, ribollir le vene. Allora delle case infuriando Uscian le genti, e si fuggia smarrita Da tutti i petti la pietade in bando. Allor trema la terra oppressa e trita Da cavalli, da rote e da pedoni; E ne mormora l'aria sbigottita: Simile al mugghio di remoti tuoni, Al notturno del mar roco lamento,

<sup>1</sup> De' Druidi ec. Sacerdoti dei Galli. Il poeta ne parla qui secondo l'opinione comune d'allora, rivocata in dubbio dagli eruditi posteriori.

Al profondo ruggir degli aquiloni. Che cor, misero Ugon, che sentimento Fu allora il tuo, che di morte vedesti L'atro vessillo volteggiarsi al vento? E il terribile palco erto scorgesti, Ed alzata la scure, e al gran misfatto Salir bramosi i manigoldi e presti; E il tuo buon Rege, il Re più grande, in atto-D'agno innocente fra digiuni lupi, Sul letto de' ladroni a morir tratto: E fra i silenzi delle turbe cupi Lui sereno avanzar la fronte e il passo, In vista che spetrar potea le rupi : Spetrar le rupi e sciorre in pianto un sasso, Non le Galliche tigri. Ahi! dove spinto L'avete, o crude? Ed ei v'amava? Oh lasso! Ma piangea il sole di gramaglia cinto, E stava in forse di voltar le rote Da questa Tebe, che l'antica ha vinto. Piangevan'l' aure per terrore immote, E l'anime del cielo cittadine Scendean col pianto anch' esse in su le gote; L'anime che costanti e pellegrine Per la causa di Cristo e di Luigi Lassù per sangue diventar divine.2 Il duol di Francia intento e i gran litigi Mirava Iddio dall' alto, e giusto e buono Pesaya il fato della rea Parigi. Sedea sublime sul tremendo trono.

E sulla lance d'or quinci ponea
L'alta sua pazienza e il suo perdono:
Dell'iniqua città quindi mettea
Le scelleranze tutte; e nullo ancora
Piegar de' due gran carchi si vedea.
Quando il mortal giudizio, e l'ultim' ora
Dell'augusto infelice alfin v'impose
L'Onnipotente. Cigolando allora

Traboccar le bilance ponderose:

Lassu ec. Diventaron divine in cielo dopo avere versato quaggiù il

sangue per la causa della religione e del re.

Da questa Tebe ec. I poeti soglion paragonare a Tebe ogni città macchiata di gravi delitti; perchè colà, nella discendenza di Laio, furono famose del pari che grandi le colpe.

Grave in terra cozzò la mortal sorte. Balzò l'altra alle sfere, e si nascose. In quel punto al feral palco di morte Giunge Luigi. Ei v'alza il guardo, e viene Fermo alla scala, imperturbato e forte. Già vi monta, già il sommo egli ne tiene, E va sì pien di maestà l'aspetto, Ch' ai manigoldi fa tremar le vene. E già battea furtiva ad ogni petto La pietà rinascente, ed anco parve Che del furor sviato avria l'effetto. Ma fier portento in questo mezzo apparve: Sul patibolo infame all' improvviso Asceser quattro smisurate larve. Stringe ognuna un pugnal di sangue intriso: Alla strozza un capestro le molesta. Torvo il cipiglio, dispietato il viso: E scomposte le chiome in sulla testa, Come campo di biada già matura, Nel cui mezzo passata è la tempesta: E sulla fronte arroncigliata e scura Scritto in sangue ciascuna il nome avea, Nome terror de' Regi e di Natura. Damiens 1 l'uno, Ankastrom l'altro dicea E l'altro Ravagliacco: ed il suo scritto, La quarta colla man si nascondea. Da queste dire avvinto il derelitto Sire Capeto dal maggior de' troni Alla mannaia già facea tragitto. E a quel Giusto simíl, che fra ladroni, Perdonando, spirava ed esclamando: Padre, padre, perchè tu m'abbandoni? Per chi a morte lo tragge anch' ei pregando. Il popol mio, dicea, che si delira, E il mio spirto, Signor, ti raccomando. In questo dir con impeto e con ira

Damiens (Francesco) nel giorno 15 gennaio 1757 ferì Luigi XV. Ankastrom uccise Gustavo III, re di Svezia, nel giorno 16 marzo 1792. Ravaillae (Francesco) ai 14 maggio 1610 uccise Enrico IV. Il quarto è l'uccisore di Enrico III. Chi fosse costui si racconta a pag. 82 e seg. del precedente volume; e ciascuno potrà indovinare perchè il Poeta, che scriveva in Roma, abbia immaginato che si nascondesse il nome colla mano. Enrico III fu ucciso nel primo dell'agosto 1589.

Un degli spettri sospingendo il venne Sotto il taglio fatal; l'altro vel tira.

Per le sacrate auguste chiome il tenne La terza furia, e la sottil rudente 'Quella quarta recise alla bipenne.

Alla caduta dell'acciar tagliente S'aprì tonando il cielo, e la vermiglia Terra si scosse e il mare orribilmente.

Tremonne il mondo, e per la maraviglia È pel terror dal freddo al caldo polo Palpitando i potenti alzar le ciglia.

Tremò Levante ed Occidente. Il solo Barbaro Celta, in suo furor più saldo, Del ciel derise e della terra il duolo.

#### DALL' ARISTODEMO.

Aristodemo racconta a Gonippo come egli uccidecse la propria figliuola Dirce.

#### Aristod.

>

Odimi, e tutto
L'atroce arcano e il mio delitto impara.
Di quel tempo sovvengati, che Delfo
Vittime umane comandate avendo,
All' Erebo immolar dovea Messene
Una vergin d'Epito. Ti sovvenga
Che, dall' urna fatal solennemente
Tratta la figlia di Licisco, il padre
La salvò colla fuga, e un altro capo
Dovea perire; e palpitanti i padri
Stavano tutti la seconda volta
Sul destin delle figlie. Era in quei giorni
Vedovo appunto di Messenia il trono;
Questo pur ti rimembra.

Gonippo.

Io l'ho presente;

E mi rammento che il real diadema Fra te, Dami e Cleon pendea sospeso, E il pepolo in tre parti era diviso.

Aristod.

Or ben, Gonippo. A guadagnar la plebe

<sup>3</sup> Cella. Francese.

<sup>1</sup> Rudente. Latinismo, per Corda.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dal freddo al caldo polo. Fu condannata, e anche disesa scientisicamente questa distinzione tra polo freddo e caldo.

E il trono assicurar, senti pensiero Che da spietata ambizion mi venne. Facciam, dissi fra me, facciam profitto Dell' altrui debolezza. Il volgo è sempre Per chi l'abbaglia, e spesse volte il regno È del più scaltro. Deludiamo adunque Questa plebe insensata, e di Licisco Si corregga l'error: ne sia l'emenda Il sangue di mia figlia, e col suo sangue Il popolo si compri e la corona. Ah! signor, che di' mai? Come potesti

Gonippo.

Sì reo disegno concepir?

Aristod.

Comprendi Che l'uomo ambizioso è uom crudele. Tra le sue mire di grandezza e lui Metti il capo del padre e del fratello: Calcherà l'uno e l'altro, e farà d'ambo Sgabello ai piedi per salir sublime. Questo appunto fec' io della mia figlia; Così de' sacerdoti alla bipenne La mia Dirce proffersi. Al mio disegno S' oppose Telamon di Dirce amante. Supplicò, minacciò, ma non mi svelse Dal mio proposto. Desolato allora Mi si gettò, perdon chiedendo, ai piedi. E palesommi, non potersi Dirce Sagrificar: dal Nume esser richiesto D' una vergine il sangue; e Dirce il grembo Portar già carco di crescente prole, Ed esso averne di marito i dritti. Sopravvenne in soccorso anche la madre. E confermò di Telamone il detto, Onde piena acquistar credenza e fede. E che facesti allora?

Gonippo. Aristod.

Arsi di rabbia:

E pungendomi quindi la vergogna Del tradito onor mio, quindi più forte La mia delusa ambizion, chè tolto Così di pugno mi credea l'impero, Guardai nel viso a Telamon, nè feci Motto; ma calma simulando, e preso Da profondo furor, venni alla figlia. Abbandonata la trovai sul letto

Che, pallida, scomposta ed abbattuta,
In languido letargo avea sopiti
Gli occhi, dal lungo lagrimar già stanchi.
Ah, Gonippo! Qual furia non avria
Quella vista commosso? Ma la rabbia
M'avea posta la benda, e mi bolliva
Nelle vene il dispetto; onde impugnato
L'esecrando coltello e, spento in tutte
Di natura il ribrezzo, alzai la punta,
E dritta al core gliel' immersi in petto.
Gli occhi aprì l'infelice, e mi conobbe,
E coprendosi il volto: Oh padre mio,
Oh padre mio! mi disse: e più non disse.
Gelo d'orrore.

Gonippo.

Aristod.

L'orror tuo sospendi, Chè non è tempo ancor che tutto il senta Sull' anima scoppiar. — Più non movea Nè man nè labbro la trafitta; ed io Tutto asperso di sangue e senza mente, Chè stupido m'ayea reso il delitto, Della stanza n' uscia. Quando al pensiero Mi ricorse l'idea del suo peccato; E quindi l'ira risorgendo, e spinto Da insensatezza, da furor, tornai Sul cadavere caldo e palpitante; Ed il flanco n'apersi, empio, e col ferro Stolidamente a ricercar mi diedi Nelle fumanti viscere la colpa. Ahi I che innocente ell'era. — Allor mi cadde Giù dagli occhi la benda; allor la frode Manisesta m'apparve, e la pietade Sboccò nel cuore. Corsemi per l'ossa Il raccapriccio, e m' impietrò sul ciglio Le lagrime scorrenti; e così stetti Finché improvvisa entrò la madre e, visto Lo spettacolo atroce, s' arrestò Pallida, fredda, muta. Indi qual lampo Disperata spiccossi, e stretto il ferro Ch' era poc'anzi di mia man caduto. Se lo fisse nel petto; e sulla figlia Lasciò cadersi e le spirò sul viso.

Mentre poi ferveva tra Messene e Sparta la guerra che dà argomento alla tragedia, Aristodemo pensò di man-

dare in Argo una sua figlioletta Argia consegnandola ad Eumeo affinchè ve l'accompagnasse. Ma Eumeo s'imbattè lungo la via in alcuni Spartani che impadronironsi della fanciulla, e lui chiusero in una torre. Argia fu consegnata a Taltibio, uno de' principali personaggi di Sparta; il quale, chiamandola Cesira, la crebbe come se fosse sua figlia, benchè da Lisandro (che l'aveva tolta ad Eumeo) avesse saputo, sotto giurata promessa di gran segreto, a chi ella era veramente figliuola. I successi della guerra portarono poi che questa, non più Argia ma Cesira, cadesse prigioniera de Messeni, e vivesse nella reggia di Aristodemo, conforto unico alla cupa tristezza in che lo teneva costantemente la memoria del suo delitto e della perduta sua Argia. Finalmente dopo molti anni di nimicizia le due città si sono rapacificate: e non conoscendosi ancora nè da Aristodemo nè dalla fanciulla l'arcana storia qui accennata, credono tutti e due venuto il tempo di dover separarsi: e tutti e due per misteriosa forza di affetto ne sono dolentissimi. Aristodemo pertanto annunzia a Cesira che oramai la pace è conchiusa, e soggiunge:

> E fia primo di pace amaro frutto Perderti, e qui restarmi egro e dolente, Mentre tu lieta te n'andrai di Sparta A riveder le sospirate mura.

Cesira. Mal dunque leggi nel mio cuore. Il cielo Ben vi legge, e l'intende!

Aristod. Oh, generosa! E sceglieresti rimanerti meco?

E bramar lo potresti? E non rimembri Il padre che t'aspetta, e che sol vive

Della speranza di vederti?

Cesira. Il padre

Mi sta nel core, ma vi stai tu pure; E il cor per te mi parla, e il cor mi dice Che tu sovr'esso hai dritto; e te lo danno La gratitudin mia, le tue sventure, E un altro affetto che nell'alma incerta

Mi fa tumulto, nè so dir che sia.

Aristod. I nostri cuori si scontraro insieme.

Ma tutti, e al solo genitor, tu devi
Questi teneri sensi. A lui ritorna,
E lo consola. Avventuroso vecchio!

Almen di quelli tu non sei, che il cielo

Fece esser padri per punirli. Almeno Avrai chi nel morir gli occhi ti chiuda; E le tue gote sentirai scaldarsi Dai baci di una figlia.... Oh! se lasciata Me l'avesse il destino, anch' io potrei Di tanta sorte lusingarmi; e tutte Fra le sue braccia deporrei le pene. Di chi parli, signor?

Cesira.

Aristod.

Parlo d' Argia.

Scusa se spesso io la ricordo. Ell'era, Lo sai, l'ultimo bene ond'io sperava Racconsolar la mia vecchiezza. Or tutto Me la rimembra, in tutto una crudele Illusion me la dipinge, e parmi, Te vedendo, vederla; e il cor frattanto Mi palpita, mi trema; e si fa gioco Della mia vana tenerezza il cielo.

Cesira. Misero padre!

Aristod. Ella d'etade adesso

A te pari saria, ne di bellezza

Minor, nè di virtude.

Cesira. Egli fu in vero

Fatal consiglio quel mandarla in Argo, Nè il rischio preveder che ten se privo.

Aristod. Si; consiglio fatal, stolta prudenza l

E non era abbastanza al flanco mio Sicura l'infelice? Han forse i figli

Scudo migliore del paterno petto?

Cesira. Oh, perchè il cielo te la tolse!

Aristod. Il cielo

Volea compiti i miei disastri.

Cesira. E s' ella

Vivesse ancora, ti faria contento?

Aristod. Cesira, un solo degli amplessi suoi, Un solo amplesso, e basterebbe.

Cesira. Oh fossi

lo quella dunque !

Aristod. Se lo fossi.... o figlia 1

Cesira. Perchè figlia mi chiami?

Aristod. Il cor mi spinse

Questo nome sul labbro.

Cesira. E a me pur anche

Il cor consiglia di chiamarti padre.

Aristod. Sì, sì, chiamami padre: in questo nome
Un incanto contiensi, una dolcezza
Che mi rapisce; e per gustarla intera,
Egli è bisogno aver, com' io, bevuto
Tutto il calice reo delle sventure;
Aver sentito di natura il tocco
Profondamente; aver perduti i figli

E perduti per sempre.

Cesira.

(Il cor mi spezza!).

Venuto poi il momento della partenza, Cesira, che non conosce di Aristodemo se non le apparenze, trovandolo seduto accanto alla tomba di Dirce, per consolarlo lo loda come buon padre e buon cittadino. Però egli la interrompe dicendo:

Assai, Cesira

Il tuo cortese giudicar m' onora.

Ma tu.... non mi conosci. Or basta: anch' io
Anch' io divenni possessor d' un soglio.

Felice me se non l' avessi mai,
Mai conseguito! Oh mille volte e mille
Colui beato che regnar sol cura
Sull'innocente sua famiglia, ed altro
Trono non ha che il cuor de' figli! il trono
Di natura; e dal mio, quanto diverso!
Il mio, lo vedi, è questo sasso. Or lascia
Ch' io qui segga, qui pianga, e va' felice.

E in questo stato abbandonar ti deggio?
In questo stato?

Cesira.

Aristod.

Io ne son degno. Al fine Di separarsi è tempo; e non dovremo Più vederci, mai più. Tu piangi, o figlia, Mia Cesira; tu piangi? il ciel pietoso Delle lagrime tue ti ricompensi.

Cesira. Aristod. Morir mi sento!

Addio.... per me saluta Il padre tuo: padre felice !... e quando Chiederà de' tuoi casi, e lo vedrai Sollevarsi del letto in sulla sponda, E pender dal tuo labbro intento e cheto, Narragli come io t' ebbi cara, e quanta Corrispondenza di soavi affetti I nostri cuori insiem confusi avea.

D'Aristodemo ancor digli le crude Dolorose vicende, e il tuo racconto D' un sospir, d' una lagrima interrompi. Addio dunque, o Cesira I

Cesira.

Ah I dove vai?

Ferma; ritorna.

Aristod.

E che vuoi dirmi?

Cesira.

Oh dio !

Non lo so, ma rimanti; io te ne prego.

Aristod.

Cesira 1

Cesira.

Aristodemo t

Aristod.

Io non resisto.

Vieni al mio seno; abbracciami.... Oh diletto! Oh inesplicabil tenerezza! Io sento Che nel mio cor straniera ella non giunge. Un' altra volta io l' ho provata. Oh cielo ! La confondi tu forse a' miei tormenti Per raddoppiarli? Tu, crudel, m'inganni, Tu mi deludi. Ah scòstati, Cesira. Fu d'Averno una furia che mi spinse

Ad abbracciarti; scòstati!

Cesira.

Deh! m'odi.

Aristod.

Lasciami.

Cesira.

Qual furor ?

Aristod.

Fuggi. Una fiera

Invisibile mano si frappone

Fra i nostri petti, e ne respinge indietro.

Lungi, lungi da me.

Cesira.

Solo un momento....

Aristod.

Non è più tempo. Addio per sempre, addio.

Cesira.

Ma férmati, ma senti....

## DAL TESEO.

Teseo ritornato dopo molte vittorie in Atene, trova che le interne dissensioni han guasti gli ordini da lui posti per modo, che al di dentro prevalgono l'ingiustizia e la violenza, e intanto gli stranieri osano assalirla e la combattono con vantaggio. Qui, dice il Corifeo, diventarono:

un vôto nome

La giustizia, una larva La libertà, l'amor di patria un'alta Negra impostura, la virtù menzogna, Sangue le leggi, e divenute omai Liberal disciplina La perfidia, la frode e la rapina.

Teseo. Oh parole d'orrore! Ateniesi,

In quale stato vi lasciai partendo, In qual vi trovo! Vi lasciai la pace.

Trovo la guerra. Vi lasciai conquiste,

Trovo sconfitte, ed il nemico insulta

Già d'Atene alle porte. Arme ed armati

Vi lasciai, e tesori,

E coraggio, e virtù. Tutto fu preda

De' vostri vizi. Dove sono i prodi

Che d'alloro coperti un di vi fero

Il più temuto, il primo

Popol di Grecia? Dove son? La morte

Li divorò, nè ciglio

Consolò d' una lagrima pietosa

L'ombre tradite. Ed io fremer le sento

Qui d'intorno; io le veggo

Cercar gli sguardi del lor duce antico,

E su gli aperti petti

Mostrar le sanguinose

Inulte piaghe, e sospirar sdegnose.

Ombre care, ah! nascondete

Quelle barbare ferite;

Deh! tacete, ohimè! non dite

Chi nel sen ve le stampò.

Deh! non dite che v'aperse

Più che il ferro ostil le vene

La crudele, ingrata Atene

Che i suoi figli abbandonò.

Intanto soprarriva Etra (madre di Teseo) accompagnata da molti esuli trezenesi. La loro città, ch'è patria anche di Teseo, è caduta sotto il giogo spartano. Perciò gli si prostrano ai piedi gridando: Signor, vendetta e libertà!

Teseo.

Sorgete.

Coro.

Turbata, pensosa Quell' alma sdegnosa Più voce non ha. La fronte s' oscura, Fa il guardo paura. Silenzio! La folgore Già scoppia; già già....

Teseo.

All' armi, soldati; D' amici infelici Vendetta, pietà.

Soldati (sguainando il ferro).

All' armi!

Teseo.

Spiegate

Le invitte bandiere.

Soldati (agitando le bandiere).

All' armi!

Teseo.

Calate

Le brune visiere.

Soldati (calando le visiere).

All' armi!

Teseo.

Toccate

Co' brandi gli scudi; Que' vili, que' crudi Corriamo a punir.

Soldati (percuotendo gli scudi).

Tocchiamo gli scudi, Puniamo quei crudi, Corriamo a ferir.

Parte del Coro delle donne.

Vanne, o caro, e fra le squadra Deh! ricòrdati di me.

Teseo e Soldati.

Tocchiamo gli scudi.

Parte del Coro delle donne con Etra.

Vanne, o figlio, e della madre La memoria sia con te.

Teseo e Soldati.

Puniamo quei crudi.

Tutto il Coro delle donne.

Proteggete, o Dei pietosi, Di quei petti generosi Il valor, la fedeltà.

Teseo e Soldati.

Tocchiamo gli scudi; Puniamo quei crudi:

D'amici infelici Vendetta, pietà.

#### DAL PROMETEO.

Tempo verrà che Cerere divina Delle provvide leggi inspiratrice. Dal ciel recando una gentil sua pianta, Cortese ne farà dono alla terra; E dagli alati suoi serpenti addotto Trittòlemo i inviando, un cotal figlio Di Metanira, a propagarne il seme, E l'uso ad insegnar del curvo aratro, Farà col senno e l'arte e la pietade All' uom corretto abbandonar le querce, Ed abborrir dell' irte flere il cibo. Ma parergli ben caro un si bel dono Gli farà di Giunon l'aspro marito: Perocchè, Dio severo, i petti umani Sollecitando con pungenti cure, Comanderà di tutte l'erbe inique L'empio parto alla terra, onde penoso Del frutto cereal venga l'acquisto. Di triboli e di felce orridi i campi Si vedran largamente: aspra boscaglia, L'ispido cardo e la sdegnosa ortica Abbonderà per tutto, e dei sudati Nitidi colti si faran tiranni L'ostinata gramigna, il maledetto Loglio e le vôte detestate avene; Le quai proterve alla divina pianta Il delicato corpo soffocando. E involando l'umor del pio terreno, Ingiusta le daran morte crudele. Nè flan già questi gli avversari soli Che palpitar di tema e di sospetto Il faticoso agricoltor faranno. Allorchè, volte al rapitor cornuto Dell' agenorea figlia il Sol le terga, De' fratelli ledei la spera inflamma,2

<sup>1</sup> Trittòlemo. Raccontano le favole che Trittòlemo, per favore di Cerere, fu portato da alati serpenti in tutte le parti della terra a insegnare la collivazione e l'uso delle biade.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allorchè il sole volge le lerga al segno del toro (sotto la qual forma Giove rapi Europa figliuola di Agenore) ed entra nella costellazione dei gemini (Castore e Polluce) figliuoli di Luda.

:1

E susurrando la matura spiga
Le bionde chiome inchina, e chiamar sembra
L'operoso villano a côrne il frutto,
Ecco nuovi terrori all'infelice,
Ecco nuovi perigli e nuovi affanni.
La saltante gragnuola, il caldo vento,
I torrenti, le belve, e le voraci
Torme pennute gli saran sovente
Di lagrime cagione e di sospiri.

# DALL' INVITO A PALLADE (Inno drammatico).

Coro.

Tra lo splendor del trono

Bello è dell'armi il lampo: Bello è de' bronzi al tuono Raccôr gli allori in campo, Steso il nemico al piè. Ma quegli allori, oh dio! Grondan di sangue un rio, E scapigliate intanto Gridan le madri in pianto: Il figlio mio dov' è ? Rendimi il figlio! E fremiti Mandan le tombe, e gemiti Che al ciel la sacra accusano Tremenda ira de' Re. Voi sole, innocenti Bell'Arti romite. De' flor più ridenti Quel sangue coprite, E bella fra i pianti Ne' delfici canti Quell' ira si fe. Coll' ineffabile Poter che Pallade Sul cor vi diè. Voi sole amabile Fate il terribile

Poter dei Re.

## ANTONIO CESARI.

Nato in Verona ai 16 gennaio 1760, vestì l'abito dei Padri dell'Oratorio appena compiuti i diciotto anni, e si diede con gran diligenza allo studio della teologia e della storia ecclesiastica, senza cessare da quello del greco e del latino cominciato già prima nelle scuole minori. E allora altresì, leggendo (come racconta egli stesso) lo Specchio di penitenza del Passavanti, fu preso da quell'amore della lingua italiana che gli durò e gli crebbe poi sempre. La sua vita, tutta umile e, quasi diremmo, ignara delle passioni che agitavano il mondo, non permette di attribuire quell'amore a veruna riposta intenzione; nondimeno è ben certo ch'ei fu de' primi e de'più efficaci a procurare che la nostra lingua, gittando da sè quanto vi si era introdotto già di straniero, e rifacendosi italiana, continuasse ad essere un vincolo e quasi un segno di fraternità fra i popoli della penisola. Alcune sue opere (la Dissertazione sopra la lingua italiana, il Dialogo intitolato Le Grazie, l'Antidoto, le Bellezze di Dante, il Vocabolario della Crusca accresciuto ec.) sono destinate direttamente a promuovere e agevolare lo studio, l'intelligenza e l'imitazione dei nostri classici: ma tutto quello che il Cesari scrisse (e sono molti volumi) dal lato della lingua può dirsi tutto esemplare: dal lato poi della materia, abbracciando quasi tutta la filosofia morale pratica e la storia ecclesiastica, ci mette innanzi una dottrina che a tutti s'addice, un' erudizione che nessuno può disprezzar come inutile, quand'anche non gli sia necessaria. Nelle Bellezze di Dante non si alza quasi mai al di sopra dei vocaboli e delle frasi; ma in questa parte procede da gran maestro: e chiunque vorrà confrontare quel libro col commento del Boccaccio, non potrà dolersi gran fatto che l'opera del certaldese sia rimasta imperfetta. Oltre alle scritture originali abbiamo del Cesari anche parecchie traduzioni dal greco e dal latino; tra le quali vuolsi ricordare e raccomandare specialmente quella delle Commedie di Terenzio. Nelle Lettere di Cicerone tradotte dal Cesari, parve al Giordani di ravvisare vivezza ma non dignità: può dirsi altresì che non di rado lascia desiderare maggiore conoscenza delle leggi e delle istituzioni romane.

## Del modo d'imparare la lingua.

Egli è da pigliare un classico, come il Passavanti: leggerne un periodo o brano non troppo lungo, da poterne ricevere e ritener tutto il senso. Ricevuto nella mente il concetto, chiudi il libro; ed in un quaderno da ciò, scrivi la cosa con que' modi che tu puoi trovare migliori. F atto questo, di contro al tuo scritto, copia il brano medesimo del tuo autore. Indi paragona questo col tuo a parte a parte, notando ciascuna voce, verbo od uso di particelle, allato allo scritto tuo. Vedrai allora, come la cosa medesima poteva dirsi troppo meglio, più propriamente e con maggiore vivacità che tu non hai fatto. Questo ragguaglio ti scolpirà nella memoria le maniere buone e proprie; sicchè dovendo tu poi esprimere lo stesso concetto, potrai farlo con maggior aggiustatezza ed eleganza. Tira innanzi: leggi un secondo brano, e raccoltone il senso, chiudi il libro, e scrivi come la tua scienza ti dà. Copia di contro, come prima, la parte del testo: ragguaglia da capo; troverai altri bei modi, voci, verbi ed usi che tu non sapevi, ed erano troppo migliori: e questi pure tu avrai imparato. Séguita per la terza e per la quarta volta il medesimo leggere, esprimere di tuo capo, copiare, e ragguagliare l'uno coll'altro; consumandovi un'ora (non è gran cosa), tu avrai per lo primo di raccolto e scritto in mente non poche bellissime parole ed atteggiamenti e costrutti, a te prima ignoti. Rinnovando questo esercizio il giorno seguente, nuovo tesoro di altre belle maniere ti verrà raccolto: ti torneranno sugli occhi le medesime cose notate il di avanti (il che te le ribadirà in testa): ne scontrerai altre di nuove, e per questa via, alla fine del mese tu ti sentirai pronto a scrivere le cose medesime troppo meglio, che il primo giorno non avresti saputo fare. Ora continuando tu questa prova ogni di, e ciò per un anno, cioè per 365 giorni; ed avendo in ciascun d'essi imparato nuove voci, costrutti, maniere, e le vecchie ricalcate, nella fine tu troverai aver ragunato assai ricco tesoro di eleganze italiane. Or questo modo mi par più utile, a fartele ricever più addentro, ed a rendertele più pronte al bisogno di usarle, che non sarebbe leggendo tu quelle frasi spiccate, una per una: da che il legamento e la continuazion del discorso, al quale erano necessariamente legate, te ne fa sentir più vivamente la forza e l'uso, e meglio ne vedrai la bellezza, la quale risulta appunto dall'essere così incastrate o incastonate colle parti

<sup>1</sup> Da ciò. Adattato o Destinato a ciò.

del discorso: e tu le vedi appunto così composte, collegate e ordinate: e così dietro alla tua ragione, che ti fa sentire il diritto legamento del discorso, tu senti altresi la vaghezza, il brio, la proprietà e la luce che gli è data da quell'armonico e dilettevole accozzamento: e per questo mezzo del senso che tu ne avrai più vivo e risentito, si scolpiranno più fonde nella memoria: onde poco saprai poscia scrivere, che non sia simile, e non senta di quelle forme di dire, ed in questa pratica verrai di giorno in giorno acquistando. Non so vedere partito ed ingegno, per imparare la lingua, più utile e pronto di questo. Ben è certo, che un maestro e solenne scrittore, più accertatamente e tritamente sopperirebbe 1 a questo servigio, facendo notare al suo discente ogni cosa ogni cosa, secondo che gli cadesse tra mano; ma questi maestri non sono troppi, nè credo che ne' vostri paesi, o amico,2 debbano essere molti. Adunque ci contenteremo di quello, senza più, che ci dà il tempo ed il luogo. Ben vorre' io, che lo scolare, almen per un anno, non leggesse mai altro che scrittori de' nominati: chè certo per lungo usar col mugnaio, l'uomo ne torna infarinato. Non credo poi esser bisogno avvertire, che dicendo io lingua del Trecento, non intendo di dire le voci o maniere anticate e dismesse: essendo noto fino a' fanciulli, queste essere state già ripudiate, e non avere più corso: come eziandio in Plauto assai ve ne sono, le quali al presente nessuno usa : nè per questo alcuno dirà, la lingua di Plauto non essere pretto oro.

Impratichito così lo studente della sua lingua, io vorrei confortarlo al voltare di latino in italiano (non dico dal francese, chè si guasterebbe), exempligrazia, qualche opera di Cicerone. Il tradurre ha questo gran vantaggio, sopra lo scrivere di suo capo, che spesso l'uom s'abbatte a tali luoghi dell'autor suo, a' quali voltare non ha le parole così pronte, nè i modi corrispondenti. Allora egli è messo al punto di dover isforzare sè stesso a sbucarli dondechessia; e frugando e assottigliandosi, le più volte gli trova: e ciò non è picciol guadagno. Questo guadagno gli fallirebbe, scrivendo a sua posta: perchè occorrendogli dir cosa, alla quale esprimere non ha pronta la voce od il verbo, egli per cessar fatica si volge ad un altro concetto, cui gli sia agevole trovar vocabolo o modo che ben risponda. Or chi ama di ben padroneggiar la sua lingua, e farla ad ogni suo uopo servire, non ischifa travaglio, e si mette da sè medesimo nella necessità di dover cimentar le sue forze: ed a ciò fa senza fine il tradurre. Da ultimo, a

1 Sopperirebbe. Supplirebbe.

<sup>2</sup> O amico. Questa prosa è parte di una lettera del Cesari all'Algarotti che trovavasi suori d'Italia.
3 Fa. Giova.

qualunque grado di perfezione si senta l'uomo arrivato nella sua lingua, non lasci arrugginire la penna: ma scriva tuttavia. Gli atti frequenti perfezionano l'abito; e per assai scrivere appensatamente e bene, si arriva a farlo vie troppo meglio. Aggiunga la lettura continua de' classici; resta sempre qualcosa da imparare: ciascuno scrittore ha propri modi e maniere: e uno te ne dà alquante, alquante te ne cavi da un altro; e tu della ricchezza di molti déi voler trasricchire. Così ho fatto e fo io medesimo, e credo morire con in mano i Fioretti od il Passavanti.

#### I Martiri.

Il numero de' cristiani, per sola cagione di adorar Gesù Cristo, martoriati e fatti morire, era infinito; e il numero di quelli, dei quali Iddio ha voluto che la memoria restasse e pervenisse perfino a noi, non è forse più che uno a mille. Innumerabili morirono nelle carceri, nelle miniere, ne' monti, ovvero infra i deserti o sommersi nel mare; de' quali nulla è rimaso a sapersene, nè anche il nome. Solo Iddio li conosce che nel duro cimento gli armò di fortezza infinita, e dopo le morti loro li raccolse a sè nel beato suo regno, dove da tanti secoli son beati, senza che la Chiesa nè il mondo renda punto di onore a'lor nomi, nè canti i loro trionfi; contenti tuttavia, che solo Iddio sappia la lor fedeltà, ed abbia coronata la lor pazienza. Ma anche a questi tiene Cristo riservato un trionfo solennissimo nel gran di del giudizio, quando a tutto il mondo li mostrerà, mettendo lor sotto i piedi i propri nemici e rendendo loro una gloria che non fu mai la maggiore, per quella che eglino rendettero al nome suo. Allora noi altresì li conosceremo, e con loro congratulandoci, benediremo la divina misericordia in essi ed in noi; se la fedeltà nostra ci avrà dato luogo dalla man destra del Giudice.

## Esemplare umiltà della regina Esther.

Esther, perduto padre e madre, vivea in casa sotto le cure dello zio (Mardocheo), che certo meno di autorità dovea avere presso di lei: pure ella l'onorò come padre, ed a lui ed alla sua volontà visse sempre soggetta. Nondimeno questa sua obbedienza e docilità potea aver comune con qualche altra buona fanciulla; ma che è a dire, che anche dopo coronata regina, ella conservò a Mardocheo la medesima riverenza; e che, essendo per dignità tanto levata sopra di lui, ella gli si tenne sempre soggetta, la sua

2 Regina. Fu presa in moglie da Assuero re di Persia.

<sup>1</sup> I Fioretti di san Francesco, de' quali vedi il vol. I, pag. 299.

fedeltà e i comandamenti servando colla medesima umiltà e diligenza che ella faceva nel tempo che piccola in povero stato allevata da lui? Oh Dio, quale fermezza di abiti virtuosi! Un cangiamento di stato e di fortuna si grande non aver punto cangiato dell'animo suo? Ed essendo regina, moglie del maggior re della terra, portarsi come figlia di Mardocheo? Nè tanta grandezza averla fatta punto invanire e gonflare, nè mossile nel capo pensieri di maggioranza? anzi ubbidire a cui ella avea diritto di comandare? Non altro, vedete, che una virtù eccellente si sarebbe potuta tener ferma al crollo che è solito a dar l'amor proprio in così fatti cambiamenti di stato. Pochi sono coloro che, essendo anche stati moderati, umili e virtuosi in bassa condizione ed oscura, se per caso siano tramutati ad altezza e splendore di stato glorioso ed alto nel mondo, conservino i medesimi sentimenti ed affetti, e non sentano qualche cosa del fumo e del vanto al quale gli espone la medesima loro altezza. I più si credono mutati in altri uomini, prendono nuovi giudizi, passioni e voglie; e non che ritengano la moderazione e il virtuoso conoscimento di sè medesimi che gli 1 dava il basso ed umile loro grado, ma si sdegnano di pur sentirselo richiamare.

# IPPOLITO PINDEMONTE.

Nacque d'illustre famiglia in Verona il giorno 13 novembre 1753. Studiò umane lettere nel collegio de' Sacerdoti della congregazione di San Carlo in Modena, dove stette dai tredici ai diciannove anni; e dove dal Cassiani (uno de'suoi maestri) e dal Cerretti che frequentava il collegio, ebbe coi primi precetti quell'amore della poesia che in lui venne poi sempre crescendo. Di non minore profitto gli furono in Verona i consigli e l'esempio di Giuseppe Torelli e Girolamo Pompei, letterati notabilissimi di quel tempo: dei quali il Pindemonte scrisse più tardi l'Elogio, e pagò loro un debito di gratitudine esaltandoli senza ombra di adulazione o parzialità. Molti altri uomini di gran valore nelle lettere o nelle scienze conobbe dipoi in Roma, in Firenze, in Milano, in Torino, nella Sicilia, nella Svizzera, a Parigi, a Berlino; dei quali egli desiderò i consigli, e n'ebbe l'amicizia e la stima.

di dava ec. Di gli plur, in vece di a loro trovansi non pochi esempi aulichi; ma vuolsi evitare tutto ciò che può nuocere alla perspicuità.

Come scrittore lo allettò primamente l'alta poesia drammatica: però compose quattro tragedie, Ulisse, Eteocle e Polinice, Geta e Caracalla, Arminio, ma pubblicò soltanto quest'ultima; e abbandonò quell'arringo. Trovasi che alcuni amici (anche il Parini) lo esortarono a scrivere un poema epico; e ch'egli, deliberatosi di seguire quel consiglio, stette per qualche tempo dubbioso soltanto circa il soggetto ed il metro. Ma qualunque sia poi stato il motivo che lo distolse da quell'impresa; la considerazione delle opere da lui lasciate, e di quelle principalmente nelle quali apparisce maggior rispondenza tra il soggetto e la forma (indizio di materia lecta potenter), ci persuade che anche il poema epico non era il proprio suo campo. All'ultimo elesse un genere di scritture meno splendido e men rumoroso, ma nobile ed utile, conveniente alla sua indole mite e virtuosa del pari che alla tempra del suo ingegno.

Le sue opere principali sono le Poesie e prose campestri, gli Elogi di letterati italiani, le Epistole, i Sermoni, i Sepolcri a Ugo Foscolo, e la Traduzione dell'Odissea.

Morì in Verona nel novembre dell'anno 1828.

## I Giardini inglesi.

Oh chi mi leva in alto, e chi mi porta Tra quegli ameni, dilettosi, immensi Boscherecci teatri! oh chi mi posa Su que' verdi tappeti, entro que' foschi Solitari ricoveri, nel grembo Di quelle valli, ed a que' colli in vetta! Non recise colà bellica scure Le gioconde ombre, i consueti asili Là non cercaro invan gli ospiti augelli; Nè primavera s'ingannò, veggendo Sparito dalla terra il noto bosco, Che a rivestir venia delle sue frondi. Sol nella man del giardinier solerte 1 Mandò lampi colà l'acuto ferro, Che rase il prato, ed agguagliollo, e i rami, Che tra lo sguardo e le lontane scene Si ardivano frappor, dotto corresse. Prospetti vaghi, inaspettati incontri,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Solerte. Industre e diligente.

Bei sentieri, antri freschi, opachi seggi, Lente acque, e, mute all'erba e ai fiori in mezzo Precipitanti d'alto acque tonanti, Dirupi di sublime orror dipinti: Campo e giardin, lusso erudito, e agreste Semplicità; quinci ondeggiar le mèssi, Pender la capra da un' aerea balza, La valle mugolar, belare il colle; Quinci marmoreo sovra l'onde un ponte Curvarsi, e un tempio biancheggiar tra il verde; Straniere piante frondeggiar, che d'ombre Spargono americane il suol britanno, E su ramo, che avea per altri augelli Natura ordito, augei cantar d' Europa: Mentre superbo delle arboree corna Va per la selva il cervo, e spesso il capo Volge, e ti guarda; e in mezzo all'onde il cigno Del piè sa remo, il collo inarca, e sende L'argenteo lago: così bel soggiorno Sentono i bruti stessi, e delle selve Scuoton con istupor la cima i venti. Deh! perchè non poss' io tranquilli passi Muovere ancor per quelle vie, celarmi Sotto l'intreccio ancor di que' frondosi Rami ospitali, e udir da lunge appena Mugghiar del mondo la tempesta, urtarsi L'un contra l'altro popolo, corone Spezzarsi e scettri? Oh quanta strage! oh quanto Scavar di fosse e traboccar di corpi, E ai condottier trafitti alzar di tombe !

### L' uomo colto ed amabile.

Ma già nel sen più non ritengo il verso
Che impaziente a te, Panfilo, vola,
A te, cui son d'un' amistà congiunto,
Che il mio conforto forma e il vanto mio.
Creder potrai che al vero io rechi oltraggio
Favellando di te, se per l'amore
Del ver fu appunto ch' io ti piacqui un giorpo?
Tu di Sofia non men, che sulle braccia
Delle Grazie nodrito e delle Muse,
E da noi lunge in età verde addotto,

Non i vani piacer, ma quelle cose Cercasti, onde più l'uom s'abbella e cresce. Quindi i volumi, tua delizia, chiusi,1 Monti legger volesti, e valli e mari. Sofia stessa per mano allor ti prese, E mostrando ti venne angoli e seni, Rocce e pendiçi, e d'ogni sorta letti, Pomici spente ed impietrati corpi, E di Teti e Vulcan 2 l'opra e del tempo. Nè men la Dea per le città ti scorse, Altro mostrando a te che muri ed archi, E su bilancia d'or le sapienze De' popoli diversi e le follie Teco pesando. Dotto e non loquace, · Arguto e non terribile, cortese Senza menzogna, e senz' audacia franco, Il bello a celebrar lento non fosti, Dovunque a te s' offerse, e osasti a un' ora Contra le frecce dell'estranio labbro Farti d'Ausonia riverito scudo. Poi, come il saggio figlio di Läerte, \* Che tra gli agi stranieri e le carezze, Non sospirava che mirar da presso D' Itaca sua le biancheggianti rupi, E il volventesi al ciel fumo dai tetti; Tu pur, fedele alla tua patria, e ai vezzi Fermo delle teutoniche Calipso, Fermo alle Circi delle franche selve, E alle Sirene del britanno mare, Ritornasti più ancora Italo e nostro, Che da noi non partisti, utile al vecchio Padre più ancora, ad ogni buon più accetto, Più tremendo ai malvagi, e a me più caro.

### La Malinconia.

Fonti e colline Chiesi agli Dei:

<sup>2</sup> Di Teti e Vulcan. Del mare (o dell'acqua) e del suoco, i quali col tempo formano d'ogni sorta letti cioè strati di terreno.

3 Come il saggio ec. Come Ulisse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quindi, chiusi i volumi (cioè le opere degli scrittori) ch' erano tua delizia, volesti legger monti ec.; cioè volesti istruirti viuggiando.

M' udiro alfine,
Pago io vivrò.
Nè mai quel fonte
Co' desir miei,
Nè mai quel monte
Trapasserò.

Gli onor che sono? Che val ricchezza?

Di miglior dono
 Vommene altier:
 D' un' alma pura,
 Che la bellezza
 Della Natura
 Gusta e del Ver.

Nè può di tempre
Cangiar mio fato:
Dipinto sempre
Il ciel sarà.
Ritorneranno
I flor nel prato,
Sinchè a me l'anno

Ritornerà.

Melanconia,

Ninfa gentile,

La vita mia

Consegno a te.

I tuoi piaceri

Chi tiene a vile, Ai piacer veri Nato non è.

O sotto un faggio

Io ti ritrovi
Al caldo raggio
Di bianco ciel;
Mentre il pensoso
Occhio non movi
Dal frettoloso
Noto ruscel:

O che ti piaccia
Di dolce Luna
L'argentea faccia
Amoreggiar
Quando nei petto

La notte bruna Stilla il diletto Del meditar:

Non rimarrai,

No, tutta sola:

Me ti vedrai

Sempre vicin.

Oh come è bello

Quel di viola

Tuo manto, e quello

Sparso tuo erin!

Più dell'attorta

Chioma e del manto

Che roseo porta

La Dea d'amor,

E del vivace

Suo sguardo, oh quanto

Più il tuo mi piaçe

Contemplator.

Mi guardi amica

La tua pupilla

Sempre, o pudica

Ninfa gentil:

E a te, soave

Ninfa tranquilla,

Fia sacro il grave

Nuovo mio stil.

# DALLE EPISTOLE.

# A Giovanni Dal Pozzo a cui era morta la moglie.

Fuggendo innanzi ad Aristeo la bella
Dell' odrisio cantor pudica donna,
Tra l'alta erba non vide orrido serpe
Che nel candido piè morte le impresse.
Lei pianse il coro delle Ninfe amiche
E il duro Geta e l'attica Oritia 1
E l'Ebro e l'Emo ed il Pangeo lei pianse.
Egli, cercando su la fida cetra

Orizia figliuola di Eretteo re d'Atene su rapita da Borca e condotta nella Tracia. Questo verso è tradotto dal latino di Virgilio (Georg. lib. IV.) che il nostro poeta viene parafrastado.

Con le dita affannose 'alcun conforto. Te, dolce sposa, te per gli ermi liti, Te se aggiornò, te se annottò cantava. Nello speco di Tenaro che a Dite Conduce, alfin si mise, e senza tema Mosse il piè vivo 2 tra la morta gente Citareggiando, e le dolenti case Di stupor grato riempiendo: stette Cerbero con le gole aperte e ferme. E nelle bocche agli angui ond' è chiomati Delle Furie la testa, il fischio tacque. Ma come al trono d'ebano e di bronzo, Ove s'adagia il Dio, giunse davanti, Tanta sul labbro e su le corde tanta L'ingegno ed il dolor poser dolcezza, Che la pietra natia mollir sentissi Nel core a poco a poco il terzo Giove: Già stende il ferreo scettro, ed Euridice All' amoroso citarista è resa.

Morte ne freme appiè del trono indarno.<sup>5</sup> Già un nuovo stame alla conocchia intorno Rimesso avean le Parche, ed Euridice L'addolcitor dell' Erebo seguia; Vinti eran già tutti gl'inciampi, quando Repentina follía, ma di perdono Degna, se perdonar sapesse Pluto, L'incauto amante ecco assalio. Ristè, E la cara Euridice, in quel che al giorno Con essa uscía, dimentico, e all'ardente Desir cedendo, ahi l riguardo: periro Tutte allor le fatiche; infranti i patti Crudeli fur; mugghiò tre volte Averno. Oh! chi, diss' ella, me infelice, e a un tempo Te perde, Orfeo? donde furor cotanto? Mi richiamano i fati, e il mortal sonno

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con le dita affannose. Alla traduzione del testo bastava: cercando su la fida cetra alcun conforto. Le dita affannose non sono in Virgilio.

<sup>2</sup> Il piè vivo ec. Quest' antitesi non è in Virgilio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il piè vivo ec. Quest'antitesi non è in Virgilio.

<sup>3</sup> Morte ne freme ec. Virgilio dopo avere accennata la prodigiosa potenza del canto di Orfeo, dice d'un tratto: B già usciva sano e salvo dall'Erebo; facendoci così sentire, senza dirlo esplicitamente, che anche Plutone intenerito aveva esaudita la preghiera di Orfeo. In questa aggiunta parmi che dissuoni principalmente quella personificazione della morte che freme.

Gli ondeggianti occhi miei di nuovo chiude. Per sempre addio: da tenebrosa notte Sono involta e rapita, e invano io queste Debili braccia, ahi! non più tua, ti stendo. Disse, e tosto disparve; e lui che indarno Gía brancolando, e brancicando l'ombre, E risponder volea, più non iscorge; Nè più l'atra egli può, Caronte il vieta, Varcar palude. Vedovo due volte, Che far mai? dove andar? con quai lamenti Vincer di nuovo i Dei d'Inferno? Fredda Colei già solca l'inamabil gorgo. Ben sette mesi sotto alpestre balza E in riva dello Strimone deserto, Ai venti egli ed all' onde i suoi funesti Casi narrò con lagrimosi carmi: Come usignuol che dal frondoso pioppo Lamentar s' ode, se una man crudele Gli trasse giù dall'appostato nido I figlioletti non ancor pennuti: Piange la notte sovra i rami assiso, Solingo piange, e mai non cessa, ed empie Della sua doglia e di dolcezza i campi. Verse dal labbro non gli usciva, in cui Euridice non fosse, e le sue voci Soavi eran cosl, ch' ei disarmava Le fiere 1 più superbe; onde su visto Ritirar l'unghie ed abbassar le chiome Il re de' boschi, e sino al tigre cadde Dalla faccia il terror, l'ira dal core. Ohimè I donne sur dunque, in cui potéo La rabbia più che nelle stesse tigri? È ver che poi nulla beltà gli piacque, Che tutti ei disprezzò del biondo Imene

<sup>1</sup> Disarmava le siere ec. Virgilio dice brevemente, che Orseo cantando ammansava le tigri e si traeva dietro le querce. Quel re de boschi che ritira le unghie, e quelle tigri che lascian cadere il terrore e l'ira, quello della saccia, questa del core, non oserò dire che guastino, ma pur è vero che non abbelliscono punto la stupenda semplicità virgiliana. — Ma dopo questi appunti ed altri che potrebbero aggiungersi, deve dirsi ancora bellissima questa parasrasi; e chiunque la confronterà colle versioni che abbiamo delle Georgiche, non esclusa nè anche quella di Cesare Arsci, si persuaderà che il Pindemonte imitando ci sa sentire la poesia di Virgilio meglio dei traduttori.

I più ricerchi letti. Ahi! potean nuovi Desiri entrar nel cor d'Orfeo? Sdegnate Di Tracia quindi le più illustri donne Tra le misteriose orgie notturne Gli s' avventaro col pungente tirso; Cento volte il colpiro; e non contente, Dirlo potrò? sero il bel corpo in brani, E lo sparser qua e là per la campagna. Ed anche allora, mentre al mar travolta Va per l'onde dell'Ebro la recisa Dal nobil collo sánguinosa testa, Chiama Euridice ancor la fredda lingua Con floca voce, e mormora sul labbro Il fuggitivo spirto: Oh sventurata Euridice | e del flume ambo le sponde Euridice ripetono, Euridice I

# UGO FOSCOLO.

Il giorno 26 gennaio 1778 nacque in Zante Niccolò Foscolo, che tardi prese poi il nome di Ugo. Passò la fanciullezza nella Dalmazia; d'onde, perduto il padre, si trasferì colla madre e con due fratelli a Venezia, la quale città chiamò sempre mia patria. E quivi e in Padova proseguì gli studi cominciati già nel seminario di Spálato; nei quali ebbe consiglieri il Dalmistro e il Cesarotti, che scorgevano in lui un ingegno da sperarne altamente. Ed egli si mostrò assai presto desideroso non pur di dottrina, ma di fama e di gloria: però nel 1797, già autore di prose e poesie, fece recitare una sua tragedia, Tieste, che piacque e fu rappresentata più volte.

La tempra del suo animo e del suo ingegno non potevano soddisfarsi, nè di una vita aliena dalla politica, nè di una letteratura intenta a dilettare senza efficacia sulla nazione. Però vedendo vicina oramai a sfasciarsi la repubblica veneta per l'inerzia dell'antica aristocrazia, fu di quelli che desiderarono un governo popolare; e lodò Bonaparte liberatore: ma quando il trattato di Campoformio venne a trarlo d'inganno, cessò dalla lode, e cominciò a protestare contra il sagrificio della patria.

E da Venezia venne allora a Milano; dove conobbe

patria.

il Parini già vecchio cadente, del quale serbò poi sempre memoria affettuosa; e strinse amicizia con Vincenzo Monti, a cui doveva col tempo diventar nemico: e come era ne' suoi affetti ardentissimo, così il Monti non fu mai, mentre era ancora vivo, nè più caldamente difeso nè più

Ciascuno intende che questa gran mutazione, questo passaggio dall'apologia all'accusa, abbraccia un lungo corso di tempo con vari casi: dei quali, per mancanza di notizie certe, non è possibile proferire sentenza sicura. Diremo in quella vece, che il Foscolo, quando credeva tuttora che si trattasse la causa della libertà, impugnò le armi; e, ascritto alla legione cisalpina, combattè a Cento, a Forte Urbano, alla Trebbia, fu con Massena in Genova, dopo essere stato ferito di baionetta e prigioniero per qualche tempo. E durante quell'ostinata difesa di Genova ristampò l'ode a Bonaparte liberatore; ma le prepose una lettera, nella quale eccitava il celebrato guerriero a soccorrere l'Italia, affinchè (diceva) i secoli tacciano di quel trattato che trafficò la mia

Ritornato a Milano dopo la battaglia di Marengo, condusse a termine le Ultime lettere di Jacopo Ortis; romanzo cominciato già in Padova (dove un giovine friuliano di cotal nome si uccise mentre il Foscolo studiava in quella Università) ma interrotto e ripigliato più volte, sempre più trasformato da semplice romanzo a libro politico, e sempre più caldo di quei sentimenti che i tempi e le circostanze in lui confermavano. Dei quali sentimenti fece professione apertissima nell'Orazione pei Comizi di Lione: la quale se non fu recitata, non per questo è testimonio men certo dell'animo suo.

Ripresi quindi gli studi, tradusse l'Inno di Callimaco sulla chioma di Berenice e lo pubblicò accompagnato da una farragine di commenti. Non so con quale intenzione imprendesse quel lavoro. Certamente tanto è facile accumular citazioni col sussidio degl'indici, dei vocabolari, delle enciclopedie, quanto sarebbe difficile esser creduto dai veri eruditi erudito senza vera erudizione. Molte parti di quel bizzarro commento mostrarono sempre più il forte e acuto ingegno del Foscolo e una grande potenza di scrivere; ma la sua riputazione come erudito non crebbe.

Quando Bonaparte, già imperatore e re, radunò il suo gran campo a Boulogne, il Foscolo che apparteneva tuttora alla milizia, ebbe ordine di recarvisi. Colà cominciò la traduzione del Viaggio sentimentale di Sterne dell'inglese Yorick; la quale poi lungamente e diligentissimamente studiata riuscì cosa perfetta. Colà cominciò altresì la traduzione dell' Iliade.

Ricondottosi a Milano, e guadagnatasi la benevolenza del ministro della guerra Caffarelli, ebbe possibilità di attendere quietamente agli studi. E allora (1807) scrisse il Carme sui sepolcri, e continuò la traduzione d'Omero: poi, nominato professore di eloquenza italiana nell'Università di Pavia, scrisse l'Orazione inaugurale Dell'origine e dell'ufficio della letteratura (gennaio 1809); alla quale tennero dietro poche lezioni; giacchè non molti mesi dopo quell'Orazione, in tutte le Università del Regno d'Italia la cattedra di eloquenza italiana fu abolita.

Foscolo stette allora per qualche tempo in Como, godendosi l'amicizia e il favore del conte G. B. Giovio: ed ivi scrisse una seconda tragedia, Aiace, che rappresentata in Milano non piacque; e, per sospetto di allusioni politiche, fu cagione ch'egli dovesse uscire di Lombardia. Andò quindi a Firenze, dove compose ancora una tragedia, Ricciarda; ripulì la versione del Viaggio di Sterne; e attese a un Inno alle Grasie, cominciato esso pure già da tempo, ripigliato più volte, e rimasto poi

imperfetto.

Nel 1813 ritornò a Milano, finchè vi entrarono gli Austriaci. Ritiratosi allora nella Svizzera pubblicò per la prima volta compiuto il suo Ortis; e scrisse contra i spoi nemici una fiera satira in prosa latina e stile biblico, intitolandola Didymi Clerici prophetæ minimi Hypercalypseos. Dalla Svizzera, verso la fine del 1816, passò in Inghilterra; e fu accolto in Londra e festeggiato, non solo come letterato dai letterati, ma sì anche da molti personaggi politici, per la sua notoria avversione a Bonaparte. Colà scrisse i Saggi sul Petrarca, un Discorso storico sul testo del Decamerone, un altro Discorso sul testo di Dante e molti articoli per vari giornali; e così passò qualche tempo abbastanza tranquillo: ma una certa sua inclinazione al vivere signorile, solleticata e quasi irritata dalle abitudini inglesi e dallo spendere di alcuni letterati coi quali aveva contratta amicizia e consuetudine, lo fece entrare in tanti debiti, che, non potendo pagarli, ne fu messo in prigione; d'onde uscì spogliato d'ogni cosa e abbandonato da tutti, per vivere infelicissimo colle viscere strette dalla vergogna e dalla disperazione. Morì a Turnham Green

presso Londra il giorno 10 ottobre 1827.

Ugo Foscolo scrisse molto di sè; nè senza evidente intenzione di volersi rappresentare egli stesso a coloro che vivrebbero dopo di lui: ma in due scritture specialmente pensò di ritrarsi, ciò sono la Notizia di Didimo Cherico e la Lettera apologetica. Se egli talvolta s'ingannò di sè stesso, né si ritrae qual fu ma qual si credeva, o quale desiderò di esser creduto, dobbiamo ricordarci, che anche le illusioni e i desiderii sono parte del carattere di un uomo; e se quest'uomo ebbe l'ingegno di Ugo Foscolo e le sue vicissitudini, non può essere senza utilità l'averne contezza. Perciò si è riferita in questo Manuale la Notizia di Didimo Cherico, una dello più semplici e più singolari scritture del nostro autore: ma la Lettera apologetica, non poteva per la sua lunghezza trascriversi tutta, nè per la materia comporta che se ne trascelga una parte anzichè un'altra; e certamente ogni giovine studioso vorrà poi leggerla intiera.

Il Foscolo, nella storia del suo tempo, ci si appresenta come persona che stesse ritta in piedi gridando tra molti che giacciono silenziosi; i quali non per questo furono tutti o meno acuti di lui a conoscere gli uomini e le cose, o meno costanti a serbarsi immuni da ogni viltà: ma non sortirono la sua focosa natura, non si giudicarono degni di essere preferiti a molti altri, non ebbero speranza di acquistarsi celebrità colla potenza del loro ingegno, di sopravvivere scrivendo lodati e ammirati al loro tempo ed a quelli che mentre vissero parvero più pregiati e più fortunati di loro. Come scrittore, Ugo Foscolo fu senza dubbio dei più efficaci in tutta la nostra letteratura; non senza qualche soverchio di rumoroso e di gonfio, come portavano i tempi massimamente della sua giovinezza, e come fu naturale a chi sentiva ruggire dentro di sè le sue passioni. Negare che siano nelle sue scritture sentenze e opinioni contradittorie anche in argomenti assai gravi; dire che fosse ingiustamente severo chi additò sì fatte contradizioni per far rispettiva la gioventù nel seguirlo, ci pare indizio di mente affascinata da quello splendore abbarbagliante di stile che fu dote principalissima di Ugo Foscolo. La fantasia e le impetuose passioni non gli permisero di essere sempre consentaneo a sè stesso.

### NOTIZIA DI DIDIMO CHERICO.

I. Un nostro concittadino mi raccomandò, mentr'io militava fuori d'Italia, tre suoi manoscritti, affinchè, se agli uomini dotti parevano degni della stampa, io ripatriando li pubblicassi. Esso andava pellegrinando per trovare un'Università dove, diceva egli, s'imparasse a comporre libri utili per chi non è dotto, ed innocenti per chi non è per anche corrotto; da che tutte le scuole d'Italia gli parevano piene o di matematici, i quali standosi muti s'intendevano fra di loro; o di grammatici che ad alte grida insegnavano il bel parlare e non si lasciavano intendere ad anima nata; o di poeti che impazzavano a stordire chi non li udiva, e a dire il benvenuto a ogni nuovo padrone de' popoli, senza far nè piangere nè ridere il mondo: e però come fatui noiosi, furono più giustamente d'ogni altro esiliati da Socrate; il quale, secondo Didimo, era dotato di spirito profetico, specialmente per le cose che accadono all' età nostra.—

II. L'uno de' manoscritti è di forse trenta fogli col titolo: Didymi clerici prophetæ minimi Hypercalypseos, liber singularis: e sa di sattrico. I pochi a' quali lo lasciai leggere, alle volte ne risero; ma non s'assumevano d'interpretarlo. E mi dispongo a lasciarlo inedito per non essere liberale di noia a molti lettori che forse non penetrerebbero nessuna delle trecentotrentatrè allusioni racchiuse in altrettanti versetti scritturali, di cui l'opuscoletto è composto. Taluni fors'anche, presumendo troppo del loro acume, starebbero a rischio di parere comentatori maligni. Però s'altri n'avesse copia, la serbi. Il farsi ministri degli altrui risentimenti, benchè giusti, è poca onestà; massime quando paiono misti al disprezzo, che la coscienza degli scrittori teme assai più dell'odio.

III. Bensì gli uomini letterati, che Didimo scrivendo nomina maestri miei, lodarono lo spirito di veracità e d'indulgenza d'un altro suo manoscritto da me sottomesso al loro giudizio. E nondimeno quasi tutti mi vanno dissuadendo dal pubblicarlo; e a taluno piacerebbe ch' io lo abolissi. È un giusto volume dettato in greco nello stile degli Atti degli Apostoli; ed ha per titolo Διδύμου κληρικοῦ Υπομνημάτων βιβλία πίντι: e suona Dydimi clerici libri memoriales quinque. L'autore descrive schiettamente i casi per lui memorabili dell' età sua giovenile: parla di tre donne delle quali fu innamorato; e accusando sè solo delle loro colpe, ne piange: parla de' molti paesi da lui veduti, e si pente d'averli veduti: ma più che d'altro si pente della sua vita perduta fra gli uomini letterati; e mentre per ch' ei gli esalti, fa pur sentire

ch' ei li disprezza. Malgrado la sua naturale avversione contro chi scrive per pochi, ei dettò questi Ricordi in lingua nota a rarissimi, affinchė, com' ei dice, i soli colpevoli vi leggessero i propri peccati, senza scandalo delle persone dabbene; le quali non sapendo leggere che nella propria lingua, sono men soggette all'invidia, alla boria, ed alla VENALITÀ: ho contrassegnato quest'ultima voce, perchè è mezzo cassata nel manoscritto. L'autore inoltre mi diede arbitrio di far tradurre quest' operetta, purchè trovassi scrittore italiano che avesse più merito che celebrità di grecista. E siccome, dicevami Didimo, uno scrittore di tal peso lavora prudentemente a bell'agio e con gravità, i maestri miei avranno frallanto tempo, o di andarsene in pace, e non saranno più nominati në in bene në in male; o di ravvedersi di quegli errori altraverso de' quali noi mortali giungiamo falvolta alla saviezza. Farò dunque che sia tradotto; e quanto alla stampa, mi governerò secondo i tempi, i consigli e i portamenti degli uomini dotti.

IV. Tuttavia, affinchè i lettori abbiano saggio della operetta greca, ne seci tradurre parecchi passi, e li ho, quanto più opportunamente potevasi, aggiunti alle postille notate da Didimo nel suo terzo manoscritto, dove si contiene la versione dell' Itinerario sentimentale di Yorick; libro più celebrato che inteso; perchè fu da noi letto in francese, o tradotto in italiano da chi non intendeva l'inglese: della versione uscita di poco in Milano, non so. Innanzi di dar alle stampe questa di Didimo, ricorsi nuovamente a' letterati pel loro parere. Chi la lodò, chi la biasimò di troppa fedeltà; altri la lesse volentieri come liberissima; e taluno s'adirò de' troppi arbitrii del traduttore. Molti, e su in Bologna, avrebbero desiderato lo stile condito di sapore più antico: moltissimi, e fu in Pisa, mi confortavano a ridurla in istile moderno, depurandola sovra ogni cosa de' modi troppo toscani; finalmente in Pavia nessuno si degnò di badare allo stile; notarono nondimeno con geometrica precisione alcuni passi bene o male intesi dal traduttore. Ma io stampandola, sono stato accuratamente all'autografo: e solamente ho mutato verso la fine del capo xxxv un vocabolo; e un altro n'ho espunto dall'intitolazione del capo seguente: perchè mi parve evidente che Didimo, contro all'intenzione dell'autore inglese, offendesse, nel primo passo il Principe della letteratura fiorentina, e nell'altro i nani innocenti della città di Milano.

V. Di questo Itinerario del parroco Lorenzo Sterne, Didimo mi disse due cose (da lui taciute, nè so perchè, nell'epistola ai suoi lettori), le quali pur giovano a intendere un autore oscuris-

simo anche a' suoi concutadini, e a giudicare con equità de' difetti del traduttore. La prima si è: « Che con nuova specie d'ironia, non epigrammatica, nè suasoria, ma candidamente ed affettuosamente storica, Yorick da' fatti narrati in lode de' mortali, deriva lo scherno contro a molti difetti, segnatamente contro alla fatuità del loro carattere. » L'altra: « Che Didimo benchè scrivesse per ozio, rendeva conto a sè stesso d'ogni vocabolo: ed aveva tanto ribrezzo a correggere le cose una volta stampate (il che, secondo lui, era manifestissima irriverenza a' lettori), che viaggiò in Fiandra a convivere con gli Inglesi, i quali vi si trovano anche al di d'oggi, onde farsi spianare molti sensi intricati; e lungo il viaggio si soffermava per l'appunto negli alberghi di cui Yorick parla nel suo Itinerario, e ne chiedeva notizie ai vecchi che lo avevano conosciuto; poi si tornò a stare a dimora nel contado tra Firenze e Pistoia, a imparare migliore idioma di quello che s'insegna nelle città e nelle scuole. >

VI. Ora per gli uomini dotti, i quali furono dalla lettura di que' manoscritti e da questa versione dell'Itinerario sentimentale invogliati di saper notizie del carattere e della vita di Didimo, e me ne richiedono istantemente, scriverò le scarse, ma veracissime cose che io so come testimonio oculare. Giova a ogni modo premettere tre avvertenze. Primamente: avendolo io veduto per pochi mesi e con freddissima famigliarità, non ho potuto notare (il che avviene a parecchi) se non le cose più consonanti o dissonanti co' sentimenti e le consuetudini della mia vita. Secondo: de' vizi e delle virtù capitali che distinguono sostanzialmente uomo da uomo, se pure ei ne aveva, non potrei dire parola: avresti detto ch'ei, lasciandosi sfuggire tutte le sue opinioni, custodisse industriosamente nel proprio segreto tutte le passioni dell'animo. Finalmente: reciterò le parole di Didimo, poichè essendo un po' metafisiche, ciascheduno de' lettori le interpreti meglio di me, e le adatti alle proprie opinioni.

VII. Teneva irremovibilmente strani sistemi; e parevano nati con esso: non solo non li smentiva co' fatti; ma come fossero assiomi, proponevali senza prove: non però disputava a difenderli; e per apologia, a chi gli allegava evidenti ragioni, rispondeva in intercalare: opinioni. Portava anche rispetto a' sistemi altrui, o forse anche per non curanza, non movevasi a confutarli; certo è ch' io in sì fatte controversie, l'ho veduto sempre tacere, ma senza mai sogghignare; e l'unico vocabolo, opinioni, lo

<sup>1</sup> Poiche. Forse: perche, affinche.

<sup>1 •</sup> On the moral tendency of the writings of Sterne. • Knox, Essays moral and literary. Vol. III, No 145.

proferiva con serietà religiosa. A me disse una volta: Che la gran aalle della vita è intersecata da molte viottole tortuosissime; e chi non si contenta di camminare sempre per una sola, vive e muore perplesso, ne arriva mai a un luogo dove ognuno di quei sentieri conduce l'uomo a vivere in pace seco e con gli altri. Non trattasi di sapere quale sia la vera via: bensì di tenere per vera una sola, e andar sempre innanzi. Stimava fra le doti naturali all' uomo, primamente la bellezza; poi la forza dell'animo: ultimo l'ingegno. Delle acquisite, come a dire della dottrina, non facea conto se non erano congiunte alla rarissima arte d'usarne. Lodava la ricchezza più di quelle cose ch' essa può dare; e la teneva vile, paragonandola alle cose che non può dare. Dell'Amore aveva in un quadretto un' imagine simbolica, diversa dalle solite de' pittori e de' poeti, su la quale egli aveva fatto dipingere l'allegoria di un nuovo sistema amoroso; ma tenea quel quadretto coperto sempre d'un velo nero. Uno de'cinque libri, de' quali è composto il manoscritto greco citato poc' anzi, ha per intitolazione: Tre Amori. - E i tre capitoli di esso libro incominciano: Rimorso primo; Rimorso secondo; Rimorso terzo; e conclude: Non essere l'Amore se non se inevitabili tenebre corporee le quali si disperdono più o men tardi da sè: ma dove la religione, la filosofia o la virtù vogliano diradarle o abbellirle del loro lume, allora quelle tenebre ravviluppano l'anima, e la conducono per la via della virtù a perdizione. Riferisco le parole; altri intenda.

VIII. Da' sistemi e dalla perseveranza con che li applicava al suo modo di vivere, derivavano azioni e sentenze degne di riso. Riferirò le poche di cui mi ricordo. Celebrava Don Chisciotte come beatissimo, perchè s'illudeva di gloria scevra d'invidia, e d'amore scevro di gelosia. Cacciava i gatti perchè gli parevano più taciturni degli altri animali; li lodava nondimeno perchè si giovano della società come i cani, e della libertà quanto i gufi. Teneva gli accattoni per più eloquenti di Cicerone nella parte della perorazione, e periti fisionomi assai più di Lavater. Non credeva che chi abita accanto a un macellaro o su le piazze dei patiboli fosse persona da fidarsene. Credeva nell'ispirazione prosetica, anzi presumeva di saperne le fonti. Incolpava il berretto, la vesta da camera e le pantofole de' mariti della prima infedeltà delle mogli. Ripeteva (e ciò più che riso moverà sdegno) che la favola d'Apollo scorticatore atroce di Marsia era allegoria sapientissima non tanto della pena dòvuta agl'ignoranti prosontuosi, quanto della vendicativa invidia de' dotti. Su di che allegava Diodoro Siculo (lib. III, n. 59), dove, oltre la crudeltà del Dio de' poeti,

si narrano i bassi raggiri co'quali ei si procacciò la vittoria. Ogni qual volta incontrava de' vecchi sospirava esclamando: Il peggio è viver troppo! e un giorno, dopo assai mie preghiere, me ne disse il perche: La vecchiaia sente con atterrita coscienza i rimorsi, quando al mortale non rimane vigore, nè tempo d'emendar la sua vita. Nel proferire queste parole, le lagrime gli pioveano dagli occhi, e fu l'unica volta che lo vidi piangere; e seguitò a dire: Ahi! la coscienza è codarda! e quando tu se' forte da poterti correggere, la ti dice il vero sottovoce e palliandolo di recriminazioni contro la fortuna ed il prossimo: e quando poi tu se' debole, la ti rinfaccia con disperata superstizione, e la ti allerra sollo il peccato, in guisa che tu non puoi risorgere alla virlù. O codarda! non ti pentire, o codarda! Bensì paga il debito, facendo del bene ove hai fallo del male. Ma tu se' codarda; e non sai che o sofisticare, o angosciarti. — Quel giorno io credeva che volesse impazzare: e stette più d'una settimana a lasciarsi vedere in piazza. Sì fatti erano i auoi paradossi morali.

IX. E quanto alle scienze ed alle arti asseriva, che le scienze erano una serie di proposizioni le quali aveano bisogno di dimostrazioni apparentemente evidenti ma sostanzialmente incerte, perchè le si fondavano spesso sopra un principio ideale: che la geometria, non applicabile alle arti, era una galleria di scarne definizioni; e che, malgrado l'algebra, resterà scienza imperfetta e per lo più inutile finchè non sia conosciuto il sistema incomprensibile dell'Universo. L'umana ragione, diceva Didimo, si travuglia su le mere astrazioni: piglia le mosse, e senza avvedersi a principio, dal nulla; e dopo lunghissimo viaggio si torna a occhi aperti e atterriti nel nulla: e al nostro intelletto la SOSTANZA della Natura ed il NULLA furono, sono e saranno sinonimi. Bensì le arti non solo imitano ed abbelliscono le APPARENZE della Natura, ma possono insieme farle rivivere agli occhi di chi le vede o vanissime o fredde; e ne' poeti de' quali mi vo ricordando a ogni tratto, porto meco una galleria di quadri, i quali mi fanno osservare le parti più belle e più animate degli originali che trovo su la mia strada; ed io spesso li trapasserei senza accorgermi ch' e' mi stanno tra' piedi per avvertirmi con mille nuove sensazioni ch' io vivo. E però Didimo sosteneva, che le arti possono più che le scienze far men inutile e più gradito il vero ai mortali; e che la vera sapienza consiste nel giovarsi di quelle poche verità che sono certissime a'sensi; perchè o sono dedotte da una serie lunga di fatti, o sono si pronte che non hanno bisogno di dimostrazioni scientifiche.

X. Leggeva quanti libri gli capitavano; non rileggeva da capo Anbrosom. — 17.

a fondo fuorche la Bibbia. Degli autori ch'ei credeva degni d'essere studiati, aveva tratte parecchie pagine, e ricucitele in un solo grosso volume. Sapeva a memoria molti versi di antichi poeti e tutto il poema delle Georgiche. Era devoto di Virgilio; nondimeno diceva: Che s'era fatto prestare ogni cosa da Omero, dagli occhi in fuori. D'Omero aveva un busto, e se lo trasportava di paese in paese; e v'avea posto per iscrizione due versi greci che suonano: A costui fu assai di cogliere la verginità di tutte le Muse: e lasciò per gli altri le altre bellezze di quelle Deità. Cantava, e s' intendeva da per sè, quattro odi di Pindaro. Diceva che Eschilo era un bel rovo infuocato sopra un monte deserto; e Shakspeare, una selva incendiata che faceva bel vedere di notte, e mandava fumo noioso di giorno. Paragonava Dante a un gran lago circondato di burroni e di selve sotto un ciclo oscurissimo, sul quale si. poteva andare a vela in burrasca; e che il Petrarca lo derivò in tanti canali tranquilli ed ombrosi, dove possano sollazzarsi le gondole degli innamorati co' loro strumenti; e ve ne sono tante, che que' canali, diceva Didimo, sono oramai torbidi, o salti gore stagnanti: tuttavia s' egli intendeva una sinfonia e nominava il Petrarca, eta indizio che la musica gli pareva assai bella, Maggiore stranezza si era il panegirico ch' ei faceva di certo poemetto latino da lui anteposto perfino alle Georgiche, perchè, diceva Didimo, mi par d'essere a nozze con tutta l'allegra comitiva di Bacco. Didimo per altro beveva sempre acqua pura. Aveva non so quali controversie con l'Ariosto, ma le ventilava da sè; e un giorno mostrandomi dal molo di Dunkerque le lunghe onde con le quali l'Oceano rompea sulla spiaggia, esclamò: Così vien poetando l'Ariosto / Tornandosi meco verso le belle colonne che adornano la cattedrale di quella città, si sermò sotto il peristilio, e adorò. Poi volgendosi a me, mi diede intenzione che sarebbe andato alla questua a pecuniare tanto da erigere una chiesa al PARACLETO e riporvi le ossa di Torquato Tasso; purchè nessun sacerdote che insegnasse grammatica potesse ufficiarvi, e nessun fiorentino accademico della Crusca appressarvisi. Nel mese di giugno del 1804 pellegrinò da Ostenda sino a Montreuil per gli accampamenti italiani; ed a' militari, che si dilettavano di ascoltarlo, diceva certe sue omelie all'improvviso, pigliando sempre per testo de' versi delle epistole d'Orazio. Richiesto da un ufficiale, perchè non citasse mai le odi di quel poeta, Didimo in risposta gli regalò la sua tabacchiera fregiata d'un mosaico d'egregio lavoro, dicendo: Fu fatto a Roma d'alcuni frammenti di pietre preziose dissotterrate in Lesbo.

XI. Ma quantunque non parlasse che di poeti, Didimo scriveva

in prosa perpetuamente; e se ne teneva. Scriveva anche arringhe, e faceva da difensore officioso a' soldati colpevoli sottoposti a' consigli di guerra; e se mai ne vedeva per le taverne, pagava loro da bere, e spiegava ad essi il Codice militare. Oltre a manoscritti raccomandatimi, serbava parecchi suoi scartafacci; ma non mi lasciò leggere se non un solo capitolo di un suo Itinerario lungo la Repubblica Letteraria. In esso capitolo descriveva un' implacabile guerra tra le lettere dell'abbicci, e le cifre arabiche, le quali finalmente trionfarono con accortissimi stratagemmi tenendo ostaggi l'a, la b, la x che erano andate ambasciatori, e quindi furono tirannicamente angariate con inesprimibili e angosciose fatiche. - Dopo il desinare, Didimo si riduceva in una sua stanza appartata a ripulire i suoi manoscritti ricopiandoli per tre volte. Ma la prima composizione, com' ei diceva, la creava all'opera seria o in mercato. Ed io in Calais lo vidi per più ore della notte a un caffe, scrivendo in furia al lume delle lampade del biliardo, mentr' io stava giocandovi, ed ei sedeva presso ad un tavolino, intorno al quale alcuni ufficiali questionavano di tattica, e fumavano mandandosi scambievolmente de' brindisi. Gl'intesi dire: Che la vera tribolazione degli autori veniva, a chi dalla troppa economia della penuria, e a chi dallo scialacquo dell'abbondanza; e ch'esso aveva la beatitudine di potere scrivere trenta fogli allegramente di pianta; e la maledizione di volerli poi ridurre in tre soli, come a ogni modo, e con infinilo sudore faceva sempre.

XII. Ora dirò de' suoi costumi esteriori. Vestiva da prete; non però assunse gli Ordini sacri; e si faceva chiamare Didimo di nome, e Chierico di cognome; ma gli rincresceva sentirsi dar dell'abate. Richiestone, mi rispose: La fortuna m' avviò da fanciullo al chiericato; poi la natura mi ha deviato dal sacerdozio: mi sarebbe rimorso l'andare innanzi, e vergogna il tornarmene addietro: e perchè io tanto quanto disprezzo chi muta istituto di vila, mi porto in pace la mia tonsura e questo mio abito nero; così posso o ammogliarmi, o aspirare ad un vescovato. Gli chiesi a quale de' due partiti s'appiglierebbe. Rispose: Non ci ho pensato; a chi non ha patria non istà bene l'essere sacerdote, nè padre. Fuor dell'uso de preti, compiacevasi della compagnia degli uomini militari. Viaggiando perpetuamente, desinava a tavola rotonda con persone di varie nazioni; e se taluno (com' oggi s' usa) professavasi cosmopolita, egli si rizzava senz'altro. S'addomesticava alle prime; benche con gli uomini cerimoniosi parlasse asciutto; ed a ricchi pareva altero: evitava le sétte e le confra-

<sup>1</sup> Tanto quanto ec. Seguito l'ediz. di Pisa 1813.

ternite; e seppi che riflutò due patenti accademiche. Usava per lo più ne' crocchi delle donne, però ch' ei le reputava più liberalmente dotate dalla natura di compassione e di pudore; due forze pacifiche le quali, diceva Didimo, temprano sole tutte le altre forze querriere del genere umano. Era volentieri ascoltato, nè so dove trovasse materie; perchè alle volte chiacchierava per tutta una sera, senza dire parola di politica, di religione, o di amori altrui. Non interrogava mai per non indurre, diceva Didimo, le persone a dir la bugia: e alle interrogazioni rispondeva proverbi, o guardava in viso chi gli parlava. Non partecipava nè una dramma del suo secreto ad anima nata: Perchė, diceva Didimo, il mio secreto è la sola proprietà su la terra ch' io degni di chiamar mia, e che divisa nuocerebbe agli altri ed a me. Ne pativa di essere depositario degli altrui secreti: Non ch'io non mi fidi di serbarli inviolati; ma avviene che a volere scampare dalla perdizione qualche persona m'è pure necessità a rivelare alle volte il secreto che m' ha confidato: tacendolo, la mia sede riescirebbe sinistra; e manisestandolo, m' avvilirei davanti a me stesso. Accoglieva lietissimo nelle sue stanze: al passeggio voleva andar solo, o parlava a persone che non aveva veduto mai, e che gli davano nell'idea: e se alcuno de' suoi conoscenti accostavasi a lui, si levava di tasca un libretto, e per primo saluto gli recitava alcuni squarci di traduzioni moderne de' poeti greci; e rimanevasi solo. Usava anche sentenze enigmatiche. Nessun frizzo, se non una volta; e per non ricaderci, rilesse i quattro Evangelisti. Ma di tutti questi capricci e costumi di Didimo, s' avvedevano gli altri assai tardi; perch' ei non li mostrava, nè li occultava; onde credo che venissero da disposizione naturale.

XIII. Dissi che teneva chiuse le sue passioni; e quel poco che ne traspariva, pareva calore di flamma lontana. A chi gli offeriva amicizia, lasciava intendere che la colla cordiale per cui l'uno s'altacca all'altro, l'aveva già data a que' pochi ch'erano giunti innanzi. Rammentava volentieri la sua vita passata; ma non m'accorsi mai ch'egli avesse fiducia ne' giorni avvenire, o che ne temesse. Chiamavasi molto obbligato a un Don Jacopo Annoni curato, a cui Didimo aveva altre volte servito da chierico nella parrocchia d'Inverigo; e stando fuori di patria, carteggiava unicamente con esso. Mostravasi gioviale e compassionevole, e benchè fosse alloramai intorno a' trent' anni, aveva aspetto assai giovanile; e forse per queste ragioni Didimo, tuttochè forestiero, non era guardato dal popolo di mai occhio, e le donne passando gli sorridevano, e le vecchie si sollermavano accanto a una porticciuola a discorrere seco, e molti fantolini, de' quali egli si com-

piaceva, gli correvano lietissimi attorno. Ammirava assai; ma più con gli occhiali, diceva egli, che col telescopio: e disprezzava con taciturnità si sdegnosa da far giusto e irreconciliabile il risentimento degli uomini dotti. Aveva per altro il compenso di non patire d'invidia, la quale, in chi ammira e disprezza, non trova mai luogo. E' diceva: La rabbia e il disprezzo sono gradi estremi dell'ira: le anime deboli arrabbiano; le forti disprezzano: ma tristo e beato chi non s'adira!

XIV. Insomma pareva uomo che, essendosi in gioventù lasciato governare dall'indole sua naturale, s'accomodasse, ma senza sidarsene, alla prudenza mondana. E forse aveva più amore che stima per gli uomini; però non era orgoglioso nè umile. Parea verecondo, perche non era ne ricco ne povero. Forse non era avido ne ambizioso, perciò parea libero. Quanto all' ingegno, non credo che la natura l'avesse moltissimo prediletto, nè poco. Ma l'aveva temprato in guisa da non potersi imbevere degli altrui insegnamenti; e quel tanto che produceva da sè, aveva certa novità che allettava, e la primitiva ruvidezza che offende. Quindi derivava in esso per avventura quell'esprimere in modo tutto suo le cose comuni; e la propensione di censurare i metodi delle nostre scuole. Inoltre sembravami ch'egli sentisse non so qual dissonanza nell'armonia delle cose del mondo: non però lo diceva. Dalla sua operetta greca si desume quanto meritamente si vergognasse della sua giovanile intolleranza. Ma pareva, quando io lo vidi, più disingannato che rinsavito; e che, senza dar noia agli altri, se ne andasse quietissimo e sicuro di sè medesimo per la sua strada; e sostandosi spesso, quasi avesse più a cuore di non deviare, che di toccare la meta. Queste a ogni modo sono tutte mie congetture.

XV. Avendolo io nell' anno 1806 lasciato in Amersfort, e desiderando di dargli avviso del giudizio de' Maestri suoi intorno a' tre manoscritti da me recati in Italia, scrissi ad Inverigo a domandarne novelle al reverendo Don Jacopo Annoni; e perchè questi s' era trasferito da molto tempo in una chiesa su' colli del lago di Pusiano, presso la villa Marliani, lo visitai nell' estate dell' anno seguente: nè ho potuto riportare dalla mia gita se non una notizia ch' io già sapeva, e i lineamenti di Didimo giovinetto. Quel buon vecchio sacerdote, regalandomi il disegno che ho posto in fronte a questo opuscoletto, mi disse afflittissimo: So che in un paese lontano chiamato Bologna a mare, Didimo regalò tutti i suoi libri e scartafacci a un altro giovine militare che ne usasse a suo beneplacito; e fece proponimento di nè più leggere nè più scrivere: da indi in qua, e gli è pur molto tempo, non so più dov' e' sia, nè se viva.—

XVI. Mi diede inoltre copia di un-epitafflo che Didimo s' era apparecchiato molti anni innanzi; ed io lo pubblico, affinchè s' egli mai fosse morto, ed avesse agli ospiti suoi lasciato tanto da porgli una lapide, lo facciano scolpire sovr' essa:

DIDYMI . CLERICI
VITIA . VIRTVS . OSSA
HIC . POST . ANNOS . † † †
CONQVIEVERVNT

#### DAL CARME — I SEPOLCRI.

Nobili effetti che produce la vista de sepolori.

A egregie cose il forte animo accendono L'urne de' forti, o Pindemonte; e bella E santa fanno al peregrin la terra Che le ricetta. Io quando il monumento Vidi ove posa il corpo di quel grande 2 Che temprando lo scettro a' regnatori, Gli allor ne sfronda, ed alle genti svela Di che lagrime grondi e di che sangue; E l'arca di colui a che nuovo Olimpo Alzò in Roma a' Celesti; e di chi vide \* Sotto l' etereo padiglion rotarsi Più mondi, e il sole irradiarli immoto, Onde all'Anglo, che tanta ala vi stese, . Sgombrò primo le vie del firmamento; Te beata, gridai, per le felici Aure pregne di vita, e pe' lavacri Che da' suoi gioghi a te versa Apennino! Lieta dell'aer tuo veste la Luna Di luce limpidissima i tuoi colli Per vendemmia festanti; e le convalli Popolate di case e d'oliveti Mille di flori al ciel mandano incensi: E tu prima, Firenze, udivi il carme Che allegrò l'ira al Ghibellin fuggiasco; E tu i cari parenti e l'idioma

<sup>1</sup> O Pindemonte. Il Foscolo indirizzò il suo Carme sui Sepoleri al Pindemonte.

2 Quel grande. Il Machiavelli.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Colui ec. Michel Angelo Buonarroti che disegnò la chiesa di San Pietro, chiamata qui nuovo Olimpo alzato a' Celesti.

<sup>\*</sup> Chi vide ec. Galileo Galilei. — L'Anglo menzionato subito dopo è Newton.

\* Te beata (sottindendasi) Firenze.

<sup>6</sup> Al Ghibellin ec. All' Allighieri.

Désti a quel dolce di Calliope labbro 1 Che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma D' un velo candidissimo adornando. Rendea nel grembo a Venere Celeste: Ma più beata, chè in un tempio accolte Serbi l'Itale glorie, uniche forse, Da che le mal vietate Alpi, e l'alterna Onnipotenza delle umane sorti, Armi e sostanze t'invadeano ed are E patria, e. tranne la memoria, tutto. Chè ove speme di gloria agli animosi Intelletti rifulga ed all' Italia, Quindi trarrem gli auspici. E a questi marmi Venne spesso Vittorio 2 ad ispirarsi. Irato a' patrii Numi, errava muto Ove Arno è più deserto, i campi e il cielo Desioso mirando; e poi che nullo Vivente aspetto gli molcea la cura. Qui posava l'austero, e avea sul volto Il pallor della morte e la speranza. Con questi grandi abita eterno; e l'ossa Fremono amor di patria. Ah si ! da quella Religiosa pace un Nume parla: E nutría \* contro a' Persi in Maratona. Ove Atene sacrò tombe a' suoi prodi, La virtù greca e l'ira. Il navigante Che veleggiò quel mar sotto l'Eubéa. Vedea per l'ampia oscurità scintille Balenar d'elmi e di cozzanti brandi; Fumar le pire igneo vapor; corrusche ·D' armi ferree vedea larve guerriere Cercar la pugna; e all'orror de' notturni Silenzi si spandea lungo ne' campi Di falangi un tumulto, e un suon di tube, E un incalzar di cavalli accorrenti. Scalpitanti su gli elmi a' moribondi, E pianto, ed inni, e delle Parche il canto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quel dolce ec. Il Petrarca, il quale a differenza dei Greci e dei Latini, cantò pudicamente d'Amore, e con tanta dolcezza che ben meritò di esser detto labbro della Musa Calliope.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vittorio Alfieri stette molti anni in Firenze, dove poi morl.
<sup>3</sup> E nutria ec. Ed è quel Nume che fra le tombe di Maratona nutria il valore e l'ira dei Greci contra i Persiani.

Felice te che il regno ampio de' venti,
Ippolito, a' tuoi verdi anni correvi !
E se il piloto ti drizzò l' antenna
Oltre l' isole Egée, d' antichi fatti
Certo udisti suonar dell'Elesponto
I liti, e la marea mugghiar portando
Alle prode Retée l' armi d' Achille d'
Sovra l' ossa d' Aiace: a' generosi
Giusta di gloria dispensiera è Morte;
Nè senno astuto, nè favor di regi
All' Itaco le spoglie ardue serbava,
Chè alla poppa raminga le ritolse
L' onda incitata dagl' inferni Dei.

#### ODI.

### A Luigia Pallavieini caduta da cavallo.

I balsami beati Per te le Grazie apprestino, Per te i lini odorati Che a Citerea porgeano Quando profano spino Le punse il piè divino: Quel di che insana empiea Il sacro Ida di gemiti, E col crine tergea E bagnava di lagrime Il sanguinoso petto Al Ciprio Giovinetto.<sup>5</sup> Or te plangon gli Amori, Te fra le dive liguri Regina, e diva !; e flori Votivi all' ara portano, D' onde il grand' arco suona Del Figlio di Latona.

1 Oltre l' isole dell'Arcipelago, detto una volta Egeo.

\* Ciprio ec. Adone (figliuolo di un re di Cipro), amato da Venere, su ucciso da un cinghiale.

Morto Achille, se ne disputarono le armi Aiace Telamonio ed Ulisse; e al merito del primo prevalse la scaltrezza del secondo. Aiace impazzito morì sulle spiagge Retie: colà, per giustizia divina, furono portate le armi d'Achille dal mare che, gonfiato da una grande tempesta, le tolse alla nave di Ulisse.

E te chiama la danza Ove l'aure portavano Insolita fragranza, Allor che, a' nodi indocile, La chioma al roseo braccio Ti fu gentile impaccio. Tal nel lavacro immersa, Che flor, dall' Eliconio Clivo cadendo, versa, Palla tall' elmo i liberi Crin su la man che gronda Contien fuori dell' onda. Armoniosi accenti Dal tuo labbro volavano, E dagli occhi ridenti Traluceano di Venere I disdegni e le paci, La speme, il pianto e i baci, Deh! perchè hai le gentili Forme e l'ingegno docile Vôlto a studi virili? Perchè non dell' Aonie Seguivi, incauta, l'arte, Ma i ludi aspri di Marte? Invan presaghi i venti Il polveroso agghiacciano Petto e le reni ardenti Dell' inquieto alipede, 2 Ed irritante il morso Accresce impeto al corso. Ardon gli sguardi, fuma La bocca, agita l'ardua Testa, vola la spuma, Ed i manti volubili Lorda, e l'incerto freno, Ed il candido seno; E il sudor piove, e i crini Sul collo irti svolazzano;

Suenan gli antri marini

<sup>1</sup> Dell'Aonie. Delle Muse.
2 Alipede. Che ha l'ali ai piedi; cioè, cavallo velocissimo. Ed irritante ec.
E il morso che irrita mentre vuol frenare.

#### SECOLO XIX.

Allo incalzato scalpito Della zampa che caccia Polve e sassi in sua traccia. Già dal lito si slancia Sordo ai clamori e al fremito Già già fino alla pancia Nuota... e ingorde si gonfiano Non più memori l'acque Che una Dea 1 da lor nacque: Se non che il Re dell' onde, Dolente ancor d'Ippolito, 2 Surse per le profonde Vie dal Tirreno talamo, E respinse il furente Col cenno onnipotente. Quei dal flutto arretrosse Ricalcitrando, e, orribile ! Sovra l'anche rizzosse: Scuote l'arcion, te miscra Su la petrosa riva Strascinando mal viva. Péra chi osò primiero Discortese commettere A infedele corsiero L'agil fianco femineo, E aprì con rio consiglio Nuovo a beltà periglio ! Chè or non vedrei le rose Del tuo volto si languide. Non le luci amorose Spiar ne' guardi medici Speranza lusinghiera Della beltà primiera. Di Cintia il cocchio aurato Le cerve un di traeano, Ma al ferino ululato Per terrore insanirono,

E dalla rupe etnea

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Una Dea ec. Venere.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ippolito ingiustamente accusato dalla matrigna Fedra, e maledetto da Teseo suo padre, mori rovesciato dal cocchio; spaventandosi i cavalli alla vista di alcuni mostri marini che Nettuno mandò loro incontro.

Precipitâr la Dea.
Gioïan d' invido riso
Le abitatrici olimpie,
Perchè l' eterno viso
Silenzïoso e pallido
Cinto apparia d' un velo
Ai conviti del cielo;
Ma ben piansero il giorno
Che dalle danze efesie¹
Lieta facea ritorno
Fra le devote vergini,
E al ciel salía più bella
Di Febo la Sorella.

#### All' Amica risanata.

Qual dagli antri marini L'astro più caro a Venere Co' rugiadosi crini, Fra le fuggenti tenebre, Appare, e il suo viaggio Orna col lume dell' eterno raggio; Sorgon così tue dive Membra dall'egro talamo, E in te beltà rivive: L'aurea beltate ond'ebbero Ristoro unico a' mali Le nate a vaneggiar menti mortali. Fiorir sul caro viso Veggo la rosa; tornano I grandi occhi al sorriso Insidiando; e vegliano Per te in novelli pianti Trepide madri e sospettose amanti-L' Ore che dianzi meste Ministre eran de' farmachi. Oggi l'indica veste, E i monili cui gemmano Effigiati Dei, Inclito studio di scarpelli achei, E i candidi coturni

<sup>1</sup> Escrie. Di Escrie, città dove Diana ebbe tempio e culto solenne.

#### SECOLO XIX.

E gli amuleti <sup>1</sup> recano,
Onde a' cori notturni
Te, Dea, mirando obbliano
I garzoni le danze,
Te principio d'affanni e di speranze:

O quando l'arpa adorni E co' novelli numeri E co' molli contorni

Delle forme, che facile Bisso <sup>2</sup> seconda, e intanto

Fra il basso sospirar vola il tuo canto

Più periglioso; o quando
Balli disegni, e l'agile
Corpo all'aure fidando,
Ignoti vezzi sfuggono
Dai manti e dal negletto

Velo scomposto sul sommosso petto.

All'agitarti, lente
Cascan le trecce, nitide
Per ambrosia recente,
Mal fide all'aureo pettine

E alla rosea ghirlanda

Che or con l'alma salute april ti manda.

Così ancelle d'amore

A te d'intorno volano

Invidiate l'Ore;

Meste le Grazie mirino

Chi la beltà fugace

Ti membra, e il giorno dell' eterna pace.

Mortale guidatrice

D' oceanine vergini La parrasia pendice

Tenea la casta Artemide,

E fea, terror di cervi,

Lungi fischiar d'arco cidonio i nervi.

<sup>1</sup> Amuleti dicevansi propriamente certe sigure che alcuni portavano indosso credendole dotate di grandi virtù.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bisso qui sta per ogni tela o stoffa di che sia fatta una veste, sottile così che aderisca alle forme della persona.

Balli ec. La frase disegnar balli significa ballare atteggiandosi con ell'arte.

<sup>\*</sup> Artemide; Diana. Parrasia; D'Arcadia. — Cidonio; di Cidone, città di Creta.

Lei predicò la fama

Olimpia prole; pavido

Diva il mondo la chiama:

E le sacrà l' Elisio

Soglio, ed il certo telo, 1

E i monti e il carro della luna in ciclo.

Are così a Bellona,

Un tempo invitta Amazzone,

Diè il vocale Elicona;

Ella il cimiero e l'egida

Or contro l'Anglia avara

E le cavalle ed il furor prepara.

E quella 3 a cul di sacro

Mirto te veggo cingere

Devota il simulacro,

Che presiede marmoreo

Agli arcani tuoi lari,

Ove a me sol sacerdotessa appari,

Regina fu; Citèra

E Cipro ove perpetua

Odora \* primavera,

Regnò beata, e l'isole

Che col selvoso dorso

Rompono agli Euri e al grande Ionio il corso.

Ebbi in quel mar la culla:

Ivi erra ignudo spirito

Di Faon la Fanciulla;

E se il notturno zefiro

Blando sui flutti spira

Suonano i liti un lamentar di lira:

Ond' io, pien del nativo

Aer sacro, su l'itala

Grave cetra derivo

Per te le corde eolie, 4

E avrai divina i voti

Fra gl' inni miei delle insubri nepoti.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il certo telo. Il vanto di non saettare in fullo.

<sup>2</sup> Il vocale ce ; intendi: 1 Poeti o le Muse cantanti sull'Elicona.

B quella. Venere.

<sup>\*</sup> Odora. Sparge odori. — Regno. Signoreggio.

Di Faon ec.; Saffo amante di Faonc.

Derivo ec.; Trasporto per te nella poesia italiana i modi dei Greci.

#### SONETTI.

Solcata ho fronte, occhi incavati intenti,
Crin fulvo, emunte guancie, ardito aspetto,
Labbro tumido acceso, e tersi denti,
Capo chino, bel collo e largo petto;
Giuste membra, vestir semplice, eletto;
Ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti;
Sobrio, umano, leal, prodigo, schietto;
Avverso al mondo, avversi a me gli eventi:
Talor di lingua, e spesso di man prode;
Mesto i più giorni e solo, ognor pensoso;
Pronto, iracondo, inquieto, tenace:
Di vizi ricco e di virtù, do lode
Alla ragion, ma corro ove al cor piace:
Morte sol mi darà fama e riposo.

Un dì, s' io non andrò sempre fuggendo
Di gente in gente, me vedrai seduto
Sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo
Il flor de' tuoi gentili anni caduto.
La madre or sol suo dì tardo traendo
Parla di me col tuo cenere muto,
Ma io deluse a voi le palme tendo,
E sol da lunge i miei tetti saluto.
Sento gli avversi numi, e le secrete
Cure che al viver tuo furon tempesta,
E prego anch' io nel tuo porto quiete.
Questo di tanta speme oggi mi resta!
Straniere genti, almen le ossa rendete
Allora al petto della madre mesta.

### DALL' INNO ALLE GRAZIE.

#### Zacinto.

Sacra città è Zacinto! Eran suoi templi, Era ne' colli suoi l' ombra de' boschi Sacri al tripudio di Diana e al coro, Nè ancor Nettuno al reo Laomedonte Muniva Ilio di torri inclite in guerra. Bella è Zacinto! A lei versan tesori L' angliche navi; a lei dall' alto manda I più vitali rai l'eterno sole; Limpide nubi a lei Giove concede E selve ampie d'ulivi, e liberali I colli di Lieo. Rosea salute Spirano l'aure, del felice arancio Tutte odorate e de' perpetui cedri.

# DALL' ORAZIONE INAUGURALE.

### Esortazione alla Gioventù studiosa.

O Italiani, io vi esorto alle storie, perchè niun popolo più di voi può mostrare, nè più calamità da compiangere, nè più errori da evitare, nè più virtù che vi facciano rispettare, nè più grandi anime, degne di essere liberate dall'obblivione da chiunque di noi sa che si deve amare e disendere ed onorare la terra che ne fu nutrice ai nostri padri ed a noi, e che darà pace e memoria alle nostre ceneri. Io vi esorto alle storie, perchè angusta è l'arena degli oratori: e chi omai può contendervi la poetica palma? Ma nelle storie tutta si spiega la nobiltà dello stile, tutti gli affetti delle virtù, tutto l'incanto della poesia, tutti i precetti della sapienza, tutti i progressi e i benemeriti dell'italiano sapere. Chi di noi non ha figlio, fratello od amico che spenda il sangue e la gioventù nelle guerre? e che speranze, che ricompense gli apparecchiate? e come nell'agonia della morte lo consolerà il pensiero di rivivere almeno nel petto de' suoi cittadini, se vede che la storia in Italia non tramandi i nobili fatti alla fede delle venture generazioni? Oh come all'esaltazioni con che Plinio Secondo si studia di celebrare Traiano, oh come il saggio sorride! Ma quando legge le poche sentenze di Tacito, adora la sublime anima di Traiano, e giustifica quelle vittorie che assoggettarono i popoli all'impero del più magnanimo tra i successori di Cesare. Quali passioni frattanto la nostra letteratura alimenta, quali opinioni governa nelle samiglie? Come influisce in que' cittadini, collocati dalla fortuna tra l'idiota ed il letterato, tra la ragione di Stato, che non può guardare se non la pubblica utilità, e la misera plebe, che ciecamente obbedisce alle supreme necessità della vita; in que' cittadini che soli devono e possono prosperare la patria, perchè hanno e tetti e campi, ed autorità di nome e certezza di eredità, e che quando possedono virtù civili e domestiche, hanno mezzi e vigore d'insinuarle tra il popolo e di parteciparle allo Stato? L'alta letteratura riserbasi a pochi, atti a sentire e ad intendere profondamente; ma que' moltissimi che per educazione, per agi e per l'umano bisogno di occupare il cuore e la mente,

sono adescati dal diletto e dall'ozio tra' libri, denno ricorrere ai giornali, alle novelle, alle rime; così si vanno imbevendo dell' ignorante malignità degli uni, delle stravaganze degli altri, del vaniloquio de' verseggiatori; così inavvedutamente si nutrono di sciocchezze e di vizi, ed imparano a disprezzare le lettere. Ma indarno la Ciropedia e il Telemaco, tramandatici da due mortali, cospicui nelle loro patrie per dignità e per costumi, ne ammoniscono che la sapienza detta anch' essa romanzi alla Musa e alla Storia; indarno il Viaggio d' Anacarsi ci porge luminosissimo specchio quanto possa un romanzo, senza taccia di menzogna, iniziare i men dotti nel santuario della storica filosofia; indarno e i Germani e gl'Inglesi ci dicono che la gioventù non vive che d'illusioni e di sentimenti, e che la bellezza non è immune dalle insidie del mondo; e che, poichè la natura e'i costumi non concedono di preservare la gioventù e la bellezza dalle passioni. la letteratura deve, se non altro, nutrire le meno nocive, dipingere le opinioni, gli usi e le sembianze de' giorni presenti, ed ammaestrare con la storia delle famiglie. Secondate i cuori palpitanti de' giovanetti e delle fanciulle; assuefateli, finchè son creduli ed innocenti, a compiangere gli uomini, a conoscere i loro difetti ne' libri, a cercare il bello ed il vero morale: le illusioni de' vostri racconti svaniranno dalla fantasia con l'età; ma il calore con cui cominciarono ad istruire, spirerà continuo ne' petti. Offerite spontanei que' libri, che, se non saranno procacciati utilmente da voi, il bisogno, l'esempio, la seduzione li procacceranno in secreto. Già i sogni e le ipocrite virtù di mille romanzi inondano le nostre case; gli allettamenti del loro stile fanno quasi abborrire come pedantesca ed inetta la nostra lingua; la oscenità di mille altri ssiora negli adolescenti il più gentile ornamento de' loro labbri, il pudore. E trattanto chi de'nostri contemporanei va fingendo novelle su gli usi, lo stile e le fogge dell' età del Boccaccio; chi segue a rimare sonetti; nè l'ingegno eminente nè la sublime poesia di que' pochi che custodiscono la riputazione degli Stati e dei Principi basta per avventura a serbare inviolato il Palladio della patria letteratura. Ah! vi sono pure in tutte le città di Italia uomini prediletti dalla natura, educati dalla filosofia, d'incolpabile vita, e dolenti della corruzione e della venalità delle lettere, ma che, non osando affrontare l'insidie del volgo dei letterati, e de minacce della fortuna, vivono e gemono verecondi e romiti. O miei concittadini i quanto è scarsa la consolazione di essere puro ed illuminato senza preservare i la nostra patria dagl'ignoranti e

<sup>1</sup> Senza preservare. Se non preserviamo ec.

dai vili! Amate palesemente e generosamente le lettere e la vostra nazione, e potrete alfine conoscervi tra di voi, ed assumerete Il coraggio della concordia; nè la fortuna nè la calunnia potranno opprimervi mai, quando la coscienza del sapere e dell'onestà v'arma del desiderio della vera ed utile fama. Osservate negli altri le passioni che voi sentite, dipingetele, destate la pietà che parla in voi stessi, quella unica virtù disinteressata negli uomini; abbellite la vostra lingua della evidenza, dell'energia e della luce delle vostre idee; amate la vostra arte, e disprezzerete le leggi delle accademie grammaticali, ed arricchirete lo stile; amate la vostra patria, e non contaminerete con merci straniere la purità e le ricchezze e le grazie natie del nostro idioma. La verità e le passioni faranno più esatti, men inetti, e più doviziosi i vostri vocabolari; le scienze avranno veste italiana, e l'affettazione dei modi non raffredderà i vostri pensieri. Visitate l'Italia! O amabile terra! o tempio di Venere e delle Muse! E come ti dipingono i viaggiatori che ostentano di celebrarti! Ma chi può meglio descriverti di chi è nato per vedere, fino ch' ei vive, la tua beltà? chi può parlarti con più ferventi e con più candide esortazioni di chiunque non è onorato nè amato se non ti onora e non t' ama? Ne la barbarie de'Goti, ne le animosità provinciali, ne le devastazioni di tanti eserciti, spensero in quest'aure quel fuoco immortale che animò gli Etruschi e i Latini, che animò Dante nella calamità dell' esilio, e il Machiavelli nelle angosce della tortura, e Galileo nel terrore della Inquisizione, e Torquato nella vita raminga, nella persecuzione de' retori, nel lungo amore infelice, nella ingratitudine delle corti; nè tutti questi nè tant'altri grandissimi ingegni, nella domestica povertà. Prostratevi sui loro sepolcri, interrogateli come furono grandi e infelici, e come l'amor della patria, della gloria e del vero accrebbe la costanza del loro cuore, la forza del loro ingegno e i loro benefici verso di noi.

# CESARE ARICI.

La vita di Cesare Arici bresciano fu casalinga tutta e uniforme, come d'uomo datosi unicamente agli studi, benchè i tempi rapissero la maggior parte de'suoi coctanei nell'onda delle cose pubbliche. Fu da principio attuario criminale: ma il poemetto La coltivazione degli ulivi attirandogli la lode e l'amicizia di Vincenzo Monti, gli aperse la via alla cattedra di eloquenza, poi di storia

universale e filologia nel liceo patrio: e in quest'officio perseverò finchè visse. Dopo quel poemetto scrisse il Corallo e la Pastorisia, e più tardi l'Origine delle Fonti. Intraprese un poema epico, Gerusalemme distrutta, che per varie cagioni abbandonato e ripreso più volte, rimase poi non compiuto. Scrisse altri poemetti di genere descrittivo: il Viaggio sentimentale, il Sirmione, la Brescia romana, il Camposanto; ed anche poesie liriche: tra le quali voglionsi mentovare gl'Inni (supposti) di Bachillide, ed alcuni Inni sacri. Le più lodate tra le opere dell'Arici sono la Pastorizia e l'Origine delle Fonti; nel primo dei quali poemetti ci par di sentire le più squisite eleganze dei migliori cinquecentisti congiunte colla bellezza dignitosa delle Georgiche di Virgi-lio; nell'altro risplende una venustà più severa, ma non perciò meno amabile, che ci fa pensare a Lucrezio senza che ci offenda giammai veruna affettazione di antichità. Cli argomenti nei quali l'Arici, per comune consenso, riuscì più felicemente, dimostrano già per sè soli che non può essere annoverato fra i veri grandi poeti: ed anche dal lato del verso e dello stile rimase (e lo confessava egli stesso) inferiore a Vincenzo Monti: ma fra i poeti didascalici e descrittivi pare che non gli si possa con-tendere il primo luogo; e sarebbe facilmente giudicato unico del nostro tempo, se non fosse l' Invito a Lesbia del Mascheroni.

L'Arici fu segretario dell'Istituto Reale di scienze, lettere ed arti per la sezione di Verona; e poi anche segretario dell'Ateneo di Brescia; e nei Commentari che pubblicava ogni anno ci ha lasciato un vero e imitabil modello per quel genere di scritture.

Morì in Brescia d'anni 54 il giorno 2 luglio 1836.

### DALLA PASTORIZIA.

Dove si debba collocare l'armento durante il verno. (Lib. II.)

Te pur l'ovile ai freddi tempi accoglia
Sotto cielo miglior, che ai lieti giorni
Apparecchiato, or le tue greggi aspetta.
Tempo è allor di riposo, e non ti assente
Lo errar d'intorno come prima il verno,
Che forte incombe a la campagna, e i germi
Sepolti uccide e il verde onor ne scuote.
Dal suo lungo cammino alle invernali

Case procaccia d'arrivar lo stanco Viandante e posarsi; e in securtade L'orror fuggendo di Nettuno e l'ira, Si ricovra ne' porti il navigante, E la prua coronata ai gravi massi Lega, e in festa le ville anch' ei rivede. Ma pria bada al terreno, all'acque, ai siti Dove sorga l'ovil, perchè non abbia Di trasporlo mestieri ogni qual volta Ti patisca l'armento. Aprico e sgombro Monti alcun poco il suolo, e non ricorra Ivi l'acqua da' solchi e vi s' arresti. Non manchi appresso di purissim' onde Mobil vena, che a ber le pecorelle Da lungi inviti mormorando: e a quella Facil guado, calando, apran le rive. E ti saria ventura, ove alcun poggio Di propingua montagna incontro all'ira Boreal ti sorgesse, e la pendice Del mezzodì si rallegrasse al raggio; Perchè non segga eterna ivi la neve Ai brevi dì, ma presto si discioglia Lasciando all' ague discoperto il campo. Nè men <sup>1</sup> sien presso alti perigli, e rupi Erte, e balzi profondi, ime caverne, E, fragorosi per gli sterpi e i massi Svolti dalle montágne, ampi torrenti; Chè spesso la corrente onda appressando V' entra il montone, e giù volto a seconda Nelle riviere di notar si gode. « E quel che l'una fa, e l'altre fanno » Le pecorelle, e dietro a lui si cacciano Tutte belando; e indarno accorre e grida E le tiene il pastor : chè immantinente Stupide dalla ripa si abbandonano Tutte quante, addossandosi e premendosi. Sien lungi irti veprai, lungi infecondi Di triboli e di spine orridi campi, Ed acquidose fitte. Al mar vicino Non ti fermar, chè sull'ignuda arena

<sup>1</sup> No men ec. Ne anche. Ma la perspicuità vorrebbe: B non siano presso no meno, ne anche ec.

Erba non esce, nè ti val dell' onde Amare, aver d'intorno inutil copia; E il suon dei flutti, che in tempesta al lido Si sospingon la notte alto mugghiando, Alle raccolte pecorelle i queti Sonni interrompe, e d'orror vano ingombra. E il Toscano pastor che le maremme Pascea d' Etruria, e quei che, in sullo stremo Dell' erbosa Sicilia, al mar vicino Spingea l'armento, lagrimò deserto Il caro pecoril; perocchè addotto Ivi da fame o mal voler, sul lito Balzò l' Afro vagante, o dell' aprica Alger l'infesto scorritor de' mari; E col ferro nemico insanguinando Le ville, a strazio miserabil trasse E menò servo coi pastor l'armento.

# Il pomo di terra. (Ivi.)

Nò invan d' Europa a' più benigni soli Tu venisti, o fra tutti eletto pomo, Che dalla terra il nome e il color tieni. Non men che in fertil campo, alligni e cresci Dove la sabbia ignuda e l'inclemenza Del ciel contende ad altra messe albergo; Nè te ruggin scortese o nebbia edace Arde, nè pioggia ingrata affonda, o rompe Strepitando la grandine ne' solchi; Quindi fuor di periglio all' uomo abbondi, Suo cibo, ed ammannito ov' ei nol sdegni Ad ogni tempo di ria fame il salvi. D' orribil forme un giorno, e nell'aspettò Paurosa, una Furia il capo ingordo Levò da Stige e pose il mondo in pianti. Dopo l'ire di Marte, onde le ville Van di messi diserte e di cultori, O dopo che malvagio aere inclemente Attoscò i germi della terra e i parti, Per gli squallidi campi uscia la cruda Affamando i mortali; e il senso in tutti Di pudor, di virtù, d' umanitade Spegnea, chè al viver norma era il bisogno

Istigatore. Furibonda in atto.<sup>1</sup> L'atterrita Sïonne un di la vide Ir per gli aurei del tempio atrii superbi Consigliera di flere opre e di morti. E tra le infide mura anco si avvolse Della vinta Cartago, e in Campidoglio Osò l' Erinni d'appressar la sacra Rôcca di Giove; quando assisa e stretta Dal Sémone guerrier, l'estremo fato Paventò Roma, che gittò feroce Nel campo avverso i disperati pani. Ma della cruda Erinni (ove a sè stesso L'uom non invidii l'util suo, nè cieco Si commetta alla fame) or più non teme La culta Europa: tal dai numi è dato Certo presidio incontro alla nemica. Presso all' util frumento ed alla mèsse 3 Dalle bionde pannocchie, al farro, all'orzo, Ecco lo eletto pome a parte a parte Ingenerarsi dell'Italia in seno, E più sterili glebe abbracciar lieto; Seggio dapprima al rovo ispido e al cardo Selvaggio ed alle ortiche: e a lui dall' alto Cerere applaude, e i molti usi ne addita. Di questo, ove n'abbondi, al gregge ancora Esser vuolsi cortese, allorchè il verno Fa, nevando d'intorno, orridi i campi. Vedrai per questo in pingue adipe avvolgersi Delle pecore i fianchi, e vie più denso Dalle turgide poppe uscirne il latte.

### Rimedio alla magrezza delle pecore. (Lib. VI.)

Avverrà ancor, che subita magrezza
Coglia nel verno all'agna, che dal figlio
Estenuata, a sostener non vale
Più la fatica del cammin, nè il carco
Delle nodrici; e il freddo ognor più addentro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Furibonda ec. Allude alla fame patita degli abitanti di Gerusalemme durante l'assedio di Tito; a quella sofferta dai Cartaginesi nella terza guerra punica; finalmente a quella temuta più che patita dai Romani chiusi nel Campidoglio al tempo di Brenno; i quali gittando i pochi pani che loro restavano, indussero i nemici a credere che ne avessero in abbondanza.

<sup>2</sup> Alla mèsse ec. Ai grano tureo.

L'aggela, e istupidisce, e gemebonda Presso all'agnella, inutil pondo giace Di labili ossa, e rio digiun sopporta. Nel debil corpo allor sorge diverso Di morbi assalto, e in un col figlio a morte Va tosto, se miglior vitto all' inferma Non si studii sollecito, e ritragga Al primo stato. A lei dinanzi appresta Molli farine in tepid' onda, e molto 🕆 Mescendole da prima, sì che bianca S' alzi la spuma V il presso latte agguagli, Liberal le disponi entro l'ovile. Dolce de' corpi allor nelle segrete Intime parti il buon tepor si mesce, E gli aggrezzati visceri ristora Di nuova vita; e misto a la bevanda Il glutine disciolto (ond' è la pingue Cereal messe a tutte l'altre innauzi) Si devolve allattando ogni fibrilla, E irrora i seni dilicati e molce, Ne al digerir d'assidüo lavoro Gli stomachi affatica. E quel, cui forza D'arcani morbi il petto ad altro cibo Fatto ha ribelle, il sacro beveraggio Abbia, e il travaglio interior s'acqueti, Che di man propria all'abbattuta salma La veneranda Cerere compose, Additandone gli usi, il di che venne All' odorata Eleusi ramingando Per cercar della vergine rapita.<sup>1</sup> Scambiando atti e sembianza, tutta quanta Trascorsa avea la terra, e da per tutto Spegnendo i germi, e le feconde glebe Disertando la Dea (così la prese Disperato dolor della sua figlia) Nuovo indusse ai mortali anno crudele Di rea same. Tra via quindi sostando Dal cammin lungo, di nodrice antica L'abito assunse, e di Celéo la bella Reggia appressò non conosciuta, e tolse A crescergli un figliuol, che a' suoi tardi anni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Della vergine Proserpina rapita da Piutone.

Gli partorio la vaga Metanira. Del ben costrutto albergo entro le soglie Tutte levàrsi all'apparir di quella Le giovinette di Celéo sigliole, E le suro d'intorno riverenti Con ospitali uffici in nobil gara. E chi bei lombi in pingue adipe avvolti Proferiale cortese, e chi ricolme Di buon vino le patere, e le terse Idrie di fresca empiendo e lucid' onda. Porgeva a quella afflitta, onde n'avesse Conforto alcuno. Non però le dapi Gustar le piacque o rubicondo vino; Ma sibbene di queste <sup>1</sup> alla più vaga, Recami, disse, un' ampia tazza; e quella La rintracciò fra quante in serbo avea Bellissime la madre; ed alla Diva, Tersa che l'ebbe in molta onda, la porse. Fattasi indietro allor la vesta, e tutte Le d'ambrosia olezzanti discoprendo Rosate braccia, si che Diva apparve D' incorrotta bellezza, entro la coppa Di ben cernito riso e farro mise Molli farine, e in calda acqua stemprando Quella mistura, l'odorò di trito Puleggio e d'appio e di selvaggia menta. Di questa ella soccorse al travagliato Animo, e nuova lena all' ansio petto E vigor nuovo al piè Cerere aggiunse. Notaro allor dell' ospite divina Quelle figlie il lavoro; e a quanti appresso La ricca Eleusi cittadini accolse Ne insegnår l'uso: che mirabil parve · Rimedio agli egri; ed alla Dea libando Le piene tazze, ne adornar gli altari.

#### DALL' ORIGINE DELLE FONTI.

La sete e la rabbia. (Lib. I.)

Crudele, intolleranda, impaziente Di soccorso, fra quante arma natura Necessitadi del mortale a' danni,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Di queste. Si riferisce alle figlie di Celéo

Certo è la sete; che delusa a lungo Volta in ismanie, in rabbia, e d'ogni Erinni Passa le furie. Poichè inderno ai petti Arsi fe guerra, nè dell' acque stilla Temprò del concitato e caldo sangue Le correnti, l'atroce avida brama Cangia in torto disdegno; e quel che addentro Cosse immenso desir, fassi tremendo Abborrimento sconsolato e morte. Cosi, come per lunghe ingiuste sami E dolenti ferite, e servir duro A la catena, o rangolo astioso Della contesa Venere, l'infesta Paurosa e mortal rabbia s' apprende Al fido cane; anco per sete, a lungo Sostenuta, il crudel morbo si svolge. Ahi, qual delirio, o ineluttabil fato L' umanissima belva a guerra mena Contro sè stessa e contro l'uom, cui prima Obbediente, mansueta e cara, Seguia compagna nelle cacce e ai rischi Inopinati della via ! Qual fiero Caso, qual nuovo démone la mite Indole a furor tanto, a tanta estrema Sconoscenza e miseria ultima addusse, Che in rei digiuni, in clechi assalti e stolti Rivolgimenti ed agonie l'uccide? Da lieto, aperto e confidente, or come S' è fatto triste e pauroso, e ringhia A chi il palpa e festeggia e l'accarezza? Dalle soglie vegliate entro ai più scuri Aditi della casa a ricovrarsi Va spesso, ombroso; e quella che gli piacque Luce del giorno e compagnia festosa Della famiglia, solitario, abborre. Torbo, inquieto il guardo affigge, ed acre Fervor dai costernati occhi dardeggia; Cibo e bevanda al par rifluta; e stanco Qualor s'acquatta per dormir, sommesso Geme, e ai ribrezzo che lo assal si desta. Questi dell' ira, già concetta, indizi Dà l'infelice ai primi dì; più intensa Quindi lo incalza ed agita, e dimessa

Fra le gambe la coda, ed appassita La lingua, e il varco delle fauci avvolto E stipato di schiuma, al dolce ostello, Fatto presago del morir, s' invola. Ahi, chi seguirne i passi a la foresta, Chi udir potria, non che narrar, le fughe Miserande e i conflitti e il furor pazzo E gli impeti e l'angoscia, che la pronta Fiera morte del misero accompagna? Qual trasognato, or lento incede, or prende Rapide corse, e scambia loco: incerto Sempre; al romor dell'acqua, benche adusto Dalla sete, s'arretra e raccapriccia. Cerca solingo ove più l'ombra addensi La selva, e al soi s'asconde, ed all'aperto Splendido cielo, ed ulula alla luna; Il suon lo irrita e la minaccia a un modo, Nè latra ei più, ma fra singulti e guai Rompe e interrotti mormora lamenti; Talor monta in furore, e sovra quanti Piccioli e grandi altri animali incontra Disperato s'avventa, e morde, e fugge. E fugge innanzi a lui, da repentino Terror percossa, ogn' altra belva, e grida Pur della vista; perocchè, mordendo E morendo, l'innesto in altri ancora Stampa dell' ira e la fatal dell' acqua Nimistà: di cui forse atroce e crudo Il disagio e il bisogno un di sostenne.

### Agar nel deserto. (Ivi.)

E madre, e dove acerbi e duri oltraggi Sostenne e il cenno di partir col figlio, Erasi tolta alfin la peliegrina Agar d'Egitto: il cor pieno e la mente Dei rabbuffi di Sara, e del commiato Che il suo signor con lagrime le porse; E non altro con seco al suo viaggio La poverella si traea, che il figlio A mano, e scarso pane, e di serbata Acqua un' idria ricolma, che le fosse

Viatico pel lungo aspro cammino Che dalla terra la partia de' suoi. Ancor degli anni in flore, ancor di tutta La persona leggiadra, a cui nè l'opra Nocque di madre, nè d'ancella il carco, Soletta uscia non senza pianti a lochi Inabitati, ed all' ospizio antico Volse cogli occhi l'ultimo saluto. Se non che a' rischi della via selvaggia Il cor le avvalorava alta promessa: Che di non nati ancor popoli ignoti Ponea padre Ismaéllo: onde secura Negli accolti presagi, avventurarsi Ardì col figlio a nuovi regni: uscita Dalla casa d'Abramo, iva con lei Non visibile a' flanchi un benedetto Soccorritore a provederne i passi. Ma poche stille i omai della serbata Idria cresceano all'esule il travaglio . Della via; nè vestigio era d'intorno D'acque che si paresse ai sitibondi: E più sempre lontano apriansi i campi-Sterminati. Già flacco e dispossato Cadea il ginocchio a la meschina, e il petto Le combattea l'anelito e il mortale Sitir per cammin tanto ognor deluso; E non per questo (dappoiche finito Vide il fanciul giacersi in su l'arena) Recossi in collo il moriente, e nuove Spiò contrade e sentier nuovi. Indarno Tornò la notte, e il sol novellamente Surse all'incendio a usato; ond'ella il dolce Lasció cadersi da le spalle incarco. E compostolo a piè d'un arboscello ← Ch' io non ti vegga almen, disse, morire, Sventurato figliuol, cogli occhi miei! > E in così dir, più che potea lontana Si dilungò la madre a pianger sola. Quando dinanzi a lei stette improvviso

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ma poche stille ec. Vuol dire che, restandole omai poca acqua, sentiva sempre maggior assano della sua condizione.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> All' incendio usato. Locuzione appropriata a significare il calore cocente di quel clima.

L'Angiol benigno a confortarla: « Udito Ha Dio, le disse, d'Ismaél la voce; Cessa l'affanno, al figliuol torna, e vivi. » Volse la tramortita Agar la fronte A le parole; e nel levar gli stanchi Occhi di tanto lagrimar confusi, Opra di Dio, lucente onda vivace Vide l'afflitta tremolarle a' piedi.

### DAL VIAGGIO MALINCONICO.

Le stesse cose rivedute dopo molti anni.

Me prima, errante pellegrino, accolse Tra i verdi lauri e il margine florito E il tumulto dell'onde e i sacri ulivi l Il buon padre Benáco. A' miei verd' anni Seguendo il caro delle Muse invito, Stanza qui m' ebbi; chè fra queste rive, Siccome udisti, germinò la prima 1 Fronde ch' io cinsi poetando al crine. Per man della speranza e dell'amore Tratto, qui venni allora, e tutto intorno Rideami: e lieto il cielo era, e la terra Bellissima, e festivi i colli e l'acque, E l'invocata Pallade, i severi Studi m' aprendo del viril suo petto, Lena mi porse per seguir la dolce Arte del canto e sue sante vestigia. Ma che non puote il tempo? E che non cangia Di lieto in triste nostra mente afflitta Per travagli confusa? Oscuro il lago Parvemi, e mesto il cielo, e lagrimoso Deserto il colle, e nel silenzio muta La sacra selva; e quando, le notturne Ore avvisando, in flebile lamento Udii le squille ricordar la prece Che devoto mortal debbe agli estinti, Persi l'orecchio, ahi lasso le per l'immenso Piano dell'acque e per le valli e gli antri E gli spechi romiti un miserabile Pianto levarsi da per tutto intesi.

La prima ec. Intendi la coltivazione degli ulivi.

### PIETRO COLLETTA.

Pietro Colletta nato in Napoli ai 13 gennaio 1775, morto in Firenze il giorno 11 novembre 1831, trovasi giudicato da contemporanei e da posteri molto diversamente, tanto come cittadino, quanto come scrittore. Militò da prima per Ferdinando contra i repubblicani; dipoi fu soldato della Repubblica partenopea. Ferito e prigioniero, riebbe dopo cinque mesi, la libertà, e attese dal 1800 al 1806 alla professione dell'ingegnere. Servi al tempo di Giuseppe Bonaparte, prima nelle Calabrie come soldato, poi in Napoli col ministro di polizia Saliceti, famoso per le sue dure persecuzioni. Regnando Murat, il Colletta rientrò nella milizia; fu tenente colonnello e uffiziale di ordinanza del re, governatore civile delle Calabrie, e consigliere di Stato. Seguì il re nella spedizione infruttuosa contro i Borboni in Sicilia, e nella guerra contro gli Austriaci: nondimeno fu tra quelli che lo consigliarono ad abbandonar Napoleone per confederarsi coll' Austria. Quando Murat fece prova di cacciar lo straniero per unire l'Italia sotto il suo scettro, il Colletta lo accompagnò come maggior generale dell'esercito: ma, ristabilito poi il governo borbonico ed ucciso Murat, ebbe ancora il comando di una divisione militare nel Principato Citeriore. Nel 1821 aderì alla rivoluzione, e fu ministro della guerra nel nuovo governo repubblicano. Perciò quando gli Austriaci ricondussero a Napoli i Borboni, ed egli non volle o non seppe a tempo scampare, fu preso e tenuto prigioniero due anni, parte in Napoli parte in Brünn di Moravia; dopo di che, esigliato, si trasferì a Firenze.

Dell'avere il Colletta prestato il suo ingegno e la sua spada a principi e governi affatto diversi possono in qualche modo scusarlo la grande mutabilità delle cose e degli uomini a quel tempo, l'educazione non atta a formare animi indipendenti, e la difficoltà di ritrarsi chi una volta abbia posto il piede sulla scena del mondo. Oltracciò la prigionia e l'esiglio de' suoi ultimi anni per la causa della libertà, invitano chiunque non ama di ostentare eroismo a perdonargli le dubbiezze e gli errori politici dei tempi precorsi. Ma alcuni lo accusano di essere stato crudele persecutore in compagnia del Saliceti, e fin anche di avere tradito Murat, attirandolo

mel regno, sapendo che vi sarebbe preso ed ucciso: e poichè la storia conferma pur troppo la prima di queste accuse, e della seconda rimane qualche ombra; perciò i malevoli lo gettan nel fango, nè gli amici poterono rialzarlo del tutto.

Come scrittore, per la sua Storia del reame di Napoli dal 1754 al 1825, fu da non pochi lodato di rara
veracità, ed esaltato come somigliantissimo a Tacito.
Altri non dubitò di vilipendere il suo libro col nome di
romanzo storico: e il suo stile fu giudicato monotono.
Quanto alla verità dei fatti, non negheremo che il Colletta narrando cose delle quali fu gran parte egli stesso,
abbia potuto illudersi, come forse si illuse operandole,
od anche cercasse velarle acciocchè non servissero ai posteri per denigrare il suo nome. Quanto poi alla sapienza civile, alle sentenze, alla lingua e allo stile, poichè il Colletta sottopose ripetutamente il suo scritto al
giudizio di Gino Capponi, di G. B. Niccolini e di Pietro Giordani, e quest'ultimo lo rivide più volte, può
annoverarsi fidatamente tra i migliori del nostro tempo.

#### Nicold Fiorentino.1

Il giudice Guidobaldi tenendo ad esame il suo amico Nicolò Fiorentino, gli disse: Breve discorso tra noi: di', che facesti nella repubblica? - Nulla, rispose l'altro; mi governai con le leggi, o con la necessità, legge suprema. - E poichè il primo replicava che i tribunali, non gli accusati, dovessero giudicare della colpa o della innocenza delle azioni, e mescolava nel discorso alle mal concette teoriche legali, ora le ingiurie ora le proteste di amicizia antica, e sempre la giustizia, la fede, la bontà del monarca; il prigioniero caldo d'animo ed oratore spedito, perduta pazienza, gli disse: Il re, non già noi, mosse guerra ai Francesi; il re ed il suo Mack furono cagioni delle disfatte; il re fuggì lasciando il regno povero e scompigliato; per lui venne conquistatore il nemico, e impose ai popoli vinti le sue volontà. Noi le obbedimmo, come i padri nostri obbedirono alle volontà del re Carlo Borbone; chè la obbedienza de vinti è legittima, perchè necessaria. Ed ora voi, ministro di quel re, parlate a noi di leggi, di giustizia, di fede. Quali leggi? quelle emanate dopo le azioni! Quale giustizia? il processo secreto, la

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fu dei repubblicani che si arresero patteggiati nel 1799 e poi furone a tradimento presi e perseguitati. Vedi pag. 6 di questo volume.

nessuna disesa, le sentenze arbitrarie! E qual sede? la mancata nelle capitolazioni dei castelli! Vergognate di profanare i nomi sacri della civiltà al servizio più infame della tirannide. Dite che i principi vogliono sangue, e che voi di sangue li saziate: non vi date il fastidio dei processi e delle condanne, ma leggete su le liste i nomi dei proscritti, e uccideteli; vendetta più celere c più conforme alla dignità della tirannide. E infine, poiche amicizia mi protestate, io vi esorto ad abbandonare il presente uffizio di carnefice, non di giudice, ed a rislettere che, se giustizia universale, che pure circola su la terra, non punirà in vita i delitti vostri, voi, nome abborrito, svergognerete i figli, e sarà per i secoli a venire la memoria vostra maledetta! — L' impeto del discorso consegui che finisse; e finito, fu l'oratore dato ai birri, che stringendo spietatamente le funi e i ceppi, tante piaghe lasciarono sul corpo quanti erano i nodi; ed egli, tornato in carcere, narrando a noi que' fatti, 1 soggiunse (misero e veritiero indovino) che ripeterebbe tra poco quei racconti a' compagni morti.

# Compendio della storia di Napoli dal 1130 al 1700.

Portella, i monti Appennini, dove nascono le fonti di que' fiumi, i liti del Mediterraneo, correndo i tre mari Tirreno, Ionio, Adriatico, dallo sbocco del lago di Fondi alla foce del Tronto, confinano le terre che nell' undecimo secolo ubbidivano all' impero greco ed alle signorie longobarde di Capua, di Salerno e di Benevento. Tanti separati domini, la virtù del normanno Roberto Guiscardo tramandò al nipote Ruggiero, già fattosi re della Sicilia, da lui conquistata sopra i Saraceni ed i Greci. Passò il regno a Guglielmo il Malo, a Guglielmo il Buono, a Tancredi, e fugacemente a Guglielmo III. Quando il secondo Guglielmo perdè speranza di figli, maritò la principessa Costanza (sola che restava del sangue di Ruggiero) all' imperatore Enrico, della casa sveva; il quale succedè, morto Tancredi, nella corona della Sicilia e della Puglia.

Così dalla stirpe normanna, chiara per virtù guerriere, andò il regno l'anno 1189 negli Svevi. Ad Enrico succede Federico II, gran re; ed a lui brevemente Corrado suo figlio, e poi Manfredi altro figlio, ma d'illegittimo congiungimento. I pontefici di Roma, che pretendevano all'imperio del mondo e viepiù a quello delle

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Narrando a noi ec. — Il Colletta era tra i prigionieri.

Sicilie, dopo aver travagliata la casa normanna, volsero le armi sacre e le guerriere contro la sveva. Sempre perdenti, ma incapaci ad essere oppressi e disfatti, risorgevano dopo le perdite più adirati e nemici.

Clemente IV papa, nell'anno 1265, poichè tre papi che lo precedettero avevano tentata vanamente l'ambizione di Enrico III re d'Inghilterra, instigò contro Manfredi il fratello di Luigi re. di Francia, Carlo d'Angiò, samoso in armi; che, viepiù spinto dalle irrequiete brame della moglie, venne con esercito all'impresa. Coronato in Roma re delle Sicilie (1266) passò nel regno e combattè Manfredi accampato presso Benevento. La virtù dello Svevo non bastò contro la fortuna del Franco e l'infame tradimento de' Pugliesi: mori Manfredi nella battaglia. Carlo stava contento sul trono, quando Corradino figlio di Corrado, venne a combatterlo (1268). Il giovinetto, vinte in Italia le città guelfe, vincitore in Tagliacozzo dove gli eserciti sì affrontarono, godevasi nel campo le gioie della vittoria e le speranze dell'avvenire, allor che il re gli spinse contro fresca legione, tenuta in serbo; così che Corradino, disfatto, fuggitivo e poi tradito, fu prigioniero del felice Carlo: e un anno appresso, per crudeltà di quel re o consiglio del pontefice, ebbe (quell'ultimo figlio della casa sveva) troncato il capo. La stirpe degli Angioini si stabili nel regno delle Sicilie.

Ella diede sei re, due regine: dominarono 175 anni tra guerre esteriori ed interne. Per opera di quei re angioini furono morti Manfredi e Corradino, re svevi; poi Andrea e Giovanna I, della propria stirpe: l'altro re, Carlo da Durazzo, sorpreso negli inganni che ordiva alle due regine di Ungheria, fu ucciso: Ladislao morì di veleni oscenamente prestati. Ai tempi loro per il vespro di Giovan di Procida furono uccisi ottomila francesi, dominatori della Sicilia: de' tempi loro fu il parteggiare continuo de' baroni del regno: per opra loro, nato lo scisma nella Chiesa, due o tre papi contemporanei divisero le spoglie della sede apostolica e le coscienze de' popoli cristiani. Carlo I e Ladislao avevano virtù guerriere, aveva Roberto prudenza di regno; questa e quelle oscurate dai vizi del sangue. Gli altri re della stirpe furono flagelli del regno.

Alfonso I di Aragona, dopo che fugò Renato, ultimo degli Angioini, stabili nell'anno 1441 la dominazione degli Aragonesi, che finì nel 1501 con la fuga di Federico. Dominarono in manco di 60 anni cinque re di quella casa, quattro dei quali, Ferdinando I, Alfonso II, Ferdinando II e Federico, s'ingomberarono sul trono nel breve spazio di tre anni; anche interrotto il regnare

dalle felicità e dai dominio di Carlo VIII. Quella stirpe aragonese, superba e crudele, mosse o respinse molte guerre, abbattè le case più nobili e più potenti dei regno, impoverì l' erario, suscitò tra' baroni gli umori di parte. Le quali divisioni ed universale fiacchezza causarono che lo Stato, da potente regno, cadesse a povera provincia di lontano impero. Ritenga la memoria degli uomini che in poco più di tre secoli e mezzo regnarono quattro case, ventidue re, senza contare i transitori domini di Lodovico re d'Ungheria, del papa Innocenzo IV, di Giacomo d'Aragona e di Carlo VIII: ritenga che per pochi tempi di pace si tollerarono lunghi anni di guerra; che per travagli sì grandi avanzò la civiltà; che in tanti mutamenti fu osservato essere vizio dei Napoletani la incostanza politica, ossia l'odio continuo del presente e 'i continuo desidério di nuovo Stato: cagione ed effetti delle sue miserie.

Quando Federico, ultimo degli Aragonesi, combattuto dal re di Francia, tradito dal re di Spagna suo zio, fuggì d'Italia, i due re fortunati, nel dividere l'usurpato regno, per luogotenenti ed eserciti combatterono: Consalvo il gran capitano restò vincitore; il regno intero cadde a Ferdinando il cattolico, e sotto forma di provincia fu da vicerè governato. Cominciò il governo vicereale che per due secoli e trent'anni afflisse i nostri popoli. Primo de' vicerè fu lo stesso Consalvo.

Mutarono gli ordini politici. Per magistrato novello, detto Consiglio Collaterale, gli antichi magistrati decaddero di autorità e di grido; la grandezza dei ministri dello Stato scemò; gli uffiziali della reggia restarono di solo nome, l'esercito sciolto; l'armata serva dell'armata e del commercio spagnuolo; la finanza esattrice risiedeva nel regno, e fuori la dispensiera di danaro e di benefizi. I feudatari abbassati da che senz'armi, i nobili avviliti nel consorzio di nuovi principi e duchi per titoli comprati. I seguaci di parte angioina, benchè tornati per accordo di pace agli antichi possessi, ricevevano poco e tardi; erano spogliate le parti sveva e aragonese; Ghibellini e Guelfi al modo stesso travagliati; tutto andò al peggio.

E così passarono, ora più ora meno infelici, due secoli di servitù provinciale sino a Filippo V e Carlo VI. Imperarono in que tempo sette re della casa di Spagna, da Ferdinando il Cattolico a Carlo II; e travagliarono in vario modo e principi e regno trenta romani pontefici, da Alessandro VI a Clemente XI. Si ebbe gran numero di vicerè, de' quali alcuno buono, molti tristi, parecchi pessimi. Il dominio della casa spagnuola finì per la morte di Carlo II nell'anno 1700; ed in quello ha termine la storia di Pietro Giannone.

### La battaglia di Marengo dopo l'arrivo del generale Desaix sul campo.

Alle quattro ore dopo il mezzogiorno giunto Desaix, il primo consolo, correndo quelle file, diceva: « Abbiamo dato indietro assai passi; è tempo di avanzare, per poi riposare nella notte, come è nostro costume, ne' campi della vittoria. » I resti più numerosi de' Francesi accampavano a Sangiuliano, dove Desaix venne, e dove il generale Zach andava, certo di vincere, con cinquemila soldati. Ma lo affrontò in ordinanza, quasi uscito di terra, esercito francese; ed essendo impossibile al Tedesco evitar la zuffa o aver soccorso, però che già da due ore i volteggiamenti delle due parti andavano soli senza ordini, senza nesso. senza capo supremo, a consiglio di molti capi e della sorte, smarrisce, ma pur combatte con valore alemanno: muore Desaix; Kellermann, generale di Francia, corre con mille cavalli sopra Zach, e, tre volte traversando la linea de'soldati, uccide, abbatte ed imprigiona i resti col suo capo. Procedono lo stesso Kellermann e Murat e Boudet, che teneva le veci di Desaix, contro gli altri corpi, i quali, vedendo la meravigliosa schiera, tornano Luggitivi verso Marengo: i Francesi, che poco innanzi difendevano a mala pena il piccolo terreno dove trista ventura li aveva ridotti, prorompono nel piano e uccidono e fugano i troppo assicurati vincitori. Così cambia della fortuna il favore e la faccia.

Si riparano i fuggitivi a Marengo e a Pedrabona, per dar tempo agli avanzi della disfatta di valicare la Bormida; e però, combattendo sino a notte piena, quanti poterono ripassare il flume posero il campo sotto Alessandria. Furono morti e feriti nella battaglia settemila dei Tedeschi, settemila de' Francesi; perderono inoltre i Tedeschi tremila prigionieri, venticinque cannoni, altre armi e bandiere; tra' morti e feriti d'ambe le parti si contavano parecchi generali e numero grande di uffiziali minori, ma più compianta dalle schiere e dalla Francia fu la morte di Desaix. Il valore degli eserciti fu grande; il primo console non combattè:1 lentezza ne' Tedeschi al mattino; ordinanze poco sapienti incontro alle ordinanze de' Francesi; tutte le schiere tedesche impegnate, combattenti senza ultima riserva; nessuno assalto estremo, nessuna azione, facile nelle fortune, ardimentosa; e d'altra parte ostinato proponimento del primo console, arrivo al maggior uopo del generale Desaix, sortè, destini, furono le cagioni della vittoria de' Francesi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non combattè, se non quanto su necessario per aspettare Desaix.

Andresoli. — IV.

La notte, dispensiera benigna di quiete, passava dolente al catnpo alemanno e dolentissima al capitano; nè riposavano i Franchi, perchè intenti a ricomporre le scemate schiere, e valicar nel mattino la Bormida. Melas, veterano di guerra, sventurato, incerto tra pensieri vari, avendo incontro esercito forte e vincitore, alle spalle in Acqui l'esercito di Suchet, con sè poche squadre e sconfidate, i generali migliori o morti o feriti o prigioni; convocato consiglio ed avuto più rimproveri che ristoro alla sfortunata vecchiezza, decise in animo di concordar col nemico il passaggio dell' esercito nell'alta Italia, per così adunare sessantamila soldati su le sponde del Mincio; appoggieze il dosso agli Stati dell'Impero; e cominciare con migliori auspici nuova guerra. Diceva sovente nel suo dolore, ne saprei se's maraviglia e a consorto: « La battaglia era vinta per noi, ma quegli è l'uomo del destino. » Gli lacerava il cuore l'avviso decantato della vittoria, ed arrossiva della vergogna di mandare altri nunzi di dolenti venture. Aveva scritto nel primo foglio: « Per lunga e sanguinosa battaglia ne' piani di Marengo, le armi di S. M. l'imperatore hanno battuto compiutamente l'esercito francese condotto in Italia e comandato nell'azione dal generale Buonaparte. Altro foglio dirà i particolari della battaglia, ed i frutti della vittoria, che nel campo stan raccogliendo i luogotenenti generali Ott e Zach. Di Alessandria, il 14 di giugno del 1800, al cadere del giorno. » Poi scrisse:

Cadendo il giorno, il nemico, afforzato da esercito novello, combattendo negli stessi campi di Marengo per gran parte della notte, ha battuto il nostro esercito vincitore nella giornata. Ora noi, accampati sotto le mura di questa fortezza, raccogliamo i miseri avanzi della battaglia perduta, e consultiamo de' rimedi per quanto ne concede lo stato delle cose, o la fortuna del vincitore. Di Alessandria, alla mezzanotte del 14 al 15 di giugno. »

Alla prima luce del giorno, le già formate colonne dei Francesi assalirono il campo che guardava i tre ponti della Bormida; e lo espugnavano, se Melas non mandava oratore a Buonaparte per trattare accordi: e poichè l'esercito francese abbisognava di riposo e di migliori ordinamenti, il primo console mando negoziatore in Alessandria il generale Berthier.

# Battaglia di Trafalgar.

Il dì 21 (ottobre 1805) si affrontavano (Nelson e Villeneuve) nelle acque di Trafalgar, e seguì battaglia sanguinosa, stupenda per virtù e per valore; della quale non fo racconto, perchè ser-

bato allo storico felicissimo delle geste di Francia; e solamente ne dirò quello che importi alla piccola nostra fatica, o che, per la maraviglia de' casi e per gl'insegnamenti che ne derivano, diviene istoria di ogni età e di ogni popolo.

Gl' Inglesi con quaranta navi restarono per ardite ordinanze vincitori di nemico più forte: imperciocche Villeneuve sperava dar battaglia in linee parallele; e Nelson, procedendo a colonne. sfondava in due punti l'ordinanza francese, e combattendo con tutti i suoi legni parte dei legni del nemico, la inferiorità scompariva. Gli ordini paralleli rammentano in terra e in mare la infanzia della tattica; e può giovarsene un capitano quando abbia maggior forza e libertà di movimenti : chè l'andare così formato al nemico può esser utile, lo aspettarlo è danno. Perderono i Francesi per difetto d'arte; ma quanto in uomini possa valor di guerra, disciplina, pazienza, disperazione, mostravano in quel giorno. Il vascello che aveva nome il Redoutable perdè, sopra seicento quarantatre uomini di equipaggio, cinquecento ventidue morti o feriti; all' Achille si apprese il fuoco, e nell'incendio combatteva; le trombe ad acqua erano spezzate, mancavano i mezzi di salvezza; le batterie una dietro l'altra bruciavano, bruciavano gli alberi, le antenne; era inevitabile e vicino lo scoppio della polveriera. E allora tre vascelli nemici si slontanarono, e i disensori dell' Achille, volgendo un guardo mesto a sè stessi, provvedevano a salvarsi, altri a nuoto, altri sopra tronchi di legno gettati in mare. Fu visto, spettacolo sublime, andar gl'Inglesi sopra piccole barche intorno all'incendio per aiutare e raccorre que' fuggitivi: ponendo a rischio la propria vita per salvarla ai Francesi, non più nemici, ma uomini commiserevoli. Così pochi scamparono, saltarono gli altri col vascello allo scoppio delle polveri. - Andò preso il Bucentoro (la capitana sulla quale era Villeneuve) con altri sedici vascelli, e prigioniero l'ammiraglio con quanti restavano sopra quelle navi. Nè fu allegra la vittoria per gl'Inglesi, che videro uccisi oltre due migliaia dei loro prodi, e i propri legni guasti, e dei legni predati due soli capaci di entrare in porto rimorchiati. E maggiore di ogni perdita fu la morte dell'ammiraglio Nelson, primo capitano di mare per eccellenza d'arti e per ardimento e fortuna: morì su la capitana il Victory, di palla di spingarda; beato, perchè in tal punto, che la vittoria era certa.

#### LAZZARO PAPI.

Lazzaro Papi di Pontito nel territorio lucchese, nacque l'anno 1763. Compiuti gli studi nell'Università di Pisa, andò nel 1790 alle Indie Orientali; entrò come chirurgo nelle milizie inglesi, quando combattevasi contro Tippo-Saeb,1 e salì fino al grado di colonnello. Ritornato in Italia nel 1802, pubblicò una serie di Lettere sulle Indie: le quali allora furono accolte e lette, per la materia ancor nuova, con grande avidità e gran Iode; nè le relazioni dei viaggiatori o le ricerche degli eruditi che vennero dopo, le hanno ancor fatte dimenticare. Più tardi diede in luce i Commentari sulla rivolusione francese dalla morte di Luigi XVI fino al ristabilimento dei Borboni sul trono di Francia; e lasciò inediti quelli dalla congregazione degli Stati generali fino alla morte di Luigi XVI, che furono pubblicati due anni dopo la sua morte. Scrisse inoltre varie poesie, tradusse dal greco il Manuale di Epitteto, dall'inglese il Paradiso perduto del Milton; ma la sua fama sta principalmente fondata nei Commentari. I quali, benchè non possano collocarsi tra le grandi opere storiche, benchè i molti documenti pubblicati più tardi ne mostrino qua e là scarse o fallaci le notizie e difettivi i ragionamenti, rappresentano ancora bastantemente quei tempi e quegli uomini; e sono un bell'esempio di narrazione lontana dalla pompa del pari che dalla negligenza, con un andamento di stile uniforme senza monotonia, vario senza sbalzi o disuguaglianze spiacevoli; sempre chiara e perspicua come fu schietta e costante l'intenzione dello scrittore. Morì in Lucca il giorno 25 dicembre 1834.

### Battaglie di Schebreisse e delle Piramidi.

Il Buonaparte dispose (a Schebreisse) le sue schiere in tanti parallelogrammi ordinati per iscaglioni che avevano a ciascun lato sei uomini di profondità, e scambievolmente si fiancheggiavano. Sugli angoli erano collocate le artiglierie, e nel mezzo

<sup>1</sup> Tippo Saeb su sigliuolo e successore di Hyde-All menzionato nel vol. III, p. 384.

stavano le bagaglie, i generali, gli uomini di lettere; e alcune squadre di granatieri pronte a rinforzare i lati assaliti e pericolanti. Inoltrandosi in questa ordinanza l'esercito, i più arditi Mammalucchi che baldanzosamente scorrazzavano all'intorno in grossi stuoli, furono lasciati accostare molto dappresso, e allora si l'artiglieria che la moschetteria tutto ad un tempo fulminandoli, fecero di loro una grande strage, per cui tutti gli altri si spaventarono e si dispersero. Pure nell'assalto perirono alcuni Francesi; sopra i quali i più animosi Mammalucchi, dopo avere scaricati i loro moschetti e le lor pistole, si erano avventati colle scimitarre. Continuò l'esercito repubblicano il suo cammino verso il Cairo, senz'esser più dai nemici molestato. Solo uno stemperato calore lo molestava estremamente, e il non avere quasi altro per cibo e bevanda che legumi, cocomeri e acque del Nilo.

La più parte di que'soldati, avvezzi in Italia a incontrare ad ogni poco belle ed abbondanti città, erano ad ora ad ora presi da una profonda tristezza nel camminare per quelle immense pianure, dove la mobil sabbia affaticava grandemente i loro passi, dove non vedevano che poveri e sporchi tuguri, o affatto abbandonati o solo abitati da miserabili genti; e prorompevano spesso in imprecazioni contro quelli che, a creder loro, avevano ingannato il generalissimo in quei deserti. Nientedimeno il nuovo aspetto di quelle contrade e il pensiero di potersi un di vantare di averle percorse e soggiogate, gli animava a sostenere gli stenti e le fatiche durissime. Ai 3 del termifero (21 di luglio) giunsero non lungi dalle tre grandi piramidi, allorchè il nascente sole ne illuminava co' suoi raggi le sommità. Il Buonaparte allora rivolto ai soldati: « Pensate (disse) o compagni. a mostrar qui l'usato valore; quaranta secoli da quelle cime vi contemplano. » I Mammalucchi al numero di circa sei mila e condotti dal Bei Murad, fortificatisi nel villaggio di Ambabè insieme con molti Fellati (questi sono loro servi e contadini ch' essi avevano alla peggio armati), e collocatavi quasi tutta la loro artiglieria, trascorrevano con quattromila cavalli la pianura intorno. Non si vedea fra essi quasi alcun ordine; ma pur dava una bella e insieme paventevol vista il lampeggiare delle armi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Uomini di lettere. È noto che Bonaparte su accompagnato in Egitto da molti dotti e scienziati assenche esaminassero e descrivessero quel paese.

<sup>2</sup> I Mammalucchi, originariamente schiavi militari, ebbero la signoria dell'Egitto dal 1254 al 1517; nel quale anno surono vinti da Selim I e ridotti al grado di semplici governatori sotto un Bascià dipendente dalla Porta. Ma al tempo della spedizione francese avevano quasi riacquistata l'antica potenza.

loro, l'ardore, e il veloce volteggiare degli arabi destrieri, le avvistate e pompose sopravveste de' cavalieri, e l'intrepidezza ch'essi dimostravano. Il generale francese tenne il medesimo ordine di battaglia che a Schebreisse. I Mammalucchi si avventarono con grand' impeto sulle schiere dei generali Desaix ' e Regnier: le quali serrate, immobili e intente alle voci dei loro comandanti, non ispararono cannoni nè moschetti fuorchè quando ebbero i nemici a brevissima distanza. L'evento corrispose al disegno, e gran numero di Mammalucchi furono stesi a terra morti o feriti. Gli altri tornarono ferocemente alla carica più volte, come risoluti alle prove estreme; ma non poterono mai reggere al fulminare delle artiglierie, nè rompere la ferrea siepe che loro appresentavano i Francesi. Il villaggio di Ambabè fu intanto investito per ogni banda, e non meno di ottocento Mammalucchi o rimasero trucidati o furono spinti ad annegar nel Nilo. Circa venti pezzi di cattiva o male adoperata artiglieria, molti cammelli, molte bellissime armi, molte vettovaglie e bagaglie e molt' oro ancora (usando i Mammalucchi portarlo addosso) caddero in potere de Francesi con poca loro perdita; poichè ella non giunse a più d'un centinaio tra morti e feriti. Questa su detta, così piacendo a Buonaparte, battaglia delle piramidi.

# Il passaggio della Beresina.

Napoleone aveva disegnato varcarla a Borisow, dov'era un ponte; ma sapendo che dai nemici, che quivi lo aspettavano, esso era stato tagliato, s' indirizzò a Studzianka, luogo assai superiore a Borisow, dove la Beresina è men larga e profonda; e fattivi, più presto che potè, fabbricare due ponti di cavalletti, fece passare una parte dell'esercito, sebbene con molta lentezza. L'ammiraglio Ischitschakof, informato del cammino ch'egli aveva preso, e prestamente rifatto il ponte a Borisow, corse ad assalire i Francesi ch' erano passati sulla riva diritta, mentre il Wittgenstein aiutato da' Cosacchi guidati dal Platoff, doveva investire i rimanenti nemici sulla sponda sinistra. L'attacco però dell'ammiraglio fu lento e mal concertato, per modo che egli trovossi vigorosamente respinto dai Francesi, il cui valore era animato dalla presenza dell' Oudinot e di Napoleone medesimo. Assai diverso successo ebbe l'assalto del Wittgenstein sulla sponda sinistra. Egli si avventò primieramente sulla divisione del generale Partouneaux di circa sette mila uomini; la quale, rimasta sepa-

<sup>1</sup> Desaiz. Quel medesimo che mort poi a Marengo.

rata dal resto dell'esercito, dopo un fortissimo contrasto, oppressa dal numero, dovette abbassar l'armi. Indi si gettò sopra tutta la retroguardia condotta da Victor, il quale colle sue migliori schiere attendeva sulle alture di Studzianka a proteggere la ritirata di tutta la moltitudine che si affoliava ai ponti. Quivi era un ingombramento di artiglierie, di carri e di bagaglie, di feriti, d'infermi, di spossati; un correre, un gridare, un avviluppamento che non si potrebbe descrivere, e che si aumentò quando le palle della russa artiglieria cominciarono a cadere fra quella turba. Spesso i ponti si guastavano; e la fretta a rassettarli, in vece di accelerare, confondeva e prolungava il lavoro. Tostochè il ponte era alla meglio risarcito, ricominciava l'affollarsi, l'urtarsi, lo schiacciarsi e il rovesciarsi de' soldati gli uni gli altri nel fiume; poichè i gagliardi, senza pietà e riguardo alcuno per i deboli, volevano a forza aprirsi il passo alla salvezza. Mentre tutto questo accadeva sulla riva sinistra e sui ponti, e tra il Victor e il Wittgenstein continuava la pugna con molto furore e strage da ambi i lati, levossi un fierissimo turbine che accrebbe l'orrore del miserabile spettacolo; e il maggiore de' due ponti, già sopraccaricato di artiglierie, di carriaggi e di gente, si ruppe, e quanto v'era sopra precipitò nell'onde. Gli urli disperati di que' meschini andarono alle stelle; ma presto successe agli urli un silenzio ancor più spaventoso. Chi tentò passare il fiume a nuoto, o non vi riusc), o morì di gelo e di spossatezza sull'opposta riva. Era intanto sopragiunta la notte, e il Victor colle sue genti molto scemate dalla battaglia potè ritirarsi sulla riva diritta. Il ponte non fu abbruciato dai Francesi fuorchè allo spuntare del seguente giorno, affinche nel corso della notte la turba de' loro compagni ch' era tuttavia sulla sponda sinistra, potesse per esso cercarsi uno scampo. I Russi non si attentarono a inseguire i fuggitivi sopra quel varco pericoloso, ma vi dirigevano particolarmente i tiri delle artiglierie; onde anche pochi Francesi vi si arrischiarono; e un loro grandissimo numero con molti cannoni e salmerie, di cui l'esercito era stato in parte riprovveduto, caddero in potere de'Russi. Si vuole che Napoleone perdesse a questo passaggio della Beresina quasi la metà di tutte le genti che aveva: e, secondo i rapporti de' Russi, non meno di trentasei mila cadaveri furono abbruciati dipoi sulle sponde di quel flume.

# Ritratto di Bonaparte.

Aveva mezzana statura, avvenente aspetto, occhi vivi e penetranti, corpo tollerante delle fatiche, mente astuta e veloce a

conoscere le propensioni, le mire e le debolezze di coloro ch' egli doveva reggere o soggiogare, le opportunità delle occasioni, tutti que' provvedimenti che si possono prendere alla contraria fortuna, e tutti que' vantaggi che si possono trerre dalla buona. Con una certa sua naturale facondia che nasceva da forte e ardente immaginazione, sapeva dare alle cose quell'aspetto ch'ei desiderava: era talora anche eloquente, ma di una eloquenza, per così dire, soldatesca, brusca e rotta. Nella bevanda e nel cibo contentavasi di poco: univa in se le cognizioni politiche alle guerriere, l'ardimento della giovinezza alla circospezione dell'età matura; e per le sue qualità, per le disposizioni degli animi e per quelle de' tempi che correvano, era attissimo a sconvolgere gli ordini antichi e fondarne de nuovi. Benchè tenace de' suoi proponimenti, sapeva (come del greco Alcibiade si narra) piegarsi mirabilmente per meglio riuscirvi. Altiero e violento per natura, era nondimeno per riflessione e per politica moderato e tranquillo, secondochè il bisogno richiedeva: anzi spesso fingevasi tutto preso dall'ira, per impaurire, sorprendere e sbalordire coloro co' quali trattava. Animoso e insieme cauto a schivare i pericoli, severo e indulgente a tempo, e soprattutto abilissimo a cattivarsi l'amore dei soldati; era suo costume non mai affidarsi alla fortuna ove il consiglio valesse, e dove questo era inutile, tutto sperare dall'audacia; magnificare i suoi prosperi successi, coprire o scemare quelli del nemico; mostrar sempre sicurezza di vincere, niun minimo dubbio di perdere; fingersi molto religioso co' religiosi, e ridersi poi co' più scaltri della simulazione usata coi semplici; nascondere spesso i suoi pensieri sotto le apparenze di una franca schiettezza; e, tranno que' soli a cui fosse necessario il fidare un segreto, essere impenetrabile per ogni altro; proporre vasti disegni come facili ad eseguirsi, procacciarsi la benevolenza di ciascuno, e farsi temere da quelli ch' e' non potea guadagnare.

# GIACOMO LEOPARDI.

A Giacomo Leopardi non mancò, mentre visse, la stima dei dotti; nè la sua fama cessò colla vita. Certamente non ebbe applausi nè celebrità; cose concesse a molti altri; ma di questo poterono esser cagione le opinioni religiose, la malinconica filosofia e l'inferma salute che lo tenne quasi appartato dal mondo. Che poi fra tanti che scrivono, pochissimi (e forse meno ancor

che pochissimi) si mostrino simili a lui, quest'è senza dubbio nostra impotenza assai più che mancanza di desiderio e di sforzi. Nè alcuno crederà cosa agevole l'appropriarsi una qualità che poi non deve apparire; e somigliar nello stile ad uno scrittore la cui eccellenza è riposta nell'aver saputo detrarre da'suoi pensieri ogni veste, sicchè non ci paia già di raccoglierli dalle sue parole, ma di vederli e contemplarli con lui nella pro-

pria sua mente.

Il Leopardi nacque di nobil famiglia in Recanati a dì 29 giugno 1798. Fino ai quattordici anni gli furon maestri due preti: dipoi solo da sè studiò con tanto ardore e tanto profitto, che innanzi ai venti anni, già filologo sicurissimo di greco, latino ed ebraico, già autore di poesie paragonabili colle migliori, fu dal Giordani e dal Niebhur annunziato all' Italia e all' Europa come nuovo miracolo d'ingegno e di dottrina. Ed egli corrispose pienamente all'espettazione destata da quell'annunzio; benchè la sua gracile complessione, cedendo a così gran peso di pensieri e di studi, lo costringesse a consumare ozioso non piccola parte della sua vita sì breve. Le sue lettere, molte delle quali ben possono dirsi bellissime, dimostrano come egli, non potendo soddisfarsi del soggiorno di Recanati, si trasferisse a diverse città d'Italia; primamente per desiderio di conversare con uomini più sapienti di lui, ben presto colla speranza di trovare quel cielo e quel suolo che l'aiutassero a ricuperare la sanità già perduta: e quanto affliggevasi di perdere inerte i suoi anni migliori; e come, ancor giovanissimo, cominciò a desiderar di morire, poichè disperava di poter vivere utilmente. Di tempo in tempo l'amore de'suoi, e il bisogno e la speranza di trovar quiete, lo riconducevano al paese nativo: ma portando con sè da per tutto il suo malore e, quasi vorrei dire, il suo fato, non poteva contentarsi durevolmente di nessun luogo. E si raccoglie altresì dalle sue lettere come egli, scarsamente provvisto dal padre, desiderasse una cattedra; la quale in Italia non potè ottenere, e fuori d'Italia non volle accettare. Quando nel 1825 venne a Milano, dove stette alcuni mesi presso il tipografo Stella, era già oggetto di compassione; in tanta giovinezza, e con tanta riputazione d'ingegno e di sapere, già così visibilmente rivolto al suo fine! Nella conversazione era, come nello scrivere, tanto semplice, tanto lontano da ogni ostentazione, che ciascuno poteva

credere per qualche tempo di trovarsi con un suo pari; ma poco stante poi, la sicurezza dei giudizi, la copia delle notizie peregrine, pronte, opportune, la lucidezza del discorso elegante senz' ombra pur d'affettazione o di stento, ci avvertivano che stavamo dinanzi ad un uomo singolarissimo. Il suo ultimo viaggio fu a Napoli nell'autunno del 1831. Quivi l'amicizia e le cure di Antonio Ranieri, la bellezza del luogo e la salubrità del clima, poterono per qualche tempo mitigare i suoi mali, e dargli anche speranza di superarli, e desiderio di vivere. Ma quel beneficio e quella speranza non durarono lungamente: però minacciato e travagliato ora da tisi, ora da idropisia, morì il giorno 14 luglio 1837 a Capodimonte. Fu sepolto nella chiesa di San Vitale su la via di Pozzuoli; dove il Ranieri pose per lui un modesto e pietoso ricordo al passeggiero; come la sua famiglia denota tuttora col nome di lui la cameretta ne' mezzanini del palazzo paterno, dov'egli nella prima giovinezza fece i maravigliosi suoi studi e scrisse la maggior parte delle sue splendide e affettuose poesie.

Degli studi del Leopardi trattarono (per dire soltanto dei nostri che lo conobbero personalmente) il Ranieri, il Viani, il Pellegrini, il Giordani, presso i quali può anche vedersi il catalogo delle sue opere letterarie. Come testimonio del suo valore filologico basterà citare le Annotazioni sopra la cronaca d'Eusebio pubblicata l'anno 1818 in Milano dai dottori Angelo Mai e Giovanni Zohrab, scritte l'anno appresso dal conte Giacomo Leopardi; rammentando ch' egli era nato nel 1798. Ma di tutta quella erudizione, per la quale troviamo che fu conosciuto e ammirato dai maggiori dotti d' Europa al suo tempo, non può farsi qui altro che un cenno: e nondimeno la perfezione delle sue prose, e l'altezza delle sue poesie gli danno un posto eminente non solo tra gli scrittori compresi in questo libro, ma tra i migliori del nostro secolo, anzi di tutta la letteratura italiana.

### DALLE OPERETTE MORALI.

## Storia del genere umano:

Narrasi che tutti gli uomini che da principio popolarono la terra, fossero creati per ogni dove a un medesimo tempo e tutti bambini, e fossero nutricati dalle api, dalle capre e dalle colombe

nel modo che i poeti favoleggiarono dell' educazione di Giove. E che la terra fosse molto più piccola che ora non è, quasi tutti i paesi piani, il cielo senza stelle; non fosse creato il mare, e apparisse nel mondo molto minore varietà e magnificenza che oggi non vi si scuopre. Ma nondimeno gli uomini compiacendosi insaziabilmente di riguardare e di considerare il cielo e la terra, maravigliandosene sopra modo e riputando l' uno e l'altra bellissimi e, non che vasti, ma infiniti così di grandezza come di maestà e di leggiadria; pascendosi oltre a ciò di lietissime speranze, e traendo da ciascun sentimento della loro vita incredibili diletti. crescevano con molto contento & con poco meno che opinione di felicità. Così consumata dolcissimamente la fanciullezza e la prima adolescenza, e venuti in età più ferma, incominciarono a provare alcuna mutazione. Perciocchè le speranze che eglino fino a quel tempo erano andati rimettendo di giorno in giorno, non si riducendo ancora ad effetto, parve loro che meritassero poca fede; e contentarsi di quello che presentemente godessero, senza promettersi alcun accrescimento di bene, non pareva loro di potere, massimamente che l'aspetto delle cose naturali, e ciascuna parte della vita giornaliera, o per l'assuesazione o per essere diminuita nei loro animi quella prima vivacità, non riusciva loro di gran lunga così dilettevole e grata come a principio. Andavano per la terra visitando lontanissime contrade, poichè lo potevano fare agevolmente, per essere i luoghi piani, e non divisi da mari, nè impediti da altre difficoltà: e dopo non molti anni i più di loro si avvidero the la terra, ancorche grande, aveva termini certi, e non così larghi che sossero incomprensibili; e che tutti i luoghi di essa terra e tutti gli uomini, salvo leggerissime differenze, erano conformi gli uni agli altri. Per le quali cose cresceva la loro mala contentezza di modo che essi non erano ancora usciti della gioventù, che un espresso fastidio dell'esser loro gli aveva universalmente occupati. E di mano in mano nell'età virile, e maggiormente in sul declinare degli anni, convertita la sazietà in odio, alcuni vennero in sì fatta disperazione che, non sopportando la luce e lo spirito che nel primo tempo avevano avuti in tanto amore, spontaneamente, quale in uno e quale in altro modo, se ne privarono....

Deliberato per tanto Giove di migliorare, poiche pareva che si richiedesse, lo stato umano, e d'indirizzarlo alla felicità con maggiori sussidi, intendeva che gli uomini si querelavano principalmente che le cose non fossero immense di grandezza, nè infinite di beltà, di perfezione, di varietà, come essi da prima avevano giudicato; anzi essere angustissime, tutte imperfette, e

pressochè di una forma; e che dolendosi non solo dell'età provetta, ma della matura e della medesima gioventù, e desiderando le dolcezze dei loro primi anni, pregavano serventemente di essere tornati nella fanciullezza, e in quella perseverare tutta la loro vita. Della qual cosa non potea Giove soddisfarli, essendo contraria alle leggi universali della natura ed a quegli uffici e quelle utilità che gli uomini dovevano, secondo l'intenzione e i decreti divini, esercitare e produrre. Nè anche poteva comunicare la propria infinità colle creature mortali, nè fare la materia infinita, ne infinita la perfezione e la felicità delle cose e degli uomini. Ben gli parve conveniente di propagare i termini del creato, e di maggiormente adornarlo e distinguerlo: e, preso questo consiglio, ringrandi la terra d'ogn' intorno, e v' infuse il mare, acciocche, interponendosi ai luoghi abitati, diversificasse la sembianza delle cose, e impedisse che i confini loro non potessero facilmente essere conosciuti dagli uomini, interrompendo i cammini, ed anche rappresentando agli occhi una viva similitudine dell'immensità. E risolutosi di moltiplicare le apparenze di quell' infinito che gli uomini sommamente desideravano (dappoi che egli non li poteva compiacere della sostanza) e volendo favorire e pascere le coloro imaginazioni, dalla virtù delle quali principalmente comprendeva essere proceduta quella tanta beatitudine della loro fanciullezza; fra i molti espedienti che pose in opera (siccome fu quello del mare), creato l'eco, lo nascose nelle valli e nelle spelonche, e mise nelle selve uno strepito sordo e profondo, con un vasto ondeggiamento delle loro cime. Creò similmente il popolo de' sogni, e commise loro che ingannando sotto più forme il pensiero degli uomini, figurassero loro quella pienezza di non intelligibile felicità, che egli non vedeva modo a ridurre in atto, e quelle immagini perplesse e indeterminate, delle quali esso medesimo, se bene avrebbe voluto farlo, e gli uomini lo sospiravano ardentemente, non poteva produrre alcun esempio reale....

# Il Parini ovvero Della gloria.

Giuseppe Parini fu alla nostra memoria uno dei pochissimi italiani che all'eccellenza nelle lettere congiunsero la profondità dei pensieri, e molta notizia ed uso della filosofia presente: cose oramai sì necessarie alle lettere amene, che non si comprenderebbe come se ne potessero scompagnare, se di ciò non si vedessero in Italia infiniti esempi. Fu eziandio, come è noto, di singolare innocenza, pietà verso gl'infelici e verso la patria, fede verso gli amici, nebiltà d'animo e costanza contro le av-

versità della natura e della fortuna che travagliarono tutta la sua vita misera ed umile, finchè la morte lo trasse dall'oscurità. Ebbe parecchi discepoli: ai quali insegnava prima a conoscere gli uomini e le cose loro, e quindi a dilettarli coll'eloquenza e colla poesia. Fra gli altri, a un giovane d'indole e di ardore incredibile ai buoni studi, e di espettazione maravigliosa, venuto non molto prima nella sua disciplina, prese un giorno a parlare in questa sentenza:

Tu cerchi, o figliuolo, quella gloria che sola, si può dire, di tutte le altre, consente oggi di essere colta da uomini di nascimento privato: cioè quella a cui si viene talora colla sepienza e cogli studi delle buone dottrine e delle buone lettere. Già primieramente non ignori che questa gloria, con tutto che dai nostri sommi antenati non fosse negletta, fu però tenuta in piccolo conto per comparazione alle altre: e bene hai veduto in quanti luoghi e con quanta cura Cicerone, suo caldissimo e felicissimo seguace, si scusi co'suoi cittadini del tempo e dell'opera che egli poneva in procacciarla: ora allegando che gli studi delle lettere e della filosofia non lo rallentavano in modo alcuno alle faccende pubbliche; ora che, sforzato dall'iniquità dei tempi ad astenersi dai negozi maggiori, attendeva in quegli studi a consumare dignitosamente l'ozio suo; e sempre anteponendo alla gloria de' suoi scritti quella del suo consolato e delle cose fatte da sè in benefizio della repubblica. E veramente, se il soggetto principale delle lettere è la vita umana, e il primo intento della filosofia l'ordinare le nostre azioni; non è dubbio che l'operare è tanto più degno e più nobile del meditare e dello scrivere, quanto è più nobile il fine che il mezzo, e quanto le cose e i soggetti importano più che le parole e i ragionamenti. Anzi niun ingegno è creato dalla natura agli studi; nè l'uomo nasce a scrivere ma solo a fare. Perciò veggiamo che i più degli scrittori eccellenti, e massime de' poeti illustri, di questa medesima età; come, a cagione di esempio, Vittorio Alfieri; furono da principio inclinati straordinariamente alle grandi azioni: alle quali ripugnando i tempi, e forse anche impediti dalla fortuna propria, si volsero a scrivere cose grandi. Ne sono propriamente atti a scriverne quelli che non hanno disposizione e virtù di farne. E puoi facilmente considerare, in Italia, dove quasi tutti sono d'animo alieno dai fatti egregi, quanto pochi acquistino fama durevole colle scritture. lo penso che l'antichità, specialmente romana o greca, si possa convenevolmente figurare nel modo che fu scolpita in Argo la statua di Telesilla, poetessa, guerriera e salvatrice della patria. La quale statua rappresentavala con un elme in mano, intenta a

mirarlo con dimostrazione di compiacersene, in atto di volerlosi recare in capo; e a' piedi alcuni volumi, quasi negletti da lei, come piccola parte della sua gloria.

Ma tra noi moderni, esclusi comunemente da ogni altro cammino di celebrità, quelli che si pongono per la via degli studi. mostrano nella elezione quella maggior grandezza d'animo che oggi si può mostrare, e non hanno necessità di scusarsi colla loro patria. Di maniera che, in quanto alla magnanimità, lodo sommamente il tuo proposito. Ma perciocchè questa via, come quella che non è secondo la natura degli uomini, non si può seguire senza pregiudizio del corpo, nè senza moltiplicare in diversi modi l'infelicità naturale del proprio animo; però innanzi ad ogni altra cosa stimo sia conveniente e dovuto non meno all'ufficio mio, che all'amor grande che tu meriti e che io ti porto, renderti consapevole sì di varie difficoltà che si frappongono al conseguimento della gloria alla quale aspiri, e sì del frutto che ella è per produrti in caso che tu la conseguisca, secondo che fino a ora he potuto conoscer coll'esperienza o col discorso: acciocche misurando teco medesimo, da una parte quanta sia l'importanza e il pregio del fine, e quanta la speranza dell'ottenerlo; dall'altra i danni, le fatiche, i disagi che porta seco il cercarlo (dei quali ti ragionerò distintamente in altra occasione) tu possa con piena notizia considerare e risolvere se ti sica più spediente di seguitarlo, o di volgerti ad altra via.

Qui tien dietro una lunga enumerazione delle cause che rendono difficile, anzi, secondo l'autore, impossibile l'ottener gloria per mezzo delle lettere tra gli uomini che vivono con noi; quindi prosegue:

Non potendo nella conversazione degli uomini godere quastalcun beneficio della tua gloria, la maggiore utilità che ne ritrarrai sarà di rivolgerla nell'animo e di compiacertene teco stesso nel silenzio della tua solitudine, con pigliarne stimolo e conforto a nuove fatiche, e fartene fondamento a nuove speranze. Perocchè la gloria degli scrittori, non solo, come tutti i beni degli uomini, riesce più grata da lungi che da vicino, ma non è mai, si può dire, presente a chi la possiede, e non si ritrova in nessun luogo.

Dunque per ultimo ricorrerai coll'immaginativa a quell'estremo rifugio e conforto degli animi grandi, che è la posterità. Nel
modo che Cicerone, ricco non di una semplice gloria, nè questa
volgare e tenue, ma di una moltiplice e disusata, e quanta ad
un sommo antico romano tra uomini romani e antichi era con-

veniente che pervenisse; nondimeno si volge col desiderio alle generazioni suture, dicendò, benchè sotto altra persona: pensi tu che io mi sossi potuto indurre a prendere e a sostenere tante satiche il di e la notte, in ciltà e nel campo, se avessi creduto che la mia gloria non sese per passare i termini della mia vita? Non era molto più da eleggere un vivere ozioso e tranquillo senza alcuna satica o sollecitudine? Ma l'animo mio, non so come, quasi levato alto il capo, mirava di continuo alla posterità in modo, come se egli, passato che sosse di vita, allora sinalmente sosse per vivere. Il che da Cicerone si riserisce a un sentimento dell'immortalità degli animi propri, ingenerato da natura nei petti umani. Ma la cagione vera si è, che tutti i beni del mondo non prima sono acquistati, che si conoscono indegni delle cure e delle satiche avute in procacciarli; massimamente la gloria, che fra tutti gli altri è di maggior prezzo a comperare e di meno uso a possedere. Ma come, secondo il detto di Simonide,

C La bella speme tutti ci nutrica
Di sembianze beate,
Onde ciascuno indarno si affatica;
Altri l'aurora amica, altri l'etate
O la stagione aspetta;
E nullo in terra il mortal corso affretta,
Cui nell'anno avvenir facili e pii
Con Pluto gli altri Iddii
La mente non prometta; ▶

così di mano in mano che altri per prova è fatto certo della vanità della gloria, la speranza, quasi cacciata e inseguita di luogo in luogo, in ultimo non avendo più dove riposarsi in tutto lo spazio della vita, non perciò vien meno, ma passata di là dalla stessa morte, si ferma nella posterità. Perocchè l' uomo è sempre inclinato e necessitato a sostenersi del ben futuro, così come egli è sempre malissimo soddisfatto del ben presente. Laonde quelli che sono desiderosi di gloria, ottenutala pure in vita, si pascono principalmente di quella che sperano possedere dopo la morte; nel modo stesso che niuno è così felice oggi, che, disprezzando la felicità presente, non si conforti col pensiero di quella parimente vana che egli si promette nell' avvenire.

E dopo avere addotte le ragioni che possono convalidare la sua opinione, finisce dicendo:

Forse in ultimo luogo ricercherai d'intendere il mio parere o consiglio espresso, se a te, per tuo meglio, si convenga più di

proseguire o di omettere il cammino di questa gloria si povera di utilità, sì difficile e incerta non meno a ritenere che a conseguire, simile all'ombra, che quando tu l'abbi tra le mani, non puoi nè sentirla nè fermarla, che non si fugga. Dirò brevemente, senz'alcuna dissimulazione, il mio parere. Io semo che cotesta tua maravigliosa acutezza e forza d'intendimento, cotesta nobiltà, caldezza e fecondità di cuore e d'immaginazione sieno di tutte le qualità che la sorte dispensa agli animi umani, le più dannose e lacrimevoli a chi le riceve. Ma ricevute che sono, con difficoltà si fugge il loro danno: e da altra parte, a questi tempi, quasi l'unica utilità che elle possono dare, si è questa gloria che talvolta se ne ritrae con applicarle alle lettere e alle dottrine. Dunque, come fanno quei poveri che, essendo per alcun accidente manchevoli o mal disposti di qualche loro membro, s'ingegnano di volgere questo loro infortunio al maggior profitto che possono, giovandosi di quello a muovere per mezzo della misericordia la liberalità degli uomini; così la mia sentenza è, che tu debba industriarti di ricavare a ogni modo da coteste tue qualità quel solo bene, quantunque piccolo e incerto, che sono atte a produrre. Comunemente elle sono avute per benefizi e doni della natura, e invidiate spesso da chi ne è privo ai passati o ai presenti che le sortirono. Cosa non meno contraria al retto senso, che se qualche uomo sano invidiasse a quei miseri che io diceva le calamità del loro corpo; quasi che il danno di quelle fosse da eleggere volentieri, per conto dell'infelice guadagno che partoriscono. Gli altri attendono a operare, per quanto concedono i tempi, e a godere quanto comporta questa condizione mortale. Gli scrittori grandi, incapaci, per natura o per abito, di molti piaceri umani; privi di altri molti per volontà; non di rado negletti nel consorzio degli uomini, se non forse dai pochi che seguono i medesimi studi; hanno per destino di condurre una vita simile alla morte, e vivere, se pur l'ottengono, dopo sepolti. Ma il nostro fato, dove che egli ci tragga, è da seguire con animo forte e grande; la qual cosa è richiesta massime alla tua virtù, e di quelli che ti somigliano.

#### Ritratto di Socrate.

Socrate nato con animo assai gentile, e però con disposizione grandissima ad amare; ma sciagurato oltremodo nella forma del corpo; verisimilmente fino nella giovinezza disperò di potere essere amato con altro amore che quello dell'amicizia, poco atto a soddisfare un cuore delicato e fervido, che spesso senta verso gli altri un affetto molto più dolce. Da altra parte, con tutto

che egli abbondasse di quel coraggio che nasce dalla ragione. mon pare che fosse fornito bastantemente di quello che viene dalla natura, nè delle altre qualità che in quei tempi di guerro e di sedizioni, e in quella tanta licenza degli Ateniesi, erano necessarie a trattare nella sua patria i negozi pubblici. Al che la sua forma ingrata e ridicola gli sarebbe anche stata di non piccolo pregiudizio appresso a un popolo che, eziandio nella lingua, faceva pochissima differenza dal buono al bello, e oltre di ciò deditissimo a motteggiare. Dunque in una città libera e piena di strepito, di passioni, di negozi, di passatempi, di ricchezze e di altre fortune; Socrate povero, riflutato dall'amore, poco atto ai maneggi pubblici; e nondimeno dotato d'un ingegno grandissimo che, aggiunto a condizioni tali, doveva accrescere fuor di modo ogni loro molestia; si pose per ozio a ragionare sottilmente delle azioni, dei costumi e delle qualità de' suoi cittadini: nel che gli venne usata una certa ironia; come naturalmente doveva accadere a chi si trovava impedito di aver parte, per dir così, nella vita. Ma la mansuetudine e la magnanimità della sua natura, ed anche la celebrità che egli si venne guadagnando con questi medesimi ragionamenti, e dalla quale dovette essergli consolato in qualche parte l'amor proprio, fecero che questa ironia non fu sdegnosa ed acerba, ma riposata e dolce. — Così la filosofia per la prima volta, secondo il famoso detto di Cicerone, fatta scendere dal cielo, fu introdotta da Socrate nelle città e nelle case: e rimossa dalla speculazione delle cose occulte, nella quale era stata occupata insino a quel tempo, fu rivolta a considerare i costumi e la vita degli uomini, e a disputare delle virtù e dei vizi, delle cose buone ed utili, e delle contrarie. Ma Socrate da principio non ebbe in animo di fare quest' innovazione, ne d'insegnar che che sia, ne di conseguire il nome di filosofo, che a que' tempi era proprio dei soli fisici o metafisici; onde egli per quelle tali sue discussioni e quei tali colloqui non lo poteva sperare: anzi professò apertamente di non saper cosa alcuna, e non si propose altro, che d'intrattenersi favellando dei casi altrui; preferito questo passatempo alla filosofia stessa, niente meno che a qualunque altra scienza ed a qualunque arte, perchè inclinando naturalmente alle azioni molto più che alle speculazioni, non si volgeva al discorrere, se non per le difficoltà che gl'impedivano l'operare. E nei discorsi sempre si esercitò colle persone giovani e belle più volentieri che cogli altri; quasi ingannando il desiderio, e compiacendosi d'essere stimato da coloro da cui molto maggiormente avrebbo voluto essere amato.

### L' Ora prima e il Sole.

Ora prima. Buon giorno, Eccellenza.

Sole. S1: anzi buona notte.

Ora prima. I cavalli sono in ordine.

Bole. Bene.

Ora prima. La diana è venuta fuori da un pezzo.

Sole. Bene; venga o vada a suo agio.

Ora prima. Che intende di dire vostra Eccellenza?

Sole. Intendo che tu mi lasci stare.

Ora prima. Ma, Eccellenza, la notte è già durata tanto, che non può durare più; e se noi c'indugiassimo, vegga, Eccellenza, che poi non nascesse qualche disordine.

Sole. Nasca quello che vuole, che io non mi muovo.

Ora prima. Oh, Eccellenza, che è cotesto? si sentirebbe ella male?

Sole. No no, io non mi sento nulla, se non che io non mi voglio muovere: e però tu te ne anderai per le tue faccende.

Ora prima. Come debbo io andare se non viene ella, chè io sono la prima ora del giorno? e il giorno come può essere, se vostra Eccellenza non si degna, come è solita, di uscir suori?

Sole. Se non sarai del giorno, sarai della notte: ovvero le ore della notte faranno l'uffizio doppio, e tu e le tue compagne starete in ozio. Perchè, sai tu che è? Io sono stanco di questo continuo andare attorno per far lume a quattro animaluzzi che vivono in su un pugno di fango tanto piccino, che io che ho luona vista, non lo arrivo a vedere: e questa notte ho fermato di non volere altra fatica per questo; e che se gli uomini vogliono veder lume, che tengano i loro fuochi accesi, o provveggano in altro modo.

Ora prima. E che modo, Eccellenza, vuole ella che ci trovino i poverini? E a dover poi mantenere le loro lucerne, e
provvedere tante candele che ardano tutto lo spazio del giorno,
sarà una spesa eccessiva. Che se fosse già ritrovato di fare quella
certa aria da servire per ardere, e per illuminare le strade, le
camere, le botteghe, le cantine e ogni cosa, e il tutto con poco
dispendio; allora direi che il caso fosse manco male. Ma il fatto
è che ci avranno a passare ancora trecento anni, poco più o
meno, prima che gli uomini ritrovino quel rimedio: e intanto
verrà loro manco l'olio e la cera e la pece e il sego; e non
avranno più che ardere.

Sole. Andranno a caccia delle lucciole e di quei vermicciuoli che splendono.

Ora prima. E al freddo come provvederanno? chè senza quell'aiuto che avevano da vostra Eccellenza, non basterà il fuoco di tutte le selve a riscaldarli. Oltre che si morranno anco dalla fame: perchè la terra non porterà più i suoi frutti. E così in capo a pochi anni si perderà il seme di quei poveri animali: che quando saranno andati un pezzo qua e là per la terra, a tastone, cercando di che vivere e di che riscaldarsi; finalmente, consumata ogni cosa che si possa ingoiare, e spenta l'ultima scintilla di fuoco, se ne morranno tutti al buio, ghiacciati come pezzi di cristallo di roccia.

Sole. Che importa cotesto a me? che sono io la balia del genere umano? o forse il cuoco, che gli abbia da stagionare e da apprestare i cibi? E che mi debbo io curare se certa poca quantità di creaturine invisibili, lontane da me i milioni delle miglia, non veggono e non possono reggere al freddo senza la luce mia? E poi, se io debbo anco servir, come dire, di stufa o di focolare a questa famiglia umana, è ragionevole che, volendo la famiglia scaldarsi, venga essa intorno del focolare, e non che il focolare vada dintorno alla casa. Per questo, se alla terra fa di bisogno della presenza mia, cammini ella e adoprisi per averla: chè io per me non ho bisogno di cosa alcuna dalla terra, perchè io cerchi di lei.

Ora prima. Vostra Eccellenza vuol dire, se io intendo bene, che quello che per lo passato ha fatto ella, ora faccia la terra. Sole. Sì; ora, e per l'innanzi sempre.

# Parole di Plotino a Porfirio per dissuaderlo dall' uccidersi.

Perchè non vorremo noi avere alcuna considerazione degli amici, dei congiunti di sangue; dei figliuoli, dei fratelli, dei genitori, della moglie; delle persone familiari e domestiche colle quali siamo usati di vivere da gran tempo; che, morendo, bisogna lasciare per sempre: e non sentiremo in cuor nostro dolore alcuno di questa separazione; nè terremo conto di quello che sentiranno essi e per la perdita di persona cara o consueta, e per l'atrocità del caso? Io so bene, che non dee l'animo del sapiente essere troppo molle; nè lasciarsi vincere dalla pietà e dal cordoglio in guisa, che egli ne sia perturbato, che cada a terra, che ceda e che venga meno come vile; che trascorra a lagrime smoderate, ad atti non degni della stabilità di colui che ha pieno e chiaro conoscimento della condizione umana. Ma

questa fortezza d'animo si vuol usare in quegli accidenti tristi che vengono dalla fortuna, e che non si possono evitare; non abusarla in privarci spontaneamente, per sempre, della vista, del colloquio, della consuetudine dei nostri cari. Aver per nulla il dolore della disgiunzione e della perdita dei parenti, degl'intrinsechi, dei compagni; o non essere atto a sentire di sì fatta cosa dolore alcuno, non è di sapiente, ma di barbaro. Non far niuna stima di addolorare colla uccisione propria gli amici e i domestici, è di non curante d'altrui, e di troppo curante di sè medesimo. E in vero colui che si uccide da se stesso, non ha cura nè pensiero alcuno degli altri; non cura se non la utilità propria; si gitta, per così dire, dietro le spalle i suoi prossimi, e tutto il genere umano: tento che in questa azione del privarsi di vita apparisce il più schietto, il più sordido, o certo il men bello e men liberale amore di se medesimo, che si trovi al mondo.

In ultimo, Porfirio mio, le molestie e i mali della vita, benchè molti e continui, pur quando (come in te oggi si verifica) non hanno luogo infortuni e calamità straordinarie, o dolori acerbi del corpo, non sono malagevoli da tollerare; massime ad uomo saggio e sorte come tu sei. E la vita è cosa di tanto piccolo rilievo, che l'uomo, in quanto a sè, non dovrebbe esser molto sollecito nè di ritenerla nè di lasciarla. Perciò senza voler ponderare la cosa troppo curiosamente, per ogni lieve causa che gli si offerisca di appigliarsi piuttosto a quella prima parte che a questa, non dovria ricusare di farlo. E pregatone da un amico, perchè non avrebbe a compiacergliene? Ora io ti prego caramente, Porfirio mio, per la memoria degli anni che fin qui è durata l'amicizia nostra, lascia cotesto pensiero; non volere esser cagione di questo gran dolore agli amici tuoi buoni, che ti amano con tutta l'anima; a me, che non ho persona più cara, nè compagnia più dolce. Vogli piuttosto aiutarci a sofferir la vita, che così, senz' altro pensiero di noi, metterci in abbandono. Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme; non ricusiamo di portare quella parte che il destino ci ha stabilita dei mali della nostra specie. Si bene attendiamo a tenerci compagnia l'un l'altro; e andiamoci incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente, per compiere nel miglior modo questa fatica della vita. La quale senza alcun fallo sarà breve. E quando la morte verrà, allora non ci dorremo: e anche in quell'ultimo tempo gli amici e i compagni ci conforteranno: e ci rallegrerà il pensiero che, poi che saremo spenti, essi molte volta ci ricorderanno, e ci ameranno ancora.

#### Pensieri. 1

Come le prigioni e le galee sono piene di genti, al dir loro, innocentissime, così gli uffizi pubblici e le dignità d'ogni sorte non sono tenute se non da persone chiamate e costrette a ciò loro mal grado. È quasi impossibile trovare alcuno che confessi di avere o meritate pene che soffra, o cercato nè desiderato onori che goda: ma forse meno possibile questo che quello.

Io vidi in Firenze uno che strascinando a modo di bestia da tiro, come colà è stile, un carro colmo di robe, andava con grandissima alterigia gridando e comandando alle persone di dar luogo; e mi parve figura di molti che vanno pieni d'orgoglio, insultando agli altri, per ragioni non dissimili da quella che causava l'alterigia in colui, cioè tirare un carro.

Parlando, non si prova piacere che sia vivo e durevole, se non quanto ci è permesso di discorrere di noi medesimi, e delle cose nelle quali siamo occupati, o che ci appartengono in qualche modo. Ogni altro discorso in poca d'ora viene a noia; e questo, ch'è piacevole a noi, è tedio mortale a chi l'ascolta. Non si acquista titolo d'amabile, se non a prezzo di patimenti: perchè amabile, conversando, non .è se non quegli che gratifica all'amor proprio degli altri, e che, in primo luogo, ascolta assai e tace, cosa per lo più noiosissima; poi lascia che gli altri parlino di sè e delle cose proprie quanto hanno voglia; anzi li mette in ragionamenti di questa sorte, e parla egli stesso di cose tali: finchè si trovano, al partirsi, quelli contentissimi di sè, ed egli annoiatissimo di loro. Perchè, in somma, se la miglior compagnia è quella dalla quale noi partiamo più soddisfatti di noi medesimi, segue ch'ella è appresso a poco quella che noi lasciamo più annoiata. La conclusione è, che nella conversazione, e in qualunque colloquio, dove il fine non sia che intertenersi parlando, quasi inevitabilmente il piacere degli uni è noia degli altri, nè si può sperare se non che annoiarsi o rincrescere; ed è gran fortuna partecipare di questo e di quello ugualmente.

In ogni paese i vizi e i mali universali degli uomini e della società umana sono notati come particolari del luogo. Io non sono mai stato in parte dov'io non abbia udito: Qui le donne sono vane e incostanti; qui il pubblico è curioso de' fatti altrui, ciar-fiero molto e maldicente; qui i danari, il favore e la viltà pos-

Lasciò il Leopardi CXI Pensieri: da alcuni dei quali trovo naturale che non pochi dissentano; ma rispetto alla lingua e allo stile possono proporsi tutti in esempio. Nessuno crederà di poter riuscire più semplice; nè desidererà di essere, in argomenti filosofici, più elegante o più ornato.

sono tutto; qui regna l'invidia, e le amicizie sono poco sincere; e così discorrendo; come se altrove le cose procedessero in altro modo. Gli nomini sono miseri per necessità, e risoluti di credersi miseri per accidente.

Gli uomini si vergognano, non delle ingiurie che fanno, ma di quelle che ricevono. Però ad ottenere che gl'ingiuriatori si vergognino, non v'è altra via, che di rendere loro il cambio.

Quell'artefice o scienziato o cultore di qualunque disciplina, che sarà usato paragonarsi, non con altri cultori di essa, ma con essa medesima, più che sarà eccellente, più basso concetto avrà di sè: perchè meglio conoscendo le profondità di quella, più inferiore si troverà nel paragone. Così quasi tutti gli uomini grandi sono modesti: perchè si paragonano continuamente, non cogli altri, ma con quell'idea del perfetto che hanno dinanzi allo spirito, infinitamente più chiara e maggiore di quella che ha il volgo; e considerano quanto sieno lontani dal conseguirla. Dove che i volgari facilmente, e forse alle volte con verità, si credono avere non solo conseguita ma superata quell'idea di perfezione che cape negli animi loro.

Il più certo modo di celare agli altri i confini del proprio sapere, è di non trapassarli.

È curioso a vedere che quasi tutti gli uomini che vagliono molto hanno le maniere semplici; e che quasi sempre le maniere semplici sono prese per indizio di poco valore.

#### DALLE POESIB.

#### All' Italia.

O patria mia, vedo le mura e gli archi
E le colonne e i simulacri e l'erme
Torri degli avi nostri,
Ma la gloria non vedo,
Non vedo il lauro e il ferro ond'eran carchi
I nostri padri antichi. Or fatta inerme,
Nuda la fronte e nudo il petto mostri.
Oimè quante ferite,
Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio,
Formosissima donna! Io chiedo al cielo
E al mondo: dite dite;
Chi la ridusse a tale? E questo è peggio,
Che di catene ha carche ambe le braccia;
Si che, sparte le chiome e senza velo,
Siede in terra negletta e sconsolata,

. Nascondendo la faccia Tra le ginocchia, e piange. Piangi, chè ben hai donde, Italia mia, Le genti a vincer nata E nella fausta sorte e nella ria. Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive. Mai non potrebbe il pianto Adeguarsi al tuo danno ed allo scorno; Chè fosti donna, or sei povera ancella. Chi di te parla o scrive, Che, rimembrando il tuo passato vanto, Non dica: già su grande, or non è quella? Perchè, perchè? Dov'è la forza antica, Dove l'armi e il valore e la costanza? Chi ti discinse il brando? Chi ti tradì? qual arte o qual fatica O qual tanta possanza Valse a spogliarti il manto e l'auree bendo? Come cadesti o quando Da tanta altezza in così basso loco? Nessun pugna per te? non ti disende Nessun de' tuoi ? L' armi, qua l' armi: io solo Combatterò, procomberò sol io. Dammi, o ciel, che sia foco Agl' italici petti il sangue mio. Dove sono i tuoi figli? Odo suon d'armi E di carri e di voci e di timbani: In estranie contrade Pugnano i tuoi figliuoli. Attendi, Italia, attendi. Io veggio, o parmi, Un fluttuar di fanti e di cavalli, E sumo e polve, e luccicar di spade Come tra nebbia lampi. Nè ti conforti? e i tremebondi lumi Piegar non soffri al dubitoso evento? A che pugna in quei campi L' itala gioventude? O numi, o numi: Púgnan per altra terra itali acciari. Oh misero colui che in guerra è spento, Non per li patrii lidi e per la pia Consorte e i figli cari, Ma da nemici altrui Per altra gente, e non può dir morendo:

Alma terra natia, La vita che mi desti ecco ti rendo. Oh venturose e care e benedette L'antiche età, che a morte Per la patria correan le genti a squadre; E voi sempre onorate e gloriose, O tessaliche strette. 1 Dove la Persia e il fato assai men forte Fu di poch' alme franche e generose! lo credo che le piante e i sassi e l'onda E le montagne vostre al passeggiere Con indistinta voce Narrin siccome tutta quella sponda Coprir le invitte schiere De' corpi ch' alla Grecia eran devoti. Allor, vile e feroce, Serse per l'Ellesponto si fuggia, Fatto ludibrio agli ultimi nepoti: E sul colle d'Antela, ove morendo Si sottrasse da morte il santo stuolo, Simonide salia, Guardando l'etra e la marina e il suolo. E di lacrime sparso ambe le guance, E il petto ansante, e vacillante il piede, Toglicasi in mon la lira: Beatissimi voi, Ch' offriste il petto alle nemiche lance Per amor di costei ch' al sol vi diede; Voi che la Grecia cole, e il mondo ammira. Nell'armi e ne' perigli Qual tanto amor le giovanette menti, Qual nell'acerbo fato amor vi trasse? Come si lieta, o figli, L' ora estrema vi parve, onde ridenti Correste al passo lacrimoso e duro? Parea ch' a danza e non a morte andasse Ciascun de' vostri, o a splendido convito: Ma v'attendea lo scuro

Tartaro, e l'onda morta:

<sup>1</sup> O tessaliche ec. Lo stretto delle Termopile, dove pochi vinscro la Persia e il fato, perchè, morendo (ed era inevitabile in tanta disparità di numero) diventarono per fama immortali; come dice subito dopo. — Simonide, poeta greco di quell'età.

Nè le spose vi foro o i figli accanto Quando su l'aspro lito Senza baci moriste e senza pianto. Ma non senza de' Persi orrida pena Ed immortale angoscia. Come lion di tori entro una mandra Or salta a quello in tergo e sì gli scaya Con le zanne la schiena, Or questo flanco addenta, or quella coscia; Tal fra le Perse torme infuriava L' ira de' greci petti e la virtute. Ve' cavalli supini e cavalieri; Vedi intralciare ai vinti La fuga i carri e le tende cadute, E correr fra' primieri Pallido e scompigliato esso tiranno: Ve' come infusi e tinti Del barbarico sangue i greci eroi, Cagione ai Persi d'infinito affanno, A poco a poco vinti dalle piaghe, L'un sopra l'altro cade. Oh viva, ch viva ! Beatissimi voi

Mentre nel mondo si favelli o scriva. Prima divelte, in mar precipitando, Spente nell' imo strideran le stelle, Che la memoria e il vostro Amor trascorra o scemi. La vostra tomba è un' ara: e qua mostrando Verran le madri ai parvoli le belle Orme del vostro sangue. Ecco io mi prostro, O benedetti, al suolo, E bacio questi sassi e queste zolle, Che fien lodate e chiare eternamente Dall' uno all' altro poio. Deh foss' io pur con voi qui sotto, e molle Fosse del sangue mio quest' alma terra: Chè se il fato è diverso, e non consente Ch' io per la Grecia i moribondi lumi Chiuda prostrato in guerra, Così la vereconda Fama del vostro vate appo i futuri Possa, volendo i numi, Tanto durar quanto la vostra duri.

#### A Silvia.

Silvia, rimembri ancora Quel tempo della tua vita mortale, Quando beltà splendea Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, · E tu, lieta e pensosa, il limitare Di gioventù salivi? Sonavan le quiete Stanze, e le vie dintorno, Al tuo perpetuo canto, Allor che all'opre femminili intenta Sedevi, assai contenta Di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso: e tu solevi Cosi meuare il giorno. Io gli studi leggiadri Talor lasciando e le sudate carte,

Talor lasciando e le sudate carte,
Ove il tempo mio primo
E di me si spendea la miglior parte,
D'in su i veroni del paterno ostello
Porgea gli orecchi al suon della tua voce,
Ed alla man veloce
Che percorrea la faticosa tela.
Mirava il ciel sereno,
Le vie dorate e gli orti,
E quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
Lingua mortal non dice
Quel ch'io sentiva in seno.

Che pensieri soavi,
Che speranze, che cori, o Silvia mia !
Quale allor ci apparia
La vita umana e il fato !
Quando sovviemmi di cotanta speme,
Un affetto mi preme
Acerbo e sconsolato,
E tornami a doler di mia sventura.
O natura, o natura,
Perchè non rendi poi
Quel che prometti allor? perchè di tanto
Inganni i figli tuoi?
Tu pria che l'erbe inaridisse il verno.

Da chiuso morbo combattuta e vinta, Perivi, o tenerella. E non vedevi Il flor degli anni tuoi; Non ti molceva il core La dolce lode or delle negre chiome, Or degli sguardi innamorati e schivi; Nè teco le compagne ai di festivi Ragionavan d'amore.

Anche peria fra poco

La speranza mia dolce: agli anni miei
Anche negăro i fati
La giovanezza. Ahi come,
Come passata sei,
Cara compagna dell'età mia nova,
Mia lacrimata speme!
Questo è quel mondo? questi
I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi
Onde cotanto ragionammo insieme?
Questa la sorte delle umane genti?
All'apparir del vero
Tu, misera, cadesti: e con la mano
La fredda morte ed una tomba ignuda
Mostravi di lontano.

### Le speranse.

O speranze, speranze; ameni inganni Della mia prima età ! sempre, parlando, Ritorno a voi; chè per andar di tempo, Per variar d'affetti e di pensieri, Obbliarvi non so. Fantasmi, intendo, Son la gioria e l'onor; diletti e beni Mero desio; non ha la vita un frutto, Inutile miseria. E sebben võti Son gli anni miei, sebben deserto, oscuro Il mio stato mortal, poco mi toglie La fortuna, ben veggo. Ahi, ma qualvolta A voi ripenso, o mie speranze antiche, Ed a quel caro immaginar mio primo; Indi riguardo il viver mio sì vile E si dolente, e che la morte è quello-Che di cotanta speme oggi m' avanza; Sento serrarmi il cor, sento ch' al tutto Consolarmi non so del mio destino.

E quando pur questa invocata morte Sarammi allato, e sarà giunto il fine Della sventura mia; quando la terra Mi fia straniera valle, e dal mio sguardo Fuggirà l'avvenir; di voi per certo Risovverrammi; e quell'imago ancora Sospirar mi farà, farammi acerbo L'esser vissuto indarno, e la dolcezza Del di fatal tempererà d'affanno.

#### La Ginestra.1

Oui su l'arida schiena Del formidabil monte Sterminator Vesevo. La qual null'altro allegra arbor nè fiore, Tuoi cespi solitari intorno spargi, Odorata ginestra. Contenta dei deserti. Anco ti vidi De' tuoi steli abbellir l'erme contrade Che cingon la cittade La qual su donna de' mortali un tempo, E del perduto impero Par che col grave e taciturno aspetto Faccian fede e ricordo al passeggero. Or ti riveggo in questo suol, di tristi Lochi e dal mondo abbandonati amante, E d'afflitte fortune ognor compagna. Questi campi cosparsi Di ceneri infeconde, e ricoperti Dell' impietrata lava, Che sotto i passi al pellegrin risona; Dove s'annida e si contorce al sole La serpe, e dove al noto Cavernoso covil torna il coniglio; Fur liete ville e colti E biondeggiår di spiche, e risonaro Di muggito d'armenti: Fur giardini e palagi.

In questa poesia (della quale per brevità trascrivo solo poche parti) spiegò il Leopardi più che non avesse mai fatto la dottrina da lui abbracciata di una Natura matrigna o nemica dell'uomo. Il Giordani la chiama poesia ineffabile, tutta lampi e tuoni e sunerca luce; e dice che il Leopardi la gridò a piè del Vesuvio, nel vespro della sua breve e dolorosa giornata.

Agli ozi de' potenti Gradito ospizio; e fur città famose, Che coi torrenti suoi l'altero monte Dall' ignea bocca fulminando oppresse Con gli abitanti insieme. Or tutto intorno Una ruina involve; Dove tu siedi, o flor gentile, e quasi I danni altrui commiserando, al cielo Di dolcissimo odor mandi un profumo, Che il deserto consola. A queste piagge Venga colui che d'innalzar con lode Il nostro stato ha in uso, e vegga quanto E il gener nostro in cura All'amante natura! E la possanza Qui con giusta misura Anco estimar potrà dell'uman seme, Cui la dura nutrice, ov' ei men teme, Con lieve moto in un momento annulla In parte, e può con moti Poco men lievi ancor subitamente Annichilare in tutto. Dipinte in queste rive Son dell'umana gente Le magnifiche sorti e progressive 1

Sovente in queste piagge,
Che, desolate, a bruno
Veste il flutto indurato, e par che ondeggi,
Seggo la notte; e su la mesta landa
In purissimo azzurro
Veggo dall' alto flammeggiar le stelle,
Cui di lontan fa specchio
Il mare, e tutto di scintille in giro
Per lo vôto seren brillare il mondo.
E poi che gli occhi a quelle luci appunto,
Ch' a lor sembrano un punto,
E sono immense in guisa
Che un punto a petto a lor son terra e mare
Veracemente; a cui
L' uomo non pur, ma questo

<sup>1</sup> Le magnifiche ce. Parole d'un moderno, al quale è dovuta tutta la loro eleganza. (Nota dell'Autore.)

Globo ove l' uomo è nulla, Sconosciuto è del tutto; e quando miro Quegli ancor più senz' alcun fin remoti Nodi quasi di stelle, Ch' a noi paion quai nebbia, a cui non l'uomo E non la terra sol, ma tutte in uno, Del numero infinite e della mole, Con l'aureo sole insiem, le nostre stelle O sono ignote, o così paion come Essi alla terra, un punto Di luce nebulosa; al pensier mio Che sembri allora, o prole Dell' uomo? . . . . . .

Ben mille ed ottocento

Anni varcâr poi che spariro, oppressi Dall' ignea forza, i popolati seggi; E il villanello intento Ai vigneti che a stento in questi campi Nutre la morta zolla e incenerita, Ancor leva lo sguardo Sospettoso alla vetta Fatal, che nulla mai fatta più mite Ancor siede tremenda, ancor minaccia A lui strage ed ai figli ed agli averi Lor poverelli. E spesso · Il meschino in sul tetto Dell' ostel villereccio, alla vagante Aura giacendo tutta notte insonne. E balzando più volte, esplora il corso Del temuto bollor, che si riversa Dall' inesausto grembo Suli'arenoso dorso, a cui riluce Di Capri la marina E di Napoli il porto e Mergellina. E se appressar lo vede, o se nel cupo Del domestico pozzo ode mai l'acqua Fervendo gorgogliar, desta i figliuoli, Desta la moglie in fretta, e via, con quanto Di lor cose rapir posson, fuggendo, Vede lontan l'usato Suo nido, e il picciol campo Che gli su dalla same unico schermo, Preda al flutto rovente,

#### GIACOMO LEOPARDI.

Che crepitando giunge, e inesorato Durabilmente sopra quei si spiega. Torna al celeste raggio, Dopo l'antica oblivion, l'estinta Pompei, come sepolto Scheletro, cui di terra Avarizia o pietà rende all'aperto; E dal deserto foro Diritto infra le file De' mozzi colonnati il peregrino Lunge contempla il bipartito giogo E la cresta fumante, Ch' alla sparsa ruina ancor minaccia. E nell'orror della secreta notte Per li vacui teatri, Per li templi deformi e per le rotte Case, ove i parti il pipistrello asconde, Come sinistra face Che per vôti palagi atra s'aggiri, Corre il baglior della funerea lava. Che di lontan per l'ombre Rosseggia e i lochi intorno intorno tinge. Così, dell' uomo ignara, e dell' etadi Ch' ei chiama antiche, e del seguir che fanno Dopo gli avi i nepoti, Sta natura ognor verde, anzi procede Per si luugo cammino, Che sembra star. Caggiono i regni intanto, Passan genti e linguaggi: ella nol vede: E l'uom d'eternità s'arroga il vanto. E tu, lenta ginestra, Che di selve odorate Queste campagne dispogliate adorni,

Che di selve odorate

Queste campagne dispogliate adorni,
Anche tu presto alla erudel possanza
Soccomberai del sotterraneo foco,
Che ritornando al loco
Già noto, stenderà l'avaro lembo
Su tue molli foreste. E piegherai
Sotto il fascio mortal non renitente
Il tuo capo innocente:
Ma non piegato insino allora indarno
Codardamente supplicando innanzi
Al futuro oppressor; ma non eretto

Con forsennato orgoglio invêr le stelle, Nè sul deserto, dove E la sede e i natali Non per voler ma per fortuna avesti; Ma più saggia, ma tanto Meno inferma dell' uom, quanto le frali Tue stirpi non credesti O dal fato o da te fatte immortali.

## CARLO BOTTA.

Nacque addi 6 novembre 1766 in San Giorgio del Canavese. Si addottorò in medicina, come già cinque suoi antenati. Per opinioni politiche stette prigione dal 1792 alla fine del 1794. Liberato lasciò il Piemonte e andò in Francia; dove fu ricevuto medico nell'esercito delle Alpi: e come medico nel 1797 seguitò la spedizione francese nelle Isole Ionie: dalle quali ritornato quando i Francesi occuparono il Piemonte, lasciò la medicina e si volse agli uffizi civili. Perciò poi, quando i Francesi nel 1799 dovettero abbandonare l'Italia, il Botta se ne andò con loro, e prese di nuovo il suo posto di medico nell'esercito delle Alpi; finchè la battaglia di Marengo, mutando novamente le sorti della penisola, gli fece possibile di ritornarvi. E allora si rimise nella via degli uffizi civili; prima in Piemonte; dipoi (quando il Piemonte fu annesso alla Francia) in Parigi, dove fu membro e vicepresidente del Corpo Legislativo pel dipartimento della Dora. Quando nel 1814 l'edificio inalzato da Napoleone crollò, il Botta trovossi disoccupato in Parigi con moglie e con figli, nei pensieri affannosi di una povertà che diventava ad ogni momento maggiore. I quali pensieri sospesi nei cento giorni, perchè fu nominato rettore dell'Accademia di Nancy, ricominciarono al tornar dei Borboni. Ebbe nondimeno da Luigi XVIII lettere di naturalità e l'assegno di un sussidio; poi nel 1817 ottenne per cinque anni l'officio di rettore dell'Accademia di Rouen: ma finito quel tempo, e non raffermato, si ricondusse a Parigi, e fu di nuovo in pensieri per provvedere alle supreme necessità della vita.

Certamente il Botta era allora già in fama per le sue opere letterarie: perciocchè, sebbene avesse colti-

vata la medicina per secondare il desiderio paterno, e l'avesse anche professata per necessità, nondimeno il suo animo e la sua indole lo traevano alle lettere, ed ebbe sempre un grande amore alla lingua italiana e inclinazione speciale alla storia. Di qual tempra fossero i suoi primi scritti (nel Giornale scientifico letterario di Torino dal 1789 al 1792), si arguisce dalla prigionia già mentovata; ed anche dalla Proposizione ai Lombardi di un governo libero publicata nel 1797. Il viaggio nelle Isole Ionie gli diede poi occasione a uno scritto di maggior mole col titolo di Storia naturale e medica dell'isola di Corfù: dove oltre al descrivere scientificamente molte malattie e il metodo usato a curarle, ci fa conoscere il clima e il suolo dell'isola, e quanto essa produce, esponendo con bell'ordine molte importanti notizie. Nel 1809 mandò in luce in Parigi la Storia della guerra dell'indipendenza d'America accolta con somme lodi al di qua e al di là dell'Oceano, e giudicata uno dei libri più notabili per l'argomento e per la forma che si fossero veduti già da gran tempo. Oltracciò nel 1815 publicò un poema epico in dodici libri col titolo di Camillo o Vejo conquistata; che nessuno ora legge, ma fu per altro ristampato più volte. Per questi lavori letterari, nel tempo qui sopra accennato, il nome di Carlo Botta poteva dirsi già illustre; ma tutti insieme non gli avevano fruttato tanto che bastasse per sottrarlo alla povertà: di che ci fornisce egli stesso una malinconica testimonianza, dicendo che per sopperire ad una domestica necessità, dovette vendere a peso di carta seicento copie della sua Storia d'America. E un'altra prova pur dolorosa si è, che avendo egli in quel tempo condotta a termine la Storia d' Italia dal 1789 al 1814 gli sarebbe stato impossibile stamparla se non avesse trovato chi volle cortesemente sostenere la spesa. Quel libro lodatissimo fu ristampato molte volte in più luoghi; e dopo alcuni anni ottenne anche il premio di mille scudi dall' Accademia della Crusca, ma allora non recò alcun sollievo alle angustie dell' autore. Perciò fu necessitato di accettare da un libraio l'incarico di scrivere in lingua francese la Storia dei popoli d' Italia che fu publicata nel 1825; e quello altresì di una Storia d' Italia continuata da quella del Guicciardini fino al 1789, come provvisionato da alcuni italiani e francesi che vollero giovare a lui procacciando all'Europa un libro universalmente desiderato. Il lavoro

cominciato nell'agosto del 1826 e compiuto nell'ottobre del 1830 non corrispose pienamente all'espettazione. — L'opera a cui è specialmente raccomandata la fama
letteraria del Botta è la Storia d'Italia dal 1789
al 1814: nella quale benchè siano molti difetti notati da
giudici competenti, sono per altro moltissimi pregi che
le assicurano una vita assai lunga. La continuazione
del Guicciardini fu l'ultimo lavoro del Botta. Il quale
nel 1832 volle rivedere Torino e la sua terra natale di
San Giorgio; ma ritornò in quello stesso anno a Parigi dove stette ancora alcuni anni infermiccio, e morì
nell'agosto del 1837.

# DALLA STORIA D'AMÉRICA (Lib. V).

# Giorgio Washington eletto capitano generale di tutta la Lega ai 15 giugno 1775.

Conosciuta la cosa, Washington ch' era presente, alzatosi, disse, che rendeva grazie immortali al Congresso per l'onore che conferito gli aveva. Ma che dubitava bene di non aver forze sufficienti a poter reggere ad un tanto peso. Che però non voleva venir meno dell'opera sua in così gran bisogno alla patria. giacche questa aveva contro l'aspettazione sua ed oltre le sue facoltà, tanta fede in lui collocata: solo pregava che, allorquando un qualche sinistro arrivasse alla sua riputazione poco favorevole, volessero ricordarsi ch'egli aveva sincerissimamente dichiarato in quel dì, che non si riputava abile a sostener quel grado, del quale veniva allora onorato. Assicurava il Congresso che, siccome nessuna speranza di emolumenti l'aveva indotto ad abbandonar la domestica quiete e felicità per entrar in quell'ardua carriera, così ei non voleva ricavarne alcun pro; che stipendio non voleva di sorta alcuna. Aveva il colonnello Washington (chè questo era il suo grado prima che fosse eletto a generale) acquistato il nome di animoso e prudente capitano nelle ultime guerre contro gl'Indiani e contro i Francesi. Ma fermata la pace del 1763 si era alla vita domestica ritratto, e più non si era nell'armi travagliato. Si poteva pertanto da molti dubitare ch' ei fosse abile a sostener il peso di tanta guerra. Ma però avendosi grandissima fede nell'ingegno e nell'animo suo, non esitarono punto gli Americani ad innalzarlo a quel grado. Egli era non solamente nato ed allevato in America, ma vi aveva ancora continuamente dimorato. Era modesto ed asse-

gnato, e sempre mostratosi molto lontano dall'ambizione; cosa che più di tutte osservavano quei popoli sospettosi ed insospettiti. Era piuttosto ricco, che di mediocri facoltà fornito, e presso di tutti in voce d'uomo dabbene e costumato. Era soprattutto riputato prudente e di mente gagliarda ed invitta. Credevasi generalmente, non mirasse all'indipendenza; ma che desiderasse un onorevole accordo coll' Inghilterra. Questa sua opinione molto quadrava colla intenzione dei capi americani: i quali volevano bene procedere verso l'indipendenza, ma ancora non volevano discoprirsi. Speravano bene di poter col maneggio delle cose far di modo, che un di l'indipendenza diventasse necessità; e che Washington stesso, quando proceduto fosse già molt'oltre nella carriera, si sarebbe facilmente lasciato indurre, o dall' onor del grado, o dalla necessità delle circostanze. o dalle lusinghe della gloria a continuare nell' impresa via, quando anche allo scopo di ottenere l'annullamento delle leggi fosse sostituito quello della totale indipendenza. Così nella persona di questo capitano ch'era allora nell'età di quarantaquattro anni, e perciò già lontano dall'ambizione giovenile, tutte quelle doti si riunivano, che desideravano coloro i quali avevano in America la somma delle cose in mano. Onde non è da far maraviglia se la elezione di lui non dispiacque a nessuno, e se anzi i più la commendarono sommamente.

## Il generale Warren.

Egli era uno di quegli uomini, che più affezionati sono alla libertà, che alla vita; ed altrettanto nemico dell'ambizione e della rapacità, quanto amico alla libertà. Era di buona mente e di felice ingegno dotato, e bellissimo favellatore, sicchè nelle consulte private era riputato di ottimo giudizio, e nelle pubbliche aveva grande autorità presso i circostanti. Gli amici ed i nemici egualmente, conosciutolo fedele e dabbene in ogni cosa, gli avevano grandissima credenza. Avverso ai malvagi senza sdegno, propenso ai buoni senza adulazione; affabile, cortese ed alla mano con ognuno, fu da tutti ed amato santamente e riverito senza invidia. Quantunque anzi scarso che no della persona, era però di gratissimo aspetto. La donna sua, che con isviscerato amore amava, e la quale con eguale affetto lo riconosceva, l'aveva poco tempo prima, da questa vita dipartendosi, lasciato vedovo e sconsolato; ed egli venendo meno in si memorabil giorno ed in sì grand' uopo alla patria sua, lasciò

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Memorabil giorno. Morì ai 17 giugno 1775 nella battaglia di Breed's-hill.

orfani parecchi figliuoli in età fanciullesca costituiti; dei quali però la ricordevol patria prese amorevole e diligente cura. Così mancò alla patria ed alla famiglia sua in sì grave frangente e nella sua ancor verde età quest' uomo in pace ed in guerra eccellente: e noi per quanto ciò fosse in potestà nostra, seguendo l'instituto della storia distributrice delle lodi ai buoni e del biasimo ai tristi, non abbiam voluto questo altrettanto buono che valoroso americano defraudare di quell'onorata ricordanza presso i posteri, che è alle sue virtù meritevolmente dovuta.

## DALLA STORIA D'ITALIA (Lib. XV).

### Ritratto di P. L. Ginguené.

Fu Ginguené uomo, non solo di probità apparente, la quale non è altro che ipocrisia, ma di probità vera, austera e reale: aveva l'animo benevolo, e vôlto alla vera filosofia amatrice degli uomini. La mente sua ornavano le lettere, non poche e superficiali, nè quali si trovano sulle lingue facili dei frequentatori delle compagnevoli brigate, ma vaste e profonde; nè in lui alcuna cosa ludevole ed egrégia si sarebbe desiderata, se in età meno pazza ed in tempi meno strani fosse vissuto. Ma i tempi l'ingannarono, siccome tanti altri puri e sinceri uomini ingannarono, rimastisi al velame delle cose, non penetranti nella sostanza; imperciocchè amava Ginguené la vera e buona libertà, ma errò col credere che là fosse, dov'era il suo contrario: e siccome fra l'altre sue qualità aveva la fantasia ardente, e l'opinione tenacissima, non solo nell'error suo persisteva, ma in lui vieppiù sempre s'internava, credendo costanza quello che era ostinazione. Certo ei fu sincero nel suo inganno; e di esso si dee piuttosto compassionare, che rimproverare. Bene quest'inganno medesimo il fece trascorrere in termini molto biasimevoli contro il governo del re di Sardegna; ed io che fui suo amico, e dell'amicizia sua mi onoro e pregio, non ho nè potuto ne voluto astenermi dal raccontar le azioni sue come ambasciadore, non secondo l'affezione, ma secondo la verità. Bene altresi dico e protesto, che, se si eccettua la sua ambasceria di Piemonte, Ginguené fu uno degli uomini dei quali più debbe l'età nostra ed onorata e fortunata tenersi.

## Incoronazione di Bonaparte come re d' Italia (Ib. Lib. XXII).

Presa in Monza la ferrea corona, e non senza solenne pompa a Milano trasportata, si apriva l'adito all'incoronazione. La domenica 26 di maggio, essendo il tempo bello ed il sole lucidis-

simo, s'incoronava il re. Precedevano Giuseppina imperatrice. Elisa principessa, in abiti ricchissimi; ambe risplendevano di diamanti, dei quali in Italia meno che in qualunque altro paese avrebbero dovuto far mostra. Seguitava Napoleone, portando la corona imperiale in capo, quella del regno, lo scettro e la mano di giustizia in pugno, il manto reale, di cui i due grandi scudieri sostenevano lo strascico, in dosso. L'accompagnavano uscieri, araldi, paggi, aiutanti, mastri di cerimonie ordinari. mastro grande di cerimonie, ciamberlani, scudieri pomposissimi. Sette dame, ricchissimamente addobbate, portavano le offerte; ad esse vicini, con gli onori di Carlomagno, d'Italia e dell'imperio, procedevano i grandi ufficiali di Francia e d'Italia, ed i presidenti dei tre collegi elettorali del regno. Ministri, consiglieri, generali accrescevano la risplendente comitiva. Ed ecco Caprara cardinale, affaccendatissimo e rispettoso in viso, col baldacchino e col clero, accostarsi al signore e sino al santuario accompagnarlo. Non so se alcuno in questo punto pensasse, avere da questo medesimo tempio Ambrogio santo rigettato Teodosio, tinto del sangue dei Tessaloniti; ma i prelati moderni non la guardavano così al minuto con Napoleone. Sedeva Napoleone sul trono, il cardinale benediceva gli ornamenti regi. Saliva il re all'altare, e, presasi la corona ed in capo postolasi, disse queste parole, che fecero far le maraviglie agli adulatori, cioè a tutta una generazione: Dio me la diede, quai a chi la tocca! Le divote vôlte in quel mentre risuonavano di grida unanimi d'allegrezza. Incoronato, givasi a sedere sopra un magnifico trono, alzato all' altro capo della navata. I ministri, i cortigiani, i magistrati, i guerrieri l'attorniavano. Le dame specialmente, in acconce gallerie sedute, facevano bellissima mostra. Sedeva sopra uno scanno a destra Eugenio, vicerè, figliuolo adottivo. A lui, siccome a quello a cui doveva restare la suprema autorità, già guardavano graziosamente i circostanti. Onorato e speciale luogo ebbero nell'imperial tribuna il doge ed i senatori liguri; stavano con loro quaranta dame bellissime e pomposissime. Giuseppina ed Elisa in una particolare tribuna risplendevano. Le volte, le pareti, le colonne sotto ricchissimi drappi si celavano e con cortine di velo, con frangie d'oro, con festoni di seta s'adornavano. Grande, magnifica e maravigliosa scena fu questa, degna veramente della superba Milano. Cantossi la solenne messa, giurò Napoleone; ad alta voce dagli araldi gridossi: « Napoleone Primo, imperatore dei Francesi e re d'Italia, è incoronato, consecrato e intronizzato; viva l'imperatore e re! » Le ultime parole ripeterono gli astanti con vivissime acclamazioni tre volte.

Con questo splendore e con quel di Parigi oscurò e contaminò Buonaparte tutte le sue italiane glorie: conciossiachè a colui che od in pace od in guerra, non per la patria, ma per lui s'affatica, anzi questo nell'abominevole suo animo si propone, di servirsi dei servigi fatti a lei per soggettarla e porla al giogo, il mondo e Dio faran giustizia; sono queste azioni scellerate, non gloriose. Se piacquero all'età, dico che l'età fu vile. Terminata la incoronazione, andò il solenne corteggio a cantar l'inno ambrosiano nell'ambrosiana chiesa. La sera Milano tutta festeggiava: fuochi copiosissimi s'accesero, razzi innumerevoli si trassero, un pallone aereostatico andava al cielo; in ogni parte canti, suoni, balli, tripudì, allegrezze. A veder tante pompe, si facevano concetti d'eternità; già gli statuali si adagiavano giocondamente sui seggi loro.

### DALLA CONTINUAZIONE DEL GUICCIARDINI (Lib. V).

#### Francesco Burlamacchi.

Viveva a questi tempi (1546) in Lucca un Francesco Burlamacchi, artefice di sua condizione, ma che, secondo l'usanza di quella città, poteva essere ed era veramente di quei del governo. Comecchè la fortuna l'avesse fatto nascere in basso luogo, la natura gli aveva però dato alto animo ed ingegno attissimo a tutte le cose onorate ed eccellenti. Paragonando le condizioni della Toscana da quel ch' ella cra a' suoi tempi a quel ch' era agli antichi, sentiva grandissima passione, vedendo da qual grado di potenza fosse ella scaduta; e come da padrona di sè medesima, diventata serva d'altrui. Aveva egli, quantunque nell'opera delle mani continuamente occupato si fosse, letto di molti libri autichi, dilettandosi maravigliosamente di cotali ammaestramenti. In loro aveva veduto come le generose anime avessero riuscito a redimere ed a libero stato ricondurre le serve città. Pelopida tebano, Arato sicionio, Dione siracusano, Timoleone corinzio, Trasibulo ateniese gli parevano uomini oltre ogni altro illustri e santi, e da doversi dagli amatori delle alte imprese, e da chi è pieno di carità patria con tutte le forze imitare: i nomi di quei virtuosi eroi suonavano e risuonavano spesso nell'umile officina di Francesco. Pronta, graziosa e lusinghiera immaginazione era la sua, ma sano ancora il giudizio, e da poter bene comparar fra di loro gli accidenti, e cavarne le conseguenze probabili. Esaminava lo stato di Toscana, lo stato d'Italia, lo stato del mondo. Vide Firenze già serva e già posta al giogo di un terribile signore; vide Siena con la sua libertà già offesa da una tirannide forestiera, ed

in grave sospetto di vederla spenta del tutto; vide Pisa non molto innanzi ricca, potente, popolosa, libera, ora povera di sostanze, povera d'abitatori, spogliata di tanti suoi ornamenti, costretta a tacere in pubblico le ricordanze antiche, a rammentarle con pianto in privato, veggente paludi infami là dove una volta le vive acque portavano le ricehezze al mondo, servire a chi l'aveva afflitta con la fame, insultata con gli scherni, spaventata con supplizi. Vide Pistoia sforzata a posare, e che pure, seguendo l'antico stile, posare non voleva. Dilungandosi poi cel pensiero anche fuor di Toscana, vide Perugia ancor dolorosa delle fresche percosse, ancora ricordevole di una libertà troppo tardi acquistata, troppo presto perduta; vide Bologna, città generosa e forte, caduta da un libero ed alto seggio obbedire sdegnosamente a chi gli animi allacciava con le opinioni, i corpi coi ceppi. Altri semi consimili a questi scorgeva in altre italiche città. Si faceva a credere che tanti generosi popoli, ove avessero udito il nome di libertà, si sarebbero risentiti, e che con tanto maggior ardore avrebbero abbracciato il vivere libero, quanto la loro condizione più era amara, e più le ricordanze vive. Già si rappresentava nell'animo tutte le città della Toscana libere ed unite con un comune vincolo in comune amistà, come erano veramente prima del dominio dei Romani, o come quando con tanta forza resistevano agli assalti del popolo conquistatore. Quello pensava essero un vivere beato; quello, come soleva dire, un viver santo. Davagli eziandio speranza la religione; imperciocchè vedeva sotto gli occhi suoi andar serpendo le luterane credenze; chè molti erano in Lucca che le avevano accettate e le predicavano. Sperava Francesco che siccome queste credenze promettevano libertà di vita, e sottraevano il collo degli uomini, come affermava. dalla servitù del papa, così avrebbero aggiunto prodigiosa forza agli altri allettamenti con cui si prometteva di sollevare ai fini suoi, con la facile moltitudine, anche gli uomini prudenti e consideratori degli umani negozi. Non dubitava che la lusinga della libertà religiosa venendo ad accoppiarsi all'amore della libertà civile, niuno impedimento trovato avrebbe, che non facesse inclinare a sua volontà. Senza di che quel movimento, anzi commozione sola, a cui le novità di Germania rispetto alla religione avevano sospinto gli spiriti, gli pareva aver ad aiutare efficacissimamente il suo disegno; conciossia cosa che lo spirito inerte niuna pinta basta a farlo muovere, tutte lo svegliato ed il mosso. Corrispondere colla Germania gli pareva, siccome consentaneo alla fortuna presente, così giovevole al suo pensamento. Stavansi i protestanti di quella provincia in questo momento medesimo con

ottantamila fanti e diecimila cavalli a fronte dell'imperatore Carlo, e l'evento era dubbio. Recando l'Italia nella bilancia un peso, l'avrebbe fatta ir giù. Così s'augurava il Burlamacchi. I più lo stimavano pazzo, altri generoso; tutti si persuadevano che fosse mera opinione, la quale non procedesse più oltre che nell'avvolgimento del suo pensiero.

## PIETRO GIORDANI.

Nacque in Piacenza il primo giorno dell'anno 1774, ed ivi frequentò giovinetto le scuole del collegio di San Pietro: dipoi studiò in Parma filosofia e giurisprudenza: dottorato, ritornò a Piacenza: poco stante si rese Benedettino. Ignoriamo i motivi di quella súbita risoluzione, alla quale per altro crediamo che non venisse di sua libera volontà; nè sappiamo con certezza quanto procedesse nei gradi del sacerdozio. Solo troviamo affermato dall'abate Giuseppe Taverna, censore nel collegio di San Pietro al tempo del Giordani, che non andò oltro il soddiaconato; e apprendiamo dalle proprie sue lettere, avere lui chiesto e ottenuto da Roma (nel febbraio 1803) di essere secolarizzato. Questo intanto è ben certo, che il Giordani nel giugno del 1800, già uscito dei Benedettini, venne a Milano e si mise nella via degli uffizi civili: ma dopo essere stato segretario in Massa, in Ravenna ed altrove, stanco di quel tramutarsi continuo da paese a paese che gl'impediva ogni studio, domandò nel 1803 di essere destinato alla publica istruzione: e fu dal vice presidente della republica nominato professore di agraria e storia naturale nel liceo di Como; la qual cattedra aliena da' suoi studi e troppo scarsamente pagata, ricusò in quel miglior modo che gli fu possibile. Ben accettò poi, nel dicembre di quel medesimo anno, l'incarico di coadiutore alla biblioteca, e professore supplente di eloquenza latina e italiana nell'Università di Bologna; benchè lo stipendio non gli bastasse per 'vivere decentemente, sicchè gli convenne adattarsi all'ufficio di scrivano nell'Istituto di quella città. Ma per essere contro le leggi il tener due publici impieghi, gli fu tolto quello di coadiutore e professore supplente, e rimase semplice copista. Nel settembre 1805 rinunziò a quell'incarico: e stette nondimeno in Bologna fino al declinare dell'anno seguente; e allora, povero e senza

probabili speranze, per bisogno di distrarsi e desiderio d'istruirsi, visitò la Toscana, Roma e Napoli: d'onde tornato stette in Cesena presso il vice prefetto Pietro Brighenti suo amico. E colà nell'agosto del 1807 recitò il panegirico di Napoleone; dopo il quale soltanto pare che i giudici più competenti e le persone autorevoli cominciassero a fare stima ed a prendersi qualche cura di lui. Nell'aprile pertanto del 1808 fu nominato prosegretario (perchè il segretario viveva tuttora apopletico) dell' Accademia di belle arti in Bologna; nel quale ufficio durò fino all'agosto del 1815. Allora, tornate le Legazioni al pontefice, e licenziato da' pubblici impieghi chiunque non era nativo di quegli Stati, il Giordani venne a Milano; dove le cose scritte in quel volger di tempo gli avevano acquistata l'amicizia e la stima di molti, e specialmente di Vincenzo Monti. Qui nel 1816 fu collaboratore della Biblioteca Italiana: e s'egli per forti e giuste cagioni non se ne fosse distolto, avremmo forse di lui molto più copiose scritture che non abbiamo; nelle quali, oltre al moltiplicare gli esempi di uno scrivere più scorrevole, ma non per questo meno purgato che ne' suoi altri lavori, avrebbe anche versata quella dottrina ed erudizione per la quale un giudice autorevolissimo tuttora vivente lo paragonò ad un pozzo inesauribile. Cercò, ma non ottenne, la cattedra di lingua greca vacante nell' Università di Parma; e quello fu l'ultimo rifiuto ch'egli dovette patire: perciocchè nel 1817 ereditò dal padre quanto bastava a una vita comoda, indipendente. Fino al 1822 gli piacque di stare ora in Piacenza ora in Milano; poi si propose di vivere stabilmente in Piacenza, dove promosse l'istituzione di una società di lettura, compose alcune delle scritture che di lui ci rimangono, e molte altre abbozzò, alle quali non diede mai compimento. Di quanto faceva e scriveva stavano in sospetto i nemici del suo pensare notoriamente libero, accompagnato da una sempre crescente franchezza ed efficacia di parlare e di scrivere. I quali nel giugno del 1824 rappresentarono come ingiurioso alla sovrana un suo scritto di congratulazione al nuovo vescovo Loschi, e ottennero che fosse cacciato in esiglio. Si trasferì allora a Firenze; dove accolto e riverito dal fiore dei cittadini e degli stranieri, che sempre abbondano in quella illustre città, di-·morò fino al novembre del 1830, benchè già nel 1825 il governo di Parma gli avesse spontaneamente concesso

il ritorno. Nel novembre già detto gli fu ingiunto di partirsi dal granducato nel termine di poche ore; e sebbene anche quel governo, accortosi di essere stato tratto in errore, mettesse nel suo arbitrio il ritornare in Toscana, egli non volle approfittare di quella permissione, e prese stanza in Parma, imaginandosi di potervi passare quietamente quel tanto che ancora gli rimanesse di vita. Ma s'ingannò. Perciocchè nel 1834 fu carcerato e tenuto prigione ottanta giorni; al che diede pretesto una lettera scritta da lui intorno all'uccisione di Odoardo Sartorio direttore della polizia. La storia di quella prigionia e il processo che gli fu fatto costituiscono una delle parti più notabili nell' Epistolario e nelle opere del Giordani raccolte e publicate con nobile testimonianza di riverenza e di affetto dal suo e mio amico Antonio Gussalli. Quando uscì di carcere toccava già i sessant'anni; e nondimeno, più sicuro di sè dopo quella prova, e più che mai fermo nelle sue opinioni, attese come prima a'suoi studi, a promuovere la publicazione di buoni libri, a incoraggiare e aiutare sopra tutto que' giovani dai quali sperava che le lettere italiane e l'Italia riceverebbero giovamento e decoro. Il governo ducale, dopo quella prigionia, non cessò forse di averlo a sospetto; pur non gli diede più alcuna molestia. Quando nel 1848 il paese potè mostrare liberamente qual giudizio facesse di lui, lo nominò Preside onorario dell' Università degli studi: ma egli era allora già vecchio di settantaquattro anni; e già fin dall' estate del 1846 gli era mancata in gran parte la forza e vivacità della mente: di che, i più non si avvidero se non assai tardi, e a lui medesimo che l'asseverava non prestavano fede; perchè nella persona non appariva alcun segno di alterazione, e quello spirito anche scemato, mandava nei familiari discorsi non pochi splendidi lampi. Ma il male, aggravato dagli anni, continuò sordamente il suo corso, e nella notte del primo di di settembre 1848 lo tolse repentinamente di vita.

Pietro Giordani soleva dire che gli mancò la possibilità di studiare bastantemente la lingua e lo stile: e lasciò anche scritto, che dall'imprendere qualche lavoro al quale occorrevano grande erudizione, molto acume speculativo e vigore di raziocinio, non lo distolse la difficoltà del soggetto, ma il sentirsi men forte del bisogno nell'arte di scrivere: abbondargli le notizie e. le idee, mancargli fiducia di saperle esporre convenevol-

mente vestite. Or sarebbe presuntuoso voler giudicare s' egli ingannavasi del suo valore come filosofo e come erudito: questo per altro può dirsi, che i suoi contem-poranei lo ebbero in conto di egregio scrittore; e molte sue prose d'argomento assai tenue vedemmo cercate da tutti e ristampate in molti giornali, non per altro che per lo stile. Non abbiamo di lui nessuna di quelle opere propriamente dette, dove un grande argomento sia trattato e svolto sino alla fine con rigorosa successione di ragionamenti. Accennò a non pochi alti soggetti; gettò sopra alcuni, anche dei più difficili, qualche lampo di splendida luce; ma non può dirsi che alcuna parte dell'umano sapere o in sè proprio o nelle sue applicazioni fosse da lui notabilmente mutata o ampliata. Se questa lode competa a molti letterati suoi contemporanei, sarà giudicato da quelli che vivranno dopo di noi e potranno esaminare senza passioni e senza pregiudizi questo gran movimento nel quale fu involta l'età dei nostri padri e la nostra. Infanto non pochi sentenziano di Pietro Giordani come di un uomo studioso unicamente delle parole e dello stile; come di un sofista o di un arcade intento ad accozzar belle voci in frasi abbaglianti che paion promettere grandi cose per dar poi sempre in nonnulla: e mostran di credere veramente ch'egli fosse un semplice parolaio, vôto o quasi vôto di idee. A costoro ci sia lecito contraporre la stima che fecero del Giordani quanti lo conobbero e lo conversarono, non una volta, ma ripetutamente ed a lungo, tra i più dotti d'Italia e di fuori: i quali è probabile che non fossero tutti meno eruditi o giudici men competenti di noi.

Molte scritture di Pietro Giordani furono stampate più volte, lui vivo, in varie parti d'Italia: ed ora le possediamo tutte diligentemente ordinate e publicate coi tipi di Francesco Sanvito in Milano per cura del signor Gussalli già mento vato, a cui egli stesso morendo

commise i suoi manoscritti.

## Dell' arte di scrivere.

I buoni Greci e Latini la chiamarono arte del dire; poiche la fortuna di quei tempi dava che un uomo sovra molti eccellente, a moltissimi radunati per cose gravissime, parlasse. Noi

¹ Da una lettera al marchese Gino Capponi publicata nell' Autologia di Firenze per servire di programma a una Scelta di prosatori italiani. La quale non su poi recata ad effetto, come non su mai descritta quella idea del persetto scrittore italiano di cui qui si ragiona.

moderni la chiamiamo arte di scrivere; quando a noi, in questo nostro vivere disgregato, senza interessi comuni e senza radunanze, non è impedito del tutto che separatamente colle scritture parliamo a ciascun uomo di luoghi e di tempo lontano: parlare a popolo-adunato rimane solamente in podestà di alcuni. i quali di tali cose e a tali parlano, che nè d'ingegno nè d'arte abbisognano. L'arte che su di parlare, ed ora è di scrivere, tiene stretta somiglianza colla pittura; colla quale ha comune l'intenzione, ma più largo il subbietto, e differenti i mezzi. Come dunque la pittura non è solamente nel disegnare, o solamente nel colorire, ma in queste due cose congiunte; poiche a rappresentare i visibili oggetti, si vogliono contraffare ne' loro contorni, e negli effetti della luce, e ne' contrasti di lei colle ombre: così non bastano allo scrivere i fini colori delle parole elette; come in Italia lungamente fu creduto da molti, che le vanità chiamavano letteratura: nè un profilare di buoni pensieri basta; come oggidì van dicendo molti, che sperano di mantellare col nome di filosofia la propria barbarie. Ma bisogna che lo scrittore sia di lingua, cioè di vocaboli e di frasi, come di colori efficaci, ricchissimo; e nello stile, cioè nella disposizione de' concetti e dei segni loro, cioè delle parole e dei modi, come in buon disegno, sia accuratissimo. De' pensieri e degli affetti non parlo, perocchè all'ingegno non all'arte appartengono. L'idea e le regole dello stile, che in alcune parti essenziali son forse comuni a tutto l'uman genere; anche in molte parti principali son comuni alle antiche e alle moderne genti del mezzo giorno d' Europa; se non che per certe minutissime parti ha sue speciali regole ciascuna lingua di esse. Però il greco ed il romano ebbero le stesse cagioni e le stesse norme di ottimo scrivere, che possono avere il francese lo spagnuolo e l'italiano. Nè i migliori secoli della greca eloquenza mi danno cosa che di altezza e di forza mi paia vincere la sentenza che nel senato di Parigi per la guerra di Spagna disse il Duca di Broglio; nè di artifizio e di efficacia agguagliarsi al discorso per la compra di Chambord dettato da Paolo Courier. Ma l'italiano che vuole perfettamente scrivere; oltre il dovere pienissimamente possedere la propria lingua, deve alle universali regole dello stile aggiungerne alcune specialmente adattate alla favella colla quale ama vestire i propri concetti. Quindi in lunga schiera di autori, greci e latini e nostri, venni ricercando quali ciascuno avesse più cospicue parti dell'ottimo, e quali più o meno difettuose. Parendomi di tutte le regole verissima quella e fecondissima alla quale Stefano Bonotte di Condillac ridusse quasi in somma

la sua magistrale Arte di scrivere: cioè mantenere il più stretto legame delle idee: con questa discorrendo i più lodati scrittori greci e latini, mostrai come le perfezioni loro si originassero principalmente dall' averla osservata: e venendo ai nostri, feci vedere come i vizi del Boccaccio (ad esempio) e del Guicciardini (facondi scrittori e studiati, ma di stile viziosi) e le virtù egregie del Bartoli, derivassero massimamente dall'osservarla o trasgredirla. E perchè il più diritto e lucido ordine delle idee non darebbe ancora buon effetto, quand'esse avessero magagna, per così dire, o nella persona loro o nella veste; ragionai d'un principio ch'io vedeva cagion comune del bello morale e del bello nelle arti d'imaginazione, cioè la verità. E in fatti. chi ben guarda vedrà i vizi della vita essere altrettante falsità. Vedrà salso il superbo, che si tiene da più che non è; lontano dal vero il pusillanime, che si pregia meno del proprio valore. Vedrà falso il temerario, che o non conosce il pericolo, o crede a superarlo sufficienti le sue forze, le quali non sono da tanto; falso il timido, che vede il pericolo dove non è, o non sente che a vincerlo basterebbero le sue posse. Discorrendo tutta la vita umana si troverà la virtù non esser altro che un giudizio verace di sè medesimi e delle cose; i vizi un trasmodare, in più o in meno, dal vero. Ne altrimenti erra il pittore e lo scrittore nello stile, se non mancando dal vero: o stia la falsità nel concetto, o stia nella espressione di esso. Perocchè è falsità nel pittore se dia alla figura un atteggiamento una posizione un colore un'apparenza, che la natura disdice; se mi fa vedere quello che veder non dovrei; come di certi muscoli il Buonarroti, di certe minuzie degli abiti il Francia: ed esce pure del vero lo scrittore o per la non sussistenza del suo concetto, o per la non corrispondenza della imagine colla quale me lo rappresenta; sia ch'egli adoperi vocabolo non proprio, cioè non accettato a tal significazione dall'uso comune e migliore; sia che la frase o la figura che egli compone esprimano più o meno di quel ch' egli vorrebbe; ossia che nel complesso delle imagini, aocozzi quelle che tra se ripugnano. De' quali difetti sarà ben difficile trovar esempio negli eccellenti Greci che da Erodoto sino a Demostene scrissero: non raro accadrà di vederne in qualunque de' Latini anche sommi, come Cicerone e Tacito: negl' Italiani è frequentissimo. Onde trapassai a mostrare quanto, e per quali cagioni, lo scrivere italiano rimanga ancora lungi dalla sua possibile perfezione; quante innumerabili ed efficacissime bellezze, e per qual modo, si potrebbero in lui trasportare dai Greci; e come dai Latini (contro la opinione di molti, mezzanamente e però tortamente intendenti) si possa prendere più di buoni penmodern nostre di acconci modi; e come ammollire e temperare e picna debba i modi che dal latino prende, chi voglia evitare il 10 e pedantesco.

## Momenti estremi di Maria Giorgi.

Rivolgendo io nella mente quanto si esalti e si celebri per effetto di straordinaria sapienza l'animo d'insigni uomini non alterato nel morire; tanto più mi è stupendo con che forte cuore e lieto questa donna (siccome narrano quelli che intervennero a' suoi momenti estremi) abbracciò il suo destino. Il quale per verità a tutti pareva acerbo: esserle interrotto, appena giunta alla metà, il cammino che suol permettere la natura di compiere; nel colmo della età, in fortuna prospera, partirsi da tanti amici, che ogni di le rallegravano la casa; lasciare la città, ch' era per lei quasi una famiglia: separarsi dal marito; col quale concordissimamente viveva: perdere le figliuole; delle quali una ancora tenera, e bisognosa delle cure materne; l'altra in quegli anni che davano alla madre speranza di presto vederne compiuta gioia di nipoti; e di rallegrarsi in quella gentilissima e dolcissima indole, e in quella tanta perizia della materna arte: sinalmente abbandonare (e chi sa a quanti casi?) il figliuolo teste nato; il suo Eugenio, che tanto le costava: al quale, se vivrà, comunque del resto sia fortunatissimo, qual cosa potrà mai togliere questa perpetua tristezza, di udir tanto lodare sua madre, e non avere potuto conoscerla? Quante cagioni di sentire acerbissima e troppo dolorosamente immatura la morte ! E nondimeno ella medesima se la giudicò, quando i medici volevano tuttavia rassicurarla che ella non era ssidata: e domandò istantemente i cristiani misteri; per sua consolazione (diceva) e per buono esempio: ed essa medesima chi le piangeva intorno consolò; paragonando la sua dipartita a un viaggio, che da supremo ordinatore, innanzi all'opinione del peregrino e dei compagni, senza ingiuria, senza danno, per occulta provvidenza sia fermato: senza lagrime sino all'ultimo, senza sospiri, parlò con bella e accesa fiducia in Dio; che l'accoglierebbe nella eterna pace: e parevale che le mandasse incontro i suoi angeli consolatori, e che una musica lieta di paradiso la invitasse al bacio del Creatore, alla compagnia de' buoni, nella immortale felicità. La quale a te, o benedetta, con fedele amore pregano gli amici che lasciasti in terra, sconsolati; se non quanto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fermato. Deliberato. Ma un viaggio fermato non è locuzione esente da anfibologia.

aila mestizia di averti si presto perduta, è conforto nel riputti: sare i tuoi dolci costumi, e la divota quiete del tuo fine.

## Al delegato apostolico della città e provincia di Bologna.

S'ella vuol degnare di leggere questa carta, la supplico di serbarla a qualche suo momento di quiete; perchè non è cosa che meriti d'interrompere tante sue gravi occupazioni.

Sebbene io sia l'uomo del mondo il più lontano da ogni sorte di speranze e di timori; e perciò il più indifferente alle opinioni; è tanta in me la riverenza, non solo all'autorità ma alla propria persona di Vostra Eccellenza reverendissima; della quale tutti lodano la prudenza e la bontà; che per singolare ossequio verso lei mi desidero favorevole il suo giudizio.

Si è divulgata la osservazione fatta da Vostra Eccellenza sul Discorso accademico di domenica sera, che io sempre dicessi date da principi al sommo pontefice le tre Legazioni; e mai non dicessi restituite. Desidero che a Vostra Eccellenza paiano buone le mie ragioni: ma è certo che io mi credetti obbligato, e dalla politica e dalla rettorica, a fuggire studiosamente quella parola di restituzione. Noi poveri mortali sappiamo bene quel che i principi debbano a noi; e per nostra salute, e per loro onore, glielo andiamo ad ogni buona occasione umilmente ricordando: ma quello che i principi si debbano l'uno all'altro, sono misteri che non sappiamo; nè cerchiamo sapere. Sa Vostra Eccellenza che il generale Stefanini ci ha stampato su gli occhi, che l'Austria le ha donate; come un magnanimo dona del proprio: e probabilmente sa tante altre cose che altri ne dicono; mentre i discorsi privati si pigliano quella licenza, che a' pubblici non può essere conceduta. Onde mi persuasi che la parola restituzione poteva fare alcuni sorridere, altri sdegnare. Ma la parola dare fui certo che non poteva offendere nessuno: e doveva massimamente piacere a nostro signore Pio Settimo, e all'eminentissimo Consalvi: perchè a un principe e ad un ministro, benchè modestissimi, non dispiace d'esser conosciuti quegli per ottimo, questi per abilissimo. La parola restituire gittava a terra tutto l'edifizio rettorico del mio discorso. La restituzione è debito di giustizia; del quale non si può mancare al più piccolo uomo, nè al più tristo: i liberi doni sono argomento di riverenza e di affetto. Sa bene Vostra Eccellenza quante volte, e in quante maniere, i principi, potendo gravare

<sup>1</sup> Recitato nel Casino di Bologna sesteggiante per le tre Legazioni riacquistate dal papa nel 1815.

ributi i sudditi, amano meglio di riceverne doni, che paiano contanei. E se il papa e il cardinale Consalvi potevano dire ai principi — siete ingiusti se non mi rendete le tre provincie; — (rettoricamente parlando) apparirà minore la destrezza nel ministro, e la fama delle virtù nel pontesice. So bene che i successori di Pio Settimo chiameranno queste provincie piuttosto rendute che date. Ma un oratore d'accademia non è uno istorico. La storia parla a' futuri; e perciò è severa e libera: l'accademico sarebbe ripreso se schifasse di compiacere onestamente a' viventi. lo non so, e non sarò mai, professione di cortigiano; ma alla decente sincerità, che scrivendo ho sempre tenuta, parmi convenevole di scegliere que' veri o verisimili che sieno più graditi. E qualunque sieno i diritti de' principi e del pontisicato (che era impertinenza discutere in un'accademia di poeti); io credo che tutti, e Vostra Eccellenza reverendissima, concorreranno in questa opinione; che verso un papa come Alessandro VI, o come Paolo IV, forse i principi non sarebbero stati o vogliam dire così liberali, o così giusti.

Ringrazio umilmente Vostra Eccellenza reverendissima, se mi ha prestato così benigna attenzione ch'ella mi riconosca scrittore modesto e circospetto. Ma se la sua pazienza non è stanca, io toccherei una cosa ben più importante; non alla mia riputazione, ma al decoro e alla quiete del governo.

lo ho sempre tenuto che le lettere debbano recare qualche utilità morale: altrimenti e prose e versi mi paiono frasche inutili e noiose. A questa regola so di non avere mancato, in quegli scrittarelli che dalle occasioni fui condotto a comporre. Nè volli mancarvi domenica sera: e proposi alla congratulazione pubblica una grande verità; che il santo padre e noi, siamo veramente felicissimi, che il suo nuovo regno non è obbligato a niuna parzialità. Lo dissi brevemente; perchè un quarto d'ora è corto: le lunghe moralità non sono per un'accademia; e certe cose vogliono al pubblico mostrarsi di profilo, e non di faccia. Ora me ne dichiaro più apertamente; e spero di renderne servigio a Vostra Eccellenza reverendissima. Se in Francia gli amici de' Borboni diranno al re Luigi - Sire, i primi favori, le maggiori grazie, debbono essere per noi - non diranno male; perchè veramente senza l'opera e le fatiche e i rischi loro non si cacciavano i Bonapartisti: e Luigi rimaneva non re, ma esule. E se nuoce a principi essere parziali, più nuoce parere ingrati. Sento biasimar fortemente da tutti il re Ferdinando VII, per avere perseguitate le Corfi, che gli ricuperarono il perduto regno; e potendo viver liberi, si renderono a lui. Del quale biasimo poco è mancato ch' egli non gustasse amarissimi frutti: poiche già una parte de popoli cospiravano colla regina sua madre, e col principe Emanuele; e s'intendevano con Napoleone, per riporre in seggio il re Carlo. Ma noi, per divino beneficio, siamo in condizione diversissima: tutti ci troviamo egualmente figli del santo padre; senza distinzione di meriti. Quelli che per l'età poterono provare il governo pontificio, e videro che se non era perfetto, prevalevano i beni ai mali; ne hanno conservato il desiderio. I giovani, cioè il maggior numero, hanno veduti e provati tanti mali, che facilmente debbon credere migliore di tutti il governo più pacifico. Ma chi può vantarsi che il'pontesice gli sia obbligato dell'acquistare o ricuperare questi paesi? Onde il principe, ed i ministri, hanno intera libertà di compartire le grazie, come la giustizia, la saviezza, ed anche il piacer loro vorrà. E chi sarà meno modesto e discreto che l'infimo de' sudditi, avrà gran torto. Perciò quando vedo ed ascolto alcuni, che voglion farsi troppo innanzi, e respingere i loro fràtelli; e quasi vorrebbero sedere a' lati del trono di Pio Settimo, e regnare, con lui; son costretto a ricordarmi il ventesimo di san Matteo; e que' Zebedei, e quella vecchia stoltamente ambiziosa: e quel giusto risentimento, audientes indignati sunt de duobus fratribus ; e quella divina risposta, nescitis quid petatis. La quale risposta già mi par di udire anche dalla bocca di Pio Settimo, e de'suoi degni ministri. Sono anche persuaso che a quest'ora non dispiaccia a Vostra Eccellenza reverendissima, che to dessi a chi ne abbisogna quel piccol cenno di usare modestia e discrezione; e di non usare col governo importunità, ne arroganza.

E ciò feci perchè naturalmente amo, e vorrei che tutti amassero il bene: e non per alcuno mio interesse. Io sono, Eccellenza reverendissima, un forestiere, di piccolissima qualità: e da molti anni mi trovo qui, per un piccolo ufficio di studi, che mi fu caro perchè mi lasciava studiare: del quale mio ufficio tengo e dico a tutti, che il governo presente disporrà, a suo heneplacito, senza che io ne dica una parola. Nè io vedrò dappresso Vostra Eccellenza, se già non fosse per ubbidirla; ma e qui e dappertutto, parlerò ben volentieri delle sue virtù; e specialmente della compassione agl' infelici: e per fine, chiedendole perdono di questo mio scrivere, troppo lungo, e forse troppo alla semplice; m' inchino e bacio umilmente la mano

A Vostra Eccellenza reverendissima.

# Al presidente della Società di lettura in Piacenza.

Vi scrivo come ad amico venerato e caro, come a persona insigne tra i buoni nel nostro infelice paese, come a presidente della nostra società di lettura, che sempre amerò. Voglio si sappia che ho deposto il nome di piacentino; il quale so certamente di avere onorato: rinuncio a Piacenza; dove per disavventura nacqui, e per mia stoltezza ritornai. Siane pur contenta la turba, che bastò ad ingannare e violentare il forestiere, il quale dispone di noi. Per quanto può l'uomo oggidi aver patria, ho satta mia patria di affezione Firenze: qui ho deliberato vivere, e morire; se il destino consente che io pur viva e muoia in Italia. Qui spenderò quanto mi avanza di vita e di mente, a coltivare non bassi pensieri, e a scrivere. Qui studierò di potere, almeno colle buone intenzioni, meritare le troppo cortesi e troppo amorevoli accoglienze, che dai supremi capi del potere, e da ogni gente ricevo: delle quali, mio malgrado, mi taccio i particolari; per non lasciare occasione a qualche maligno d'interpretare che io, sotto colore di gratitudine, voglia essere ambizioso di un mio assai piccolo infortunio, troppo piccolissima parte delle-miserie italiane, e troppo compensato.

Ma per quanto io m'abbia cavato dal cuore Piacenza, e riempitolo di Firenze; non sono ingrato a Parma, dove tanto universale grido si alzò, vendicatore della giustizia e dell'onor mio: son gratissimo a Bologna, dove trovai questa volta raddoppiate le tante consuete amorevolezze; e dove i preti più celebrati per dottrina e per severità di costumi vollero spontaneamente dimostrarmi che niente abborriscono l'uomo, del quale non possono approvare tutte le opinioni: ringrazio tutti i buoni che da ogni lato d'Italia han voluto farmi sapere quanto amino la mia non mai turbabile costanza di rimaner sempre non timido amico al vero.

In così fortunato e glorioso esilio, che mi ha fatto e pubblicato concittadino ad ogni buono italiano, desidero non separarmi dalla Compagnia, nella quale è raccolto il meglio di quella che fu mia patria. Se voi, riverito e caro presidente, se gli altri compagni lo comportano, io rimarrò sempre vostro: farò pagare ogni anno anticipata per intero la contribuzione: manderò, come solevo, qualunque libro mi sarà donato. Bramerei sapere se piacerebbe alla Società che io un qualche di lasciassi stampare i discorsi che vi feci, e quelli che di qua forse vi manderò, quasi come se vi fossi presente.

Per ultimo vi prego, mio caro presidente, che vogliate certificare della mia non mutabile riverenza ed amicizia que'soci, ai quali vi parrà che sia a grado; e piacemi sperare non sian pochi: ma certamente i nostri segretari Gaetano Dodici e Pietro Gioia; rari nomini, rari amici,

> • quorum sapientia monstrat Vervecum in patria crassoque sub aëre nasci Magnos posse viros, et magna exempla daturos. •

- Nota. La Società gli concedette di esser avuto sempre come presente, e dar voto per procuratore. Di più con tutti i voti (meno uno) lo nominò suo presidente onorario perpetuo.

Prefazione al libro per la solenne dedicazione del busto di Luigi Biondi nella Villetta Di-Negro in Genova (1840).

Assai è noto con quanto di magnifica eleganza il marcheso Giancarlo Di Negro abbia date molte solenui feste nella sua Villetta di Genova all'onore or di eroi italiani, or di suoi amici illustri. Innumerabili persone, in tutta Italia e suori, conoscono la rara amenità del luogo, e quel maraviglioso prospetto di città e di mare, che il possessore cortesissimo concede liberalmente di godere ogni giorno a tutti : ed è famoso lo spettacolo ch'essa rende illuminata copiosissimamente in quelle notti festose; al quale concorre plaudente un popolo numeroso nel sottoposto passeggio dell' Acquasola. Similmente noto, poichè più volte ripetuto, è il rito della festa; e con qual pompa si porti e si accompagni alla sua destinata sede nel giardino il busto marmoreo di colui che si celebra: cantandosi dai musici un inno che il sire della Villetta ha composto. E ciò suol farsi dopo che alquanti poeti, che il marchese poetando precede, e prima di essi un oratore, hanno lodato il soggetto di tale solennità.

In quest'anno 1840, la notte del 28 di luglio, l'inno posto in musica dal maestro Novella, fu cantato dagli allievi della Scuola di canto. Amorevol pensiero del buon marchese; acciocchè i fanciulletti e garzoncelli da lui protetti, non tardassero ad entrare nel desiderio di meritar lode. Frattanto la moltitudine si disperde, per curiosità o per delizia, nel giardino, e poi, appagata delle variate bellezze, ritornando allo spazio coperto di tenda inflorata che poco prima accolse l'accademia letteraria, lo trova trasformato in sala di danzatori.

Piacque al signor Giancarlo che la solennità di quest' anno onorasse il suo illustre e diletto amico defunto Luigi Biondi: e

dovette venirgli ben caro che maggior d'altre volte fosse il concorso de' forestieri; tra' quali splendeva grande e insolito numero di nobiltà e cittadinanza milanese. E caro dovett' essere all'oratore e ai poeti che il tema proposto a'loro ingegni, meno sublime di quello del 1837 (che fu uno-de' maggiori e più sfortunati uomini di tutti i secoli) i fosse tanto meno malinconico; e in vece di lamenti giustissimi contro l'ingratitudine non evitabile ai meriti supremi, potessero proporre un piacevole esempio di un vivere senza travagli e non senza decoro, che più facilmente si consegue da un'amabile mediocrità. Poiche a Luigi Biondi non fu impedito il farsi agiato, e conte e marchese. Ne per ottenere amore e riverenza dagli uomini liberi gli fu necessario di astenersi dalle invidiate (e invidiose) Corli; com' era consiglio del poeta cortigiano di Augusto. Per acquistare benefizi di principi e grazia di tre re, non gli bisognarono odiosi e turpi servigi, nè viltà di adulazioni,: gli valsero quelle arti medesime che gli procacciarono in ogni parte d'Italia tante amicizie d'uomini lodati; l'ingegno polito e ornato di lettere, piuttosto amene che gravi; la conversazione urbanissima, la moderazione e decenza de' costumi, l'equabile perseveranza nelle affezioni. A lui (come si direbbe in istil vecchio, e con senso virgiliano) furono sopra ogni cosa dolci le Muse: provossi in vari generi di poesia; fece del suo; volgarizzò de' primari latini: piacque a coloro che sino ad oggi si ostinarono di avere in riverenza ed amore gli esempi sommi dell'arte; ne si smossero al sentire vituperata, quasi servile e caduca timidezza, la vereconda osservanza del vero o verisimile, e tra i veri la scelta amorevole e giudiziosa del buono e bello. Verrà forse grave a non pochi, ma di maraviglia a nessuno, che le romorose audacie della turba contraria fossero agramente riprese dall'oratore signor Lorenzo Costa, come temerità e folhe. Imperioso comunque tacito maestro il tempo quieterà le contese, che già troppo lungamente (e poco utilmente) strepitano; e forse darà il suo luogo alla ragione.

Lungi da noi la petulanza di lodare l'orazione e i versi, che ciascuno vorrà giudicare leggendo. Ben ci sarà lecito aggiunger la nostra debil voce alle tante che lodano e ringraziano il si gnor Di Negro, perchè gli giova mostrare ai ricchi e alle città come potrebbero cogli urbani piaceri comporre qualche nobil pensiero e utile esempio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cristoforo Colombo.

# Di Carlo Giacomo Stuart e della sua spedizione come pretendente al trono d'Inghilterra.

Il coraggio e la costanza ottengono sempre ammirazione, ma non le avremo in pregio quando siano ministre di privata ambizione; bensì quando si travaglino (qualunque sia l'esito) alla felicità di molti. Questo bel giovane di 23 anni, saziato de' piaceri, delle caccie, delle brigate, degli ozi romani; stimandosi abbastanza sciente di guerra, per quel tanto che ne vide, poco più che fanciullo, sotto Gaeta; vuol fuggire le cose tranquille, e i suoi; correre lontano a forti fatiche certissime, a quasi certi pericoli della vita. Magnanimo giovane, se gli arde l'animo (quale d'un altro Moisè) a liberare un popolo dall'oppressura: abbracciamolo di tutto cuore, esaltiamolo, raccomandiamolo alla celebrità di tutti i secoli. Ma se non gli cape in mente miglior pensiero che di vivere più contento da re in Londra che da principe in Roma; io gli griderò acerbamente:

Dove e a che vai, temerario giovane? Puoi giocare la tua testa se ti piace: ma quale coscienza ti mena con sì fallaci cupidigie, con sì ingannevoli speranze, a tirare a morte cotante migliaia d'uomini; che non ti fecero nessun male, che da te non avranno alcun bene? mettere in desolazione tante migliaia di famiglie, in devastazione tanta larghezza di paesi? E diamo (cosa appena possibile) che succedano le cose a tua voglia: sarà compenso degno a tanti danni, che l'economo di tre nazioni britanniche sia scozzese piuttosto che annoverese, si chiami Carlo Terzo piuttosto che Giorgio Secondo? Dalla cacciata de' tuoi

Alla intelligenza di questa pagina potranno giovare le notizie seguenti:
Nell'anno 1603, morta Elisabetta (Tudor), Giacomo VI re di Scozia (di casa Stuart) ereditò il trono inglese. Come re d'Inghilterra fu Giacomo I. Nel 1625 gli succedette il figliuolo Carlo I, che finì decapitato nel 1649. Suo figlio Carlo II ebbe il trono soltanto nel 1660, dopo la morte di Cromwell, già capo di quel movimento a cui era soggiaciuto Carlo I, e poi, con titolo di protettore, sovrano assoluto dell'Inghilterra. Carlo II mort nel 1685 odiatissimo, lasciando il trono a suo fratello Giacomo II. Questi dopo tre anni di regno dovette fuggire, e si ritrasse a Parigi dove morì esule nel 1701. Al trone inglese, perduto così da Giacomo II, fu assunto suo genero Guglielmo d'Orange, governatore dell'Olanda. Il figlio di Giacomo II, fu vanamente riconosciuto re d'Inghilterra da Luigi XIV di Francia, con titolo di Giacomo III. Nel vero il trono inglese, perchè Guglielmo morì senza figli, fu tenuto per dodici anni da sua cognata Anna Stuart; e dipoi (1714) fu dato a Giorgio di Brunswick-Annover. Al tempo della spedizione di Carlo Stuart (figliuolo di Giacomo ancora vivente) regnava Giorgio II. In vece pertanto di un re di questo nome, se il pretendente fosse stato vittorioso, avrebbe regnato in Inghilterra un Carlo III. — Agli Stuart nocque sopra tutto l'avere cercato di promuovere fa religione cattolica abbassando la protestante.

conta l'Inghilterra quattro successioni, e tutte tranquille: non bastano a fermare la ragion del possesso? Fu provveduto santamente dalle leggi un rimedio di prescrizione ai privati; e a preservare le famiglie cittadine dalla molestia de' piati si vogliono bastare trent'anni; non basterà un tempo doppio per francare da guerra domestica un popolo, e impedire le controversie di regno! le quali non si disputano tra giudici ed avvocati con parole, ma si travagliano con ferro e fuoco e sangue ed universali ruine; e alle misere nazioni fanno piaghe si profonde che spesso non le guariscono i secoli. A tanti milioni d'uomini, che ora vivono tranquilli, vuoi portare sovvertimento d'ogni pacifico ordine, odi casalinghi, odi publici, rovesciamenti di fortune; e per calamità infinite e flerissime darai compenso unico e degno la tua bella persona! Nel grande rivolgimento dall'ultimo Scoto all'Olaudese nessuno perì. Con che fronte colperai il genero del tuo avo per essere andato a prendere la corona del suocero? Entrava Guglielmo, volenti nobiltà e clero, consenziente il popolo: e dal giustissimo odio universale fuggiva spaventato e svergognato il superbo Giacomo; cui ne una mano osò difendere, ne una voce. Almeno alla sentenza capitale del tuo bisavolo precedette lunga e siera guerra (maggior male, ma con meno vergogna): per lui era divisa la nazione; di cui parte numerosa e petente voleva la salvezza e l'imperio di Carlo Primo. Laonde a Giacomo fu più ontoso l'esilio che a Carlo il supplizio. Abbondò contra il padre l'odio della fazione, che fieramente puni la resistenza: l'intera nazione, come più forte, fu più clemente al più colpevole figliuolo; per disprezzo. Tu, o avrai contraria la nazione tutta; e sarà peggiore lo scorno: o potrai mettere scisma e nimicizia tra fratelli; e tanto più ne diverrai odioso.

— Ma l'indole regia e i maléfici consigli tengono il giovine ostinato nell'iniquo e funesto proponimento: Insiste: — L'In ghilterra fu ed è patrimonio di casa mia; voglio ripigliarmi l'eredità di mio nonno. —

Adagio con questa giureprudenza arrogante; della quale su gran dottore quel tuo trisavolo il primo Giacomo (pedante, dubito se più odioso o più spregiato); e surono studiosissimi il suo siglio e i due nipoti: e tanto studiosi che tuo nonno e tuo padre bambino suronne diredati. Ma non vogliamo ora disputare questa bella dottrina; la quale tra poco non sarà più disputabile. Che pensi? satte le nazioni pei re? o i re per le nazioni? senza dubbio vedi creati dalle nazioni i re. E tu medesimo credi e consessi questo vero manisesto: poichè tu vuoi regnare; e

non vi hai altro modo che pregare e persuadere Inglesi, Scozzesi, Irlandesi, che a loro spese, a rischio delle robe e delle vite loro, vogliano disfare il re che hanno, e farti re in suo luogo. Ora pensi tu che debbano tanto essere noiati di cotesti Brunswick, tanto bramare gli Stuart, coi quali ebbe perpetua guerra la nazione, e dovette scacciarli due volte, incapaci di emenda? Non cerchiamo in qual modo regnassero la nativa Scozia: quanto oggi civilissima allora barbara: e quella barbarie scusi quegli scomposti e infelici governi; quando i nobili feroci tutto potevano e ardivano per la iniquità, contra il popolo e contra il re; e il re non ardiva e non poteva per la giustizia. Ma da quando i tuoi succedettero alla corona dei Tudor, omettiamo di ripetere l'insolente e odiosa pedanteria del Primo Giacomo; tanto disprezzato da Enrico IV di Francia, gran principe, e dal grandissimo uomo Paole Sarpi, il quale meritamente fastidiva tanta scabbia teologica in un re; diamo alla fazione quel ch' ella vuole, essere stato più debole che maligno il decapitato Carlo: ma quale impudenza oserà difendere le svergognate dissoluzioni, la corrottissima tirannia del Secondo Carlo? chi il caparbio e dispotico fanatismo del suo fratello, avo tuo; cui tentò invano di moderare il savio pontefice Innocenzo XI? che invano lo ammoniva, Il cattolicismo non vi guadagnerà niente, e V. M. vi perderà la corona. Quel duro cérvello, piuttostochè ascoltare i sani consigli di un papa espertissimo (il quale era stato soldato e cortigiano), voleva lasciarsi travolgere dalla ferale ambizione del gesuita Peters; il quale giocava il re e il regno per cupidigia della mitria di Cantorbery, e del vestimento rosso di Roma. Quanto debbono i tre popoli sperare da voi meglio di quel che ebbero dai vostri passati? meglio di quel che hanno da questi tedeschi? sotto i quali vivono almeno in pace, protetti dalla legge, sicuri della roba, liberi della coscienza.

— Son forestieri costoro. — Primieramente questi sono divenuti inglesi da non pochi anni: e straniero sei tu; nato in Roma; il quale mai non vedesti, nè sai qual sia l'Inghilterra; dalla quale tuo padre fu portato fuori in fasce. E poi, che monta essere forestiero; l'importante è volere e saper fare il bene. O pensi tu che Roma fosse scontenta di Traiano, che era spagnuolo, e dovesse lodarsi di Domiziano, di Nerone, di Caligola, perchè erano latini? Se questi annoveresi sono migliori (certamente sono men tristi) de'tuoi antichi, ha ragione il popolo inglese di sopportarli: e fa iniqua opera chi sommuove un popolo a mutare signoria: perocchè dalla mutazione vengono tanti danni che non è in potestà d'uomini darne ugual ristoro. Quella che dici tua patrio,

tua possessione, la riempirai di prigioni, di patiboli, d'incendi, di miserie e ruine d'ogni sorta: e pognamo che il possessore debba cederti; che su te cada il carico di procurare la prosperità degl'Inglesi; dinne quel che saprai e potrai fare per loro. Quale tanta fiducia hai di tua sapienza e di tua fortuna? Regnare non dev' essere godere, ma faticare. Se ti piace, e se ti senti degno di travagliarti a benefizio di qualche popolo, cerca un regno nell' Africa. Ti sia lecito imparare il mestiere a spese di que' poveri barbari; potrai parer buono e savio succedendo a un Dei. In Europa, se non vinci, hai morte, o perpetuo carcere, o proscrizione con ignominia di ribelle: se pure sei fortunato, non eviti la nota di usurpatore; e dài esempio altrui di tentare contro te la medesima sorte: nell'una e nell'altra fortuna ti maledicono e ti detestano tutti quelli che non credono la razza degli uomini armento si vile da metterlo al disumano giuoco della guerra civile. —

# Giuseppe Parini.

Lirico nelle odi singolare; nel poema trovatore di nuova materia, e fabro di stile a tal novità egregiamente appropriato. E quello che più importa, veramente utile, e magnanimo: il quale osò e seppe fare una santissima vendetta delle sociali ingiustizic, trasferendo dalla povertà alla insolente ricchezza il ridicolo: giustizia non così agevole a compiersi contro la viltà e perversità della generale usanza, che da antichissimo esaltò l'opulenza ed abbiettò la penuria e la schernì. E veramente dove non sorgesse altra ricchezza che la industria, e fosse verace argomento d'ignavia la povertà, sarebbe giustamente disprezzabile. Ma dove il frutto della diligenza o della rapacità degli antinati discende ad oziosissimi eredi, che lo tengono con fasto e arroganza; e dove il faticare profittevolmente è in mille modi iniqui impedito agli sprovveduti, deve spesso l'inopia essere onorata come argomento di modestia e integrità; o come non meritata calamità pietosamente rispettata. Invano le filosofiche declamazioni tentarono di rendere spregiata quanto è odiosa l'opulenza con arti non buone acquistata, o non con animo generoso dispensata: ella stette in onor di regina; ella prevalse anche alla nobiltà e alla bellezza, alla facondia, alla grazia; imaginatevi quanto alla povera virtù! Solo il povero Parini ardì rovesciarla di seggio, scoronarla, conculcarla, metterla bersaglio alle popolari besfe: voltò in vergogna il fasto insolente; restitul o piuttosto diede all'intelletto e alla bontà in miseri panni il soprastare. Aveva talora pensato a

ciò anche Dante; ma in altre guerre fu involto: lasciò questo campo e questo trionfo al Parini, ricco e nobile d'ingegno,-ma di sangue e di fortuna sotto il mediocre.

## GIOVANNI BERCHET.

Tra gli scrittori più popolari del nostro tempo dobbiamo annoverare Giovanni Berchet milanese; e può affermarsi altresi che le sue poesie non furono meno efficaci che popolari. Nato l'anno 1783, e trovatosi perciò nel colmo della vita quando la caduta di Napoleone riaperse la Lombardia agli Austriaci, fu tra coloro che sentirono più dolorosa quella grande mutazione di cose: la quale opprimeva le speranze nate in quegli ultimi tempi napoleonici, di suscitare un regno d'Italia veracemente italiano. Il governo austriaco non tardò ad averlo a sospetto, così per le persone colle quali aveva stretto amicizia, come principalmente per quello che veniva publicando nel giornale Il Conciliatore; il quale prima d'ogni altro parlò della necessità d'innovare la letteratura fondandola su le memorie e i sentimenti nazionali. Perciò non gli fu possibile ottenere un publico impiego in vece di quello avuto già prima nella Cancelleria del Senato: e quando nel 1821, fallite le speranze riposte nei moti di Napoli e del Piemonte, cominciarono gli arresti e i processi, abbandonò l'Italia e andò a Londra; dove stette fino al 1829 attendendo, per vivere, alla così detta corrispondenza presso un suo concittadino che aveva colà una casa di commercio. Da quella condizione, veramente non degna di un tal uomo, lo tolse il marchese Giuseppe Arconati milanese ed esule al pari di lui; che lo tenne poi sempre con sè nella sua famiglia, compagno de' suoi viaggi in Francia, nel Belgio, in Germania.

Il Berchet ebbe dalla natura una grande inclinazione alla poesia: la quale egli coltivò in Milano, benchè le circostanze domestiche lo costringessero a procacciarsi un publico officio, nè l'abbandonò nei primi anni infelici del suo esiglio; e la riprese dopo che la generosa amicizia dell'Arconati gli fece possibilità di attendere intieramente a'suoi studi. L'amore della patria e la consonanza de'suoi pensieri, de'suoi sentimenti, con quelli che si venivano sempre più dif-

fondendo in Italia, diedero alle sue poesie una celebrità popolare, che altre poesie di molto maggior pregio letterario non poterono conseguire: però nella storia della nostra letteratura risplenderà il nome di Giovanni Berchet; e sarà lodato e proposto in esempio il nobile intento a cui rivolse l'ingegno, anche quando saranno dimenticati affatto i suoi versi.

Dopo ventisette anni d'esiglio, nel 1848, ritornò in patria; dove il governo provvisorio lo prepose alla publica istruzione, ed ebbe dimostrazioni non dubbie di affetto e di stima, benchè alcuni gli fossero avversi, accusandolo che non perseverasse nell'odio quando la cagione di odiare era cessata. Ritornati poi in Lombardia gli Austriaci, si trasferì in Torino, ed ivi morì il giorno 23 dicembre 1851.

#### DAI PROFUGHI DI PARGA.

Un cittadino di Parga, non comportando di sopravivere alla patria venduta dall'Inghilterra ai Turchi, si è gettato nel mare. Arrigo, officiale inglese, accorre con una nave, lo salva e lo rende alla moglie: dalla quale, mentre egli dorme, intende la storia dei casi che fecero esosa la luce del sole a quel deliro infelice.

> Dal guancial de' suoi sogui al mattino L' uom di Parga levò la pupilla : Il pallore è sul volto al meschino, Ma il terror, ma l'angoscia non v'è. Un ristoro che il cor gli tranquilla Son gli olezzi del giorno novello; E quel sol gli rifulge più bello Che perduto in eterno credè. Ma perchè, se il suo spirto è pacato, Perchè almen nol rivela il saluto? Perchè a lei che il sorregge da lato Con un bacio ei non tempra il dolor? Perchè immoto su l'uom sconosciuto Il vigor de' suoi sguardi s' arresta? E che subita flamma è codesta Che in la guancia gli vive e gli muor? Ben Arrigo la vide: — e, compreso Da che affetto il tacente sia roso, Come l'uom che propizia un offeso,

Questa ingenua parola tentò: So che orrenda è l'assisa ch' io vesto; So ch' io tutti qui gli odi ridesto Che l'infida mia patria destò.... Oh rossor! Ma il sacrilego patto Nol segnò questa man ch' io ti stendo, Ma non complice fu del misfatto Questo petto che geme per te. -Non tu\_solo se' il miser. Tremendo, 1 Ben più assai che l'averla perduta, Egli è il dir: La mia patria è caduta In obbrobrio alle genti ed a me. Per l'ingiuria ch' entrambi ha percosso, Or tu m'odi, o fratel di dolore ! Io nè il suol de' tuoi padri a te posso Nè la bella ridar libertà; Ma se in te non prevale il rancore, Se preghiera fraterna è gradita, Dal fratello ricevi un' aïta Che men grami i tuoi giorni farà. >

Così Arrigo apre il suo animo, e tanto mostrasi afflitto, che la Greca si pente d'avergli raccontata la storia dei mali sofferti. Tutti e due stanno ansiosi aspettando di sapere se l'offerto soccorso sarà rifiutato, od accolto.

Ma una voce prorompe; — s'ascolti;
È il ramingo che sorge a parlar:
C'Tienti i doni, e li serba pe' guai
Che la colpa al tuo popol matura;
Là nel dì del dolor troverai
Chi vigliacco ti chiegga pietà.
Ma v'è un duolo, ma v'è una sciagura
Che fa altero qual uom ne sia côlto:
E il son io: — nè chi tutto m'ha tolto
Quest' orgoglio rapirmi potrà.
Tienti il pianto; nol voglio da un ciglio
Che ribrezzo invincibil m'inspira. —
Tu se' un giusto: — e che importa? sei figlio

<sup>1</sup> Tremendo ec. Più assai che l'aver perduta la patria è tremendo il dover dire: la mia patria ec.

D' una terra esecranda per me. — Maledetta! Dovungue sospira Gente ignuda, gente esule e schiava, Ivi un grido bestemmia la prava Che il mercato impudente ne fe..... Forse il di non è lungi in cui tutti Chiameremci fratelli, allorquando Sopra i lutti espiati dai lutti · Il perdono e l'oblio scorrerà. — Ora gli odi son verdi: — e nefando 1 Un spergiuro gli intima al cor mio; Però s'anco a te il viver degg'io, Sappi ch' io non ti rendo amistà. Qui starò, nella terra stranicra; E la destra onorata, su cui Splende il callo dell' elsa guerriera, Ai servigi più umili offrirò. — Rammentando qual sono e qual fui, I miei figli, per Dio i fremeranno; Ma non mai vergognati diranno: Ei dall' Anglo il suo frusto accattò. » L'uom di Parga giurò, — ne quel giuro Mai falsato dal miser fu poi; — Oggi ancor d'uno in altro abituro Desta amore a chi asilo gli diè. Scerne il pasco ad armenti non suoi, Suda al solco d'estraneo terreno; Ma ricorda con volto sereno

### GIULIA.

Che l'angustia mai vile nol fe.

#### Romanza.

La legge è bandita: la squilla s'è intesa.
È il di de' coscritti. — Venuti alla chiesa
Fan cerchio; ed un' urna sta in mezzo di lor.
Son sette i garzoni richiesti al Comune;
Son poste nell' urna le sette fortune;
Ciascun vi s'accosta col tremito in cor. —
Ma tutti d'Italia non son cittadini?

<sup>1</sup> Nesando ec. Il nesando spergiuro che rovinò la mia patria comanda al mio cuore di odiarti.

Perchè, se il nemico minaccia ai confini, Non vanno bramosi la patria a salvar? — Non è più la patria che all'armi gli appella: Son servi a una gente di strania favella, Sottesso le verghe chiamati a stentar.

Che vuol questa turba nel tempio sì spessa?

Quest'altra che anela, che all'atrio sa pressa,

Dolente che l'occhio più lunge non va?

Vuol sorse i fratelli strappar dal periglio?

Ai brandi, alle ronche dar tutti di piglio?

Scacciar lo straniero? gridar libertà?—

Aravan sul monte; sentito han la squilla, Son corsi alla strada, son scesi alla villa, Siccome fanciulli traenti al romor. Che voglion? Del giorno 'raccoglier gli eventi, Attendere ai detti, spiare i lamenti, Parlarne il domani senz'ira o dolor.

Ma sangue, ma vita non è nel lor petto?

Del giogo tedesco non v'arde il dispetto?

Nol punge vergogna del tanto patir?

Sudanti alla gleba d'inetti signori,

N'han tolto l'esempio; ne' trepidi cuori

Han detto: Che giova? siam nati a servir. ~

Gli stolti!.. Ma i padri? S'accoran peusosi, S'inoltran cercando con guardi pietosi Le nuore, le mogli piangenti all'altar. Su i figli ridesti coll'alba primiera Si disser beati; chi sa se la sera Su i sonni de' figli potranno esultar!—

E mentre che il volgo, s'avvolta e bisbiglia, Chi fla quest' immota che a niun rassomiglia, Nè sai se più sdegno la vinca o pietà? Non bassa mai 'l volto, nol chiude nel velo, Non parla, non piange, non guarda che in cielo, Non scerne, non cura chi intorno le sta. —

È Giulia, è una madre. Due figli ha cresciuto Indarno l'L'un d'essi già 'l chiama perduto: È l'esul che sempre l'è fitto nel cor. Penò trafugato per valli deserte; Si tolse d'Italia nel di che l'inerte

<sup>1</sup> Del giorno ec. Cioè: Accorrono per semplice curiosità, riprovevole in cose di tal natura.

Di sè, de'suoi figli fu vista minor. · Che addio lagrimoso per Giulia fu quello ! Ed or si tormenta dell'altro fratello, Chè un volger dell' urna rapire gliel può. E Carlo dei sgherri soccorrer le file ! Vestirsi la bianca divisa del vile l Fibbiarsi una spada che l' Austro aguzzò ! Via via, con l'ingegno del duol, la tapina Travalica il tempo, va incontro indovina Ai raggi d'un giorno che nato non è: Tien dietro a un clangore di trombe guerriere; Pon l'orme su un campo; si abbatte in ischiere Che alacri dell' Alpi discendono al piè. Ed ecco altre insegne con altri guerrieri, Che sboccano al piano per altri sentieri, Che il varco ai vegnenti son corsi a tagliar; Là gridano: Italia! Redimer l'oppressa! Qui giuran protervi serbarla sommessa: L' un' oste su l'altra sguaina l'acciar. Da ritta spronando si slancia un furente, Un sprona da manca, lo assal col fendente. Nè svia da sè il colpo, che al petto gli vien ! Bestemmian feriti. Che gesti! che voci! La misera guarda, ravvisa i feroci: — Son quei che alla vita portò nel suo sen. Ahi ratto dall' ansie del campo abborrito S' arretra il materno pensiero atterrito, Ricade più assiduo fra l'ansie del di.2 Più rapido il sangue ne' polsi a lei batte: Le schede fatali dell' urna son tratte, Qual mai sarà quella che Carlo sorti? Di man de' garzoni le tessere aduna, Ne scruta un severo la varia fortuna. Determina i sette che l'urna dannò. Susurro più intorno, parola non s' ode; Ch' ei sorga e li nomi la plebe già gode, Già l'avido orecchio l'insulsa levò. E Giulia reclina gli attoniti rai

<sup>2</sup> L'ansie del di, cioè del pericolo nel quale si trova di veder suo figlio costretto ad armarsi per lo straniero.

<sup>1</sup> Via via ec. Cioè: Seguitando di passo in passo l'imaginazione governata dal dolore tra un figlio esule per amore di libertà, e l'altro in pericolo di dover concorrere a tener serva la patria.

Sul figlio, e lo guarda d'un guardo che mai Con tanto d'amore su lui non ristè. Oh angoscia! Ode un nome; - non è quel di Cario; -Un altro, ed un altro; - non sente chiamarlo; -Rilevan già il quinto; — no, Carlo non è. Proclamano il sesto; — ma è il figlio d'altrui; È un'altra la madre che piange per lui. Ah! forse fu invano che Giulia tremò. Com' aura che fresca l'infermo ravviva, Soave una voce dal cor le deriva Che grazia il suo prego su in cielo trovò. Le cresce la fede: nel sen la pressura Le allevia un sospiro: con men di paura La settima sorte sta Giulia ad udir. ' L'han detta; - è il suo figlio: - doman vergognato, Al cenno insolente d'estranio soldato, Con l'aquila in fronte vedrallo partir.

Un Romito del Cenisio descrive ad un viandante - la condizione dell'Italia.

« Non è lieta, ma pensosa;

Non v'è plauso, ma silenzio; Non v'è pace, ma terror. Come il mar su cui si posa Sono immensi i guai d'Italia, `Inesausto è il suo dolor. Libertà volle, ma stolta ! Credè ai prenci; e osò commettere Ai lor giuri il suo voler. I suoi prenci l'han tradita, L' han ricinta di perfidie, L' han venduta allo stranier. Da quest' Alpi infino a Scilla La sua legge è il brando barbaro 1 Che i suoi Regoli invocar. Da quest' Alpi infino a Scilla È delitto amar la patria, È una colpa il sospirar. Una ciurma irrequieta Scosse i cenci, e giù del Brennero

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il hrando dello straniero, dell' Austria.

Corse ai fori, e gli occupò; Trae le genti alla segreta, Dove iroso quei le giudica Che bugiardo le accusò.

Guarda i figli dell'affanno
Su la marra incurvi sudano,
Va', ne interroga i sospir:—
Queste braccia, ti diranno,
Scarne penano onde mietere
Il tributo à un stranio sir.

Va', discendi, e le bandiere

Cerca ai prodi; cerca i lauri '

Che all' Italia il pensier diò. —

Son disciolte le sue schiere,

E compresso il labbro ai savi,

Stretto in ferri ai giusti il piè.

Tolta ai solchi, alle officine,
Delle madri al caro cloquio
La robusta gioventù,
Data, in rocche peregrine,
Alla verga del vil téutono
Che l'educhi a servitù.

Cerca il brio delle sue genti
All' Italia; i dì che furono
Alle cento sue città.
Dov'è il flauto che rammenti
Le sue veglie, e delle vergini
La danzante ilarità?

Va', ti bea de' soli suoi,
Godi l' aure, spira vivide
Le fragranze de' suoi fior;
Ma, che pro de' gaudi tuoi?
Non avrai con chi dividerli;
Il sospetto ha chiusi i cuor.

Muti intorno degli altari
Vedrai padri ai figli stringersi,
Vedrai nuore impallidir
Su lo strazio de' lor cari;
E fratelli membrar invidi
I fratelli che fuggir.

<sup>1</sup> I lauri che co. La gloria acquistata collo arti e le lettere.

Oh! perchè non posso anch io Colla mente ansia, fra gli esuli Il mio figlio rintracciar? O mio Silvio, o figlio mio, Perché mai nell' incolpabile Tua cosoienza ti fidar? Oh! l'improvvido! — l'han côlto Come agnello al suo presepio; E di mano al percussor Sol dai perfidi fu tolto, Perchè, avvinto in ceppi, il calice Beva lento del dolor; Dove un pio mai nol consola. Dove i giorni non gli numera Altro mai, che l'alternar Delle scoite. > — La parola Su le labbra qui del misero I singulti soffocar.

#### MATILDE. 1

#### Romansa.

La fronte riarsa,

. Stravolti gli sguardi,

La guancia cosparsa D'angustia e pallor; Da sogni bugiardi Matilde atterrita. Si desta, s'interroga, S' affaccia alla vita, Scongiurá i fantasimi Che stringonla ancor. « Cessate dai carmi: Non ditelo sposo: No, padre, non darmi All'uomo stranier. Sul volto all'esoso, Nell'aspro linguaggio, Ravvisa la sordida Prontezza al servaggio,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suppone il poeta che Matilde abbia sognato che suo padre l' ha promessa sposa a un soldato austriaco.

L' ignavia, la boria Dell'austro guerrier. Rammenta chi è desso. D'Italia gli affanni: Non mescer l'oppresso Col sangue oppressor. Fra i servi e i tiranni Sia l'ira il sol patto.— A pascersi d'odio Que' persidi han tratto Fin l'alme più vergini Create all'amor. E sciolta le chiome. Riversa nel letto. Dà in pianti, siccome Chi speme non ha. Serrate sul petto Le trepide braccia. Di nozze querelasi Che niun le minaccia, Paventa miserie Che Dio non le dà. Tapina! L'altare, L'anello è svanito: Ma innanzi le appare Quel ceffo tuttor. Ha bianco il vestito, Ha il mirto al cimiero, I flanchi gli fasciano . Il giallo ed il nero: Colori esecrabili A un italo cor.

#### ODE.

# Quando nel 1830 Modena e Bologna levaronsi in armi.

Su, figli d'Italia! su in armi! coraggio!
Il suolo qui è nostro; del nostro retaggio
Il turpe mercato finisce pei re.
Un popol diviso per sette destini,
In sette spezzato da sette confini,
Si fonde in un solo, più servo non è.

Su, Italia I su in armi I venuto è il tuo dì I Dei re congiurati la tresca finl. Dall' Alpi allo Stretto fratelli siam tutti ! Sui limiti schiusi, su i troni distrutti Piantiamo i comuni tre nostri color ! Il verde, la speme tant' anni pasciuta; Il rosso, la gioia d'averla compiuta; Il bianco, la fede fraterna d'amor. Su, Italia! su in armi! venuto è il tuo di! Dei re congiurati la tresca finì. Gli orgogli minuti via tutti all' obblio! La gloria è de' forti. — Su forti, per Dio, Dall' Alpi allo Stretto, da questo a quel mar t Deposte le garé d'un secol disfatto, Confusi in un nome, legati a un sol patto, Sommessi a noi soli giuriam di restar. Su, Italia! su in armi! venuto è il tuo dì! Dei re congiurati la tresca finì. Su, Italia novella I su libera ed una f Mal abbia chi a vasta, secura fortuna L'angustia prepone d'anguste città ! Sien tutte le fide d'un solo stendardo l Su, tutti da tutte! Mal abbia il codardo, L'inetto che sogna parzial libertà l Su, Italia, su in armi! venuto è il tuo dì! Dei re congiurati la tresca finì. Voi chiusi nei borghi, voi sparsi alla villa, Udite le trombe, udite la squilla Che all'armi vi chiama del vostro Comun I Fratelli, a' fratelli correte in aiuto! Gridate al Tedesco che guarda sparuto: L' Italia è concorde, non serve a nessun.

#### FANTASIE.

Un esule sogna di vedere i suoi concittadini abituatisi a tollerare il giogo dello straniero.

Son questi? È questo il popolo Per cui con affannosa Veglia ei cercò il periglio, Perse ogni amata cosa?

E questo il desiderio Dell' inquieto esiglio? Questo il narrato agli ospiti Nobil nel suo patir?.. 1 Colà una donna? Abi misera! Qual caro suo l' è tollo ? Non è dolor che agguagli Quel che l'è impresso in volto. Par che da forze perfide Messa quaggiù in travagli Sporga ver Dio la lagrima Cui gli uomini insultār. Patria! - Spilberga! - vittime! -Suona il suo gemer tristo. — Quel che dir voglia il sanno, Com' ella pianga han visto: E niun con lei partecipa Tanto solenne affanno; Niun gl'infelici e il carcero Osa con lei nomar 1 ... Altri il pusillo spirito Onesta d'un vel pio; Piaggia i tiranni umile. E sen fa bello a Dio. Come se Dio compiacciast Quant' è più l' uom servile, L'uom sovra cui la nobile Imagin sua stampò. E quei che sean dell'itale Trombe sentir lo squillo Là sulla Raab, soldati Del tricolor vessillo :... Dove son ei? — Già l'inclita

Del tricolor vessillo;...

love son ei? — Già l'inclita

Destra omicida è polve?

Tutte virtù l'argilla

Del cimiterio involve?

O de' conigli l'indole

Anco il leon sorbilla,

E, de' ruggiti immemore,

Lambe a chi'l calca i piè?

<sup>1</sup> Il nurrato ec. Il popolo che l'esule rappresentò a'suoi ospiti come soggicguto, mu non avville.

Al dubbio amaro, l'esule,
Come una man gli fosse
Posta a oppressar sul core
Si risentì; si scosse
A distrigar l'anelito,
A benedir l'albore
Che dalle vane imagini
Al ver lo ravviò.

Desto; — ammutito, immobile
Il suol com' uomo affisse
Che del suo angor vergogni;
Poi quel che vide ei scrisse.
Ma quel che ancor l'ingenuo
Soffre pensando ai sogni,
Sol cui la patria è un idolo
Indovinar lo può.

## GIUSEPPE GIUSTI.

Chiunque abbia letto l' Epistolario di Giuseppe Giusti (e dovrebbe leggerlo ogni giovane studioso) sa pienamente tutto quello che importa di sapere di lui; tanto egli vi ragiona di sè, de'suoi casi, de'suoi pensieri, di tutto quello che scrisse od ebbe intenzione di scrivere. Se qua e là, come taluno ha notato, si lasciò sfuggire qualche bugiuzza, o s'illuse, ciò non toglie nè importanza nè pregio al suo libro: e forse a questo prezzo si paga generalmente quel diletto che ci recano

gli scrittori che ragionan di sè medesimi.

Il Giusti nacque a Monsummano in Val di Nievolo il giorno 13 maggio 1809; ma suol dirsi da Pescia, perchè quivi si trasferì la sua famiglia mentre egli era ancora assai giovane. Dai sette ai dodici anni stette a dozzina da un prete, dal quale riportò parecchie nerbate, nessuna ombra di latino, pochi barlumi di storia, svogliatezza, stizza, noia, e persuasione interna di non esser buono a nulla. Trasportato a Firenze fu messo a educare da Attilio Zuccagni, dov'ebbe a maestro Andrea Francioni, a prefetto l'abate Lorenzo Tarli, dei quali serbò sempre riconoscente memoria; perchè il primo gli mise nel cuore il bisogno e l'amore degli studi; l'altro, destinato a condur fuori gli alunni, invece

di condurli a oziare inutilmente, li portava per le chiese e le gallerie, e faceva loro noture, senza darsi l'aria del pedagogo, le mille bellezze delle quali è seminata la bellissima Firenze. Passò di poi al collegio Fortiguerri di Pistoia e a quello dei Nobili in Lucca; e finalmente fu mandato all' Università di Pisa: ma nei collegi studiò pochissimo; e in Pisa consumò parecchi anni in quel modo che descrive egli stesso dolente nelle sue lettere. Il suo ingegno per altro e la sua indole non comportavano che si consumasse ignorato nell' ozio, nè che si mostrasse negletto e senza aver fatto il possibile per uscir della schiera volgare. Perciò sebbene scorrendo le sue lettere non possiamo tralasciar di dolerci con lui di quell'ozio e di quelle abitudini che forse gli tolsero di alzarsi quanto avrebbe potuto, considerando poi le sue poesie ci sembra di dover dire ch'egli era nato a quel genere di scritture, e in quello conseguì la perfezione. E nondimeno l'apparente facilità e popolarità de' suoi versi fece credere a molti di poterlo uguagliare; nè si astennero dal mandare in volta loro poesie sotto il nome di Giuseppe Giusti, non accorgendosi che le sue « sono chicche che non » possono esser fatte che in Toscana, e in Toscana che » da lui.1 » Della lingua usata in quelle poesie è da leggere quello che ne scrisse il Giusti medesimo. Sono qua e là alcune voci e locuzioni non intese fuor di Toscana, nè in Toscana pure da tutti; sicchè parve necessario a un editore fiorentino raccoglierle e interpretarle. Ma la efficacia, il brio, la vita che portano seco que' modi così destramente côlti dal parlare del popolo e così opportunamente allogati, sono un prezioso ornamento alle poesie del Giusti: il quale tra gli scrittori italiani è uno dei più fiorentini, e tra quelli che professarono di scrivere fiorentino potrebbe dirsi il più italiano.

Quelle poesie dimostrano già per sè stesse l'alto concetto ch' egli ebbe dell'arte; e come voleva che la forma fosse perfetta, e l'intento sempre nobile e di publica utilità. Ma gli studi alquanto tardivi, e la malferma salute, e la morte immatura non gli permisero di conoscere gli uomini e il mondo quanto gli bisognava per corrispondere pienamente a quel concetto. Perciò pare ad alcuni che rotasse, per così dire, una sferza troppo corta, a quel cerchio nel quale era entrato con tanto coraggio: nè i suoi contemporanei, e nè anche gli amici

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Manzoni nell' Epistolário del Giusti.

della sua giovinezza vollero giudicare di lui colla dovuta equità e tolleranza quando si accorsero che non aderiva a tutte le loro opinioni. E di qui gli furono amareggiati non poco i suoi ultimi anni: destino quasi comune agli scrittori satirici. Piacemi riferire a questo proposito alcune parole di testimonio molto credibile perchè mostra d'avere conversato col nostro poeta ed è. senza dubbio, osservatore sagace: « V'era nella sua fisonomia qualche cosa di sì euriosamente originale, e quasi paradossatico, che, al solo vederlo, non si poteva prenderlo per un uomo ordinario; e come l'arguta parola si mesceva a quel piglio buono ma sarcastico, nasceva il timore di stare a modello innanzi a quell'occhio sottile, e a quel fiero pennello. Che fosse buono non dubitavi; che ti avesse a risparmiare non eri sicuro: ma se non eri un briccone, potevi esser certo che il suo scherzo sarebbe stato leale e gentile, e tale da far ridere anche te che n'eri l'oggetto... La delicatezza poeticamente aristocratica del Giusti lo rendeva aborreute dai ribollimenti plebei. Abbracciava le plebi volentieri nel canto; ma da vicino ritirava la mano.1 »

Oltre le Poesie e le Lettere avevamo del Giusti una Raccolta di proverbi toscani e un Discorso della vita e delle opere di Giuscppe Parini. Ora, per cura di Aurelio Gotti, fu pubblicato un volume di Scritti vari in prosa e in verso, dove tra le cose fin qui inedite sono notabili gli Studi e commenti intorno alla Divina Com-

media.

# DAL DISCORSO DELLA VITA E DELLE OPERE DI GIUSEPPE PARINI.

Nella vita del poeta v'è un tempo nel quale e's'accorge d'aver dentro un non so che d'occulto, d'indeterminato, d'inpaziente, che da un lato ti spingerebbe ad abbracciare l'universo, dall'altro ti tiene impedito e quasi avviluppato in te stesso. Allora l'ingegno svolazza qua e là, e si sofferma su tutto, e non trova posa mai su nulla; un po', lieto di correre; un po', mortificato del non sapere ove corra. È il tempo delle letture affollate, delle fatiche improbe e disordinate, rotte da ozi tormentosi e invincibili; delle presunzioni smodate e dei fieri sgomenti; nel quale l'animo, l'ingegno e l'essere intero traboccano da tutte le parti; orgasmo fecondo di più ferma vigoria, è simile a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Camerini nella Riv. Contemp. feb. 1860.

quelle sebbri che vedi nei sanciulli, chiamate sebbri di crescen-7a, le quali nascono di troppa salute e migliorano la complessione quasi martellando la fibra. Come uno che si trova a un tratto possessore d'un tesoro del quale non conosce ne il valore nè l'uso, che lo disperde qua e là in ispese vane e inutili, le quali poi, s' egli ha testa, coll' avvertirlo dello scialacquo, gl'insegnano impiego migliore; così fa il poeta, sprecando da prima ingegno, tempo e inchiostro: ma da quello spreco medesimo finisce coll'avere la misura giusta delle sue forze; e quando meno se lo pensa, una disgrazia, uno di quegli errori che ammaestrano, uno scritto riuscito male o malamente censurato, un mutar di paese, un amore, un libro trovato te lo mette sur una via nuova, sulla via che era nato a percorrere. A pochissimi vien fatto di pigliarla subito di primo slancio; i più la rasentano lungamente avanti d'imbroccarla. Dante su satto poeta grande dalla natura, grandissimo dall'esilio; Alfleri da un amore vergognoso, come ha scritto egli stesso; un amico mio si rifece d'animo e di studi nel libro di Giob; Parini diventò eccellente per aver vissuto in Milano e veduti da vicino i costumi che mise in derisione....

È bello e onorevole al Parini il vedere come dalla prima Ode - Perchė lurbarmi l'anima, - scritta nel 1758, alle due ultime — Perchè al bel petto e all'omero; Te il mercadante che con ciglio asciutto, - scritte nel 1795, il poeta vada sempre di bene in meglio e quanto alla sostanza e quanto alla forma. Del come si conducesse alla perfezione alla quale si condusse, non terrò proposito, perchè questa facita operazione della mente che, provandosi e riprovandosi, acquista al suo fine, è uno dei tanti segreti che è meglio lasciare nell'ombra che tentare di mettere in luce. Ognun sa sė, dice un dettato, ognuno ha mezzi tutti suoi, tutti voluti dal suo modo d'essere, e dei quali il più delle volte non saprebbe render pieno conto neppure a sè medesimo. E vi sono dei retori che presumono di metterti la penna in mano senza aver mai scritto nulla di buono; e vi sono poeti e oratori che avendo fatto bene, hanno poi detto malissimo come si sa a sare. L'arte, chi più la sente, meno ne può parlare, perchè ha troppe cose che gli s'affollano, e perchè chi può dir com' egli arde è in picciol fuoco (PETRARCA). Piuttostochè tenere a sindacato il pensiero quando si svolge tuttavia nei laberinti della testa, è più sicuro valutare gl'ingegni a lavoro fatto. Io non dirò che l'arte in noi sia del tutto istintiva, come quella che disegna il nido agli uccelli; ma nell'atto del lavoro, quando l' uomo trassonde sè nell'opera sua, v'ha un che di recondito, un che di

misterioso, che sarebbe vano il tentar di ridire. L'artista stesso in quel punto solenne non sa bene se dà o riceve; se assume un peso o si sgrava; se ciò che fa è divinazione o imagine di cose vedute: compreso, agitato, sopraffatto, spronato da dieci operazioni della mente distinte e conflate insieme a un tempo, che vanno come in figura di cono a metter capo in un prodotto comune. Ma queste riescono parole sibilline a chi non è dell'arte, e parole vaghe e manchevoli a chi sente l'arte in sè e sè nell'arte; che non è un gioco di parole come parrebbe a prima vista. L'arte, l'amore e tutte le alte e tremende passioni che traggono a sè l'uomo tutto quanto, non hanno parola intera quaggiù. Sono forti problemi che egli tenta e ritenta con magnanima pertinacia, argomento della sua nobile natura, e che non risolverà mai pienamente, se prima non è risoluto quello della vita, più forte e più solenne di tutti....

Il Parini, vissuto nel più forte della mischia tra una generazione che s' ostinava a giacere, e una che voleva rialzarsi a ogni patto, non consentì agli errori, e molto meno agli eccessi nè dell' una nè dell'altra: ma delle cose antiche ritenne il buono senza servitù; delle nuove, la libertà non la licenza. E così gli nacque tra mano la più morale e la più alta satira che abbian le lettere italiane; nella quale, sotto colore di pungere quella genia di signorotti, si pungono e si mettono in aperto le storture, le inezie e le falsità-di tutto il secolo decimottavo. Si potrebbe anco direche un povero prete, nato in contado di famiglia popolana, trapiantato a Milano a sudarsi un pane, che osa senza bassezza segnare d'uno sfregio eterno la gente del sangue purissimo, celeste; e che in vece d'averne persecuzioni ne ottiene lode e favore, dà indizio che il sentimento dell'eguaglianza non solo era nato tra noi, ma aveva poste radici ferme e profonde.

### DALLE POESIE.

Per il primo congresso dei dotti tenuto in Pisa l'anno 1839.

Di si nobile congresso
Si rallegra con sè stesso
Tutto l'uman genere.
Tra i potenti della penna
Non si tratta, come a Vienna,
D'allottare i popoli.

E per questo un tirannetto Da quattordici al duetto

Grida: - Oh che spropositi?

Questo principe toscano,

Per tedesco e per sovrano,

Ciurla un po' nel manico.1

— Lasciar fare a chi fa hene? —
Ma badate se conviene!

Via, non è da principe.

Inter nos, la tolleranza

È una vera sconcordanza;

Cosa che dà scandalo.

— Non siam re mica in Siberia! —
Dio 'l volesse! Oh che miseria
Cavalcar!' Italia!

Qui nell'aria, nel terreno, Chi lo sa? c'è del veleno:

Buscherato il genio !

Un' Altezza di talento

Questo bel ragionamento

Faccia a sè medesimo:

Se la stessa teoria

Segue, salvo l'eresia,

Il morale e il fisico;

Anco il lume di ragione

Per virtù di rislessione,

Cresce e si moltiplica.

E siccome a chi governa

E nemica la lanterna

Che portò Diogene;

Dal mio Stato felicissimo

(Che per grazia dell' Altissimo

Serbo nelle tenebre)

Imporrò con un-decreto,

Che chi puzza d'alfabeto

Torni indietro subito;

E proseguano il viaggio,

Purché paghino il pedaggio, Solamente gli asini.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non istà bea fisso nel mauico; non corrisponde all'opinione, nè fa quel che dovrebbe.

Ma quel matto di Granduca Di tener la gente ciuca Non conosce il bandolo.

Qualche birba lo consiglia:

O il mestare 1 è di famiglia

· Vizio ereditario.

Guardi me, che so il mestiere, E che faccio il mio dovere

Propagando gli ebeti.

Per antidoto al progresso, Al mio popolo ho concesso Di non saper leggere.

Educato all' ignoranza

Serva, paghi, e me n'avanza;

Regnerò con comodo.

S), son Vandalo d'origine, E proteggo la caligine,

E rinculo il secolo.

Maledetto l'Ateneo
Che festeggia Galileo!
Benedetto l'Indice!

Il brindisi di Girella dedicato al signor Talleyrand buon' anima sua.

Girella (emerito Di molto merito) Sbrigliando a tavola L'umor faceto. Perdè la bussola E l'alfabeto; E nel trincare Cantando un brindisi, Della sua cronaca Particolare Gli usci di bocca La filastrocca. Viva arlecchini E burattini Grossi e piccini; Viva le maschere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mestare. Mescolare, Confondere, Armeggiare.

D'ogni paese, Le giunte, i club, i principi e le chiese. Da tutti questi

Con mezzi onesti Barcamenandomi Tra il vecchio e il nuovo,

Buscai da vivere,

Da far il covo.

La gente ferma,

Piena di scrupoli

Non sa coll'anima

Giocar di scherma;

Non ha pietanza

Dalla Finanza.

Viva arlecchini

E burattini

Viva i quattrini !

Viva le maschere

D' ogni paese,

Le imposizioni, e l'ultimo del mese.

le nelle scosse

Delle sommosse

Tenni, per áncora

D' ogni burrasca,

Da dieci o dodici

Coccarde in tasca.

Se cadde il prete

lo feci l'ateo,

Rubando lampade,

Cristi e pianete,

Case e poderi

Di monasteri.

Viva arlecchini

E burattini

E Giacobini,

Viva le maschere

D' ogni paese,

Loreto e la Repubblica francese.

Se poi la coda

Tornò di moda,

Ligio al Pontefice

E al mio sovrano,

Alzai patiboli

Da buon cristiano.

La roba presa

Non fece ostacolo;

Chè, col disendere

Corone e Chiesa,

Non resi mai

Quel che rubai.

Viva arlecchini

E burattini

E birichini:

Briganti e maschere

D' ogni paese,

Chi processò, chi prese, e chi non rese.

Quando ho stampato,

Ho celebrato

E troni e popoli,

E paci e guerre.

Luigi, l'albero,

Pitt, Robespierre,

Napoleone,

Pio sesto e settimo;

Murat, Fra Diavolo,

Il re Nasone,

Mosca e Marengo:

E me ne tengo.

Viva arlecchini

E burattini,

E Ghibellini

E Guelfi, e maschere

D'ogni paese:

Evviva chi sall, viva chi sceso.

Quando tornò

Lo statuquo,

Feci baldorie;

Staccai cavalli,

Mutai le statue

Sui piedistalli;

E adagio adagio

Tra l'onde e i vortici,

Su queste tavole

Del gran naufragio,

Gridando evviva,

Chiappai la riva.

Viva arlecchini E burattini: Viwa gl' inchini; Viva le maschere D'ogni paese; Viva il gergo d'allora, e chi l'intese. Quando volea (Che bell'idea!) Uscito il secolo Fuor de' minori Levar l'incomodo A' suoi tutori; Fruttò il carbone 1 Saputo vendere Al cor di Cesare D'un mio padrone Titol di re. E il nastro a me. Viva arlecchini E burattini E pasticcini; Viva le maschere D'ogni paese, La candela di sego e chi l'accese. Dal trenta in poi, A dirla a voi. Alzo alle nuvole Le tre giornate; Lodo di Modena Le spacconate; Leggo giornali Di tutti i generi; Piango l' Italia Co'liberali: E se mi torna.

Ne dico corna.

E il re Chiappini;

Viva arlecchini

E burattini

<sup>1</sup> Il carbone. I Carbonari.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le tre giornate. La rivoluzione da cui fa portato sul trono 📑 Francia Luigi Filippo. Chiappini si dissero gli sbirri. Qui intende Luigi Filippo.

Viva le maschere

D' ogni paese,

La Carta, i tre colori e il crimen læsæ.

Ora son vecchio;

Ma coll' orecchio,

Per abitudine

E per trastullo,

Certi vocaboli

Pigliando a frullo,t

Placidamente

Qua e là m'esercito;

E sotto l'egida

Del Presidente

Godo il papato

Di pensionato.

Viva arlecchini

E burattini,

E teste flui;

Viva le maschere

D'ogni paese;

Viva chi sa tener l'orecchie toso.

Quante cadute

Si son vedute!

Chi perse il credito,

Chi perse il flato,

Chi la collottola,

E chi lo Stato.

Ma capofitti

Cascaron gli asini:

Noi valentuomini

Siam sempre ritti,

Mangiando i frutti

Del mal di tutti.

Viva arlecchini

E burattini,

E gl' indovini;

Viva le maschere

. D' ogni paese;

Viva Brighella che ci la le spese.

<sup>1</sup> Pigliando a frullo. Pigliando a volo

#### It Re Travicello.

Al Re Travicello Piovuto ai ranocchi Mi levo il cappello E piego i ginocchi; Lo prédico anch' io Cascato da Dio: Oh comodo, oh bello Un Re Travicello ! Calò nel suo regno Con molto fracasso; Le teste di legno Fan sempre gran chiasso: Ma subito tacque, E al sommo dell'acque Rimase un corbello 1 Il Re Travicello. Da tutto il pantano Veduto quel coso: « È questo il sovrano Così rumoroso? (S' udl gracidare). Per farsi fischiare Far tanto bordello Un Re Travicello? Un tronco pialiato Avrà la corona? O Giove ha sbagliato, Oppur ci minchiona. Sia dato lo sfratto Al Re mentecatto, Si mandi in appello Il Re Travicello. Tacete, tacete. Lasciate il reame. O bestie che siete, A un re di legname. Non tira a pelare, Vi lascia cantare,

<sup>1</sup> Corbello qui vale Sciocco, Minchione.

Non apre macello Un Re Travicello. Là là per la reggia Dal vento portato, Tentenna, galleggia, E mai dello Stato Non pesca nel fundo. Che scienza di mondo l Che re di cervello È un Re Travicello ! Se a caso s' adopra D'intingere il capo, Vedete? di sopra Lo porta daccapo La sua leggerezza. Chiamatelo Altezza, Chè torna a capello A un Re Travicello. Volete il serpente Che il sonno vi scuota? Dormite contente Costi nella mota, O bestie impotenti: Per chi non ha denti, È fatto a pennello Un Re Travicello. Un popolo pieno Di tante fortune Può farne di meno Del senso comune. Che popolo ammodo. Che principe sodo, Che santo modello Un Re Travicello !

#### La Vestizione.

Bécero in diebus illis raccattava i cenci per la via; dipoi, facendo la spia e l'usuraio, ebbe modo di aprire drogheria; e con usura, con frodi, con false bilance di-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questo componimento è una specie di dramma raccontato in circa cinquecento versi.

ventò milionario. Allora gli venne voglia d'esser cavaliere; e dando di frego al debito di un potente, ottenne di essere ascritto all'ordine di Santo Stefano. Ma nell'atto della vestizione, in chiesa, dinanzi all'altare, per la memoria della trista sua vita, sentì alterarsi la fantasia. Parevagli che i preti e quanti erano a quella cerimonia mutassero fisonomia; che le imagini di Cristo e di Maria, discese dagli altari, svanissero. Parevagli che la chiesa fosse piena di spettri e di larve che andavano e venivano

Con una romba da farlo ammattire.

Gli parve che crollasse e sparisse il ciborio; e nel luogo di quello vedeva l'imagine dell'usura. I candelieri prendevan persona: era un'assemblea di scrocchi.

Parean nobili tutti e cavalieri.

E d'accordo gridavano al fantasma:

« Mamma, Pisa per voi doventa 1 Algeri. »

Com' uom che per mesitico miasma

Anela e gronda d' un sudor gelato,

O come gobbo che patisce d'asma,

Bécero si senti mozzare il flato:

Atzossi, e per fuggir volse le spalle;

Ma gli treman le gambe, e d'ogni lato

Di strane torme era stipato il calle.

Grulio, confuso

Rimase Il:

Col manto il muso

Si ricopri.

Da quella faccia

Che lo minaccia

Celarsi crede,

Ma sempre vede

Cose d'inferno

Coll' occhio interno

Della paura

Che non si tura.

Anzi raccolto

Doventa. Così amò di scrivere il Giusti. Dicono all'Usura, che a forza di far cavalieri nomini per lei arricchiti, Pisa (dove risiede l'ordine di Santo Stefano) diventa Algeri, diventa un nido di corsari; contro i quali quell'ordine aveva speciale incarico di combattere.

In sè medesimo, Si senti l'animo Vie più sconvolto. E di più nere immagini Gli si turbò la mente. Sognò l'accusa, il carcere, La Corte, il Presidente: In banco di vergogna Sedè coi malfattori: Udi parlar di gogna, Di pubblici lavori. Tosato, esposto al popolo, Ai tocchi d'un battaglio, L'abito nobilissimo Cangiò colore e taglio. La croce sfigurata Pareva un cartellaccio, Lo sprone un catenaccio, La spada una granata.1 Poi vide un' alta macchina, Un militar cortéo; Fantasticò d'ascendere Su per uno scaléo; E sotto, una gran folla; Allato, un cappuccino: Fu messo a capo chino E udi scattar la molla. Parvegli a questo scatto Sentire un certo crollo, Ch' alzò le mani a un tratto Per attastarsi il collo.

In quel momento compievasi la cerimonia della vestizione.

Di sotto la toga
Che quesi l'affoga
La testa (evò;
D'intorno girò
Quegli occhi di falco:
E allor gli s'offerse

i Granata. Seopa, Allude alla gogna a cui esponevansi i condannati, o all'usanza di seopare o percuotere pubblicamente i malfattori colla scupa.

### SECOLO XIX.

D'altare, di palco,
D'usura, di Cristo
Un vortice, un misto
Di cose diverse.
Cosi del malato
Non bene svegliato
Col falso e col vero
Combatte il pensiero,
Guizzando nel laccio
Di qualche sognaccio.

Cessata la visione vede un drappello di nobili in livrea squadrarlo in cagnesco, mormorando fieramente tra loro che si faccia cavaliere un facchino, un figuro nato al fango e al letamaio: e Bécero sentendoli a capo basso e coll'animo tuttavia alterato, s'imagina di veder concorrere da ogni parte persone del volgo cresciute seco, le quali deridendo la sua nuova grandezza gli gridano:

Salute a Bécero, Viva il droghiere ! Bellino, in maschera Di cavaliere. O come dómine, Se giorni sono Vendevi zégzero Per pepe bono, Oggi ci reciti Col togo addosso Questa commedia Del cencio rosso? Ah, tra lo zucchero, Col tuo pestello, Eri in carattere, Eri più bello ! Se schifo ai nobili Non fa la loia 1 Di certi ciaccheri Scappati al boia; Se i preti a crederti

<sup>1</sup> Lois. Sudiciume. — Ciaceheri. Tristi, surbi.

Son tanto bovi Con codest' anima Che ti ritrovi: Se per lo scandalo Di questa festa Non ti precipita La chiesa in testa; O in oggi ha credito Lo sbarazzino, 1 O santo Stefano Tira al quattrino. Ma noi che fécemo 2 Teco il mestiere, S' ha a dir lustrissimo? L'aresti a avere 1'3 Un rivendugliolo Rimpannucciato Ci ha a stare in aria? Va' via, sguaiato! Va' colle logiche, \* Va' pure assieme; Che tu ci bazzichi Non ce ne preme. Ma se da ridere Po' poi ci scappa Di se, del ciondolo E della cappa, Non te ne prendere, Non far cipiglio: Sai di garofani Lontano un miglio! Tiéntene, Bécero: Gonfia, droghiere. Se' bello in maschera Di cavaliere !

Tacquero; e gli parea che ad una voce Ripigliasser le genti ivi affollate: — Se dalla forca ti salvò la croce,

Sbarazzino. Chi è discolo, rissoso, di mali costumi.

Fécemo. Idiotismo in vece di facemmo.

L'aresti ec. Modo popolare per dire: Non l'avrai mai.
Colle logiche. Colle persone eleganti, attillate. — Che tu ci bazzichi.
Che ta venga con noi.

Non ti potrà salvar dalle frustate. — Indi ogni larva se n'andò veloce; Finì la cerimonia e le fischiate; E su in ciel santo Stefano si lagna Di vedere un pirata in cappamagna

#### Dalla Incoronazione.

Dopo avere annoverati i principi concorsi nel 1838 an' incoronazione di Ferdinando I d'Austria come re del regno Lombardo-Veneto, soggiunge:

Solo a Roma riman papa Gregorio
Fatto zimbello delle genti ausonie.
Il turbin dell' età nelle colonie
Del Purgatorio

Dell' indulgenze insterilì la zolla
Che già produsse il flor dello zecchino.
Or la bara infruttifera il becchino
Neppur satolla.

D'arpie poi scese una diversa peste Nel santuario a dar l'ultimo sacco. Oh, vendetta di Dio! pesta il cosacco Di Pier la veste.

O destinato a mantener vivace Dell'albero di Cristo il santo stelo, La ricca povertà dell'evangelo

Riprendi in pace.

Strazii altri il corpo; non voler tu l'alma Calcarci a terra col tuo doppio giogo. Se muor la speme che al di là del rogo S'affissa in calma.

Vedrai sgomento <sup>1</sup> ruinare al fondo D'ogni miseria l'uom che più non crede: Ahi l vedi in traccia di novella fede Smarrirsi il mondo.

Tu sotto l'ombra di modesti panni I dubitanti miseri raccogli: Prima a te stesso la maschera togli, Quindi ai tiranni.

<sup>1</sup> Sgomento. Sgomentato.

Che se pur badi a vender l'anatèma, E il labbro accosti al vaso dei potenti, Ben altra voce alle affoliate genti:

← Quel dïadema

Non è, non è (dirà) de' santi chiodi, Come diffuse popolar delirio: Cristo l'armi non dà del suo martirio Per tesser frodi.

Del vomero non è per cui risuona Alta la fama degli antichi padri: È settentrional spada di ladri

Tôrta in corona.

O latin seme, a chi stai genuflesso?

Quei che ti schiaccia è di color l'erede;
È la catena che ti suona al piede

Del ferro istesso.

Or via, poiche accorreste in tanta schiera, Piombate addosso al mercenario sgherro. Sugli occhi all' oppressor baleni un ferro D'altra miniera:

Della miniera che vi diè le spade, Quando nell' ira mieteste a Legnano Barbare torme, come falce al piano Campo di biade.

Ahi, che mi guarda il popolo in cagnesco, Mentre, alle pugne simulate volto, Stolidi viva prodiga al raccolto Stormo tedesco!

Il popol no; la rea ciurma briaca D'ozio, imbestiata in leggiadrie bastarde, Che cola, ingombro, alle città lombarde

Fatte cloaca;

Per falsi allori e per servil tiara Comprati mimi; e ciondoli, e livree Patrizie, diplomatiche e plebee,

Lordate a gara;

E d'ambo i sessi adulteri e vaganti Frollati per canizie anticipata; E per foia d'amor galvanizzata

Nonni eleganti;

<sup>1</sup> È la ec. La catena che ti lega e questa corona alla quale ti prostri son fatte di uno stesso ferro.

Simili al pazzo che col pugno uccide Chi lo soccorre di pietà commosso, E della veste che gli brucia addosso Festeggia e ride.

### La Fiducia in Dio, statua di Bartolini.

• Come dicesse a Dio: D'altre non calme. ➤ Danze.

Quasi obliando la corporea salma, '
Rapita in Quei che volentier perdona,
Sulle ginocchia il bel corpo abbandona
Soavemente, e l' una e l'altra palma.
Un dolor stanco, una celeste calma
Le appar diffusa in tutta la persona:
Ma nella fronte che con Dio ragiona
Balena l'immortal raggio dell'alma;
E par che dica: — Se ogni dolce cosa
M'inganna, e al tempo che sperai sereno
Fuggir mi sento la vita affannosa;
Signor, fidando, al tuo paterno seno
L'anima mia ricorre, e si riposa
In un affetto che non è terreno.

## CESARE BALBÒ.

Cesare Balbo lasciò un' Autobiografia che in quarantotto pagine si stende soltanto fino all'anno 1821; e una Vita di appena sei pagine, nella quale compendiò le sue notizie fino al dicembre 1844; e questa riferisco qui per intiero: perchè ci rappresenta tutto insieme lo scrittore e l'uomo, e il tempo in che visse.

« Se Cesare Balbo avrà, morendo, l'onore, non raro del resto oramai, di occupare per brevi momenti l'attenzione de'suoi compatrioti, ei lo dovrà non ad altro, che all'ardore con che vivendo ei desiderò sempre servir la patria; all'insistenza, con che, rottagli una pubblica operosità, ei ne cercò sempre una nuova; al frequente appello ch'ei fece dai giudici o dalle negligenze che il comprimevano, all'opinione nazionale: altre volte, l'appello al popolo era diritto di pochi in

poche e strette città libere; ora la civiltà progredita l'ha fatto diritto di tutti, e forse dovere di molti, in

tutti e qualsiansi i paesi conquistati da essa.

- » I. Nacque addì 21 novembre 1789 d'una famiglia che ha vane pretensioni di risalire ai Romani, ma magnifica tradizione di aver dati cinquanta morti alla sola che sia stata mai vittoria italiana, alla battaglia di Legnano. E un ramo di tal famiglia diede pure a Francia il bravo Criglione e il conquistatore di Maone.

- » Suo padre fu Prospero Balbo, che nel paese ognun sa chi e quanto fosse, e a dirlo fuori sarebbe più lungo e più bello che a dir del figliuolo. Sua madre fu Enrichetta Tapparelli d'Azeglio; un'altra famiglia pur saputasi far conoscere in vari e bei modi da tutta Italia; e, prima sventura, perdette la madre senza conoscerla nel 1792. Fanciullo poi di nove anni, fu col fratello Ferdinando chiamato a Parigi dal padre, che v'era ambasciadore fin da dopo la fatal pace di Cherasco, a cui non aveva contribuito.
- » Della quale essendo allora (1798) maturati i frutti. finirono insieme la monarchia è l'ambasceria. Quindi Prospero Balbo se n'andò coi figliuoli per raggiugnere i suoi principi in Sardegna; e così prima a Barcellona, poi a Maone, poi (perchè le vittorie di Souwaroff ricondussero per poco in Italia i reali di Savoia) a Livorno, a Firenze, di nuovo a Torino, di nuovo a Firenze, e finalmente di nuovo a Torino; quando Napoleone, riunito Piemonte a Francia, richiamò tutti i fuorusciti. Così Cesare educavasi per tempo a tal vita. Ed era educato intanto alle lettere ed agli elementi di matematiche dall'amorevole e paziente padre; all'algebra dal conte Michele Saverio Provana; all'introduzione al calcolo da sè stesso, che amava sopra ogni altro tali studi, e pianse di lasciarli; alla fisica da Vasalli Eandi. E stava per incominciare legge, quando (ottobre 1807), non compiuti 18 anni, gli furono interrotti a forza gli studi: e si risentì sempre poi di tale educazione, per forza vagante, per forza incompiuta.

II. Napoleone, imperatore, passava allora per la seconda volta in Torino, e voleva ad un tempo attaccarsi uomini e famiglie. Nominò il San Marzano consigliere, il Dal Pozzo referendario, il San Tommaso e l'adolescente Balbo auditori al suo consiglio di Stato.

La fatal pace di Cherasco stipulata nel 1796.

<sup>1</sup> Dirlo ec. A dire fuori d'Italia o del paese chi e quanto fosse.

» Dolse al padre della nomina precoce, e la temperò ottenendo che il figliuolo continuasse legge. Ma, non finito il primo anno, questi fu mandato successivamente a segretario generale della Giunta governativa di Toscana (giugno 1808), della Commissione di liquidazione pure in Firenze (principio del 1809), e della consulta governativa di Roma (1809-1810); e l'aver accettato l'ultimo di questi carichi fu sola debolezza politica 1 ch' ei credesse allora e poi aversi a rimproverare. Nel 1811 fu a Parigi al consiglio, e vi assistette come degli anziani, che era a ventuno anno, alle adunanze imperiali; gran memoria poi sempre per lui. Quindi fu mandato membro d'un consiglio di liquidazione nelle provincie illiriche, e perchè gli era venuto oramai il coraggio,2 si dismise dal carico che non credeva poter adempire in coscienza. In breve, e forse per punizione, fu nominato ad ispettore di polizia in Olanda; ma perchè gli andava crescendo, usandolo, il coraggio, non andò al posto, a cui andarono gli altri compagni suoi pur ripugnanti. Passò in Piemonte il resto di quell'anno, funesto a Napoleone, funestissimo a lui, che perdette nella campagna di Russia il fratello Ferdinando; giovane d'incredibili speranze per le lettere e per l'arti, satto militare per sorza, e pur distintosi per valore in mezzo a quell'esercito così valoroso.

Nel 1813 Cesare tornò a Parigi, ebbe commissioni di portar il portafoglio all'imperatore, s'abbattè nella fuga di Lipsia, fu co'primi fuggiaschi tagliato dal grosso dell'esercito, ed indietreggiò con essi sino a Magonza; onde, adempiuta la commissione, tornò a Parigi. Ed ivi ebbe ancora occasione al quarto rifiuto che avrebbe dovuto, al terzo che seppe fare; negò venir in Savoia contro agli alleati, fra cui avrebbero potuto e forse dovuto essere i principi suoi. E, caduto Napoleone, gli si troncò la splendida carriera, ma sperava indipendente

e felice la patria. Era molto giovane!

\* III. Mentre si restauravano i principi suoi, il Balbo rimase a Parigi incaricato degli affari della regenza, stabilita e durata poco poi in Torino. E durò egli anche meno nel posto, dovendolo cedere agli incaricati d'affari del re, che arrivaron subito. Portò allora

<sup>1</sup> Debolezza politica. Ne parla con profondo dolore nell' Autobiografia ed altrove; nè per questo mancò poi chi gliene movesse rimprovero.

<sup>2</sup> Il coraggio. Vuol dire che prima non ebbe il coraggio di non accettare, ma poi gli è venuto il coraggio di rinunziare a quell'incarico.

il trattato di Parigi a Torino, e sia perchè aveva una smania militare, venutagli dalla smania di operare e dall'aver veduto che fin allora la milizia era tutto, sia pel disgusto di quanto vedea farsi civilmente all'interno, schivò un carico civile importante per entrare da tenente nello stato-maggiore generale; ancora schivò un carico di corte, a cui non sentivasi chiamato. E come tenente presso al generale Gifflenga fece quella breve campagna di Grenoble (1815); la quale, certo, fu nulla pe'vecchi guerrieri di Napoleone, ma ch'ei si compiaceva pur rammentare a coloro che, non avendo veduto nemmeno un giorno di fuoco, rammentavano essi gli anni di caserma.

\* Tornatone capitano, e intendendo oramai che le grandi guerre eran finite, volle dismettersi per darsi alle lettere. Ma domandandone licenza al padre, seppe che questi era stato nominato ambasciadore in Ispagna, e gli fu proposto di aggiugnerglisi col grado di maggiore e il titolo di gentiluomo dell'ambasceria. Accettò, disegnando soprattutto scrivere quella guerra d'indipendenza spagnuola testè finita, che gli parea buona a dar in esempio all'Italia. E così fu a Madrid, e viaggiò tutto intorno e in Andalusia, studiando e scrivendo i primi anni di quella bella guerra, e studiando intanto quella bruttissima corte. Dovette lasciar il primo di tali studi, ma fece tanto meglio il secondo, tra il 1818 e il 1810, che rimaso incoriente degli affori

il 1819, che rimase incaricato degli affari.

» Ripatriato poscia, e lodato assai dal ministero e dalla corte, ma non adoprato, rientrò nella milizia attiva, e comandò un battaglione in Genova (1820). Ma già appressavasi il funesto 1821. Egli avea opinioni liberali, ma moderate, che avea concepite nello studio delle cose spagnuole, e che voleva congiungere con fede assoluta di suddito e militare. Era coetaneo ed amico di parecchi fra i congiurati. E corteggiato da molti altri di qua e di là (suo padre era ministro), fu o gli parve essere onorato talora di alta fiducia, saputa e non disapprovata dal re. Non entrò mai in niuna società segreta, procurò trattener quanti potè dalla congiura che prevedeva, e romperla in modo aperto quando la vide, ed opporvisi quando scoppiò; e scoppiata in breve a rivoluzione, e pubblicata la mala costituzione spa-gnuola del 1812, si tenne da parte, finchè non seppe l'ordine del re di riunirsi tutti i fedeli in Novara. Fuyvi allora subito, v'ebbe due missioni di fiducia o che gli

parver tali, e pochi di appresso gli fu dato, d'ordine di re Carlo Felice, l'ordine di scostarsi dal quartiere generale come sospetto. Diè la sua dimissione tre di prima della fazione di Novara, rinnovolla al mattino vedendo arrivare gli Austriaci, rinnovolla a sera, e l'ebbe allora, e pel Sempione, Ginevra e Lione fu a raggiugnere il padre, che s'era intanto ritratto in Provenza al castello di Susa, presso ai Des-Isnards, famiglia di

sua seconda moglie, sposata già da lui in Parigi. » IV. Era la seconda carriera pubblica che Cesare Balbo si vedeva rotta; la terza volta, contando l'interrompimento delle matematiche, che gli eran rotti i disegni giovanili. Nè si avvilì per ciò. Pareagli aver fatto bene, rendendosi libero nell'opinione da due parti che gli parean sciocche amendue, e servendo infatti quella ove era il dover suo. Intravvedute appena le calunnie che gli si facevano in patria, torno fino a Chambéry; ma pregato dal padre e per la vita di lui di espatriare, vipartì invito, e cominciò a conoscere l'esilio. Esaminati intanto i fatti e detti suoi in Torino da due o tre commissioni, fu, assente e inudito, assolto da tutte e richiamato in patria ed al grado. Ma allora volle esserne pregato o almen comandato; e non essendo, rimase fuori in Provenza, a Parigi, a Londra fino a mezzo il 1822, che s'avviò a ripatriare. E allora fu esiliato; per misura, come si dice, economica, e vuol dire senza forma di giudicio e nemmen decreto. Ripassò l'inverno in Provenza col padre, che l'era venuto amorevolmente a raggiungere, poi fu a Parigi, dove l'ottima famiglia dei Pastoret, che gli erano stati colà sempre quasi padre, madre e fratello, cercavano che s'ammogliasse. E delle fanciulle accennategli domandata la men ricca forse, ma la più piacente e conveniente d'ogni maniera, Felicita figlia del barone di Villeneuve e di Laura di Ségur, pronepote di D'Aguessau, ottennela e sposolla il di 23 aprile 1823, che fu il più bel giorno e principio ai dieci più begli anni di vita sua. Passati sei mesi di miele a Chenonceaux, e l'inverno a Parigi, fu richiamato in patria; ma sotto condizione ed a confine nel castello di Camerano. Non voleva venire a chiudervisi colla moglie giovinetta e già madre, ma spintovi dai nuovi parenti tutti, e trattovi dall'amore al padre e dal dolce orgoglio di presentargli la moglie e madre col figlio in braccio, partì e fu a Camerano, dove rimase poi da mezzo il 1824 a mezzo il 1826; i due bellissimi

fra i begli anni suoi, perchè l'oppressione ch'ei pur sentiva per sè e per la compagna gli era più che consolata da questa che non la sentiva. A mezzo il 1826 ebbe permissione di tornare a Torino, e tornovvi; e fuor d'un viaggio a Parigi per rivedere la famiglia francese, passò poi, mezzi a Torino mezzi in villa, gli anni seguenti. E perchè, finchè vivesse Carlo Felice, nè desiderava nè tenea possibile d'esser adoperato mai, allora, fin dal 1824, diedesi determinatamente alle lettere, che non avea tentate già se non da dilettante, e fece e pubblicò due libri di Storia d'Italia, una traduzione di Tacito ed alcune novelle. Nel 1831, salito al trono Carlo Alberto, desiderò all'incontro apertamente, e sperò tornare alla vita pubblica o alla militare; chè ambe gli parver sempre operosità maggiori e più efficaci che non la letteraria da noi. Ma, sia che la sua ambizione del fare paresse più incommoda che non l'ambizione volgare dell'avere o dell'essere, sia perchè avendo molti amici degni e piacevoli, ei non s'era curato mai d'averne degli utili, il fatto sta che gli furon dati una decorazione ed un titolo, ma non mai niuna operosità, salvo una breve e temporaria commissione, e l'offerte di altre simili ch' ei credette dover rifiutare. E allora risolvette tornar tutto alle lettere e riprender la storia d'Italia; ed aveva disposta sua vita a ciò, quando in pochi giorni dal 27 al 29 novembre 1833 ei perdette la com-pagna sua, la madre degli otto figliuoli suoi, quella che non gli aveva dato in vita un momento, che non gli lasciò morendo una memoria che non fosse di santità, felicità e dolcezza.

Indurito già a resistere, credette poterlo anche allora, e non vi riuscì. Volle vivere, ma desiderò e credette morire; e dispose sua vita, suoi lavori, suoi affari d'anno in anno, cioè male sovente. Incapace di lavoro forte, fecene uno che pareva conforme a tal sopravvivere, la pubblicazione degli scritti di Carlo Vidua, amico suo, testè morto alle Molucche, e fecelo male. E fece male certe Lettere storiche al Peyron, e nel 1835 ammalò fin presso all'agonia, e nel 1836 fu a Parigi a rivedere la famiglia, e y'era da quindici di quando morì Torino quella ch'era stata sempre a lui accuratissima educatrice, al padre adorata compagna. Tornò volante a Torino; trovò il vecchio padre e la casa desolata. Si decise a riprender moglie egli stesso e senza tardare: e non meritò quindi forse, ma ebbe la rara

della cristianità e di principe italiano, e che quello è primo incontrastabilmente e lo sforza a riaccettar nella Chiesa chiunque vi vuol rientrare, sia a pro o a danno d'Italia; se non fosse del resto che non è un cenno, non un'ombra a mostrare che le città lombarde o niun italiano d'allora desiderasse l'indipendenza, desiderasse più di ciò che al sine s'ottenne; se non fosse anzi, che parecchie delle città si staccarono dalla società comune, trattarono miserabilmente, separatamente molto più che il papa. Il quale ad ogni modo non volle conchiuder nulla egli solo, nulla se non in Lombardia; e perciò imbarcatosi sulle navi di Venezia (1177), venne a questa, dove fu convenuto non riceverebbe l'imperatore prima che fosse conchiusa pace o tregua. E la pace non si conchiuse, sì la tregua per sei anni; e fu convenuto non si guerreggiasse intanto tra imperatore ed imperiali da una parte e le città collegate dall'altra; e queste conservassero lor società e non fosser richieste di giuramento: una specie di statu quo. Allora Federigo, che già era a Chioggia, entrò in Venezia e, secondo le tradizioni, si prostrò ai piedi di Alessandro, e questi glieli pose sul capo dicendo il testo: Super aspidem et basiliscum; e l'imperatore rialzandosi rispose: Non tibi, sed Petro; e il papa riprese: Et miki et Petro; slabe forse, ma che accennano i costumi e le opinioni del tempo. Ad ogni modo furono pacificati. - Quindi il papa tornò a Roma e pacificossi definitamente col senato; e l'imperatore, visitata Toscana e Genova, pel Moncenisio ritornò in Germania. Ed indi, ne' sei anni della tregua, negoziando con parecchie città separatamente, ed assicurando loro così per ogni caso que' tristi privilegi che soli in somma eran voluti da tutti, ei le staccò. La brevità del nostro scritto ci dispensa da tali miseraudi particolari; noteremo solo il più caratteristico. Alessandria, nata dalla Lega, se ne staccò pur essa; fecesi privilegiare; i cittadini di lei usciron tutti, un brutto dì, dalle mura, e rientrarono a cenno, a grazia d'un commissario imperiale; la sciarono il bel nome; presero quello di Cesarea. I posteri furon più degni, ripresero il primo. Finalmente, addi 25 giugno 1183, appressandosi a giorni il fine della tregua di Venezia, fu firmata la pace a Costanza. Firmarono, come ancor collegate, Vercelli, Novara, Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Mantova, Vèrona, Vicenza, Padova, Treviso, Bologna, Faenza, Modena, Reggio, Parma e Piacenza, diciassette costanti; e coll'imperatore Pavia, Genova, Alba, Cremona, Como, Tortona, Asti e Cesarea. Ottennero i privilegi che avean voluti e tenuti dal tempo d'Arrigo V in qua; consermate alle città le regalie entro alle mura e nel

distretto; solo lasciato all' imperatore il fodero o viatico quando scendeva; serbati i consoli senza conferma, colla sola investitura imperiale; soli lasciati all' imperatore i giudici in appello, e questi costituiti in un giudice stabile, il podestà; riconosciuto il diritto di pace e di guerra; riconosciuto quello che avrebbe potuto esser più utile, di serbare e rinnovare la società. Il trattato era dunque onorevolissimo, anche utile, anche progressivo: ma era perduta, per compiere l'indipendenza, la grande occasione che la nazione era in armi contro al signore straniero. — Nè l'occasione tornò mai più per 665 anni.

### L' Italia dopo il 1802.

Fra i tempi d'obbedienza, niuno fu lieto, operoso, forse utile, quasi grande e glorioso come questo (dal 1802 al 1814). Men vergogna era servire con mezza Europa ad un uomo operosissimo, grandissimo, e che si potea dir di nascita, e dovea dirsi indubitabilmente di sangue, di nome italiano; e servirlo operosamente, in fatti grandi, moltiplici, incessanti, crescenti e continuamente mutanti, i quali non si potea prevedere a che dovesser riuscire, e si poteva sperare dovessero riuscire a qualche gran riunione e liberazione d'Italia; men vergogna, dico, che (come in altri tempi) servir quasi soli e languidi in mezzo alle indipendenze e libertà ed operosità universali. - Non faccio scuse per coloro che così servirono, spiego, che così servirono allora. Non v'era indipendenza, è vero, ma non ne furono mai speranze così vicine. Non v'era libertà politica, ma v'erano almeno le forme in un gran centro italiano; non libertà civile ben guarentita, ma legale almeno; e poi v'era quella eguaglianza che a molti, bene o male, sa compenso alle mancanze di libertà. Non libertà di scrivere certamente; ma non gelosie, non paure d'ogni sorta di coltura, non disprezzo degli uomini colti, non quella separazione tra essi e gli uomini pratici, che è il maggior de' disprezzi, e quasi smentita e scherno delle vantate protezioni. Chiuso poco dopo il mare, non vi fu operosità commerciale; ma v'eran quelle dell'industria e dell'agricoltura e della milizia: dico quell'operosità di guerra che è senza dubbio calamità all'universale, ma felicità suprema forse a molti di coloro che l'esercitano, perchè è supremo esercizio dell'umane facoltà. E allora gl'Italiani, primi i Piemontesi, poi Lombardi e Romagnoli, e via via Toscani, Romani, Napoletani, corsero a quell'esercizio, e vi furon affratellati a quei militi avanzati e lodati in quegli eserciti vincitori d'Europa; e quegli Italiani

sentivano di far allora ciò che non avean fatto da secoli i maggiori, ciò che speravano si facesse poi dai nepoti; quegli Italiani credevano incamminar i posteri alla rinnovata virtù italiana. Insomma, era servaggio senza dubbio, ma partecipante alla concitazione, all'alacrità, all'orgoglio dei signori; non quello oppressivo, compressivo, depressivo di tanti tempi anteriori e posteriori. E così da quegli anni, dal principio di questo secolo incominciò a ripronunziarsi con più onore ed amore il nome d'Italia; da quegli anni incominciò a mirarsi ad essa tutta insieme, e incominciarono a cadere quelle invidiuzze o invidiaccie municipali o provinciali che avean lussureggiato da tanti secoli, e pur testè nelle repubblichette effimere ed utopistiche del medio evo e della fine del secolo XVIII, e che lussureggiarono più tardi nuovamente. Sottentrò, è vero, quello che i fatti dimostrarono ripetutamente poi sogno del Regno unico italiano; ma se, caduto il sogno, saprà serbarsi la realtà dello spirito nazionale, se la fine del secolo nostro non sarà del tutto indegna del principio, forse che questo diventerà éra a migliori destini d' Italia.

## DALLA VITA DI DANTE (Cap. XIII).

#### Memorie.

Fra le Novelle antiche, che senza meritar fede in ogni particolare s' hanno pure a tenere come tradizioni della città, sono precipue quelle del Sacchetti. Il quale narra: che uno degli Adimari, vicini di Dante, trovandosi impacciato per non si sa qual delitto, e presso ad esserne condannato dall'esecutor di giustizia (il podestà o il giudice di lui), raccomandossi a Dante, che il raccomandasse a costui ch'era suo amico. Andovvi Dante com'era mandato; ma considerando essere l'Adimari giovane altiero e poco grazioso quando andava per la città, e spezialmente a cavallo, che colle gambe aperte tenea la via se non era molto larga, e chi passava convenia gli forbisse le punte delle scarpette, perchè a Dante che tutto vedea, sempre erano dispiaciuti siffatti portamenti, giunto che fu all'esecutore: Voi avele, disse, dinanzi alla vostra corte il tale cavaliere per lo tale delitto. Io ve lo raccomando: comechè egli tiene modi sì fatti che meriterebbe maggior pena. Ed io mi credo che usurpar quello del comune è grandissimo delitto. E domandando l'esecutore, che cosa era quella del comune che costui usurpava? rispose Dante: quando cavalca per la cillà e'va si con le gambe

aperte, che chi lo scontra conviene si torni addietro e non puote andar a suo viaggio. Disse l'esecutore: e parti questa una beffa? egli è maggior delitto che l'altro. Disse Dante: or ecco, io sono suo vicino; io ve lo raccomando. E tornato a casa, e detto all'Adimari che l'esecutor gli aveva risposto bene; dopo alquanti di fu quegli richiesto e condannato in lire mille per lo primo delitto, ed in altre mille per lo cavalcare largo. « E per questo, essendo la principal cagione, da ivi a poco tempo fu per Bianco cacciato di Firenze. » Non fu probabilmente la principal cagione; ma che pur fosse una, non parrà difficile a credersi, a tutti coloro che abbiano sperimentato o veduto quanto costi caro talora un motteggio, e massime in tempi di parti che dan agio alle vendette private travisate in pubbliche.

Del resto la tradizione così raccolta dal Sacchetti concorda, non solamente con ciò che dice il Compagni delle condannagioni fatte ai Bianchi per un nonnulla, ma ancora con parecchi luoghi di Dante stesso che sembrano riferirsi agli Adimari. E prima nell'Inferno fra gl'irosi dibattentisi nel fango della palude Stigia, trova Dante un Filippo Argenti della famiglia dei Cavicciuli, che dicesi uno de' rami degli Adimari.

E non dubbia vendetta contro gli Adimari è la menzione di essi fra le famiglie florentine al canto XVI del Paradiso. Non dubbia almeno, se diam fede a' commentatori, i quali ci narrano, venuta tal famiglia di Mugello e non grande ancora in Firenze, quando Bellincion Berti, gran cittadino antico rammentato più volte in quel canto, avendo data una figliuola ad Ubertino Donati, diedene un' altra poi ad uno degli Adimari, di che molto sdegnossi, quasi di vil cognazione, il Donati. Ancora aggiungono ivi i commentatori che un Boccaccio Adimari fu quegli che, esiliato Dante, occupò i beni di lui. E Dante maritato con una de' Donati e quantunque grande anche egli, e superbo, e nemico loro, pur insuperbito di tal parentela ancor più grande, soddisfa insieme ed a quell' orgoglio ed al rancore della offesa, così ritraendo e sfregiando quella famiglia (Par. XVI):

L'oltracotata schiatta, che s'indraca
 Dietro a chi fugge, ed a chi mostra 'l dente
 Ovver la borsa, com'agnel si placa,
 Già venía su, ma di picciola gente;
 Sì che non piacque ad Ubertin Donato
 Che 'l suocero il facesse lor parente. -

Dove non solo una qualunque mortal offesa, ma questa speciale e vilissima dell'aver perseguitato il fuoruscito, sembra chiaramente accennata.

Ma venendo a meno gravi ire, abbiamo pur dal Sacchetti due esempi di quella che destavasi in Dante quando udiva sciupare i propri versi cantati; che vuol dire i sonetti o le canzoni. non come inteser male taluni il poema, il quale nè era allora probabilmente conosciuto nè in italiano, e ad ogni modo non era fatto per cantarsi. La prima volta fu appunto uscendo Dante di casa dopo desinare per andare a quella faccenda dell' Adimari; che passando per porta san Piero, udi un fabbro che battea su l'incudine e insieme cantava i versi di lui tramutati, smozzicati e appicati. Non disse nulla Dante, se non che, accostandosi alla bottega dove il fabbro aveva i ferri con che facea l'arte, piglia Dante il martello e gettalo per la via; piglia le tanaglie e getta per la via; piglia le bilance e getta, e così gittò molti ferramenti. Il fabbro, voltosi con un atto bestiale dice: Che diavol fate voi? Siete voi impazzato? - Dice Dante: E tu che fai? — Io l'arte mia, dice il fabbro, e voi guastate le mie masserizie gettandole per la strada. — Dice Dante: Se tu non vuogli che io quasti le cose tue, non guastar le mie! -Disse il fabbro: Oh che vi guasto io? - Disse Dante: Tu canti il libro, e non le di' com' io lo feci; io non ho altr' arte, e lu me la guasti. Il fabbro gonflato,2 non sapendo rispondere, raccoglie le cose, e torna al suo lavorio, e se volle cantare, cantò di Tristano e di Lancilotto e lasciò stare il Dante.

Un'altra volta, andandosi Dante per la città di Firenze, e portando come allora s'usava la gorgiera e la bracciaiuola, scontrò un asinaio che aveva innanzi certe some di spazzature e andava dietro cantando il libro di lui, e quando avea cantato un pezzo toccava l'asino, e diceva arri. Dante gli diede con la bracciaiuola una grande batacchiata sulle spalle dicendo: Cotest' arri non vi mis' io. Colui non sapea nè chi si fosse Dante, nè per quello che gli desse; se non che tocca gli asini forte, e pur arri... E disse pur bene allora; ma parrà forse ora a taluni che avrebbe fatto meglio a non usar quelle due soverchierie manesche; le quali ad ogni modo confermano ciò che vedemmo, che i grandi d'allora, fra cui Dante, erano come oppressi così pure sovente oppressori.

Un'altra insolenza di parole trovo in un moderno, il quale

Appicati. Il Sacchetti dice che l'asinaio tramestava i versi di Dante, smozziccando e appiceando; cioè guastava i versi omettendo o aggiungendo di suo. Appicati è senza dubbio un errore; ma nè anche appiceati potrebbe approvarsi; giacchè non è da credere che l'asinaio smozzicasse e appiceasse versi, ma soltanto sillabe, o al più qualche parola.

2 gonflato, sottintendi dall' ira.

non cita onde l'abbia presa. Stava Dante nella chiesa di santa Maria Novella, meditando appartato ed appoggiato a un altare. Accostaglisi uno di que'fastidiosi, che non intendon nulla a silenzio e solitudine, e nulla tengono bello se non il vano parlare. Sforzasi Dante in parecchie guise a farsene lasciare; ma non venendogli fatto; prima ch'io risponda a te, chiariscimi tu d'una mia domanda, dicevagli. Qual è la maggior bestia del mondo? — E rispondendo colui che per l'autorità di Plinie, credeva fosse il lionfunte. — Or bene, riprese Dante, o lionfunte! non mi dar noia; e si partì.

D'un altro fatto àvvenuto a Dante in Firenze ci è serbata memoria da lui stesso nel poema. Trovandosi egli un giorno al battistero di San Giovanni, dov'erano certi buchi, come che sia ed a qualunque uso congegnati, e vedendo entro ad uno di quelli annegare un fanciullo, egli lo ruppe per salvare la creatura; e pare che ne fosse poi accagionato come di dispregio al luogo, ovvero d'intromettersi in faccenda non sua, o chi sa altro. Ad ogni modo egli rammenta questo fatto, evidentemente per iscusarsene, non venendo del resto troppo a seconda in un luogo dell'Inferno, dove si paragona a que' buchi del battistero quelli dove trova capovolti i simoniaci:

Non mi parean meno ampi, nè maggiori
Che quei, che son nel mio bel San Giovanni
Fatti per luogo de'battezzatori.
L' un degli quali, ancor non è molt' anni,
Rupp' io per un che dentro v' annegava:
E questo fia suggel, ch' ogni uomo sganni.

## TOMMASO GROSSI.

Tommaso Grossi, nato a Bellano sul lago di Como il 30 gennaio 1791, cominciò gli studi nel seminario di Lecco, li proseguì in Milano, e li compiè all'Università di Pavia col dottorato in legge. E di quella disciplina fece anche pratica sotto un avvocato in Milano: ma sebbene più tardi si mostrasse abilissimo a correre quella via, se ne distolse allora, obbedendo all'ingegne da natura poetico, e alla speranza di quel nome che più dura e più onora. E principiò con due poesie in dialetto milanese: la prima delle quali è una visione o un dialogo tra il poeta e l'ombra del ministro Prina (donde si disse Pri-

neide) intorno allo stato della Lombardia sotto i recenti dominatori; l'altra descrive una vita innanzi tempo consunta da un amore tanto infelice quanto ardente e virtuoso. Nella Princide sono alcuni tocchi danteschi, quasi lampi d'ingegno nato a un'alta poesia che i tempi non comportarono: nella Fuggitiva è diffusa quella malinconia soave che fu poi inspiratrice costante del Grossi. Perciò tutte e due quelle poesie furono universalmente lodate: e se alla Princide potè accrescere celebrità l'argomento, e il sapersi che il poeta, affinchè i sospetti del Governo non nuocessero ad altri, volle accusarsene autore egli stesso al ministro Saurau; la Fuggitiva ebbe un successo non meno grande, dato dal voto comune unicamente a'suoi pregi. Doleva a molti per altro che l'autore, usando il dialetto, circoscrivesse ad una sola provincia l'efficacia del suo nobile ingegno: nè lo scrittore della Princide poteva preferir lungamente il nome di poeta milanese a quello di poeta italiano: però sebbene il Grossi abbia scritto ancora talvolta in dialetto, i si volse alla lingua comune, senza perdere punto della sua dolce e potente malinconia, nè della sua rara spontaneità; e sentì annoverarsi ben presto fra i più lodati scrittori italiani di verso e di prosa. Nel 1820 scrisso l'*Ildegonda*, novella in ottava rima; nel 1826 pubblicò *I* Lombardi alla prima Crociata, canti quindici nello stesso metro; nel 1834 un romanzo in prosa (interpostevi due poesie) col titolo Marco Visconti; poi nel 1837 ancora una novella, Ulrico e Lida, in ottava rima. Nei Crociati mostrò ricchezza di lingua, pieghevolezza di stile, potenza di raccontare e descrivere pari al suo vasto soggetto: e se può dirsi qua e là che la forma poetica si dilegua, bisogna riconoscere altresì che l'autore non cadde ma discese volontariamente seguitando una sua letteraria opinione. Del resto fu detto allora, e troviamo ripetuto anche recentemente, ch'egli in origine aveva ordita una novella, Giselda e Saladino, la quale poi ampliò, o piuttosto la divise in più parti, per intesserla al racconto poetico della prima Crociata. Questo poi è ben certo, che adesso come allora sentiamo lodare ciò che risguarda i casi di Giselda a preferenza di tutto il restante: e poichè anche nel Marco Visconti prevalgono a tutte le altre parti l'amorosa passione e i patimenti e la morte di Bice; perciò il nome di Tom-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per es. La Pioggia d'oro e il dramma Giovanni Maria Visconti scritto in compagnia con Carlo Porta.

maso Grossi parmi che resti a significare il primo fra gli scrittori di novelle in Italia, con riputazione di tanta eccellenza, che il prossimo a lui sia prossimo d'un tratto molto lontano. Nelle imagini, nello stile, nel verso ha una soave malinconia che a poco a poco s'insinua nell'animo di chi legge, lo commuove e lo invita al pianto. In questa parte la sua vena è costante; e così nel verso come nella prosa il suo stile diventa sempre più facile, armonioso, efficace, quanto più la materia è

patetica o sentimentale.

Tommaso Grossi nel 1838 domandò e ottenne la patente di notaro; di che uno de'suoi più intimi e più degni amici, il professore Luigi Rossari, in alcune affettuose parole recitate sulla sua tomba, ci porge questa notizia: « Il suo cuore avido di sentimento si pasceva caramente di una tenera affezione, alla quale sacrificò risoluto e giulivo i suoi prediletti esercizi dell'ingegno, i provocati sogni della feconda fantasia; quella tenera affezione che doveva essergli fonte d'una felicità, ahi troppo presto finita! cambiò il poeta in uom di legge. » Nè pubblicò più cosa alcuna, sebbene conoscansi alquanti versi scritti più tardi; nei quali risplendono tuttavia la sua vena, la sua coltura, il suo animo. Soltanto nel 1848 gli avvenimenti politici vinsero il suo proposito. Ricordandosi ch' egli primo di tutti, e più efficacemente di molti venuti dopo, aveva alzata la voce nella Princide contro il dominatore straniero, sciolse un canto di esultanza all'Italia, che tutti credevamo liberata per sempre. In quei pochi mesi fu anche direttore generale dei ginnasi senza cessare dal notariato; al quale, nella domestica felicità che aveva saputo crearsi, attese poi sempre fino all'autunno del 1853, quando gli si scoperse un male al capo che nel giorno 10 di ottobre lo spense. Ebbe vivendo le più care e più onorevoli amicizie: lasciò un nome illibato, una fama che durerà lungamente.

### DALLA ILDEGONDA.

Ildegonda morente scrive al padre che l'ha maled-tta.

Padre: ricolma è la misura orrenda Dell' ira un di sul mio capo imprecata. Sapete voi, sapete qual tremenda Prova sostenne questa sventurata? Deh! un' anima paterna non l' intenda;
Troppo, ah! troppo ne fôra esulcerata.
Solo il cielo lo sappia, e il dolor mio
Gradito salga in olocausto a Dio.—
Ecco, la mia giornata in sul mattino,
In sul primo mattin manca e si more.
Mi volgo addietro nel mortal cammino,
Più non veggio che l' orme del dolore:
Ma l' eterno avvenir, cui m' avvicino,
Mi sta dinanzi e il giorno del Signore,
Il novissimo dì della vendetta
E del giudicio estremo che m' aspetta.

Perdonatemi, o padre, e benedite L'afflitta vostra figlia moribonda; Deh per l'amor di Dio, deh non patite Per pietà della povera Ildegonda, Che v'amò tanto in questa vita, e mite Vi pregherà il Signor nella seconda, Deh non patite che sotterra io scenda Nella paterna vostra ira tremenda.

Chiamata poi a sè la suora Idelbene sua affezionatissima, le parla dell'imminente suo fine. Forse domani cercandomi, dice, non troverai altro che un cadavere:

E tu sorella, tu il cadaver mio
Toccherai sola, tanto imploro, o cara;
Tu lo componi in atto umile e pio
Con le tue man sulla funerea bara;
E orando sopra lui prega da Dio
La pace che a' suoi giusti egli prepara. —
L'altra a risponder si movea, ma intanto
Pietà la vinse e ruppe in un gran pianto.

Non pianger, proseguia la rassegnata,
Non pianger me, che alfin arrivo in porto:
Che fare' io deserta e travagliata
In tanto mare, senza alcun conforto,
Or che tolta mi fu la madre amata,
Che il mio Rizzardo, il mio Rizzardo, è morto?
A tutti in odio, fuor che il pianto, in questa
Misera valle, dimmi, or che mi resta?
E in così dir, l'amica accarezzando,
Le asciuga gli occhi e bacia in fronte spesso,

E — Mel concedi quel che ti domando?

Lo farai? dunque lo prometti adesso? —

Così insistente supplicava; e quando

Quella il capo inchinando ebbel promesso,

— Mercè te n' abbia il ciel, sorella mia:

Oh di che amor mi amasti! — e proseguia:

Mi vestirai di quella veste bianca
Che mi trapunse la mia madre invano,
Nei tristi giorni quando afflitta e stanca
L'aspettato piagnea sposo lontano:
Il mio rosario ponmi nella manca,
Il crocifisso nella destra mano,
E di quel nastro annodami le chiome
Su che intrecciato il mio sta col tuo nome.

Se fuor verrò portata dal convento,
Siccome prego e supplico che sia,
Mi porran nell'antico monumento
Della famiglia con la madre mia:
Che se dato non m'è tanto contento,
Mi seppelliscan qui presso la zia
Nella chiesa de' morti sotto al sasso
Che terzo troveran, venendo al basso:

E tu, allor che involandoti alla schiera
Delle infelici che non han mai pianto,
Verrai soletta, quando si fa sera,
Celatamente in quell'asilo santo,
Próstrati, o cara, nella tua preghiera,
Sul sepolcro di lei che t'amò tanto;
Sentiran dal profondo della fossa
La tua presenza, e esulteran quest'ossa.—

Ricevuto poi il Viatico e già nell'ultimo della vita, le vien recata la risposta del padre che, pentito del suo rigore, perdona e domanda perdono.

In atto di pietà la moribonda
Levò le luci al ciel senza far motto:
Quindi alla gioia che nel sen le abbonda
Cedendo, diè in un piangere dirotto:
Incurvata del letto in sulla sponda,
Seco lei piange la sua fida, e sotto
I rabbassati veli la badessa
Tacitamente lagrimava anch' essa.

Il commosso ministro sulla pia
De' morenti le preci proferendo,
Devotamente ad or ad or la gía
Nel nome di Gesù benedicendo,
Finchè il tocco feral dell'agonia
Fra 'l sopor che l'aggrava ella sentendo,
Balzò commossa, girò gli occhi intorno,
E domandò s' era spuntato il giorno.

Le fu risposto esser la notte ancora;
Ma che indugiar però più lungamente
Non puote ad apparir nel ciel l'aurora,
Chè già svanian le stelle in oriente.
Tale di riveder la luce allora
Surse desio nel cor della morente
Che fe schiuder le imposte, e fu veduta
Guardar gran tempo il ciel cupida e muta.

Si scosse finalmente, e vista accesa
Starle la face benedetta accanto,
Le preghiere ascoltando della Chiesa
Che ripeteale quel ministro santo,
E la campana funerale intesa,
Che di squillar non desisteva intanto,
Dolce alzò gli occhi ad Idelbene in viso,
Ed — Ecco, le dicea con un sorriso,

Ecco l'istante che da lungo agogno. —

Ma un affanno improvviso qui l'oppresse,

E levarla a sedersi fu bisogno,

Chè riaver l'anelito potesse.

Oh me contenta! questo non è un sogno —
 Disse, poichè il vigor glielo concesse,
 Chè il dì de' morti rammentava, quando
 Spirar tranquilla si credea sognando.

E furon queste l'ultime parole:
Il capo, a guisa di persona stanca,
Lene lene inchinò siccome suole
Tenero fior cui nutrimento manca.
Le sorge a fronte luminoso il sole,
E quella faccia più che neve bianca
Col primo raggio incontra e la riveste
D'una luce purissima celeste.

#### DAI LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA.

#### Pietro l'eremita.

Sovra candida mula, in disadorno Estranio saio la persona involta, Venia siccome di rapito in atto In man recando il segno del riscatto. Come persona che per forza è desta Nell'angoscia d'un sogno, che di fuore Palesa tuttavolta la tempesta Onde dormendo ebbe travaglio al core: Tal l'assorto pel volto manifesta La vision terribil del Signore; Smunte ha le guance, un volger d'occhi lento, La fronte impressa di divin spavento. Con la testa ei se cenno, e in un istante Le genti innumerabili fur mute; Allor, benedicendo, il trionfante Segno ei levò della comun salute In fronte alle pie schiere a lui davanto Col volto nella polvere cadute; Poi cominciò parlando; nè a creata Parola mai tanta virtù fu data. Pinse l'eredità di Dio polluta 1 Del sangue de' suoi servi, per le strade I cadaveri santi a cui rifluta Dar sepolcro una timida pietade; Ai figli d'Israel l'acqua venduta, Di sue fontane in guardia estranie spade, E la dominatrice delle genti Lacera il crin servile e i vestimenti. Pallido il volto e verso il suol dimesso Mentr' ei le viste crudeltà narrava, Era il dir rotto dai singhiozzi e spesso Le parole cessando lagrimava. L'accolta moltitudine con esso Gemendo stesa sul terren si stava: S' udian parole di devoti affetti, Un pio lagnarsi, un battersi di petti.

<sup>1</sup> Polluta, Contaminata.

- Oh! diss' egli, levando allor la voce Che coperse il susurro delle genti, Correte in Asia a inalberar la croce Che dal fallo de' padri ci ha redenti: All'armi ! all'armi ! gioventù feroce L'ire tue qui che fanno? il suon non senti Della celeste tromba che ti chiama Al sangue ove più corre la tua brama? Delle vedove voi, voi de' pupilli Predatori sacrileghi, omicidi, D'un ladro a seguir soliti i vessilli Che a sparger sangue e a rapinar vi guidi; Voi che dai vostri focolar tranquilli Fuggir, cercando estranie guerre, io vidi, Come avvoltori che calati al piano I cadaveri odoran di lontano:

Cimento in Palestina ecco v'aspetta:
Sacrilega la pace ed il riposo;
Santo è lo sdegno, santa la vendetta.
Nel musulmano sangue abbominoso
Tuffatevi, struggete l'empia setta,
La vostra securtà, l'onor, la fede,
Il signor degli eserciti vel chiede. —
Fiere voci di guerra in ogni canto
Scoppiàro al terminar di sue parole.
Gridar: La croce ! si sentia fra il pianto,
La croce ! Iddio lo vuole, Iddio lo vuole !

# Dopo lunga siccità e lunga sete è scaturita una fonte nel campo dei Crociati.

Limpida trascorrendo romoreggia
L'acqua per greppi in rapido viaggio,
E sbalza in mille spruzzi ove lampeggia
A più color del sol rifratto il raggio:
Furibondo ciascun come la veggia
Par che diventi: indomito e selvaggio
Spinge, trabalza, urta, percote e preme,
Chè pur fra i primi d'arrivarvi ha speme.
Folla maggior la prima folla incalza,
Come un' onda nel mar l'altr' onda caccia.

Uno stridir di femmine s' innalza. Chi urla, chi bestemmia, e chi minaccia: Spinti a furor contra l'ignuda balza Danno molti del petto e della faccia; Al suol calpesto, o in fondo alla piscina È trabalzato chi per ber s'inchina. Calar mirasi alcun dall'aspra altura; O su per greppi arrampicarsi lieve, E giungere allo sbocco ove alla pura Vena nascente si rinfresca e beve. Chi in otri o in vasi, e chi con ansia cura Nel cavo della man l'acqua riceve, Chi in sen la versa, o il volto se n'asperge, Chi nel mezzo vi balza e vi s'immerge. Altri in recenti pelli, altri si toglie L'onda negli elmi inonorati e pesti: In conchiglie capaci un la raccoglie. Un nei guerrieri corni o nelle vesti. Allor lo sposo alla languente moglie. Al fratello il fratel correr vedresti, Al vecchio genitor la sbigottita Figlia amorosa, e richiamarli in vita. Una turba di miseri giacenti In sulla sabbia presso della foce, Cui la lingua e le labbia asciutte, ardenti L'ufficio non consenton della voce ; Con bocche aperte, ed infossati, intenti Occhi, donde traspar lume feroce, Le man tende a chi passa e il terren bagna,

### DAL MARCO VISCONTI.

Qua e là recando l'acque alla campagna.

La rondinella.

Rondinella pellegrina,
Che ti posi in sul verone,
Ricantando ogni mattina
Quella flebile canzone,
Che vuoi dirmi in tua favella,
Pellegrina rondinella?
Solitaria nell' oblio,
Dal tuo sposo abbandonata,

Piangi forse al pianto mio Vedovetta sconsolata? Piangi, piangi in tua favella, Pellegrina rondinella.

Pur di me manco infelice Tu alle penne almen t'affidi, Scorri il lago e la pendice, Empi l'aria de' tuoi gridi. Tutto il giorno in tua favella Lui chiamando, o rondinella.

Oh se anch' io !... Ma lo contendo Questa bassa, angusta volta, Dove sole non risplende, Dove l' aria ancor m' è tolta, Donde a te la mia favella Giunge appena, o rondinella.

Il settembre innanzi viene
E a lasciarmi ti prepari;
Tu vedrai lontane arene,
Nuovi monti, nuovi mari
Salutando in tua favella,
Pellegrina rondinella:

Ed io tutte le mattine,
Riaprendo gli occhi al pianto,
Fra le nevi e fra le brine
Crederò d'udir quel canto
Onde par che in tua favella
Mi compianga, o rondinella.

Una croce a primavera
Troverai su questo suolo:
Rondinella, in su la sera
Sovra lei raccogli il volo:
Dimmi pace in tua favella,
Pellegrina rondinella.

## Folchetto di Provenza

Bello al pari d'una rosa Che si schiude al sol di maggio È Folchetto, un giovin paggio Di Raimondo di Tolosa; Prode in armi, ardito e destro,

Trovator di lai maestro. Chi lo vede al dì di festa Su un leardo pomellato Fulminar per lo steccato Con la salda lancia in resta, A san Giorgio lo ragguaglia Che il dragon vince in battaglia. Se al tenor di meste note Sciorre il canto poi l'intende, Quando il biondo crin gli scende In anella per le gote, Tocco il cor di maraviglia Ad un angiol l'assomiglia. In sua corte lo desia Qual signor più in armi vale; Non è bella provenzale, Che il sospiro ei non ne sia: Ma il fedel paggio non ama Che il suo sire e la sua dama.

E questa sua dama è Nelda figliuola d'un barone di Salamanca, fior di bellezza, ma sdegnosa e superba non meno che bella; talchè crederebbe di fare ingiuria a sè stessa e alla sua nascita riamando Folchetto. Il quale ne sarebbe morto di dolore, se non gli fosse venuto in soccorso il suo sire, che lo cinse cavaliere, lo fece conte di Narbona,

E in un giorno gli diè sposa La leggiadra disdegnosa.

Dopo breve tempo Raimondo muove alla volta di Antibo per castigare un vassallo ribelle. Folchetto lo segue con gli altri baroni, ma è mesto e pensoso per trovarsi lontano da Nelda. Perciò Raimondo ha spacciato un corriere a chiamarla.

Ecco il giorno in che Nelda s'attende,
Ecco un altro ed un altro succede;
Passa il quarto ed il messo non riede,
E la bella aspettata non vien.
La città combattuta s'arrende
Già caduto è il ribelle stendardo.

<sup>1</sup> Lai. Genere di poesia usato dei Trovatori.

Vien Folchetto al suo fido leardo, Chè più nullo riguardo lo tien. Alla volta del grato castello Tutto un giorno viaggia soletto. Poi sviandosi verso un borghetto Che di mezzo agli ulivi traspar, Leva gli occhi al veron d'un ostello Al cui piè l'onda irata si frange, E vi scorge una donna che piange Intendendo gli sguardi nel mar. Al portar della bella persona, Al sembiante, al vestir gli par dessa: Palpitando al verone s'appressa: Ella è Nelda più dubbio non v'è. Sulla strada il cavallo abbandona. Di sospetto tremante a lei vola: Tu, mia sposa — le grida — qui sola? E piangente?... di'.... come ? perchè?

Al che la superba risponde intimandogli di scostarsi; e confessa che non potendo tollerare di esser moglie ad un uomo levato dal trivio, si diede a un cavaliere britanno: il quale aveva promesso, per ricompensa, di liberarla da un tal marito; ma poi, rompendo la fede, di notte tempo l'ha abbandonata. Or dovrei io, soggiunge, avvilire me stessa implorando il tuo perdono? Non mai. Va'dunque e annunzia a mio padre quanto vedesti.

Dice, e al terrazzo avventasi,
E ratto dalla sponda
D' un salto si precipita
Col capo in giù nell' onda:
Sonar pel curvo lido
S' intese un tonfo e un grido.
Fra i ciechi scogli, infrantasi
Il delicato fianco,
Sparì; ma tosto emergere
Fu visto un velo bianco,
E l'acque in cerchi mosse
Farsi di sangue rosse.

Senza dare una lagrima nè proferire parola, Fol-

chetto si mette subito in via, e giunto in Albione si affronta col cavaliere che lo ha tradito.

A un punto snudano Entrambi il brando, E fulminando, Di-colpi crudi Con vece assidua Elmetti e scudi Fan risonar. Ma il grave anelito Frenando in petto, Ecco Folchetto Al traditore, Con fero giubilo In mezzo al core Pianta l'acciar. Pallida, pallida Divien la faccia. - Che la minaccia Spira pur anco; La destra il misero Si preme al flanco, Vacilla e muor. Allor nel fodero L'acciar ripone: Guarda il barone Che giace ucciso, Ne rasserenasi Pertanto il viso Del vincitor.

All' estremo confin della Spagna
Sulla vetta scoscesa d'un monte
Che dal piede nell' onde si bagna
Alla verde Provenza di fronte,
Sorge un chiostro 'che Bruno fondò.
Pochi eletti lassuso raccolti
Vivon d'erbe e di strane radici,
Con cappucci calati sui volti,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un chiostro. Un convento di Cistercensi istituiti da san Bruno nel segolo XI.

Cinto ognun di penosi cilici
Che depor, finch'ei vive non può.
Sonar gli archi d'un portico acuti
Fa una squilla a rintocchi percossa:
L'un con l'altro guardandosi muti
Stanno i monaci intorno a una fossa
Atteggiati di cupo dolor.

Colle braccia intrecciate sul petto?—

Il tremante chiaror d' una face
Gli erra incerte sul volto. — È Folchetto,
Il baron di Narbona che muor. —

Bianca, bianca la barba fluente

Della tunica il cinto gli passa;
E all' alterno respir, mollemente
Ondeggiando, or si leva, or s' abbassa
Come fanno le spume del mar.

Ma fra i casti pensieri di morte

Ma fra i casti pensieri di morte Nella mente del vecchio sercna, Di quell'ora solenne più forte Un'immagin ribelle balena Cui non valser tant'enni a domar.

Qual la vide nell'ultimo giorno
Col crin nero per gli omeri sciolto,
Vagolarsi ancor vede d'intorno
Tutta in lagrime, pallida il volto,
E pur bella, la sposa infedel.

— Santo vecchio i e ti spunta morendo

Una stilla segreta di pianto?

Che t'affanna? — Ah t'intendo, t'intendo:

Riveder lei che amasti già tanto

Non potrai fra gli eletti nel ciel.

## DALLA NOVELLA — ULRICO E LIDA.

#### Morte di Lida.

Ulrico e Lida ebbero la sventura toccata a molti giovani nel Medio Evo, che l'odio dei padri colla rabbia ostinata delle fazioni politiche o religiose, si opponesse alla reciproca loro affezione. Consumata dal dolore di quel contrasto Lida è vicina a morire; e alla presenza del confessore, vincendo sè stessa, consiglia Ulrico a sposare colei che dal padre gli è destinata. Così (dice) le nostre famiglie cesseranno forse di combattersi; e tutti sarete felici:

E quando dolci e placide giornate
Scorrer vedrete nella pace insieme,
Un cortese pensier non mi negate,
Chè anch' io fui lieta di cotanta speme.
Anch' io.... che dissi, ahime l non sian turbate
Da desiderio uman quest' ore estreme:
Iddio nol volle, i suoi giudizi adoro,
E rassegnata e confidente io moro.

Ma Ulrico protesta che non gli sarà mai possibile csser d'altra che di lei, sola in vita ed in morte cara al suo cuore; ed essa, contenta di avere con quella preghiera soddisfatto a ciò che credeva suo debito,

Fu tutta del rifluto consolata, Nel soave pensier d'essere amata.

#### Ulrico allora:

Pe' tuoi cari non fia ch' io mi risparmi,
Ma straniero fra lor vuoi tu lasciarmi?

Deh! che la madre tua chiamarla io possa
Madre, e suo figlio oda appellarmi anch' io:
Questo amor che verrà meco alla fossa
Fa' che sia benedetto innanzi a Dio.—
E al suo pregativedendola commossa,
— M' adempi, oh! segue, l' ultimo desio;
La morte mi parrà manco incresciosa
S' io dir potrò — M' aspetta la mia sposa.

Il sacerdote, presente al colloquio, benedisse il loro amore infelice.

E i detti profferi solenni e cari:

Quel che congiunse Iddio l'uom non separi.

Ma Lida omai sentendosi al solenne

Punto, un ultimo sguardo al garzon volse:

Mollemente d'un braccio ei la sostenne,

Il capo sovra l'omero si tolse;

E il sospir fuggitivo che le venne

Sulle labbra aleggiando ne raccolse:
Così la sposa placida e contenta
Nel sonno degli eletti s'addormenta.
Nero, sul petto e sulle spalle sciolto,
Il bel crin le traspar di sotto al velo:
È rugiadoso e candido quel volto,
Qual giglio appena svelto dallo stelo:
In seave d'amor atto rivolto
Tien l'angelico sguardo inverso al cielo:
E sulle labbra pallide il sorriso
E la gioia le sta del paradiso.

## Marco Visconti fatto signore di Lucca.

Qui la nostra storia ci trasporta fino alla città di Lucca, della quale era diventato signore Marco Visconti; ed ecco in qual modo. L'imperadore, costretto ad abbandonare la Toscana dacche le cose sue e dell'antipapa erano andate a traverso. prima di darle l'addio s' era ingegnato di cavarne tutto quello che poteva; e fra tanti bei ritrovamenti uno de' più leggiadri era stato quello di vendere le città amiche a denaro contante. Questa gentilezza era toccata appunto a Lucca: il Bavaro infedele l'aveva tolta ai figli di Castruccio, suo potente favoreggiatore, per darla a Francesco Castracani degl' Interminelli, il quale gli snocciolò non so dir quanti bei mila fiorini d'oro. Ma i Lucchesi, che non potevan masticarla d'essere stati mercanteggiati a quel modo come un branco di pecore, partito l'imperatore, eransi raccomandati a Marco, il quale, capitato qualche tempo prima al Ceruglio, si era guadagnata quella banda di Alemanni ribelli, sicche poteva farne il piacer suo. Il Visconte calò con seicento barbute in aiuto di quei di Lucca, scacciò il Castracani dal mal acquistato dominio, e fu eletto egli medesimo signore e capitano della città per lui liberata da un esoso padrone; d'una città che dovette darsi di buona voglia a quel principe d'illustri natali, di chiara sama, stato già amico strettissimo di quel celebre Castruccio sotto la cui signoria ella era diventata così potente e formidabile.

Correva il sesto giorno da quel fatto; Marco aveva ancora

<sup>1</sup> L'imperadore. Lodovico il Bavaro. L'Antipopo da lui protetto contra Giovanni-XXII su Pietro di Corvara che portò il nome di Nicola V del 1328 al 1330.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alemanni ribelli. Una banda di tedeschi ribellatusi all'imperatore che non la pagava, e postasi in un luogo detto il Coruglio.

li continuo gente in faccenda a ricevere le sommissioni delle terre e dei castelli del territorio che gli si davan volonterose; a correre, a devastare, a incendiare quelli che s'eran rivoltati ricusandogli obbedienza: e già attaccava nuovi fili col conte Fazio per fare a Pisa lo stesso giuoco che aveva fatto a Lucca e tòrre quella città dalle mani di messer Tarlantino di Pietra Mala, a cui era stata ceduta dal Bavaro.

La mattina di quel sesto giorno egli l'avea spesa in ricevere e spedir messaggi ai principi, ai comuni di Toscana e di Romagna, che miravano con vari sentimenti d'invidia, di tema e di speranza, sorgere quel nuovo principe di cui era difficile indovinare l'animo nascosto; il resto della giornata era corso fra i tripudi e gli omaggi di che la moltitudine non è mai avara coi nuovi principi: gli sonavano ancora nelle orecchie le grida onde aveano echeggiato le vie di Lucca, ch'egli avea trascorse a cavallo, seguito dai maggiorenghi, dai baroni, dai consoli delle arti, per recarsi alla chiesa di San Martino a venerare il Volto Santo.

Fattasi ora già tarda, data licenza ai consiglieri e alla nobiltà della sua nuova corte, il Visconte passeggiàva in un vasto saloue del palazzo del Comune. stato pochi mesi prima abitato dal famoso suo amico Castruccio, volgendo di tanto in tanto gli occhi verso una finestra gotica che rispondeva sulla piazza, dalla qual finestra si scopriva qualche torre, qualche guglia splendente allora d'un'infinità di lumi; giù nella piazza un gran falò spandeva un chiaror rosso e mal fermo sul popolo, che vi banchettava, gozzovigliando, che cantava rispetti e canzoni in lode del novello signore: in lontananza, su per le colline curvate in giro una quantità di baldorie; e dappertutto un concento di campane che sonavano a doppio o a festa.

Marco si fermò un momento a contemplare quello spettacolo, come uno sposo che contempla in una festa l'adorna e lieta bellezza della sua giovine sposa il primo di delle nozze; quindi, togliendosi dalla finestra, gli vennero levati gli occhi ad un ritratto di Castruccio che pendeva dalla parete sopra al cammino, e quella vista gli guastò ogni gioia, gli scompigliò tutto l'incanto. Accostossi ad un seggiolone, vi sedette, e tenendo tuttavia gli occhi nell'effigie dell'amico, morto pochi mesi prima, diceva fra sè:

— A Roma, quando, pieno di vita e di gloria, egli era l'ocshio destro dell'imperatore, quando tutte le città guelfe e il re Roberto e il papa tremavano al suo nome, quand'io sentiva

<sup>1</sup> Rispetti. Poesie amorose per lo più in ottava rima.

l' orgoglio d'essergli amico, e sperava per opera sua d'ottener la signoria di Milano, se fosse venuto un indovino a dirgli: « Castruccio, fra pochi mesi tutto sarà finito, e tu starai: sotterra; » che annunzio! fresco d'anni e di vigore, nel fior della potenza.... pure la vita è così incerta, così caduca.... ed egli sapeva d'esser mortale. Ma se quell'indovino, avesse seguitat o così: « Vedi costui che ti sta al flanco? quest' uomo che tu cerchi di far grando nella sua terra, questo Marco che t'aiutò, per quanto era in lui, a salire all'altezza a cui ti se' levato, e che ti onora e ti ama più che un fratello: lo vedi? or sappi ch'egli fra non molto sarà signore nella tua città; che la tua casa sarà la sua casa; che la tua vedova, che i figli tuoi andranno raminghi di terra in terra cercando un asilo che verra loro negato, ed egli ne otterrà il retaggio.... » or che avrebbe risposto quell'altero spirito? che cuore sarebbe stato il suo?... Ed io, che avrei detto io?... or va' tu e fa' ragione sull'avvenire! miserabile creatura che è l'uomo!... — Una si illustre e sì potente città ti cade in grembo da sè stessa in un momento, mentre t'affatichi da tanti anni per farti signore d'un'altra che ti sfugge dinanzi come una larva. Non ti par egli d'esser di quegl'infervorati che, mentre si struggono a cercar l'oro per alchimia, s'abbattono a trovar per via qualche meraviglioso segreto di natura cui non avevan pur mai sognato? —

Si affacció un'altra volta alla finestra, stette alcun tempo guardando giù nella piazza e girando gli occhi all'intorno, poscia sclamó: — La bella città che è Lucca!... Ma non è Milano — soggiunse tosto con un sospiro — Esser principe là dove sei stato soggetto, comandare dove hai obbedito, esser grande in mezzo agli amici ai quali è dolce la tua grandezza, farne parte ad essi.... e.... si anche in mezzo ai nemici tuoi, e vederli rodersi, e trionfare della loro abbiezione, questa è vita!... — Qui ridenti colli sparsi di vigne e di oliveti, qui pure splendidi cavalieri, vaghe donzelle, ricchezze, cortesia;... ma tutto è muto al cuore di Marco.

## FELICE BELLOTTI.

Felice Bellotti, milanese, nacque il giorno 26 di agosto dell'anno 1786, e visse fino al febbraio del 1858,

La signoria di Milano. Si crede che Marco Visconti volesse privare della signoria di Milano il fratello Galeazzo I.

coltivando le lettere e la poesia con amore assai raro in tanta agiatezza, e quasi miracoloso in quell'uomo vissato sempre alieno da ogni desiderio di celebrità. Fece di suo alcune poesie per circostanze, una tragedia (La figlia di Jefte) e due Discorsi stampati negli Atti dell'Accademia delle Belle Arti: nella quale sostenne officio di segretario e poi di presidente dal 1841 al 1850, benchè vi fosse entrato solo per cortesia d'amico sostituendosi al segretario Ignazio Fumagalli infermo; nè mai consentisse di succedere stabilmente nè a lui morto nel 1842, nè al presidente Londonio che finì di vivere nel 1845.

Lasciò inedite, ma compiute e da potersi stampare, le traduzioni delle Argonautiche d'Apollonio Rodio in versi sciolti, e dei Lusiadi del Camoens in ottava rima: e quest'ultima fu anche publicata, lui morto. Ma lo studio e le cure di tutta la sua vita furono intorno ai tragici greci: colla versione dei quali poeti, arricchì di un vero tesoro la letteratura italiana, e inalzò a sè medesimo un monumento sicuro di assai lunga durata. Cominciò publicando le tragedie di Sosocle nel 1813: alle quali nel 1821 fece succedere quelle di Eschilo; e nel 1829 cinque di Euripide: lavoro generalmente lodato. E nondimeno egli in età più matura, con più profonda notizia della lingua greca, e fornito di tutte quelle cognizioni che son necessarie all'intelligenza perfetta dei grandi scrittori antichi, prese animosamente e pazientemente a rifarlo: sicchè dal 1844 al 1851 publicò tutto intiero l'Euripide; poi nel 1855 tutto il Sofocle; nè s'ingannò stimando di averlo « avvantaggiato sì di que'lumi con che dopo la prima edizione la critica filologia illustrò quelle tragedie, è sì de' propri suoi studi nell'una e nell'altra lingua continuati. » A ciascuna tragedia aggiunse dichiarazioni e note ermeneutiche: nelle quali mostrò non solo di conoscere quanto fu scritto da tutti i filologi più stimati in Europa, ma di potersi collocare degnamente fra loro; sapiente commentatore e interprete, non meno che traduttore elegante. Di che fanno fede sicura le lodi publicamente rese a questa seconda edizione anche nella Germania; dove sono senza dubbio i giudici più competenti in queste materie, e fors' anche meno inclinati a lodare. Perciò dobbiamo dolerci che il Bellotti non abbia potuto condurre a termine anche la correzione dell'Eschilo, alla quale erasi accinto. Ma oltre all'età,

che poteva dirsi già grave, gli nocque la prigionia sostenuta nel 1848; quando gii Austriaci lo strascinarono con molti altri dal palazzo municipale alle carceri del castello; ed ivi stette dal 18 al 23 marzo « tra il pensiero della vita e della morte, nutrendosi di poco pane nero, e bevendo qualche sorso d'acqua sucida, mercati a prezzo dai custodi, e pure a prezzo ottenendo un se-dile da passarsi dall'uno all'altro, per non istare tutti perpetuamente sui due piedi appoggiati all'umida muraglia.1 » Perciocchè lo spavento, i disagi, il pensiero delle fallite speranze e lo spettacolo di tante calamità publiche, non gli lasciarono più riacquistare sanità che bastasse a lunghe e intense fatiche mentali. — Morì compianto e onorato universalmente; e la sua fama. cresciuta già mentre visse, quasi albero di romito terreno, durerà come premio del suo valore letterario non meno che della sua modestia.

#### DALLA TRAGEDIA — JEFTE.

Jefte manifesta a Seila il suo voto.

Seila.

O caro padre mio, di', ti riveggo Men turbato di pria? Di', mi concedi Ch' io mi stringa al tuo petto?

Jesta.

Amata figlia, Sì, m'abbraccia, - e m'ascolta. Un giorno è questo-Di fortissima prova; un dì che debbe Un grand' esempio illuminar d'affetti Cari al sommo e possenti, in dura guerra Contro un sacro dover. Dio vuol che Jeste, Vinto il nemico, anco sè stesso or vinca, E per questa vittoria a' di venturi Chiaro ei sia più che per gli spersi e rotti Eserciti d' Ammon. Ma quanto, abi lasso ! Quanto più flera è questa pugna ! O figlia, Tu del padre hai veduto il turbamento, L'angoscia; eppur quel che di fuori apparve Smunta imagine appena è del dolore Che mi ferve qui dentro. lo troppo t'amo; Troppo cara mi sei !

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sono parole dell'egregio signor Giovanni Antonio Maggi nelle Memorie della vita e degli scritti di Felice Bellotti.

Seila.

Padre, e l'amarmi

Esser può cosa che dolor ti porti?
Come ciò? non intendo.

Jeste.

Ah! giunta è l'ora

Che spiegar tei degg' io, se a me la forza Non vien men di parlarti, a te d'udirmi.

Seila. Buon Iddio, che sarà?

Jeste.

- L'ami tu molto

Questo buon Dio che invochi?

Seila.

lo da' tuoi detti

E dall' esempio tuo, padre, imparai Quanto amarlo si debba.

Jeste.

E del par l'ami

Grazioso e severo? e allor che dona, E allor che toglie le più care cose?

Seila.

Giusto ei sempre del pari e sempre buono Quando premia e castiga: ed anco il male, Se n'è dato da lui, fonte di bene In noi si fa, sol che tributo a lui D'amor si renda illimitato. Ammorza Il nostro amor gli sdegni ond'ei s'accende Al fallir nostro; ed a chi molto l'ama Molto fla perdonato.

Jesta.

Egregi sensi.

Seila.

Quali a me gl' inspirasti.

Jeste.

E dopo Dio

Chi da te più diletto è su la terra?

Seila. Oh padre mio, tu questo mi domandi?

Tu nol sai, padre mio? — Povera Seila!

La tenerezza tua fin dalla culla

Per li tuoi genitori, conosciuta

Non è dal padre tuo. Pur le infantili

Mie carezze dappria, poi le più certe

Dimostranze d'affetto....

Jeste.

Ah si, mia Seila !

Tu m'ami, il so; ma da te stessa udirlo
Or mi giova.... ahi me lasso! e in un m'accora
Profondamente. — E a questo amor del padre,
Dimmi, pronta saresti a far tributo
D'ogni cosa a te cara? e d'ogni cara
Tua speranza ed affetto? E l'ameresti
Tu il padre ancor, s'egli da te volesse
Un sacrificio oltre ogni creder grande,

Tal che a te l'assentirlo al par sia grave, Come il volerio a me?

Seila

Ma perchè mai Con perplesse domande il cor mi tenti E di terror lo stringi? E perchè tutto Semplicemente il tuo voler non m'apri, Come padre far suole ad amorosa Obbediente figlia? A me tu parli Di sacrifici? E che posseggo io mai Che tuo non sia? Gli affetti miei, dicesti, Le mie speranze? Altra io non ho speranza Che di piacere al Signor nostro e a voi, 💠 Padre è medre, miei cari. Umani affetti Questo mio cor, fuor che per voi, non nutre E per le dolci mie side compagne,... E s'altro ancor,... tu il sai, nè lo condanni; Anzi tu stesso con solenne rito Santificar lo vuoi. Questo egli è forse Il sacrificio onde or mi chiedi? Grande Sarebbe in ver: tante virtudi han sede In quel nobile cor; ma grande il merto Ne fia pur anco;... e quel garzone egregio Altra donzella d'Israel l'ottenga Di me più degna e fortunata....

Jeste.

E questa:

Ed altra ancor più grande cosa, o Seila,

Mi sa d'uopo da te.

Seila. Ma ch' altro, o padre,
Dar ti poss' io, fuor che la vita?

Jeste. Oh figlia!

Seila. Io, che mai dissi? — Oh cielo!

E sarà ver?... Tu, padre mio, tu morta

Vuoi la tua figlia?

Jeste. Io la tua vita in dono Proffersi a Dio.

Ma come mai?... Morir dunque, morire

Dovrò per mano tua? Padre, che seci

Per meritar tante castigo?

Jeste.

Oh Seila!

Tu nulla festi: io solo, io sciagurato,

Cagion ne sono. Ascoltami. — Nei forte

Bollor della battaglia io, tutto pieno Del pensier d'Israele, e da quel solo Tratto mori d'ogni altro, a Dio fei voto Che, ritornando vincitor dal campo, Gli offrirei su l'altare in olocausto Ciò che fuor di mia casa ad incontrarmi. Primo venisse. Abi-l velle Iddio punismi Di si audace promessa, e te permise Che fuor delle mie soglie a tutti innanzi Mi venissi all'incontro. In quell'istante Non men sovvenne ; chè l'amor di padre Mi rapi tutto, e ti strinsi al mio petto Teneramente, e in quell'amplesso io beyvi Un' onda di dolcezza. Ahi! troppo breve Dolcezza. Ahi i quanto amaro la corruppe. In mezzo ad essa, ecco ad un tratto, come Subitaneo baleno, entro la mente Lampeggiarmi quel voto; ecca del mio Turbamento improvviso e del dolore E del silenzio la cagion. Ma il voto Fu proferito: Iddio lo intese: addietro Più non ritorna.

Sella

Ahi lassa me i sul vago Mattin del viver mio,... presso a gradite Illustri nozze.... Ah non credea che tutto Per me sì presto dovesse aver fine l Sperai che Iddio mia giovinezza avrebbe Di sue grazie allegrata, e ch'io sostegno Stata un giorno sarei, quanto può donna, Di yoi, miei genitori.... Oh madre mia, Che tanto m'ami, e ch'io tant'amo, or dunque Ci lascerem, ci lascerem per sempre? La tua Seila morrà ? la tua sì cara, Diletta compagnia? — Ma tu parlasti, Padre, al Signor ? Fa' pur di me siccome Il tuo labbro parlò. Perdon ti chieggo, 83 a tale annunzio inopinato i moti Non repressi dell'animo.... Deh taci!

Jefte.

Il cor mi spezzi. Al mio dover tu dunque, A sì gran sagrificio non repugni, Nè querela ne movi?

Seila.

Umile e cheto
Sul monte un di porgeva Isacco il collo

Al coltello del padre. A me sia dato Imitar quell' esempio.

Jeste.

Esempio aglicaltri
Di docile tu sei, di generosa
E forte anima insieme. Oh quanto loco
Nelle memorie della gente ebrea
Il tuo nome terrà ! Nò fra i nepoti
Sol di Giacobbe: a tutte genti e sempre,
Come piropo, spienderà la fama
Della figlia di Jefte.

Seila.

A Dio gradita

Ed a te, padre mio, sia la sommessa

Mia volontà: questo e non altro io bramo.

Ben della madre assai mi duol. Deh ponì

Tu molta cura a consolarla, a farle

Men trista e grave in avvenir la vita.

Misera madre i ella non ha più figli;

Non ha più la sua Seila.

#### DALLA VERSIONE DI SOFOCLE.

Parole di Elettra tenendo in mano l'urna nella quale crede che si trovino le ceneri di suo fratello Oreste.

Oh dell'uom più di tutti a me diletto Sol monumento, avanzo sol d'Oreste, Come diverso da quelle speranze, Ca che fuor ti mandava, ora t'accolgo ! Te fatto un nulla or tengo; e in flor di vita Raggiante, o figlio, io ti sottrassi un giorno Da queste case. Oh morta fossi io prima Che con queste mie mani trafugandoti. Via ti mandassi in peregrina terra A scampar dall'eccidio i Almen, già morto Tu cadendo quel dì, sortito avresti Comune in un col genitor la tomba. Ora fuor di tua caso, fuggitivo, · Su terra estrana, in miseranda guisa Perito sei, lungi da me, da questa Sorella tua; nè con amiche mani Di lavacro io meschina ti cospersi. Nè del cenere tuo dall' arso rogo Ne riportai, qual pur doyea, raccolto

Il tristo peso. In quella vece, or ecco, Da stranie mani esequiato, ahi lasso ! Giungi picciolo pondo in picciol' urna. Oh inutile travaglio, onde già tempo Sovente il cibo con soave cura lo ti porgea, poi che la madre tua Più di me non amavi; ed altri in casa Non ti crebbe ch' io sola ; e da te sempre La tua cara sorella udia nomarmi. Or queste cose in un sol giorno sparvero Spente con te; tutte con te, siccome Turbine, le rapisti. Estinto è il padre : Morta son io : morto sei tu, tu stesso : Ridono gl' inimici; ebbra di gioia E la madre non madre; 1 ella, di cui Venirne punitor spesso d'ascoso Mi promettevi. Or me di tutto ha priva Il tuo malvagio e mio destin, che in vece Della persona tua sì a me diletta. Cenere mi ti rende e inutil ombra. Ohimè infelice ! Oh corpo misero ! Ahi doloroso Funestissimo arrivo, ahi come, o caro, Perduta m' hai; sì, fratel mio, perduta t Deh me in questa tua stanza accogli teco; Me che nulla son più, teco nel nulla Fa' sotterra abitar. Quando eri in vita Ebbi con te pari le sorti; or bramo Anco in tomba con te venir morendo: Poi che gli estinti dolorar non veggo.

Un coro di vecchi esalta i pregi di Colono Equestre nell'Attica,

dove Edipo cieco e ramingo s' è ricoverato.

Ospite, or tu nel biancheggiante suolo Produttor-di-cavalli, Nel beato Colono il piè ponesti, Ove frequente in mesti Modi gorgheggia il querulo usignuolo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madre non madre. Clitennestra che per Egisto tradi il marito Agamenuone e i figli.

Nelle verdi convalii Fra l'edere vivaci e nel sacrato Bosco di cento e cento Frutti ferace, al sole Chiuso, e si furor del vento; Ed è venirne usato Diopisio baccante a far carole, Da sue dive nutrici accompagnato. Di bei flur grappoloso in questo loco Il perenne narciso Ghirlanda delle due gran, dive 2 antica Tuttodi si nutrica Di celeste rugiada, e l'aureo croco. Nè qui mai del Cefiso Mancan vigili rivi a dar ristoro Alla terra feconda. Scorrendo ognor per quella Con lor purissim' onda. Nà delle Muse il coro. S hivo è del loco, e no 'l rifugge anch' ella . Venere diva dalle-briglle-d'oro.

E qual non odo in terra
D' Asia giammai, ne in quanta
La Pelopéa grand' isola rinserra,
Aver posto radici,
Surge non culta qui spontanea pianta
Che rispetto e timor mette a' nimici:
Il glauco e sacro a' maschi parti olivo;
Cui sempre verde e vivo
Ne giovin mai, ne vecchio re con mano
Distruggera, però che ognor l'osserva
L' alto del Morio Giove occhio sovrano,
E la cesia Minerva.

El altre ancor poss' io

Dionisio ec. Lo stesso che Bacco, di cui furon nutrici le Ninse del monte Nisa.

2 Gran Dive. Cerere e Proserpina.

Pelopéa. Il Peloponneso. Non è vero che l'olivo, come dicevano gli Ateniesi, crescesse solo nell'Attica. Dice che questa pianta mette rispetto e terrore e non sarà mai distrutta ne da vecchio ne da giovane re, alludendo ad Archidumo recchio re di Sparta, che invadendo il territorio ateniese rispettò gli olivi; ed a Serse ancor giovine che incendiò nell'acropoli di Atene il tempio di Erettéo, ma l'olivo fattovi nascere da Minerva, rigermogliò to stamente. Chiama poi Norio Giove, come custode dell'olivo dette moria in greco. — Cesia equivale ad Occhiazzurra.

Laudi narrar preciare
D'esta madre città, che d'un gran dio
Gran doni son: di bei corsieri altrice,
Ben governarli, e correr bene il mare.
Tu, Saturnio figliuol, lei di felice
Sorte, o Nettupo, in tanto oner locasti;
Chè qua pria tu insegnasti
Porre a' destrieri il temperante morso;
E qua il naviglio vogator sovresso
Il mar se n' vola con mirabil corso
Alle Nereidi appresso.

# DALLA VERSIONE DI EURIPIDE.

Giocasta rivede Polinice stato lungamente assente da Tebc.

Fenicia voce, o vergini \* Chiamarmi udii dalle mie stanze; ond' io: Fuor traggo il piè per molta età tremante. — Oh figlio mio ! Il tuo caro sembianto Dopo tempo si lungo alfin riveggo. Cingi con le tue braccia, Cingi il sen della madre; Accosta faccia a faccia. E con le anella di tue brune chiomo Ombranif if collo. Oh amato Figlio, al materno amplesso 🦠 Fuor di tutte speranze alfin tornato ! '''' Che ti dirò? Deh come, \*\*/ ` . . . . Come or tutta potrei con l'abbracciarti, Col parlar, col mirarti, Col rigirarmi intorno a te, la dolce Brama appagar del core, Elegantiche guster gipie d'amore? Oh mio figlio, mio figlio! Tetto, errando cacciato in duro esiglio Da reo voler fraterno. Desiderio agli amici, e a Tebe oh quanto!

o dergini. Parla a un Coro di doazella.

Ond' io versai gran pianto, E la canuta inculta chioma ho rasa; E, deposte per duol le bianche spoglie, Questi in lor vece di color sunesto Squallidi panni or vesto. E il cieco vecchio in casa, \_ Doloroso desio sempre covando Della fra sè disgiunta Germana coppia, per uscir di vita Corre in cerca or di brando, Or di capestro, e maledice a' figli, E gemendo e ululando, a sue latébre Torna fra le tenébre. — E te, figlio, di sposo odo i diletti Goderti, a nozze avvinto In forestieri tetti. E stranier parentado averti caro: Bura a questa tua madre, a Laio dura Sopraggiunta sventura ! Nè io delle tue nozze acceso ho il sacro Delle tede splendore, officio usato Di madre avventurosa; No il nuzial lavacro Prestò l'Ismeno; ed acclamata in Tebe Non entrò la tua sposa. Trista di tanto male La cagion, sia discordia, o sia la spada, O il tuo padre, o un ferale Démone che d' Edipo i tetti invada ! Chè da sì ree vicende Affannoso dolore a me s'apprende.

# GIOVAN BATTISTA NICCOLINI.

Uno dei più nobili ingegni e dei pochi veri poeti dell'età nostra in Italia fu Giovan Battista Niccolini, la cui vita si stese dal 31 ottobre 1782 al 20 settembre 1861; nè altro fu che una successione di studi e di lavori letterari, o di uffici spettanti agli studi e alle lettere. Nato ai Bagni di San Giuliano da poveri genitori, studiò nelle

scuole degli Scolopi, e poi all'Università di Pisa. Il suo ingegno e la sua indole gli procacciarono ben presto l'amicizia e i consigli del poeta Angelo Maria Delci, e la riputazione di poeta; che l'Accademia della Crusca gli confermò fin dall'anno 1810, coronando con solenne

giudizio una sua tragedia, la Polissena.

Ben fu naturale che un uomo deliberato di scrivere non a pompa d'ingegno, ma per desiderio d'insinuare nel popolo opinioni credute utili e nobili, preferisse ad ogni altra la forma drammatica; e si compiacesse dell'opportunità che la tragedia fornisce di far sentire alle moltitudini quelle sentenze che diremmo volentieri ai potenti se fossero tolleranti del vero. Però il Niccolini, dopo la Polissena, scrisse parecchie altre tragedie (Medea, Edipo, Ino e Temisto, Matilde, Nabucco, Arnaldo da Brescia, Antonio Foscarini, Giovanni da Procida, Lodovico il Moro, Rosmunda d'Inghilterra); alcune delle quali furono più volte applaudite da gran numero di spettatori: e sebbene la critica trovi che nessuna può dirsi perfetta, nondimeno l'abbondanza delle forti e generose sentenze, la nobiltà e il calor dello stile, e l'intento costante di promuovere il publico bene, acquistarono a tutte la stima e la lode dei dotti. Due desiderî furono, se così è lecito dire, la Musa che inspirò il Niccolini in tutte queste tragedie, anzi in tutto ciò ch'egli scrisse: fondare l'indipendenza d'Italia, e frenare ciò che parevagli abuso del poter temporale dei papi. Il primo di questi desideri può dirsi che apparisca, da per tutto, ma forse più esplicitamente che altrove nel Giovanni da Procida: al secondo rivolse specialmente il Nabucco e l' Arnaldo. Laonde si vede che il Niccolini fin dal principio drizzò l'ingegno a quel punto dove poi tutto il secolo a poco a poco si è volto; e fino all'ultimo della sua vita si mantenne sempre tra i più segnalati ch' entrarono in quell' arringo, benchè alcune di quelle tragedie gli procacciassero persecuzioni e pericoli. Nessuno che si proponesse di conservare dignità di forme, e fare opera letteraria propriamente detta, andò mai, sotto certi rispetti, più in là del Niccolini nell'Arnaldo, e nel Giovanni da Procida.

Il Niccolini scrisse anche altre poesie, e molte prose di vario argomento; erudite, sapienti, sicure di lingua, con grande nobiltà di stile. Nelle questioni letterarie professò opinioni moderate: e così nelle poesie come nelle prose, non credette di dover seguire una dottrina o una scuola così strettamente, che non s'accostasse all'opposta quando parevagli richiesto dalla natura dell'argomento, e da quel suo perpetuo intento dell'utilità politica.

Già dicemmo che gli uffici tenuti dal Niccolini furono tutti letterari o spettanti agli studi e alle lettere: voglio ora aggiungere, che furono tutti inferiori al suo merito. Fu segretario e professore di Storia e Mitologia nell'Accademia delle Belle Arti al tempo di Elisa Bonaparte. Ritornati i Lorenesi, fu Bibliotecario della Palatina e poi di nuovo segretario dell'Accademia già detta; e in quell'ufficio fini. Nè possiamo maravigliarci che un uomo di animo così libero, e autore di tante libere poesie dovesse vivere come inosservato dal principe a cui lo straniero segnava i limiti della liberalità perchè gli prestava anche l'armi per mantenersi: ma è bello poter dire che il popolo conobbe in lui il suo poeta, l'interprete dei suoi sentimenti, de'suoi desiderî, e più volte gli diede prove non dubbie di riconoscenza e di stima. Il Municipio poi decretandogli la sepoltura in Santa Croce mostrò quanto avrebbe voluto onorarlo vivente, se i tempi glielo avessero consentito.

# DALL' ARNALDO DA BRESCIA.

# Parole di Arnaldo ad Adriano IV.

Perchè qui cerchi impero, e poco in cielo, Molto stai sulla terra? ahi, mal si grida Nelle vostre preghiere c il core in alto; ' > — Siete sempre quaggiù: perchè la spada Al pastorale unisci, ove sia tanta L'onnipotenza delle tue parole? Cristo non volle che alla sua difesa Il ferro si snudasse, e tu di Pietro Solo quest' opra ch' ei dannava imiti:

Prescia scolaro di Abelardo, si propose di ristabilire in Roma l'antica republica escludendo il papa da tutto quello che non fosse puramente ecclesiastico. Il popolo romano lo assecondo, e potè realmente fondare la sua republica: ma dopo varl casi, Adriano IV coll'aiuto di Federico I di Svevia lo abbattè nel 1155. Secondo alcuni fu decapitato, secondo altri abbruciato vivo. Queste notizie servono di commento alle cose che il poeta suppone dette da Arnaldo; ed anche al modo di dirle.

Che dico! il gregge a te commesso uccidi
Dei Barbari col ferro, e poi ti chiami
Puro di questo sangue: ah, sei nell'opre
Tanto discorde dal tuo dir, che vero
Fai la menzogna, e poi menzogna il vero.
Servo dei servi ognor ti chiami, e sei
Dei tiranni il tiranno, e t'accompagna
Dei secoli a traverso un sol pensiero.
Tu vuoi milizia i sacerdoti, e regni
Col terror delle mistiche parole
Umilmente superbo: e re, combatti;
E sacerdote, imprechi; e mai non duri
Sacerdote nè re; chè ognor t'assidi
Vinto sull'ara, e vincitor sul trono.

Sacerdoti crudeli, a voi diletta
Soffrir le coipe per crear rimorsi,
Che padri sono di crudel ricchezza
Onde gemono i figli, e voi godete,
A donar poco e a rapir molto avvezzi.
Traffico di paure e di menzogne
Per voi si fa: tutti v'impingua un cieco
Volgo che corre dai delitti all'are,
E dall'are ai delitti: e poi gridate,
Se da penuria stimolato ei viene
A turbar gli ozi che vi fece Iddio.

# Coro di Romani dopo l'incoronazione di Federico.

All'armi, Romani! fra queste ruine

Udite la voce deli'alme latine,

Che: « Sorgi, ti grida, o Popolo Re! »

L'eterna cittade non muore alla gloria:

Mirate quel tempio che avea la Vittoria;

Il cener dei forti vil polve non è.

I nostri sepolcri son pieni di fati:

Vi fremono l'ombre degli avi sdegnati

Di lungo servaggio col vile dolor.

Un barbaro usurpa di Cesare il nome,

E mano straniera i gli pon sulle chiome

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mano straniera. Il pontesice Adriano IV su Nicola Breakspear inglese: però poco sotto lo chiama pastor britanno.

La nostra corona, del mondo terror. Qui grida il Tedesco ch' è spento il coraggio: La spada romana risponda all' oltraggio: E contra il furore combatta virtù. Ritorni al suo nido, ritorni alla prole: Dal dì che non segue la strada del sole,1 Ha l'aquila appresa la vil servitù. Il ferro divori i lurchi 2 Alemanni: Voliamo a quell' Alpi che mandan tiranni. Si chiuda col petto l'infausto sentier. Il nobile esempio ci diede Milano; Ognuno, fratelli, si chiami italiano, Uguale sia il nome, concorde il voler. Ma lunge il Britanno Pastor senza legge, Che i lupi chiamava sul misero gregge: Per gire sul trono calpesta l'altar. Vi sacra il crudele la spada omicida Aspersa di sangue, di sangue che grida: O nave di Pietro, è questo il tuo mar? Ed hai sul vessillo il nome di pace l Il mondo ingannasti, parola mendace, E il Santo nel cielo per gli empi arrossl. O tu che soffristi per tutti i mortali, Che liberi hai fatto, fratelli, ed uguali Col sangue che i ceppi dell' uomo abolì; Percoti l'errante che il mondo ha diviso. Col nome di Rege tu fosti deriso, Ed ei questo nome dimanda per sè. Lo chiede al tiranno che uccise i tuoi figli; Al mostro tedesco consacra gli artigli.... L' Italia nel cielo sol abbia il suo re.

# DALL' ANTONIO FOSCARINI.

Antonio Foscarini ritornato, dopo lunga assenza, a Venezia, trova che Teresa Navagero, della quale egli è

<sup>2</sup> Lurchi. Voce latina usata dall'Allighieri, e interpretata nell' Ott. Com.

• divoratori immondi. •

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dal di ec. Allude a un verso di Dante (Por. VI) ove dice che Costantino, trasferendo l'imperio d'Occidente in Oriente, volse l'aquila (insegna di Roma) contro il corso del cielo.

<sup>\*</sup> Ci diede Milano. Nel 1155 i Milanesi non permisero che Federico prendesse nella loro città la corona ferros. Di che veggansi gli Annali del Muratori.

amante riamato, fu data in moglie ad un Contarini. Desideroso di vederla e parlarle, una sera si accosta su una gondola al palazzo dov'essa abita.

Matilde, Teresa, Antonio Foscarini di dentro.

Matilde. In queste

Mura io non crebbi; ma ti vidi appena, Bella infelice, che t'amai.... Se gravi Ti son le mie parole, e troppo ardisco, Soffri che almeno io teco pianga.

Teresa. Amica...

Matilde. Oh qual nome soave! e che far deggio

Che in util tuo ritorni?

Teresa. Ahi tutto incresce,

Matilde, al mio dolor !

Matilde. Le sparse chiome

Nel vel raccogii; aila fedele ancella

Le stanche tue membra abbandona: è dolce

Questo peso per me. Nelle segrete Stanze tornar ti piace? or l'egro corpo Riposo avrà nel coniugal tuo letto....

Ma che?... tu impallidisci?

Teresa. , lo qui non odo

Cosa che non mi offenda!

Matilde. Oh ciel! perdona....

Torni il sorriso sul tuo labbro.

Teresa. Ah, tutto

O m'affligge o mi nuoce !

Matilde. Oh se la pace !...

Teresa. Pace mi nega ogni vivente aspetto....

Matilde. Chiedila alla natura.

Teresa. Oh come è dolce

Quest' ora di silenzio al core afflitto!

Ha le sue gioie anche il dolore.... Ascolto
Un suon funébre, un mormorio lontano.

Matilde. Rotta dal vento nell' adriaco lido

Sempre è l'onda del mare e par che pianga!

Limpida è la laguna e a specchio slede

Dei marmorei palagi.

Teresa. In ver beata

Chi non vi nacque!

Matilde. Colla fida moglie,

Che amor trattiene sull'opposta riva, Il nocchier di Vinegia i canti alterna.

Teresa. Avventurosi l ei l'ha lasciata appena,

E tosto a quella col desio ritorna.

Matilde. Cantan d' Erminia.<sup>1</sup>

Teresa. Una infelice amante !

Questo è l'accento del dolore : il canto Un gemito diviene e muor fra l'onde.

Matilde. Mira qual bruna navicella appressa

La prora a questa riva, e chi vi siede Appena desta col suo remo i flutti.

Suona fra l'onde un'armonia novella....

Forse le pene nel suo cor nascose Notturno amante all'idol suo palesa;

Chi sa?... tradito....

Teresa. Oh, che dicesti!

Matilde. Ascolta....

Antonio. Quando da te lontano,

Perfida, io volsi il piede, Pegno d'eterna fede

La bella man mi diè.

Teresa. (Qual voce i io rea non sono.... egli m'oltraggia......

Ma la terra crudele e l'odio fugga

Che minaccia i suoi dì.)

Matilde. Vacilli?

Teresa. Il sai

Che ognor la forza m'abbandona, e tremulo Il piè mi manca.... Ahi i mi sostieni.

Matilde. E vuoi

Di qui sottrarti?

Teresa. Io... sl... non posso... il cante

Ha sul mio core una potenza arcana

Che qui m'arresta.... Egra non sei, Matilde:

Il lieto volto gioventù felice

Orna delle sue rose, e non comprendi

Questi misteri del dolore.

Matilde. In t'amo:

In me t'affida, e sul mio sen riposa.

Antonio. Mirai tremando il volto

D'un bel rossore asperso,

<sup>1</sup> Erminia. È una tradizione che I gondolieri di Venezia fossero soliti cantare le avventure di Erminia descritte dal Tasso.

E tutto l'universo Disparve allor da me.

Matilde. Arrossisci; e perchè?... Tu volgi altrove Gli occhi gravi di lacrime, e la faccia

Fra le tue palme sospirando occulti?

Antonio. Mille parole intesi

Che ti dettava amore,
E quel che sente il core
Il labbro non può dir.
Io sarò tua, dicesti,
E il mio costante affetto
Sol fuggirà dal petto

Coll' ultimo sospir. te rime io modular t'intesi

Matilde. Le meste rime io modular t'intesi Sull'arpa, or muta, a cui fa vel la polve.

Teresa. Come!

Matilde. Il ricordi? lo palpitarti il seno Vidi sotto quell' arpa, e voce e suono Ad un tempo cessar, mentre discese

Sulle tremule corde un rio di pianto.

Teresa. Conforme al canto era il mio cor.... Si piange E s' ignora il perchè.... segrete e molte Son le vie del dolor.

Matilde. Morir bramasti
Con quei versi sul labbro.

Teresa. Odi, Matilde.

Antonio. Queste del nostro addio
Fur l'ultime parole: ogni parola

Sia rampogna all'infida: Ah! s' io non deggio

Rivederla mai più, corro alla tomba Che m'addita il dolor: farà la morte Del mio nome un rimorso; avrà la terra

Infausto esempio di tradito amore, E l'imagine mia sarà terrore.

Teresa. Misera me ! che ascolto ? Io nella tomba Ti seguirò... Ma delirai ! che dissi ?...

Matilde. Ami; celarlo è vano....

Teresa. Oh Dio i perdona

Se tanto arcano alla tua fè nascosi:
Temo che qui tutto favelli, ed abbia
Anche il sospiro un'eco.... Alfin conosci
Chi morte chiama in flebil canto.... il figlio
Del doge....

232

Matilde.

Il prode Foscaren?...

Teresa.

Deh parla

Sommessamente. Contaren l'abborre, E la maggior delle sue colpe ignora.

So che sdegnato.... Matilde.

Teresa.

Ira non è, lo credi,

Ma un odio avvezzo a meditar vendetta.

Che può su lui?... Matilde.

Teresa.

Quanto la frode accorta

Sull' incauta virtù.

Matilde.

Dunque che brami?

Teresa.

Salvar quel grande, che a servil prudenza L'anima schiva di piegar non degna.

Tragga altrove i suoi dì.

Matilde.

Sol dal tuo labbro

Il giovine infelice udir potrebbe

Il consiglio fedel.

Teresa.

Che dici?

Matilde.

È pura

La tua pietà, nè dei volgari amanti Ei conosce le vie: può trarlo a morte

Un dubbioso ritegno.

Teresa.

Ah corri ! ah vola !...

Tremo, non di rimorsi... io non difendo Che un misero innocente.... Avrò dell'opra Testimone il mio cor, giudice Iddio.

## DAL DISCORSO SULLO STATO ATTUALE DELLA LINGUA.

Il più strano modo di recar novità nelle lingue è quello che si fa per capriccio, adoperando una voce non derivata dai radicali della lingua e senza la scorta dell'analogia. Abbiamo di questi vocaboli una tristissima copia, noi particolarmente ligi in ogni cosa del forestiero. lo credo che poche cose di metafisica e di morale sembrerebbero del tutto nuove, a chi ben conoscesse gli antichi: molte verità ristorate furono col loro senno; ma il tempo, in ciò che col volger dei secoli par che tragga un'altra volta dal proprio seno, non può fare a meno di addurre gran differenza, sol che si pensi che le nazioni non son mai nello stesso spazio e nella stessa ora nel corso della loro civiltà.

Ma non è qui luogo d'indagare quanto alla limitata natura umana sia conceduto liberarsi dal male e dall'errore, in che

parmi consister ciò che si chiama progresso: solo ricorderò che molte voci rimangono ancor quando più non si crede all'opinione dalla quale traggono la loro origine; e ne sia trito esempio la voce disastro. Pur se si dovesse dar bando a tutte le voci che derivano da idee anticate o false, quanti termini discacciar si dovrebbero dai vocabolari! Le lingue stanno a custodia del passato; ma siccome i nomi in sè racchiudono molte idee, quella che domina e si crede vera ha un risalto maggiore; come in un dipinto quel colore che per età non sia divenuto languido e smorto. Questa è una delle naturali cause che alterano le favelle; le quali non si cambiano tutte in un punto. ma si logorano insensibilmente come le vesti e le pietre. Or quando, per forza di consuetudine, ad un nome venne a legarsi un'altra idea, o entrò nell'uso un'altra voce, sarà egli possibile voler ridurre il primo all'antico significato, e l'altra sbandire? E non avviene come nelle leggi, le quali validamente si annullano da una consuetudine che talora fu non giustamente cominciata contro la loro disposizione? Venne avvertito che quell'argomento il quale a favore dell'innovazione dei vocaboli suol cavarsi dal famoso detto d'Orazio:

> Ego eur acquirere pauca
>  Si possum invideor, cum lingua Catonis et Enni Sermonem patrium ditaverit, et nova rerum
>  Nomina protulerit?

non conchiude; e forse da Orazio medesimo fu inteso colle dovute limitazioni. Nè più dell'esempio addotto ha forza il paragone delle foglie; perchè a quelle cadute ne succedono altre di simil forma e figura, e figlie dell'albero stesso. E noi abbiamo nella nostra lingua voci e locuzioni vive ed efficaci, se per l'orpello francese non ponessimo in dimenticanza l'oro del trecento! E quando pur si tratta che la necessità chiegga nuovi termini, in vece di crearli, s'imitano: tanto è vero che la servitù toglie la metà dell'animo! Ahi per quanti rivi s' empie di franzesismi la nostra lingua! Gli avvocati, i medici, gli artisti medesimi banno dimenticato i vocaboli di quelle discipline che non solo nacquero, ma crebbero a tanta altezza fra noi, ed è una pietà l'udire come la lingua venga straziata pur dalle stesse persone del volgo, dal più meschino servo od artigianello. Insomma non v'è scienza, arte, mestiere, nelle quali insinuata non siasi la peste dei vocaboli francesi, e dal foro alla cucina, una delle cose in cui non si mettano ostacoli all' incivilimento, omnia gallice!

Vero è che molti adesso fanno il possibile di scrivere il vero italiano, e può dirsi esser divenuto peccato del popolo quello ch' era degli scrittori: ma se mal si favella, potremo noi scriver bene? No certo, perchè alle idee non seguitano i vocaboli pronti, efficaci e a quelle accomodati. La cieca imitazione di quanto si fa per gli stranieri, la continua e starei per dire necessaria lettura dei loro libri e giornali, divenuti il nostro pasto cotidiano, moltre altre cose che sarebbe lungo il dire, non consentono che si scriva colle forme buone e legittime della nostra lingua. A chi volesse riuscir buono scrittore, credo che la prima cosa la quale gli converrebbe fare sarebbe quella di astenersi dalla lettura dei libri francesi. Ditemi, per mercè, col leghi ornatissimi, chi sarà di così forte volere da ripromettersi di rimaner fermo in tal proponimento e non rompere il divieto?

Ma le lingue non sono tanto guastate dai vocaboli quanto dai modi del dire coi quali si pensa dar nuova forma ad una lingua: di questi abbondano le traduzioni le quali sembrano dettate in buon toscano, ma nol sono per chi ha del retto scrivere alcun sentimento. E da queste, come sapientemente avvertì il nostro segretario Giovan Battista Zannoni, di gloriosa ricordanza, ci verrà l'ultimo danno; perchè quando i più sapranno leggere, non si daranno per questo a svolgere i libri italiani, ma, tenendosi a vile le cose nostre, avranno sempre per le mani delle traduzioni, sicchè quel poco che si parla di buona lingua, che in gran parte è tradizionale, anderà perduto.

Grandissimo nocumento al ben dire recano pure le commedie tradotte dal francese, le quali si rappresentano nei nostri teatri folti di popolo: qual sia la dicitura di quel volgare, argomentare si può dal sapersi che a ciò danno opera gli strioni. Or la commedia non solamente dovrebbe essere corretta di stile, ma dettata con sapore, e sarebbe lodevole industria il recarvi con misura molta ricchezza di favella non conosciuta, quelle voci, quei modi festevoli, bizzarri, dei quali si compone lo stile di mezzo fra il plebeo e il grave e dignitoso. Or le moderne commedie, dove non peccano nella lingua, sono scritte in quella comune che in nessun luogo è parlata; mancano di brio, di colorito, di tutti quei pregi che si desiderano nel Goldoni quando non usò il suo dialetto, e abbondano in Molière, perchè scrisse in quello di Parigi.

Mi giova di leggere in un giornale di Lombardia che coloro i quali si propongono l'unità di linguaggio vedranno, per poco che studino, essere unico mezzo per ottenerlo l'attenersi al linguaggio fiorentino. E che in questa opinione da molti alfin si consenta mi gode l'animo; non già perchè io sia mosso da cieco amor di parte e vanità di spiriti municipali, ma tenendo per fermo che senza stabilire un centro non si possa in cosa alcuna giungere ad unità, senza la quale pur nella letteratura non v'è potenza. Ma ora, che, venuto meno il calor delle passioni, l'efficacia del vero si è tanta che sforza gli avversari nostri a ricredersi, a noi si richiede mantenere (se pur l'abbiamo) il pregio della lingua, non prendendo a schifo quei modi semplici e naturali che danno allo stile tanto di grazia e vivezza.

Si dice per molti che i Lombardi quell'eleganze cercano troppo studiosamente:

#### • Lo stile

## Troppo toscan lui non Toscano accusa. .

Ma se alcuni di loro scrivono la nostra lingua quasi ella fosse soltanto nei libri, crederemo per questo doverla noi adoperare secondo l'uso della odierna favella; il quale è divenuto pessimo, e tale che, se le cose procedono a questo modo, il bel dire verrà al niente?

Nè solamente il leggere, cagione per gli altri popoli di civiltà e cultura, debbe fruttarci barbarie (perchè barbara diventa una nazione quando la propria lingua in cui scrissero quei grandi che la fecero illustre pone in vile dimenticanza), ma pure a danno di nostra favella cospira quel corso di civiltà che ne trasporta. Considerate siccome tutti bramano venire a parte degli agi; delle morbidezze, del sapere: il popolo minuto, per desiderio d'uscire dalla sua condizione, si studia di porre giù coi cenci anche i modi del favellare; talchè io mi rendo certo che se in Firenze si recitasse una commedia che avesse l'antico lepore, quello stile sarebbe biasimato pur da coloro che durano in applaudire alle scimunitaggini di stenterello, maschera goffa e senza alcun sale d'urbanità, la quale, con altre cose che mi sarebbe pericolo il dire, mostra a qual grado di miseria intellettuale Firenze sia ridotta.

Da molti si spera che la buona commedia (parlo dal lato dello stile) nascer possa in Firenze; ma, lasciando che richiederebbe grande squisitezza di gusto ed eccellenza d'ingegno a farla nei modi del dire per quanto si può antica e nella raffinatezza dello spirito moderno, egli è facile l'accorgersi che quel linguaggio che ha naturalezza o non ha vita nell'uso, o manca di nobiltà, alla quale or così tutti intendono che, reputandosi

triviale il dir babbo e mamma, ai bambini medesimi s'insegna dir papà e mammà, talchè nel parlar bene abbiamo perduto anche quel privilegio che ci dava la balia.

Che dirò delle mal parlanti donne siorentine, le quali, non altrimenti che sacea l'Ismeno del Tasso nella religione, consondendo due lingue a loro mal note, adoperano nel savellare vocaboli francesi e pronunzia di Camaldoli?

Ma cessiamo ogni rimprovero, considerando che, perdute le cose, non si possono conservare i nomi, e questi di necessità darci doveva quel popolo del quale è gran tempo che imitiamo le idee, i costumi, le mode. Il Cesarotti, a torto in questa età dimenticato, sapientemente notò come le scienze, lo spirito filosofico, il francesismo, furono le tre cagioni che riunite alterarono non poco le idee comuni in fatto di lingua; e siccome non è dato il negare i fatti, io avviso che in tutto quello che contro questo vero scrisse il Napione possa lodarsi il generoso intendimento de' suoi spiriti italiani, ma non la sapienza d'un filosofo, al quale non debbono rimanere nascosi quei passi che così manifestamente faccia un secolo per la sua via.

Il corso della nostra civiltà venne interrotto dagli Spagnuoli, pessimi tra quanti dominatori ebbe questa povera Italia: il perchè non potè estendersi a tutti gli studi quel modo di filosofare che nella Fisica non senza grave suo danno recò il Galileo. Non crediate per questo che io approvi quella licenza d'idee alla quale in ogni genere è trascorso lo spirito umano; ma siccome egli è uno, torna vano l'ammonir dei sapienti, i quali gli gridano che in alcune cose ubbidir dovrebbe all'autorità, in altre alla ragione. Or la libertà del filosofare si allargò ben presto tra i Francesi anche alle scienze morali; e se la lingua di essi immiserì nel secolo di Luigi XIV, è fuor d'ogni dubbio ch'eglino sin d'allora giunsero all'eccellenza nel dare al loro periodo quell'ordine logico che per la sua chiarezza tanto giova alla rapidità dell'intendere, e conobbero l'arte di fare un libro troppo meglio d'ogni altra nazione, perchè nel distribuirne le materie usarono quel metodo, il quale è come face che posta nel mezzo d'un edifizio tutto lo rischiara.

# DAL DISCORSO INTORNO ALLA PROPRIETÀ IN FATTO DI LINGUA.

Non vi ha retore il quale nei suoi libri non raccomandi lo scrivere con proprietà; e tralasciando che in alcun di loro è più laudabile il precetto che l'esempio, a me pare che rade

volte illustrassero le loro dottrine con quei principi, che derivano dalla natura del nostro intelletto. Quindi non tolsero a rintracciare le cagioni, per le quali le voci improprie divengono, nè s'accorsero abbastanza di quanto momento sia ad uno scrittore l'avere ognor nel pensiero, che il variar delle costumanze e dell'opinioni può molto nelle favelle. Tutte le nostre idee essendo composte, e alcune dall'altre differendo solo in pochi elementi, abbisognano, onde appaian distinte, d'un s gno particolare; or quel vocabolo che le distingue è chiamato proprio. Ogni parola ebbe, per chi adoprolla la prima volta, sia nel favellare sia nello scrivere, un significato unico e limitato: ma l'arbitrio di restringerlo o d'ampliarlo venne nella società allorchè questo vocabolo ammise nel corpo della favella. Non vi è fra le parole e le idee significate da esse una relazione nec ssiria; ne vi fu ne può farsi eterno patto, che dal suono d'alcune voci si destino mai sempre nell'animo nostro le medesime idee. Questo collegarsi di certe percezioni a certe parole è frutto d'abitudini prese sin dall' infanzia a forza d'udire, in occasioni pressochè simili, ripetere le stesse voci; ma niuno si trovò in circostanze perfettamente uguali a quelle d'un altro, allorchè nella sua mente stabilì il senso d'una parola.

È per questa considerazione manifesto, che le lingue hanno in lor medesime un principio di mutamento, anche non riguardando a quello che nasce dal variar dell'idee e dei costumi, dal commercio, particolarmente dalle conquiste, allorchè, venuto meno l'orgoglio nel vincitore e l'odio nel vinto, si fa brutto cambio di vizi e di parole. Dichiarata l'impossibilità che que ste ritengano il loro primo significato, non dubiterò d'affermare che il pregio dello scrivere con proprietà sol consegue colui che sceglie quei vocaboli, che il migliore e più costante uso appropriò a quelle idee che per essi intende significare. Altrimenti Quintiliano non avrebbe scritto, che da proprietà di parole nasce chiarezza di stile; e che nel difetto contrario a questo pregio cadono coloro che usan vocaboli dall'uso remoti.

Credesi per alcuni che l'etimologia aiutata dall'istoria e dall'arte critica, basti a determinare il senso proprio delle parele; quasichè nella natura stessa d'una voce siavi qualche cosa di permanente e d'eterno che non possa mai andar soggetto a nessuno dei tanti cambiamenti, dai quali son continuamente agitati i suoi usuali significati. Io non condannerò queste indagini; ma mi giova d'avvertire che gli uomini, considerando le cose sotto aspetti così diversi, trovarono fra queste i relazioni

<sup>1</sup> Trovarono fra queste (cose) così inaspettate relazioni che ec.

così inaspettate, che l'intelletto rimarrebbe smarrito, se prendesse a investigare in una parola radicale l'origine di voci che significano veramente dissimili obietti. È malagevole inoltre il seguitar gli andamenti dello spirito umano; perchè nel numero delle percezioni originate da questi obietti può ad una più che ad un'altra rivolgersi: e allor questa nuova idea trae seco tutti gli accessori che le son propri; i quali possono, col proceder del tempo, divenire in questa percezione la parte principale. Basti allo scopo che mi sono proposto il riconoscere che il tempo e l'uso pongono nei vocaboli idee accessorie, possenti a distruggere la principale, e che queste idee son la ragione, per cui in una favella tu cerchi invano sinonimi perfetti; i quali sarebbero due lingue in una lingua. È tanta la potenza dell'uso, che quando dichiara un vocabolo moderno sinonimo d' un antico, viene con tal sentenza quest'ultimo a riflutare. Essendo il tempo padre di nuove idee, e da queste venendo la necessità or d'alterare or d'accrescere la lingua, chi non s'accorge quanto le costumanze e le opinioni debbano cangiare la proprietà delle voci? I vocaboli non sono che immagini dell'idee: un termine proprio esprime queste interamente, un suono proprio non le significa che per la metà, un vocabolo impropria non le rappresenta, ma le deforma. Ma chi conseguirà questo pregio di proprietà nelle voci e nello stile? Chiunque userà parole, locuzioni aperte, luminose, delicate, nobili, da tutti intese, da molti scritte e parlate. Allora si eviteranno le voci nascose, abiette, ruvide e languide, e, senza incitare l'audacia dei novatori, sapremo tenerci ugualmente lontani dall'assettazione, la quale è il pessimo fra tutti i vizi dell'eloquenza; perchè, mentre gli altri si fuggono, questo (quasi fosse pregio) si cerca.

# SCRITTORI VARI.

BARTOLOMEO LORENZI veronese (1732-1822), amò nella sua giovinezza la poesia improvvisa; ma si diede poi allo scrivere meditato, ed occupò un posto notevole tra i poeti didascalici. Il suo lavoro più stimato è il poemetto La coltivazione dei monti dal quale sono tolte le poche ma belle ottave seguenti:

Il nido degli uccelli.

Qual architetto mai pietra con pietra

Con tanta simmetria pose e ordinanza?

Qual meccanico industre o geométra Ordì congegno, o misurò distanza, Che non ceda a un augel che va per l'etra, Quando tesse le mura a la sua stanza? O la materia, o l'artifizio ammiri. O i rozzi esordi, o i più compiuti giri. Dove altissima quercia intesse l'ombra. Vedi annidarsi i palombi amorosi. Il merlo negro il suo tessuto ingombra Sotto l'edera folta in sassi ascosi. Sotto una pietra a la campagna sgombra Trae la lodoletta i suoi ripusi. Chi qua, chi là segreti alberghi soli Cerca, ove meglio a i rubator s' involi. Ma in van si cela al guardo accesa face, Che vince l'ombra più romita e chiusa; Vede la madre il bifolco rapace Che a un ramo solo è di volar sempre usa : E udi da l'alto il querulo e loquace Nido, che i parti da se stesso accusa: Appostò il loco, nè pietate il tenne. E li rapi che non avean le penne. La madre, che trovar i figli crede. Torna con l'esca in bocca a l'arbor fido. E guarda intorno, misera ! e non vede Altro che il voto e depredato nido; E perchè a tanto mai non sa dar fede. Spesso li chiama e ne raccoglie il grido, Se da vicino o in più riposta fronda A lei, che piange sì, qualcun risponda. E va e vien da questa e quella parte Spesse flate come amor la mena; E poiché tanto errò su l'ali sparte Che stanca in aria si sostiene appena, Da un ramo a l'aura miserabil parte Fa della doglia sua, della sua pena, E guarda il cielo e guarda la campagna E non cessa un momento che non piagna. Divino amor, che ne' terreni petti Vai seminando le tue dolci cure, Le incerte gioie, i vigili sospetti, I desir, le speranze e le poure;

Dammi che, mentre i gloriosi effetti

Cantanio m' alzo a le cagioni oscure, Oscure al volgo, e la cagion tu sei, Suoni la tua virtù ne' versi miei. Di te parlan gli augei, di te ragiona L'armento, a te maggio s'adorna e ride; E col sol che risorge o ne abbandona, L'ombra le laudi tue parte e divide. Io, come posso e un bel desir mi doma, A te le muse ubbidïenti e fide Scorgo, e l'arti campestri, e quanti vanno Cultori erranti che 'l sentier non sanno. Che se dal ciel m'ascolti amico e pio, Non mi dorrò, se mi s' infoschi il volto Sotto il cocente sol, lieto del mio, Più caro assai poichè da me fla côlto. Corto farò co' rami anche il desio; E, come i sterpi e i prun dal campo incolto, I pungenti pensier trarrò dal seno, Finchè l'età il consente e 'l ciel sereno. Che posso io più? Se in queste erme pendici Qualche amico gentil mi cerchi un giorno, E a questi occhi miei vedovi infelici Mostri la luce del suo viso adorno, Mi scuserà s'ebbi a cangiar gli amici Con queste piante che mi stanno intorno: Alcun dopo di lor, che tanto amai, Più cortese di queste io non trovai. E spero ancor che, nel solingo loco

E spero ancor che, nel solingo loco
Meco fuggendo alcun le civil frodi,
S' innamori de' campi a poco a poco,
E sdegni ogn' altra vita, e questa lodi.
Chi sa che, contemplando il vario gioco
Del ciel, dell' aere, e le cagioni e i modi,
Quel che l' ingegno mio vieta ch' io mostri,
Ei non dipinga in più felici inchiostri?

CLEMENTE BONDI nato in Mezzana Superiore nel Parmigiano l'anno 1742 morì in Vienna nel 1821, stimato e cercato a'suoi tempi come poeta di conversazione. Scrisse la Giornata villereccia, la Conversazione, la Felicità, la Moda ed altre poesie minori, mostrando facilità e lindura di stile, anzichè alto ingegno poetico.

#### Passaggio del Po.

Curvo sul remo l'agile nocchiero;
Ed io, d'estro novel caldo il pensiero,
Al regal fiume il mio parlar volgea.
Questo tuo lido risuonò, dicea,
Padre, già un tempo per due cigni altero;
L'una tua sponda il gran cantor d'Enea,
Vanta l'opposta il ferrarese Omero.
E, al doppio esempio lusingato, intanto
Me stimolava un dolce amor di gloria
Con volo ardito ad emularne il vanto.
Dal piano ondeso allor squallida e muta
L'ombra uscì di Fetonte, e la memoria
Del vol destommi e della sua caduta.

#### DALLA GIORNATA VILLERECCIA.

' Alcuni giovani hanno stabilito di fare una gita sugli asini. La mattina del giorno prefisso arrivano gli asinai coi loro asini, che si annunziano coi ragli.

Immantinente ognun dal letto balza
Pronto, e gli arnesi a viaggiar provvede;
Quel cerca i sproni e gli stivali calza,
Questi la sferza e il pungolo richiede;
Chi corre giù con una gamba scalza,
Chi per più presto far si torce un piede;
Chi falla strada; chi cade allo scuro
Dalla scala, o col capo urta nel muro.
Così affoliati al suon dei campanelli
Corrono i gatti alle scodelle piene;
Al casotto così de' pulcinelli,
Al primo udir la piva, il popoi viene;
Così dal chiuso e pecore ed agnelli
Saltano al suon di pastorali avene;
E al gracidar così della gallina

<sup>1</sup> Due cigni, in vece di due posti fu locuzione usitata. Intende Virgilio e l'Ariosto.

Fetonte figliuolo del Sole, per aver voluto guidare un giorno il carro paterno, cadde nel Po fulminato da Giove.

Con presto piede ogni pulcin cammina.

E con Titiro già Mopso ed Alcone
S'erano, e Melibeo raccolti insieme;
E il serio Aminta e il lepido Damone,
Che cavalcando di cader non teme.
Ciascuno il proprio somarel dispone,
E d'aver il miglior a tutti preme;
Ma nella scelta intanto ire e contese
L'emula gara giovanile accese.

Un asino gentil misto era in quella

Turba, ma non confuso e vil giumento,

A cui non anco la stagion novella

Spargea de' primi fiori il vago mento. »

Non è somaro che di lui più bella

Faccia dimostri e nobil portamento.

Insomma egli non par di questo stuolo,

E d'asino non ha che il nome solo.

Come talor, se dentro stagno ondoso
Piccol di pane bocconcin si getta,
Ogni pesce che sta nel fondo ascoso,
Fuor esce a galla e sì v'accorre in fretta,
E salta, e guizza, e cerca pur goloso
Rapire agli altri la vivanda eletta;
Tal, visto un sì leggiadro somarello,
Avido corre il giovane drappello.

Ognun per sè lo vuol; ma incauta appena L'impaziente turba a lui si accosta, Ei ratto in un balen volge la schiena, E lungo tratto da ciascun si scosta. Alza le groppe, e delle gambe mena, E fa di calci e morsi a ognun risposta; Scorre sbuffando per l'erboso piano, E per fermarlo ogni ripiego è vano.

Finalmente l'asino si lascia prendere e cavalcare da Silvio; e la brigata si mette in via.

Come dall' arco d' un esperto scita

Esca stridendo rapida saetta,

Che pel libero ciel va si spedita,

Che lo sguardo seguace appena aspetta;

O come scender suol, dal tuon seguita,

Folgor che scocca su d'alpestre vetta,

Tali.... ma tali no ; chè un po' più lenti Uscirono i garzon su i lor giumenti. Ma pur, siccome al cavaliero aggrada, A suo potere ogni asino galoppa; E ben gli fanno digerir la biada Le punte che si sente sulla groppa. Infelice colui che per istrada In qualche sasso camminando intoppa ! Ognun di lento il suo ronzin accusa, E ad esser primo ogni arte impiega ed usa. Chi con acuto stimolo di sopra L'asino punge, e con gli spron di sotto; Chi le fibbie da scarpe mette in opra, Perchè la bestia sua corra di trotto. L'un del maestro lo staffile adopra. Un altro già più di un baston v' ha rotto, E con la punta alcun del calamaro Va tormentando il povero somaro.

La comitiva alfine è giunta a Bodrio castello del Bolognese, Tutti

> Smontan d'un salto, e chi le vesti solve, Chi si pulisce, e scuotesi la polve. Gli asini anch' essi, sotto al basto tolti, Dal cammin stanchi e dal sofferto affanno. Parte alla stalla liberi e disciolti A mangiar biada e a dissetarsi vanno : Parte in mezzo alla strada insiem raccolti Sdraiati al sol senza creanza stanno; E con le gambe in su, le acute schiene Van voltolando per le secche arene. Al pranzo intanto da ciascun si pensa, E acceso è già nella cucina il fuoco; Nettansi i piatti, e s'apre la dispensa; Tutto in saccende è con la serva il cuoco. Orsù, sediam noi pur con gli altri a mensa, Ch'egli è ben tempo, e riposiamo un poco: E quando avremo poi la pancia piena, Al fin v'aspetto della storia amena.

GIULIO PERTICARI nato di nobile famiglia pesarese in Savignano a dì 15 d'agosto 1779, studiò in Fano ed in Roma: si dilettò per qualche tempo dell'improvvisare; dal quale esercizio passò poi a uno studio diligen-tissimo di scrivere pensatamente e con arte. Divenuto genero di Vincenzo Monti, quando questi attendeva alla Proposta, compose per lui i Due libri degli scrittori del trecento e dei loro imitatori; e l'Apologia dell' amor patrio di Dante e del suo libro intorno il volgare eloquio; che sono le sue principali scritture: e benchè quel fine a cui furono indirizzate gli fallisse in gran parte, e come sostegno alle opinioni dell'illustre suo suocero non abbian valore, nondimeno la copia delle notizie, la giustezza di alcune considerazioni, la verità di alcune dottrine, e lo splendor dello stile non permettono che siano dimenticate. Il Perticari istituì o almeno promosse in Roma il Giornale Arcadico, intorno al quale così scriveva ad Urbano Lampredi: « Sapete perchè ho scelto quel titolo di arcadico? Per portare la guerra proprio nel cuore della fazione contraria; e colà mettere a forza la luce, dove l'ombra è più densa. In Lombardia e in Piemonte d'ogni parte sorgono i buoni:1 in Bologna e in Romagna essi soli tengono il campo: in Toscana risorgeranno per la vergogna di perdere l'impero che loro fugge di mano: in Napoli il Montrone e voi bastate per una falange macedonica. Ma pensate in che strette sia chi si attenta di gridare pel primo. E questo ho fatto nel primo articolo del Giornale Arcadico, pubblicando quel severo e nudo poema del Boccaccio, che è stato lo scandalo degli Ossianeschi e dei Frugoneschi più che non fu la croce di Cristo a' pagani... Ma intanto è bisogno che quest' opera sia aiutata dall' autorità, anzi dalla potenza de' letterați grandi: e quindi prego in ginocchio voi ed il Montrone e gli altri amici vostri, che mandiate al Giornale Arcadico alcun vostro scritto, che metta il cuore in quei che sudano per questa via, e faccia entrare in essa chi non vuole conoscerla. >

Morì di soli quarantatrè anni nel 1822.

## DAI LIBRI DEGLI SCRITTORI DEL TRECENTO.

Se si debba scrivere nella sola lingua del trecento.

Primamente speriamo che i prudenti lettori vorranno qui gittare questo saldissimo fondamento — che le scritture, cioè,

<sup>1</sup> I buoni. Intende quelli che nello scrivere seguitavano le duttrine da lui stimate migliori.

2 La passione di Cristo N. S.

sono ordinate a' coetanei ed a' posteri, e non a' defunti. - E certo solamente colui che stanco de' vivi volesse scrivere pei morti, e guidato dalla Sibilla gire all' Eliso, e colà recare i suoi libri, colui solo dovrebbe scriverli al solo modo de' vecchi: e tutte fuggire attentamente le parole di nuovo trovate, per timore che quelle sante ombre non potessero ora intendere quelle cose che già in vita non poterono udire. E questo consiglio sarebbe a que' morti carissimo, e a tali scrittori necessario. Ma chi scrive a' vivi, come pur tutti facciamo, chi scrive nodrito di tante belle ed alte dottrine che dopo quella età sopravvennero, e dopo si grandi e magnifici poemi che ne'seguenti secoli si cantarono, conoscerà che non tutto l'oro dell'italiana favella si trovò ne' confini del trecento: ma molto pur ne scuoprirono l'altre età: e fu oro sì bello e vero che non potrassi gittare giammai senza oltraggio apertissimo di tutti que' classici che sono l'onore e il lume dell'italiana republica. Perciocche si lasci quel che dice Boezio - che allo di niunissimo ingegno è sempre usare le cose trovate e non mai trovarne - egli è pur certo, che per tale consiglio questa favella di ricchissima che ella è, si sarebbe la poverissima di tutte l'altre. Perchè dicendosi d'usare quella del solo trecento, bisognerebbe aggiugnere di voler poi lasciarne tutte quelle ree condizioni da noi di sopra 1 considerate; e con questo direbbesi di volere scrivere con una sola parte d'una parte della universale favella. Conciossiachè parte di questa è la lingua del trecento: e parte di essa parte è quella che si sceglierebbe onde schivarne le qualità già dannate. E per tal modo, quasi fosse poco il ritrarre l'idioma dall'ampio cerchio di cinque secoli dentro le angustie d'un solo, si tornerebbe anche a restringerlo in più brevi confini, che già non era nello stesso trecento.

E miserabile veramente se ne farebbe la nostra condizione; quasi fosse per noi destino il vivere da schiavi sempre; perchè, usciti così di fresco dal servaggio delle straniere voci, dovessimo ora cadere nel servaggio de' morti. Ma perchè incurvarci a sì strana catena? ridurci a sì nuova guisa di povertà? far vane le cure e l'opere maravigliose di tanti ingegni? e spogliarci di tanta pompa? e tremare in nudità maggiore che non fu quella de' vecchi? Questo al certo è consiglio non da prudenti: e lo diremo anzi simigliante a quello di colui che volesse farci dimenticare i velluti, le porpore e le delizie tutte dell'Italia vi-

1 Di sopra. Nei capitoli IX-XII del primo libro.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Straniere voci. Le voci fraucesi usate da molti nello scorso secolo.

vente, per tornare a cingerci di cuoio e d'osso, come già facevano Bellincion Berti e la donna sua.¹ Questo non sia; chè come tra' vivi ci restiamo, così scriviamo pe' vivi: e per essi adopreremo tutte quelle voci e quelle forme che ora da' letterati si conoscono per buone e nobili; e spezialmente quelle che, poste negli scritti de' grandi, furono poscia da altri grandi imitate. Nò permetteremo che di sfregio si disonesto vadano offesi i sapienti autori del Vocabolario, che non nel solo trecento, ma da tutti gli ottimi di tutti i tempi tolsero e tolgono quell'ampio tesoro che è aperto a' bisogni dell' eloquenza. ed a mostrare l'ampiezza tutta e la forza di questa mirabile ed ancor vivente favella.

E finch' ella sia vivente si potrà sempre accrescere: tuttochè la licenza se n'abbia a concedere con grande parcità; e deggia poi farsi in ogni giorno minore. Imperocche quanto più s'è ringrossata la massa delle voci, tanto più la favella è salita verso la sua perfezione; e quanto più ella è perfetta, tanto è maggiore il pericolo che le voci nuove sieno o inutili o avverse alla natura di lei. Ma perchè quelle cose che ancora non avessero un proprio nome che le significasse, si hanno a significare, i sapienti Accademici della Crusca nella prefazione al Vocabolario hanno promesso che saranno registrate anche le voci future le quali fossero di buona e necessaria ragione. E già nel 1786 elessero consiglio d'indicare molti autori da cui molte si togliessero. Del che sia lode a quell' Accademia così famosa: nè sappiamo quindi il perchè il valente Lami, che pur toscano era e si tenero delle glorie della sua patria, dicesse: il Vocabolario essere compilato quasi sosse di lingua morta. Perchè se il dice tale per gli esempli posti sotto le voci, egli danna un sussidio bellissimo agli scrittori, e il miglior modo per cui conoscasi il vero prezzo delle parole, e l'unica via per che si scuoprano i naturali loro collegamenti. Ma se dice il Vocabolario essere come di lingua morta, credendo che in quello non si vogliano altro che le voci dei morti, egli è del pari in errore. Perchè anzi in esu prefazione si legge « che l'Accademia ha seguita non la sola autorità, ma eziandio l'uso, come signore delle favelle vive: tale essendo la natura di queste, di poter sempre arrogere nuove voci e nuovi significati. » Non istaremo qui coi più rigorosi a cercare fino a qual punto sia stata messa ad effetto questa protestazione; Dè quale sia l'uso seguitato dall'Accademia; l'universale o piut-

<sup>1</sup> Vedi Dante, Par., c. xv. E n'è cenno in questo Manuale vol. I, pag. 164.

tosto il particolare. A noi basta il vedere ch'ella sapientemente concorre nell'assioma di Dante: Che lo bello volgare seguita uso. e lo latino arte. Ciò è a dire: che la sola arte suole adoperarsi quando una favella è già tutta estinta: ma fin ch' ella vive, non può tanto seguirsi l'arte ch'ella si divida dall'uso. Per la qual cosa noi qui arditamente affermeremo che lo scrittore è come il Principe, che non regna sicuro se il popolo nol possa amare: e come non si occupa mai felicemente il trono col solo popolo, così nè anche senza il popolo si può lungamente tenere. Questo intesero e intendono gli scrittori classici di tutte le nazioni e di tutte l'età. Nè Cicerone e Virgilio amarono tanto i loro avi, che per quelli spregiassero i coetanei: scrivendo orazioni e poemi celle sole voci di Catone e di Curio. Nè Catone, ne Curio medesimi si erano partiti dall'usanza de' loro tempi adoperando le brutte voci de' Fauni e l'orrido numero di Saturno, o la favella che si parlò quando le vacche d' Evandro muggivano per lo Foro romano. I fondatori dell'eloquenza latina tentarono anch' essi di farsi nobili, siccome il tentarono sempre tutti i maestri delle nazioni nobili. E grande fu Livio Andronico e Plauto, che detto era la Musa decima; e Lucilio, che inventò la Satira; ed Ennio da Taranto, che ristorò l'Epica; e Lelio e Cecilio, che con altissimo animo recarono la tragedia e la Commedia greca sul pulpito di Roma. Ma comecche veramente costoro fondassero favella e stile, e fussero creduti Classici, pure e Cicerone e Cesare e Lucrezio e Catullo e Orazio furono venerati anch' essi come maestri del dire: e spezialmente quando arricchirono il patrio sermone colle dovizie dei Greci. Gli eccellenti Italiani adunque si mossero a fare il simigliante: videro non essere possibile le cose epiche e le politiche scrivere colle sole parole de' padri loro: tolsero il fondamento e le norme dalla vecchia favella: nulla mutarono di ciò che era buono e prouto al bisogno: ma dove la conobbero scarsa per cantare armi ed eroi, e per dipingere le tremeude arti dei re, recarono nella loquela tutte quelle dizioni che a bene spiegare sì nuovi ed alti concetti mancavano. Così al modo de'saggi coltivatori secero più hella e magnifica questa pianta, levandole d'intorno molte vane frasche e dannose, recidendone i rami già fatti secchi e da fuoco, e innestandovi alcuni altri tolti dai tronchi greci e latini: i quali subito vi si appresero, e tanto felicemente si fecero al tutto simili al tronco italiano, che più non parvero rami adottivi, ma naturali. Onde visti quei frutti novelli, la fama gridò ottimi e classici coloro per cui si produssero: e li pose al fianco del Petrarca e di Dante e di tutti i più solenni maestri. Non si può or dunque più gittare, ma tutto deesì adoperare che

fu materia a quei libri, i quali dureranno finchè vivrà memoria di noi. Che se si dovesse scrivere nella sola lingua de' vecchi, non solo faremmo danno alla copia dello stile, ma ancora alla nostra gloria. Imperciocchè si converrebbe dire e giudicare imperfetti tutti gli autori che dal trecento infino a questa età con intelletti sani ed anime dignitose scrissero, o poetando, o perorando, o filosofando. E se poi senza questi si dovesse venire al confronto dei Francesi, degl' Inglesi, degli Alemanni, non avremmo un'epopea. non una storia, non un trattato di filosofia che s'avesse più ardire di chiamar ottimo. Così al cospetto di quei nobilissimi popoli noi, svergognati e quasi mendichi, vedremmo questo superbo idioma, tolto dal primo seggio a cui si stimava innalzarlo, tra gli ultimi confinarsi; e noi rimanerci senza l'onore di quei libri onde viuciamo la gloria di molte genti, nè siamo ancor secondi ad alcuna. Aggiungasi che, salvo la divina Commedia, il Decamerone e il Canzoniere, gli altri volumi del trecento saranno meno validi a sostenere la guerra del tempo, e ne' lontani giorni saranno o già perduti o non letti: ed ultimi potranno mancare nella memoria dei tardissimi posteri questi poemi del Furioso e della Gerusalemme, e queste opere di filosofi e di gravissimi istorici. perchè di tanto ci sa sede la sama che n' uscì non pure all'Italia. ma ai termini della terra. Quindi le cose scritte al modo di questi autori saranno sempre più lette e meglio intese, e più durevoli e più care a quanti amano Italia. Come dunque sbandire i preziosi vocaboli in tanto preziose carte riposti? Chi sarà così folle che voglia persuaderci ad abbandonarle? e chi sì valente che il possa? Diremo anzi che il popolo, usato a commuoversi alla maraviglia, al terrore, alla pietà nel leggere questi autori, accuserebbe di freddi e digiuni coloro che non adoperassero quelle voci, quelle forme, quegli artifici, quegli stimoli onde ora egli è assucfatto a sentirsi dolcemente rapire, come per incanto, il cuore e lo spirito. Che se in questi più nuovi libri sieno talvolta alcune guise non belle, e alcune voci non elette, queste non seguansi; anzi si guardino come colpe: perchè, siccome già dimostrammo, nullo, per quanto siasi eccellentissimo, dee stimarsi mai interamento immacolato. Non tali però si credano tutte le cose che appieno non rispondessero con gli antichi. Basta che queste sieno state accolte per buone dai huoni, e imitate da loro, e per tali tenuto nell'universale, e costantemente. Perciocche stimiamo che della lingua affatto si avveri ciò che di tutte le umane cose affermava Pitagora: quello, cioè, esser vero che si reputa vero.

## DA UNO SCRITTO INTORNO LA MORTE DI PANDOLFO COLLENUCCIO.

#### Introdusione e fine.

La memoria degl'infortuni de' sapienti parmi si debba raccomandare a' posteri, come quella degli onori e de' premi che riportarono per la loro virtu, e specialmente dove per la santa loro vita meritavano tutt'altra fine da quella che per l'ira della fortuna incontrarono; onde, perdutasi coll' andare del tempo ogni ricordanza della loro innocenza, non sieno i buoni confusi coi tristi, nè i giusti principi cogl' iniqui. Pe' quali errori la storia farebbesi strumento di ogni malizia; e scaldando gli animi al delitto, e facendoli freddi alle opere d'onore, non più sarebbe maestra della vita, ma consigliatrice d'ogni scelleratezza. Veggendo io adunque una grandissima discordanza di opinioni intorno la morte di Pandolfo Collenuccio, ed essendomi venuti a mano alcuni documenti singolari ed autentici, onde chiarire l'istoria del suo supplicio, ho fermato di farne memoria, affinche, o distrutte dalla età o disperse dagli uomini quelle carte che ne danno fede, non rimangasi incerto il caso miserabile di si gran letterato, nè sia un tempo creduta giustizia di re quella che fu vendetta vilissima di tiranno.

L'autore racconta quindi come Giovanni Sforza Signore di Pesaro, per favorire Giulio Varano da Camerino, tenne più mesi in prigione il Collenuccio, lo spogliò d'ogni bene e lo esigliò; come più tardi, fingendosi ravveduto e rappattumato, lo indusse a ripatriare, dove dopo brevi carezze lo fece imprigionare di nuovo e ordinò la sua morte; trascrive un *Inno alla Morte* composto dal Collenuccio quand'ebbe notizia della sentenza, e il testamento scritto da lui poche ore avanti il morire; quindi conchiude:

Scritte queste cose il Collenuccio morì in quella carcere strangolato, serbando sempre quella sua costanza; la quale parmi molto vicina a' costumi d'Atene e di Roma ed agli esempli di Socrate e di quanti imitarono quel divino. Chè senza dubbio il suo nome sarebbe celebrato al pari di que' nomi chiarissimi, se in cambio di Pesaro egli avesse avuto per patria Atene e Roma. Laonde noi abbiamo voluto in parte emendare il difetto della fortuna, e mantenere memoria di questi ultimi suoi scritti, sì perchè non man-

chi l'onore dovuto a quel nobilissimo spirito, sì perchè i principi magnanimi e giusti della età nostra sieno meglio venerati da chi consideri che vigliacchi e rei signori già regnavano per Italia. Che se la colpa dello Sforza fu fortunata, nè la vendetta della giustizia lo colse in vita, giusto è l'opprimerlo almeno coll'obbrobrio nella ricordanza dei posteri: maniera di giustizia inesorabile che il cielo ha commessa al tempo ed agli scrittori, dalla quale non può l'uomo sottrarsi nè per frode nè per potenza.

ANGELO MARIA D'ELCI fiorentino (1754-1824), fu uomo di molta erudizione, scrittor latino dei rari, e autore di Satire molto stimate per evidenza di imagini e robustezza di stile schiettamente italiano.

#### L' avarisia.

O gregge affascinato, o stuol grifagno,
O tu che il pasto affama e il fonte asseta,
Tu, lungi da ogni amor, solo al guadagno
Intendi, e sei nel resto anacoreta.
L'òr, che rivo esser dee, diviene stagno
Per te, che dal mattin fino a compieta
Stretto t'aggiri intorno al chiuso argento
Come intorno alla macine il giumento.

E un ben che in mal da lor si cambia: è un raggio Che or ne guida, or ne abbaglia, e che d'inganno Causa è allo stolto, e di progresso al saggio.

So che men rischio teme e meno affanno Titiro all'ombra dell'agreste faggio Che Creso in trono sotto aurato tetto;

Ma non sempre la paglia è il miglior letto.

Se già volea filosofia pezzente
Che l'òr sotterra ognor dormisse ignoto,
Forse era invidia di mendica gente,
E in cenci umili ambizioso voto:
Penuria spesso è di viltà sorgente,
Spesso è reo consiglier lo scrigno vôto:
Ma fausto don del cielo è il colmo scrigno
Sotto le chiavi di pensier benigno.
Godi, Arpagon: col corno pien la copia

<sup>1</sup> Arpagone può tradursi con rapace; ed è nome frequente negli scrittori per dinotare un avaro. — La copia col pieno corno, è nuova e selice

Te benedisse: in te sè stesso il Nume
(Mendiche turbe esclamano) ricopia,
E Dio te pose a noi soccorso e lume.
Porgi invocato alla fraterna inopia,
Qual madre all'augellin che non ha piume,
Porgi il pasto: e tu il core hai chiuso e il pugno,
E vuoi che sol per te biondeggi il giugno?

Ma invidiar del volgo i lari ignudi
Ti fa l'òr ch'empie i tuoi per tua sciagura,
Mentre il ciel che ti prospera deludi,
E il suo favore a te divien tortura.
Per la crescente massa aneli e sudi,
Qual nocchier fra le sirti; e di più dura
Pena a te stesso apri infinita via,
Mentre t'arde dell'òr l'idropisia.

L'età (prosegue dicendo l'autore) diminuisce o spegne le altre passioni, ma l'avarizia è indomabile, cresce insieme con gli anni, e accompagna l'uomo fino alla tomba.

Nè laudo l' uom che prodigo disperde
I tesori dal padre suo raccolti,
E la mèsse divora ch' è ancor verde
O lascia i campi, per negghienza incolti.
Perde i tesori uom prodigo, li perde
Pur men d'avaro che li tien sepolti:
Li perde Ugon nel gioco e in folli imprese,
E trionfa sconfitto dalle spese.
La boria oltre il poter lo pasce e veste,
Però il suo sfoggio altri pur veste e pasce;
Ma gli avari son tacite tempeste
Fatali all' òr qual ruggine alle grasce.

L'avaro (continua dicendo) per quanto è da lui, estingue la provvidenza, tormentando sè medesimo per

maniera di ricordare il cornucopia. — Il giugno biondeggia nel colore delle messi mature.

<sup>1</sup> Dell' òr l'idropisia. Come l'idropico infarcito d'acqua è sempre assetato, così l'avaro quanto più oro ha; tanto più desidera di averne.

Trionfa ec. Si pavoueggia, si gloriu di quelle spese che lo mandano in rovina.

Ruggine dicesi una maluttia delle biade che si manisesta con macchie di color rugginoso. — Grasce diconsi le cose necessarie al vitto; perciò anche se biade.

cupidigia di maggior ricchezza, e sforzandosi, colle sue incette, di far nascere carestia quando potrebbe esservi abbondanza; simile alle arpíe che rapivano i cibi già imbanditi sulle mense di Fineo.

Con tenue vitto il ventre ai servi strigne,
Nè a' figli è più cortese o all' egra moglie:
Lattughe e cavoli in lucerna intigne,
E conta del bassilico le foglie.
Il pozzo e la cisterna son sue vigne,
E avarizia il fatò da tutte voglie:
Nè spende infermo in medici prudenti
Ma le membra consegna a esperimenti.
Se gliel concedi atruggerà i secreti

Se gliel concedi, struggerà i sacrati
Vasi ancor pieni; e pissidi e patene
Sull'ara istessa cangerà in ducati,
E al Nume aurato raderà le schiene.
Getterà in mar, pria de' barili amati,
Dal grave pin (se mal l'onda il sostiene),
Getterà i figli suoi, benchè non speri
Le balene di stomaco leggieri....

Tutto è avarizia: a questa dea segreta
Serve cattedra e toga e spada e chierica.
Ogni scrittor, sia storico, o poeta,
Tende al danar, nè fronda vuol chimerica.
Vedi costui che al suon della moneta
S'agita sì che par fanciulia isterica?
I figli infetta ancor, cui par restia,
Se mezzo lo colpì, l'apoplessia.

Sacchetti e borse a quei, non catechismi,
Mostra; i mendichi intitola assassini,
E tutti del commercio i giudaismi s
Insegna come classici latini.
I decrepiti servi agli ostracismi
Danna, e un Cerbero oppone ai cappuccini, s

<sup>1</sup> Bassilico o basilico. Erba odorosa. — Il fatò da ec. rese fatato, cioè invulnerabile.

<sup>2</sup> Al nume aurato ec. Raschierà l'oro dalle statue dei santi.

<sup>\*</sup> Dal grave pin. Dalla nave troppo carica. — Getterà i figli es. Allade alla balena il cui stomaco non tenne Giona.

<sup>•</sup> Par restia ec. Par che si fermi a mezzo. Vorrebbero che il padre sosse morto a un tratto per non dovere mantenerlo apopletico.

I giudaismi. Le frodi.

<sup>6</sup> Ai cappuccini. Ai frati questuanti, per tenerli lontani.

Scarsi di soldo odia i parenti, e infermi, Pria della tomba, li regala ai vermi.

Volgendo poi il discorso direttamente all'avaro: Tu (gli dice) non senti in te il più bel dono del cielo; non senti quella carità che lega l'uomo all'uomo, e gl'insegna a farsi scudo e soccorso del suo simile come insegnò alla manca aitar la destra.

Pur l'uomo all'uom per same d'oro è lupo; Ma il vitto ai lupi, a te il danaro è sprone. Che ti caccia per bosco e per dirupo, Per via, per piazza a esercitar l'unghione. Forse all'incude l'oro vien dal cupo. 1 Sol perchè effigie esprima, arme e iscrizione? Perchè vien, dimmi, o tu, che lo zecchino Come un quadro contempli del Guercino? 2 Ma peggio ancor, se apri la man, se n'esce L'ero, e dal sacco il trae maggior delitto. Ah! n'esce a stille, torna a flumi, e cresce In ampie somme, che menti lo scritto: Come s' offre l'uncin nel pasto \* al pesce. Così all' uom nudo e dall' inopia afflitto Tu spietato offri un laccio per sostegno, E ne vuoi tutto, fin le membra, in pegno. Gema indarno il mendico in atrio algente, Spogli l'are, i parenti, esponga i figli, Ma l'usure ti paghi e con la mente Veggia anco in sogno i tuoi vicini artigli. Questi teme del debito l'urgente Pena, e tu del danar temi i perigli. Miseri entrambi ! son d'affanno in gara Cosi la gente povera e l'avara. Cruda same dell' oro, atroce des, Che fugò virtù, onor, libertà e pace; A lei cedè, più che alle guerre, Astrea, E per lei fin l'altar divien mendace. Questa noi spinge, come a palma elea 5

<sup>1</sup> Dal cupo. Dalle cave, dalle miniere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guercino. Sopranome di Gio. Francesco Barbieri famoso pittore, nato a Cento nel 1590, e morto nel 1666.

<sup>3</sup> Maggior delitto. L' usura, coperta sotto varie finzioni.

L'uncin nel pasto. L'amo involto neil'esca.

<sup>5</sup> Palma elea. Il premio che davasi ai vincitori ia Olimpia nell' Elida.

O come a gioria di scalata audace,1 Del lucro a gareggiar nel corso immondo. SI che ne par restio l'esser secondo.... Sotto apparenze di virtù și cela Il vizio e di bel titolo s' onora. Par modestia, par senno e căutela Quell' avarizia che in serbar divora. Ma nò scrigni, nò figli a tal tutela Mai filerò. Chi sua pecunia adora Ai vezzi dell'altrui non è di sasso: Dall'avarizia al furto è un breve passo. Quante Erifli, 2 ohime, vegg' io! Nè inulti Staian tanto sotterra i Polidori. Se mesti a noi parlassero i virgulti, Come a Enea, spie del sangue e dei tesori. Pur la prole spogliar coi graffi occulti Osaste, o madri, e superar tutori: Pur voi (tanto non feo tigre in caverna) L'uccideste, e fremè l'ombra paterna. Ma il suon dell' òr cangia alme oscure in chiare. E ognor le segue della fama il suono. Chi pel trono dà il sangue e per l'altare? Per la pecunia dà l'altare e il trono. Non per crescer tesori osa peccare Urban, ma per serbarli : e saggio e buono Sembra il cristian che incenserà il demonio. Se apostasia gli salva il patrimonio.... Nè danaro si vuol per trarne onore, Ma onor si vuol per trarne poi danaro. Si che tal ch' esser può legislatore, Per guadagno maggior resta nutaro.... Senza pecunia non val nome, o rango, Nè par santo chi è in ciel se non s' indora: Coi merti del danar chi vien dal fango Va in alto: il ricco domina e innamora.

<sup>1</sup> A gloria di scalata ec. Quella gloria che acquistano i soldati salendo primi sulle mura d'una città.

Anthrao e su engione che morisse sotto Tebe, vedi unche Vel. 1, pag. 144.

\*\*Polidoro ultimo figlio di Priamo su affidato con gran tesoro a Polimestore re di Trucia, durante la guerra di Troia. Ma caduta questa città, Polimiestore uccise il fanciulto e s'appropriò il denaro. Come Enca n'avesse notizia trovasi raccontato nell' Encide, lib. III.

M'opprime, e in tribunal ride, s' io piango; E in corte e in chiesa indietro io resto, e fuora, Se costui vien, che d'esser ricco ha il srutto In ogni soglia. Chi ha danari, ha tutto. Perciò sulle tue scale, o Ugon, se vedi Dottriua a te prostrarsi, amor, giustizia, Conte, duce e pretor leccarti i piedi, Reverenza ti par ciò ch' è avarizia. È idolatria dell' òr quella che credi Sacrata a te umiltà, lode, amicizia. Questa che ti fa onor devota schiera Teme pe' suoi danari, o ne' tuoi spera. Chi l'òr che Pirro offria spregiar sostenne, Chi spogliò Perseo, e ritornò mendico 1 (Duri esempi!), avean sotto alle cotenne D' ignuda probitate il fumo antico. Ma tu cerca il danar, non dond'ei venne; Il tempo a eroi pitocchi ora è nemico. Dunque il mèl prendi, e lascia a quei le pecchio: Di Mida hai l'òr, nessun vedrà le orecchie.2

IACOPO VITTORELLI, nacque in Bassano nel 1749 ed ivi morì nel 1835. Il suo unico pregio consiste in una leggiadra facilità di verso e lindura di stile.

Ascolta, o infida, un sogno
Della trascorsa notte:
Parevami le grotte
D' Alfesibéo mirar;
D' Alfesibéo, che, quando
Alza la verga bruna,
Fa pallida la luna,
Fa tempestoso il mar.
Padre (io gridai), nel flanco
Ho una puntura acerba:
Con qualche magich' erba
Sanami per pietà.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chi spregiò l'oro offerto da Pirro, su il console Fabricio; chi vinse Perseo ultimo re di Macedonia, su Paolo Emilio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di Mida ec. Mida re di Frigia ebbe da Bacco il dono di transstare in oro qualunque cosa torcasse: ma per aver preserito Pane ad Apollo ebbe le orecchie d'asino. Vedi Vol. II, pag. 187.

Rise il buon vecchio e disse:
Fuggi colei che adori.
Erbe per te migliori
Alfesibéo non ha.

Guarda che bianca luna t Guarda che notte azzurra 1 Un'aura non susurra, Non tremola uno stel. L' usignoletto solo Va dalla siepe all' orno E, sospirando intorno, Chiama la sua fedel. Ella, che il sente appena, Già vien di fronda in fronda E par che gli risponda: Non piangere, son qui t Che dolci affetti, o Irene, Che gemiti son questi? Ah! mai tu non sapesti Rispondermi così t

FILIPPO PANANTI di Ronta nel Mugello studiò giurisprudenza nella università di Pisa, ma si diede intieramente alle lettere e alla poesia. Nel 1799 (aveva allora ventitrè anni) andò in Francia, e fu maestro in Soreze: ma dopo due anni lasciò quel soggiorno; visitò la Spagna e l'Olanda; e andato a Londra vi si stabilì poeta stipendiato del teatro musicale. Più tardi volle ritornare alla sua patria, ma fu preso dai pirati d' Africa. Per intercessione del console inglese riebbe la libertà; e allora venuto a Firenze vi publicò le sue opere, cioè Il poeta di teatro, Prose e versi, Viaggio in Algeria: nelle quali ben può dirsi che spesse volte è negletto piuttosto che semplice, e si vale senza necessità di modi forestieri o non per anche accettati dalla conversazione delle persone meglio educate; ma piace nondimeno e merità di piacere per l'abbondanza delle locuzioni vive, efficaci, e per la costante disinvoltura. Morì nel 1837.

#### DAL POETA DI TEATRO.

#### Un Poeta.

Una mummia il poeta par che sia, E un di quei stenterelli secchi secchi; Non si sa come stia su quei due stecchi-Ha un viso lungo lungo rifinito, Che pare uscito fuor dello spedale; Ha una barbuccia che pare un romito, Un codin come quello del maiale: Un cappello che sembra un spicchio d'aglio, E che ripara l'acqua come un vaglio. Ha un vecchio vestituccio di stamina Con le maniche tutte rattoppate; Regge le tasche con una forcina, E son dentro di pelle foderate; E quando è a qualche buon desinaretto, Vi fa sgusciare 1 un' ala di galletto. Ha un par di calzonucci corti corti, Che un spauracchio si potrebbe farne: Invece di botton, due spilli torti Che sempre gli punzecchiano la carne, E quando gli si attaccano alla pelle, il povero signor vede le stelle. Nere ha le calze, tutte bucherelli, Ma l'ingegno vien subito al riparo; Se le incinfrigua 2 con due punterelli, E inzuppa un bel ditin nel calamaro: Ogni dì dà le scarpe al ciabattino, Ma le dita fan sempre capolino.\*

# Modi tenuti dall'autore viaggiando a piedi per farsi conoscere « nato bene. »

Di tutto io faccio dalla parte mia Per poter meritar questo rispetto; Me ne vo adagio adagio per la via, Per mostrar che lo fo per mio diletto;

Wi fa sgusciare. Vi fa scappar dentro.

Incinfrignare per Ricucire alla peggio, dicesi in molti luoghi di Toscana. E dicono anche Rinfrinzellare. Vedi FANPANI, Uso Tosc.

Fan ec. Cioè sporgono, escono alcun poco dai buchi.

Per mostrar che ho da spender, si domanda, Dove si trova la miglior locanda. Mi do anco l'aria di naturalista; Vado osservando con il capo basso. Ed un' erba od un flor strappo, o fo vista; Or metto in tasca una conchiglia, un sasso: E quando mi do l'aria di pittore Sto un punto a contemplar delle mezz' ore.1 Quando son presso a qualche paesetto, Vo dietro a un ciglio, 2 o in qualche fossatello; E se sudato son seggo un pochetto: Mi spolvero la veste ed il cappello; Poi, dove scorre una fontana pura, Mi rifò bella tutta la figura. Poi quando sento che non son più stanco, Cavo di tasca un paio di scarpini, Mi metto al collo un fazzoletto bianco. Tiro fuori la gola e i manichini, Mi rilego la coda, e sulla testa Mi do una nappatina lesta lesta. E poi giù me ne vengo passo passo, E preso son per un villeggiatore Che fuor del luogo è andato un poco a spasso; Dall' artigiano e dal lavoratore Delle gran scappellate mi si fa, E son fin preso per il podestà. Entro all'alloggio con disinvoltura, E dico: Ho fatto conto di restare.

E dico: Ho fatto conto di restare. Se chiedon dove è la cavalcatura, Rispondo: Volean farmela pigliare; Ma è il più bel giorno che si può vedere, Ad ire a piedi gli è proprio un piacere.

E per non aver l'aria d'esser stracco, Sembro per la cucina un terremoto, E ripeto a ogni po': Corpo di bacco, Fa veramente bene un po' di moto!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sto delle mezze ore a comtemplar un punto.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ciglio o ciglione è Terreno rilevato.

<sup>8</sup> La gola. Il collo o colletto della camicia. — Mi rilego la coda. Allade all' usanza di lasciarsi crescere i capelli alla nuca e portarli ravvolti e legati. — Mi do una nappatina (da Nappa, che è l'unione di più fili di seta, lana od altro) significa: Mi do colla nappa la polvere si capelli, m'inciprio i capelli.

Se volesser sapere dove io stassi, <sup>1</sup> Rispondo: Sto qui oltre a quattro passi.

MICHELE COLOMBO nato a Campo di Piera, picciola terra tra Venezia e Trevigi, ai 5 di aprile 1747, prese l'abito e gli ordini tutti di sacerdote senza darsi per questo al ministerio sacerdotale. La sua vita fu al tutto aliena dai casi publici, e quanto mai dir si possa privata e modesta. Stette come maestro ed educatore per undici anni presso il conte Folco Lioni di Ceneda; poi in Conegliano presso il conte Piero Caronelli; poi in Venezia ed in Padova presso G. B. Da Riva; e finalmente in Parma fu educatore e maestro del cav. G. Bonaventura Porta, che poi per quarantadue anni lo ebbe ospite, amico e compagno, e nelle cui case morì il giorno 17 giugno 1838. Le sue cure e i suoi studi furono sopra tutto intorno alla lingua italiana: la quale diligentemente promosse coi precetti e coll'esempio.

## Varie specie di affettazione nello scrivere.

E' ci -ha di quelli che mettono infinito studio nelle parole. sieche par che si piglino molto minor cura de' concetti, che del modo di esporli. Questi gran cercatori di parole sono di più fatte. Alcuni vogliono che quanto ha di più splendido e sfarzoso debbasi trovare ad ogni patto nel loro dire. Hanno perciò ricorso alle figure più luminose, e queste affastellano di tal maniera, che tu sei sopraffatto da un continuo bagliore; e ti par d'essere côlto da un di que' temporali in cui l'un lampo senza interruzione succede all'altro. Tali sono per lo più gli scrittori del secento. - Altri non isplendidezza ma dignità affettano nel favellare. Grave è il loro stile, e maestoso l'andamento de' lor periodi: ma questi sono soverchiamente lunghi, compassati, rotondi, e pressochè tutti lavorati sulla stessa foggia; ci si trovan continue trasposizioni, per lo più maggiori di quel che comporta la lingua nostra, e non di rado con discapito sommo della chiarezza. Certo l'orecchio se n'appaga; ma la mente se ne stanca; e il dicitore saggio parla alla mente e non all'orecchio. Caddero in questa sorta di affettazione non pochi scrittori del secolo decimosesto; e pare a me che moltissimo vi pecchi uno de' più gran letterati di quella età, voglio dire il cardinal Bem-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stassi, dassi. Generalmente si scrive stéssi e déssi.

bo. - Alcun altro, inteso piuttosto ad una certa soavità ed armonia, ha dato alla sua prosa un numero soverchiamente studiato, siccome fece Sperone Speroni. Il numero della prosa sua è troppo squisito, e si avvicina a quello del verso. E in fatti essa è composta in gran parte di versetti di cinque sillabe, i quali a tre, a quattro, a cinque, a sei e più ancora si succedono senza interruzione. Egli, per esempio, comincia così la sua Orazione della pace: C Siccome io so senza dubbio che questa mia Orazione, se volentieri la ricevete, molto di bene vi apporterà: così io dubito grandemente che, letto il titolo ch'ella ha in fronte, il qual di pace fa menzione, voi, disdegnoso di tale annuncio, torciate il muso, o d'ira pieno, e di mal talento indurato, la laceriate per pezzi. » In questo solo periodo voi v'imbattete subito in quattro di tali versetti; e sono: - se volentieri — le ricevete — molto di bene — vi apporterà. 1 Leggete tutte le Orazioni di questo grand' uomo, e ci troverete frequentissimamente una così fatta cantilena. Un numero tanto studiato e tanto uniforme da per tutto è fastidioso e sazievole quanto mai si può dire; e però da evitarsi con grandissima cura. -Molto maggior biasimo merita poi la leggerezza di coloro che si studiano di empire tutti i loro scritti di riboboli e di modi fiorentini, non adoperati dagli scrittori, se non quando e dove ei tornano bene. E certo allora essi danno molta grazia al discorso: ma l'usarli fuor di tempo e di luogo è un'affettazione tanto ridicola, che non sono soliti di cadere in questo difetto se non gli scrittori di povero ingegno. Il Machiavelli, il Varchi, il Gelli, il Caro, il Salviati sapevan pur bene ancor essi la lingua (e quanto ben la sapevano!), e con tutto ciò da questi modi fiorentini si astennero nelle lor nobili scritture, riserbandoli a quelle alle quali erano acconci.... Sia tersa, sia purgata, sia nitida la nostra favella; ne sieno attinte le voci e i modi del dire ai fonti più limpidi e puri: ma nel medesimo tempo sia facile e scorrevole la nostra vena, naturale e semplice il nostro dire, e lontano sempre da ogni apparenza e da ogni sospetto, anche menomo, di qualunque sorta d'affettazione.

#### Del Boccaccio.

Era il Boccaccio uno di quegli uomini straordinari, dai quali le cose entro a cui eglino metton le mani, non sono lasciate mai

Avrebbe potuto noture anche questi altri: — il qual di pace — fa menzione, — voi disdegnoso — di tale annuncio — torciate il muso — o d'ira pieno.

nello stato nel qual essi le trovano. Egli inalzò la prosa italiana a maggior dignità; ma con dare al periodo un giro troppo artifizioso e poco conforme al carattere della lingua, nocque a quella sua semplicità sì venusta: il perchè negli scritti di lui, se guadagnò la favella per l' una parte, ne scapitò per l' altra. Egli ebbe tuttavia un numeroso seguito; chè proprio è dei grandi uomini l'attirarsi l'ammirazione altrui e il farsi molti proseliti. Tali furono due de' più chiari scrittori del sedicesimo secolo, il Bembo ed il Casa; tali moltissimi altri, spezialmente nella sua prima età. Nè si può negare che nelle carte di così fatti scrittori, siccome in quelle del loro antesignano, le diverse parti del periodo non si trovino meglio connesse insieme, che presso gli antichi; e che da un periodo tale non abbia la prosa acquistato più d'armonia, e una cert'aria più maestosa: se non che, come ho già notato, la natura della lingua mal vi si acconcia.

# Di G. Andrea dell' Anguillara.

Era certamente l'Anguillara un de'più leggiadri poeti del tempo suo, e nella facilità e grazia del verseggiare pochi furono de' suoi coetanei che l'uguagliassero, nessuno forse che 'l superasse. N'è prova la famosa versione fatta da lui delle Metamorfosi d'Ovidio; nella quale l'ingegno maraviglioso di questo scrittore impresse un carattere di originalità che fa molto sovente dimenticar al lettore ch'esso ha nelle mani una versione: ond'è che il Varchi, vedutine alcuni saggi prima che l'opera fosse condotta al suo compimento, non dubitò di dire che, al parer suo, i Toscani eran per avere Ovidio più bello che non l'aveano i Latini. È piena di grandi bellezze altresì la versione fatta da lui del primo e del secondo libro dell' Eneide di Virgilio: chè quella feconda sua vena, quell'amenità di stile (per altro non sempre corretto), quell'elegante facilità che s'ammira nelle sue Metamorfosi, si ravvisa anche qui, almen fino ad un certo segno. Ebbe a dire perciò l'Argelati che il volgarizzamento del primo libro dell' Eneide si può mettere al paro dell'altro che il nostro poeta fatto avea delle Metamorfosi, ed a rammaricarsi il Fabricio, che l'Anguillara non ne avesse proseguito il lavoro: contuttociò io sono d'avviso ch'egli non avrebbe conseguita con esso quella lode grandissima, ch'egli con l'altro delle Metamorfosi s'era acquistata. A me pare di scorgere assai maggiore conformità di carattere tra lui e Ovidio, che tra lui e Virgilio: e questa conformità è uno de' requisiti indispensabili al buon traduttore; stantechè dev'egli, a riuscirci bene,

entrar nel pensiero e ne' sentimenti e nelle vedute dell'autor che traduce, che è quanto a dire pensar come lui, sentir come lui, veder come lui, esser lui. Potè pertanto Giovanni Andrea, per la gran conformità di carattere che avea con Ovidio, immedesimarsi con esso, e conservar nella traduzione tutta l'indole dell'originale; dovechè nel volgarizzare Virgilio non potè, per difetto di questa conformità, serbar la medesima gravità nello stile: ond'è che non si ravvisa, secondo che pare a me, nel poeta italiano quel dignitoso contegno che tanto si ammira nel poeta latino. Lo rendono in ciò assai diverso dal suo originale principalmente due vizi che v'ha nel suo stile; vale a dire una certa proclività ai giuochi di parole e alle arguzie, al che lo induceva la bizzarria e vivacità del suo spirito; ed una gran ridondanza di epiteti e d'altre voci non bisognevoli, al che lo portava la feracità del suo ingegno: cose del tutto opposte al far virgiliano, sobrio, grave e semplice tutt' insieme. Dal che si vede che in noi non di rado divengon nocevoli anche i doni più belli della natura, se usati non sono con molta circospezione. — Potè Giovanni Andrea col frutto de' suoi letterari sudori migliorare alquanto la sua condizione, e trovarsi in istato d'intraprendere qualche viaggio. Era certamente in Parigi nel 1554; perchè in quell' anno publicò nella detta città per opera del Wechello i tre primi libri delle sue Metamorsosi; e verisimilmente v'andò a questo fine, con isperanza d'averne dal monarca 1 una ricompensa, e d'essere incoraggiato da lui a proseguire il lavoro; ed eravi ancora nell'anno appresso, in cui dai torchi dello stesso Wechello fece uscire quelle ottanta leggiadre stanze ch' egli compuse nel natale del duca d'Anjou e dedico al medesimo ancor pargoletto. Di là se ne venne a Lione, dove fu accolto con infinita amorevolezza da un gentiluomo lucchese che aveva quivi fissata la sua dimora. Quanto tempo egli stésse in Francia dopo la pubblicazione di questi suoi componimenti io non saprei dire: credo che quivi si trattenesse finch'ebbe condotto a termine tutto il lavoro delle sue Melamorfosi; ma non 'v' era più certamente nel 1561, nel qual anno ne diede alla luce, per opera del Grifio, tutti i quindici libri. I'rovavasi ancora in Venezia nel 1565, come apparisce dalla lettera dedicatoria che sta davanti al suo Edipo 2 uscito alla luce in quest' anno ed ivi con le stampe di Domenico Farri ed in Padova

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dal monarca. Regnava allora in Francia Enrico II, marito di Caterina de' Medici.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edipo. Trugedia di G. Audrea dell'Anguillara con questo nome.

con quelle di Lorenzo Pasquetto: ma pochi mesi vi stette più; perciocchè nell'auno seguente s' era già trasferito a Roma dove pubblicò il secondo libro dell' Eneide, ultimamente da lui tradotto. — S' egli è vero (il che molti negano) che questo cervel bizzarro in verun tempo si trovasse in comodo stato, è da dire ch' egli ci fosse un poco prima di quest' epoca; perchè nel 1564 esso avea fatto stampare con gran pulizia il primo libro dell' Eneide per mandarne in dono gli esemplari agli amici suoi. Ma egli ricadde presto nella prima sua povertà, e morì di disagio in Roma in un' osteria: nella qual miseria è verisimile che l'abbian precipitato di nuovo ed il giuoco, a cui per confessione sua propria era molto dedito, e la vita capricciosa ch' ei conduceva. — Come dell' anno del suo nascimento, così ancora di quello della sua morte è avvenuto: nessuna memoria (per quanto io mi sappia) ne fu a noi tramandata.¹

GIUSEPPE POZZONE, nacque in Trezzo l'anno 1792: la volontà dei parenti, quando la sua non poteva ancora essere interrogata, lo avviò al sacerdozio; nè le circostanze domestiche gli permisero poi di ritrarsene: di che più volte dolevasi cogli amici tra le amarezze che gli abbondarono da quella condizione di vita. Ebbe lucidissimo ingegno; fu studioso de' classici latini e italiani, dei quali sapeva giovarsi scrivendo senza diventare antico: ebbe così nella prosa come nella poesia (ma nella poesia principalmente) una facilità castigata e degna di essere meditata. Morì nell'autunno dell'anno 1841 in Appiano villeggiando presso la famiglia Cagnola.

#### La Poesia.

Se all' ingenua bastasse arte de' carmi
Il vagar della mente irrequieta,
Non ultimo tra mille anch' io nomarmi
Vorrei poeta.
Chè del bello al fulgor mi sento anch' io
Per ogni fibra un fremito giocondo:
Odo che dentro mi favella un dio;
Io gli rispondo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Tiraboschi lo dice nato in Sutri nel 1517; ma non ha potato trovare notizia sicura del quando morl.

Pende la sera: il trepido mortale Pone la salma dal travaglio attrita, E nel sonno, che placido l'assale,

Oblia la vita;

O rompe obliquo fra le tazze e i densi Circoli a ber le gioie immansue te Ond'acre più ne' concitati sensi Cresce la sete.

Non io così: quando il buior tacente

Cerchia la notte, che accelera il corso,

Addio, vil terra | Fantasia possente

M' impenna il dorso.

Io mi sento rapir di sfera in sfera
Pellegrinando per l'etereo vôto;
Chieggo ad ogni astro il nome, abbia carriera,
O penda immoto;

Ed ei spontaneo mi rivela quando

Fu da la cieca tenebria diviso,

E del Verbo mirabile al comando

Fulse improviso.

Sorge il mattino, e le riverse foglie Ventola al pioppo la montana brezza? Il flor recente anche per te si scioglie E dolce olezza:

Ma, come a me, non vorrà dirti quale
Gli fatica le fibre amor pudico;
Se più dell' ima valle o più gli cale
Del colle aprico;

Se d'oriente o dell'occaso il raggio
Gli nutre i germi sulle pinte zolle:
A me n'apprese il tenero linguaggio
Darwin, Candelle.

Freme il torrente e candido s'affonda
Precipitato dall'aerea balza?
Tu attonito non vedi altro che l'onda
Che l'onda incalza:

Io veggo i dì che in fragorosa piena Si premon l'altro i' un per l'alveo prono Ratti così ch' io li discerno appena, E più non sono.

Poi della foce, che tutt' acque inghiotte, Io sospeso sul margine supremo Nell' oceáno dell' eterna notte Ll'affiso e tremo. Ove siete? Per poco almen tornate,
Ore già liete d'un fugace incanto!
E voi, si leute, ahimè, precipitate
Ore del pianto!

Indarno io cerco del pensiero ardito
In più breve confin stringere il volo:
Sino tra l'ombre dell'asil romito
Non son mai solo.

Ivi sovente del Latin, del Greco Scendon benigni i geni a farmi coro; Con fraterna amistà ragionan meco Ed io con loro.

Ma perchè poi, quando lor chieggo un fiore, Onde s'orni il mio stil di vezzo arcano, Quel fior repente si disfoglia e muore Nella mia mano?

Perchè la folta, onde la mente ho piena, D'idee compago sfuma in un momento, E le cifre che noto in su l'arena Dissipa il vento?

Alla sacra de' carmi util fatica,
Ahimè ! non basti, o Fantasia, tu sola,
Se poi ritrosa, a un bel pensier nemica,
Vien la parola.

Tu m'inciti bensì, ma duro al piede Mi pone intoppo l'indomabil rima, Ond'è ch'altro da quel che in cor mi siede Il verso esprima.

Ma quando dietro a me la riluttante

Traggo a breve servir costretta e china,

Qual gagliardo che i ceppi áve alle piante

Eppur cammina;

N' ho forse lode allor? Più che perdono Dai lacci franti e sgominati io colgo? L'architettura dello steril suono Deride il volgo:

E mi sibila a tergo e mi rampogna Che l'ore io spendo in un vôto trastullo, E, già declive, ancor non ho vergogna Farmi fanciullo.

Se men rude talun la modulata Gusta parola e la si pone in core, Anch' ei mercè mi nicga, anch' ei mi guata Fosco censore:

O che, devoto a la febea cortina, Ancor di greche fole orno le carte, Onde stretta vagisce ognor bambina L'indocil arte:

O che le penne al rapido pensiero Nordica nebbia pruinosa impiomba, E il discaro alle Grazie arido vero All' estro è tomba.

Che far ? la fiamma, che mi ferve in petto, Acre già sento che si volge in ira; Fischian le corde al primo tocco; io getto L'inutil lira.

Ave, o sospiro delle muse! Addio, Sorriso delle Grazie, estro giocondo! Io più non odo favellarmi un dio, Più non rispondo.

#### A mia madre.

Se con labbro inesperto il fanciulletto
La giovin madre folleggiando appella,
Qual altro nome di più dolce affetto
Ha la mortal favella?

Ei giulivo le posa in sui ginocchi In lei fissando il desiato viso, Ed ella tutt' amor pei cupid' occhi Bee l' ineffabil riso.

Tale il Sanzio creò la vergin diva In mille foggie tutte care e nove, Onde, ignota da poi, si pura e viva Grazia ne' cor ci piove.

Ma se di lunga età, curvata e mesta, La donna onde sei nato accusa il gelo, Sacra parola che s'agguagli a questa Altra non è che in cielo.

Per ogni fibra più gentile al figlio Un arcano tremor di riverenza, Non men che appeso all' ara un assomiglio,<sup>3</sup> Desta la sua presenza.

Oh madre mia! Quando ti chiamo e penso Che, già declive, ancor figliuolo io sono, A Dio conosco, tutto suo, l'immenso Inestimabil dono.

<sup>1</sup> Un assomiglio. Un ritratto.

Madre! Sin che blandian l'età fiorente I rosei segui della balda speme, Forse il tuo nome mi sonava in mente Con altro nome insieme:

Ma solo un altro, mai! Di te secura Se un istante cedevi altrui la cima, De' miei pensier ben presto inclita cura Tornavi ognor la prima.

Allor la prima, o cara: or sei la sola, Chè omai d'altro quaggiù più non mi cale; Un tuo sorriso, un cenno, una parola Ogni altro amor mi vale.

Beato, che una madre ancor tu l'hai!
Altri mi dice in suon tra mesto e pio,
Quanto sia duolo il perderla non sai;
A te lo tardi Iddio!

Sì, che beato io sono, e sacro e intiero Quant' esso è il ben di possederla io sento. Beato ?... Ah, che m' invade ogni pensiero Un trepido sgomento!

Una lunga speranza il cor non frodi,¹
Mi suona dentro un grido acerbo e impronto:
A che parli di gioia ? Il ben che godi
Già volge al suo tramonto.

È vero, è ver! Della mortal carriera

Tu già gran parte, o buona madre, hai corsa;

Ed io?... Che arrivi a più lontana sera

Lento languor m' inforsa.<sup>2</sup>

Oh quante volte al tuo parlar coperto
Cerca indarno risposta il cuor turbato!
Tu mi guati pensosa e di conserto
Pensoso anch' io ti guato.

E in suo mesto tenor quel guardo alterno Pare ad entrambi domandar: Di noi Qual pria per lo sentier del regno eterno Discenderà, qual poi?

Tu celarmi una lagrima secreta Talor vorresti, un dolce riso aprendo,

1 Il cor ec. Il tuo cuore non si lasci ingannare, sperando di posseder lungamente questo bene.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lento languor. Il Pozzone andò per forse due anni visibilmente consumandosi. Quest'ode fu scritta pochi giorni innanzi partisse per Appiano, d'onde non doveva più ritornare.

Ma tutta io ben della materna piéta

La cara frode intendo.

Quando piccola un' ara ad ogni sera

Componi e allumi con intento relo

Componi e allumi con intento zelo, E prona sui ginocchi una preghiera

Volgi sì lunga al cielo,

Allora io so che con intenso affetto
Di me favelli e m'accomandi a Dio.
Arcana un'ansia di pietà nel petto
Nascer mi sento anch'io;

E prego, e prego che tu almen tranquilla Per lungo spazio dietro a me rimanga, O un di medesmo la medesma squilla Passati insiem ci pianga.

GIUSEPPE BORGHI, toscano, tradusse Pindaro, tolse a scrivere con titolo di Discorso una Storia d' Italia che non compì, e lasciò parecchie poesie, tra le quali (come l'Arici e con fortuna somigliante alla sua) anche alcuni Inni sacri. Nacque in Bibbiena, provincia di Casentino, nel 1790; morì in Roma nel 1847.

## La divina presenza.

Tu sei: nel giro immenso Tutto per te si volve: Quest' animata polve, Gran Dio, respira in te. Se vo, se sto, se penso, Mi leggi in cor, mi vedi: Le pene o le mercedi, Vegliando, assegni a me. Invan mi celo, invano Silenzio e notte invoco: Il mar, la terra, il foco Mi sveleranno a te. Dall' empie vie lontano Questo pensier mi tegna! Tu sei: mirar ti degna. Gran Dio, senz' ira in me!

### La fede.

Di reconditi misteri Servatrice pudibonda. Notte al ciglio degli alteri. Luce agli umili gioconda, Ragion ferma in nostra scuola. Primogenita figliuola Del risorto Nazaren: Salve, o Fede, a noi discesa Da quel ciel ch' è più remoto: Fiamma tu fra l'ombre accesa. Porto sei per mare ignoto; Tu sentier fra i dumi aperto, Tu sorgente nel deserto. Tu fra i nembi astro seren. Qual potea fuggir menzogna, Senza te, dell' uom l'orgoglio? Al misfatto, alla vergogna Surser tempi in Campidoglio: Feri deschi e danze oscene Or di Sparta ed or d'Atene Trasse il rito a frequentar.1 Tutto il calle dei piaceri Corser l'orde inebbriate: Ebber lividi pensieri, Ebber mani insanguinate. S' incontrâro, e inulti fûro La bestemmia e lo spergiuro Sulle tombe e sugli altar. Ma poiche l'Ostia fatale Là sul monte al Padre offrissi, Col vessillo trionfale Si lanciò ne' cupi abissi, E, spezzate l'atre porte, Agli artigli della morte Le grandi anime rapl. Scosse il marmo, svelò il Dio Nell' ucciso riprovato:

<sup>1</sup> Il rito or di Sparta ed or d'Atene trasse a frequentar co.
2 Sul monte. Sul Calvario.

Dettò leggi, e 'l suon n' uscio Vincitor per ogni lato; Venne, o Dea, di pace il giorno, È com' orto chiuso intorno Il tuo regno allor flori.

Al sofflar del nuovo Spiro
Si destàr lingue divine:
I responsi s' ammutiro
Nelle Delfiche cortine;
D' Israel si sciolse il patto,
E al grand' Arbor del riscatto
Tutto il mondo si prostrò.

Poi qualor guerra crudele
Di sofista o di tiranno
Contra il popolo fedele
Mosser l'arti di Satanno,<sup>2</sup>
Domator del perfid'angue
Altri a te sacrando il sangue,
Altri 'l seuno, trionfò.

E tu, Diva, salutati
Quei portenti manifesti,
Su i nemici debellati
Più sicuro il trono ergesti:
Tu velata i santi lumi,
D'inni omaggio e di profumi
Sollevasti al re dei re.

Lode al Sommo che passeggia
Sulle penne dei Cherubi;
Ei costrusse al sol la reggia,
Chiamò i fulmini e le nubi;
Entro i vortici profondi
Chiuse i mari, e fe dei mondi
Lo sgabello del suo piè.

Del ribelle Capitano
Fulminò gli empi consigli,
E, pietoso al fallo umano,
Ricomprò d' Adamo i figli;
Venne il Messo della vita,
E alla Vergine romita

<sup>1</sup> I responsi ec. Cessarono gli Oracoli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Costruzione inversa come la notata poc'anzi. Qualor l'arti di Sa-tanno mosser guerra ec. Negli altri versi s'accennano i martiri e i dottori.

Sposo fu l'eterno Amor. Lode all' Uno, al Trino, al Santo, Che il ciel move e il suolo inflora, Che converte in riso il pianto, Che mortifica e ristora: A lui servi son gli eventi: Dio mercè degl' innocenti. Dio degli empi punitor. Oh beato chi alla Fede Dubitando non contrasta; Segni e norme Iddio gli diede: Dio parlògli, ei stesso, e basta l Mancherà la terra e il sole; Dell' eterne sue parole Il tenor non mancherà. Regno altissimo, celeste Sta dei mondi oltre il confino: Fra i perigli e le tempeste Quivi anela il peregrino; Quivi, alfin la carne sgombra, Ciò che or vede sol com' ombra, Come luce allor vedrà.

## La battaglia di Navarrino. (30 ottobre 1827).

E caduta: omai non sogna Chi servaggio non sofferse: Dell' Europa la vergogna E caduta: Iddio la sperse. Ei pesò del Trace il fato, E al trionfo inaspettato I potenti trascinò. Patteggiando lungo il lito Si sedean dell'empia terra, E anzi pur che fosse udito Il messaggio della guerra, Come fulgor che si scaglia, Sospignendo alla battaglia L'angel suo precipitò. Ov'è l'oste, u'son le vele Dell' infido Musulmano? Ecco, il foco d'Israele Le divora, e l'oceàno.

Venga oh venga chi non crede!
Al trionfo della fede,
Di rossor si coprirà.
Tal vantossi, e tal cadeo
Colle ruote e co' destrieri
Faraon nell' Eritreo,
Poi ch' usciro i prigionieri!
Da quel giorno il ciel cortese
Co' portenti ognor difese
La ragion di libertà.

Caro al volgo e caro al saggio
Viva il re che ha nosco un Nume,
Un domestico linguaggio,
Una legge ed un costume:
Nella reggia, in mezzo ai valli
Viva e regni! I suoi vassalli
Non andran co' lacci al piò.

Ma stranier che passa i mari
Per recarti le ritorte,
Che diserta i santuari,
Che dissemina la morte,
Fulminato alfin ritorni
Ne' suoi barbari soggiorni:
Con lui patto altro non è.

Pace al Greco! A lui ben ferve
La virtú paterna in petto:
Dalle indomite caterve
Liberato e dal sospetto,
Ei risorga, e s' incammini
Ai magnanimi destini,
Onde ugual non ebbe un di.

Già torreggia, e appar sicura L'alma croce trionfante Sui navigli e sulle mura. Scendi, o madre palpitante, Dall'inospita montagna: Il terror della campagna Come turbine sparì.

Scendi, scendi l L'armi e l'ossa

Del figliuol che amasti tanto

Tu componi nella fossa

Con man ferma e senza pianto,

Per lui sciolte dal tiranno

Le donzelle invidieranno Al solenne tuo dolor. Oh perche dell'anglo Bardo, 1 Perchè mai la lingua è muta? Ma lo spirto del gagliardo Erra intorno, e voi saluta, Voi beate anime caste. Che sull'ara v'immolaste Della patria e dell' onor. Allo sdegno imisitato, Al fragor delle percosse, Dal letargo sconsigliato Tutta Europa si riscosse. Dio fe il resto; i suoi voleri Forsennato l'uom che speri D'un istante ritardar ! Più pietoso che guerriero Perdonare osò la vita D' Israello il Condottiero \* Al dannato Amalecita: La coruna dalla fronte Dio strappògli, e sovra il monte Lo gittò sul proprio acciar.

LUIGI CARRER morì di quarantanove anni ai 23 dicembre 1850 in Venezia dov'era nato. Sebbene avesse avuta in Padova la laurea di legge, non amò di essere nè avvocato nè giudice, preferendo il nome di letterato e lo studio della poesia: ma sproveduto di proprio censo dovette procacciarsi la vita prima insegnando belle lettere in Castelfranco, dipoi acconciandosi con tipografi. Lo studio e i lavori faticosi gli logorarono presto la complessione già gracile da natura: però quando nel 1844 venne eletto professore nella scuola tecnica di Venezia, era già tanto estenuato, che gli fu impossibile durare a quella fatica. Due anni prima l'Istituto Veneto lo aveva nominato suo membro effettivo; poco appresso lo scelse a segretario: e queste può dirsi che

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anglo Bardo. Il pueta Byron morto (nel 1821) a Missoloaghi, gran fuutore dei Greci.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D' Israello ec. Il re Saul che fini lasciandosi cadere deliberatumento sulla propria spada.

fossero le maggiori testimonianze di stima rese al suo ingegno e alla sua dottrina. Crediamo per altro ch'egli abbia goduta una consolazione certamente assai grande per un animo quale era il suo, quando per compenso alla cattedra che su costretto di abbandonare, il Municipio veneto lo nominò custode del Museo Carrer.

Lasciò un buon numero di prose e di poesie: ma per le poesie soltanto può trovar luogo tra quegli scrittori dai quali sono rappresentate le mutazioni che si venivano allora tentando e in parte effettuando nella

letteratura italiana.

#### Imitazione del Cantico dei Cantici.

Vieni, diletta mia, vieni vezzosa: E mentre movi a giocondarmi il core, Premi il giglio per via, premi la rosa. Grato dai crini tuoi di mirra odore Per l'aure innamorate si dissonde, Occhio di colombella, occhio d'amore. — E la voce di lei suona, e risponde: — Il mio diletto candido e vermiglio Le viscere di gioia mi confonde. In lui forza e bellezza, in lui consiglio; Bello fra tutti egli è, bello siccome Nel campo il flor, nella convalle il giglio. Nero gli occhi è il mio ben, nero le chiome: Non ha Sïon bellezza a lui sembiante: Rispondetemi, o palme, il caro nome. — E a rincontro la voce dell'amante: - E chi è costei che ascende, e di snellezza Della collina al cavriol va innante? Spari il vento, amor mio; mite adorezza La vigna di sue fronde ricoverta, E Zeffiro le molli uve accarezza. Vieni qui dove l'ombra è più conserta. E tace l'aura immota, o sol compiagne Al gemir della tortore deserta. Chi mi sa dir di voi, belle compagne, Ove il nardo spirò delle sue gonne, Ch' io non erri per boschi e per campagne? — Bruna son io, fanciulle di Sionne (L' iunamorata giovane ripiglia);

Pur invidia m' avran tutte le donne.

Tanto favor trovai nelle sue ciglia,
Che il mio Signor del bacio mi distinse
Della sua hocca, e mi chiamò sua figlia.

E caramente il collo mi ricinse
Delle braccia amorose, e del mio petto
Si fe al capo origliere, insin che il vinse
Un sonno d' ineffabile diletto:
Perch' ei non più mi si torrà da canto,
E beata sarò nel suo cospetto.

### Professione poetica.

Fra le angosce onde afflitto si-lagna, Varca l'uom questa flebile valle; La speranza l'incalza alle spalle, Lo ribatte di fronte il timor. E la cetra, de' casi compagna Onde all' uomo s' intreccia la vita. Le dubbiezze dell' alma smarrita Sperde o tempra con vario tenor. Ma fra strane antichissime genti Chi materia di carmi rintraccia, Fumo, nebbia, fantasime abbraccia, E ludibrio alle genti si fa. Folli Dei su l'Olimpo sedenti Più la terra ricompra 1 non sogna; E l'oscena vetusta menzogna Vôta suona, e concetto non ha. Odio il verso che spunta restio Della mente con lungo tormento; Odio il verso che singe l'accento D' un affetto che in core non fu. Odio il verso che imbelle desio Delle verdi negate corone Colle sparte reliquie compone Di canzoni d'eterna virtù ! Odio il verso che stanca la mente Di scienza con vano apparecchio; Odio il verso che sazio l'orecchio, Ma digiun l'intelletto lasciò.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricompra, ricomperata col sacrifizio di G. C.

Sacra fiamma, verace sorgente All'ingegno di vita e d'amore, Manifesta tu parli al mio core, Ma narrarti la lingua non può.

# La sposa dell' Adriatico. 1

Taccia il sonito giocondo Per le azzurre vie del mar. Tra gli scogli ov' io m' ascondo Nudo spirto a sospirar. Date a me l'anello aurato, Chè dal pianto io cesserò, E lo sposo a me giurato In silenzio aspetterò. D' altra mai non fla consorte Chi mi diede la sua se; Sua mi disse, e dopo morte Io l'attendo a star con me. Molle talamo di spuma Apparecchio per quel dì, E il desio che mi consuma Ingannando vo così. Quando, giunto al passo estremo, Il mio sposo a me vėrra, Dello speco dove gemo Sul confin mi troverà. Di conchiglie al petto e al crine Due monili avvolgerò, E di verdi alghe marine Una zona ai flanchi avrò. Mi-vedrà l'ancllo in dito Ch' ei lanciò dal seggio d'òr, E ch' io tenni custodito Anni ed anni presso il cor. - Lo conosci quest' anello, Che da me mai non parti? -Lo conosco; egli è pur quello Ch' io ti porsi in lieto dì.

Un gentiluomo veneziano amoreggiò una fanciulla che, non potendo essergli sposa, mort annegata. Il gentiluomo non volle altra moglie; c, fatto doge, si dichiarò sposo del mare: donde l'origine della festa dell'Ascensione. Gli storici la riferiscono ad altro fatto. » (Postilia dell'Autore.)

Ma sei fredda e scolorita! L'onda, o caro, tal mi fe: Tu fra i gaudi della vita, Io qui ognor pensando a te. -Sposa mia, che fida tanto Attendesti il mio venir. Ecco alfin ti sono a canto, Più non vo' da te partir. Scorrerò quest' onde teco Quanto il giorno durerà, E il silenzio del tuo speco I miei sonni accoglierà. Indivisi a tutte l'ore, Sempre nuovi nel desir, Sul mar nato il nostro amore Sol col mar potrà finir.

#### La sorella.

Salingo vissi, senza speranze; Serti e profumi, conviti e danze Di nulla gioia m' erano al core, Vinto nel tedio, muto all'amore, Finch' io te vidi, pudica e bella, Dolce sorella, dolce sorella ! Quel ch' io provassi la prima volta Che di vederti m'accadde, ascolta. Pareami averti scontrata ancora. Ma ignoti il loco m'erano e l'ora, E dicea il core: Non vedi? è quella La tua sorella, la tua sorella. Sorella? Oh nome, quanto sei caro! Oggi soltanto dunque t'imparo? Ma non sia ch' altro più il labbro dica, Non più d'amante nome o d'amica; Tu mia risuóni mesta favella Sempre sorella, sempre sorella. D'amor fraterno vestigi io trovo Tra i flori e l'erbe del maggio novo; L'aura che a' salci lambe le chiome Ripeter parmi quel caro nome, Cantar volando la rondinella: O mia sorella, o mia sorella t

O il dorso prema d'agil destriero, O l' onda solchi su pin leggiero, Fra l'acque e il lido, tra l'ôra e i rami Non cessa istante ch' io te non chiami; Sempre un intenso desio t'appella: Vieni o sorella, vieni o sorella. Quando fortuna bieco mi guata, A te pensando, sorella amata, L' alma languente lena ripiglia; E dico: Bruna gli occhi e le ciglia, Bruna del crine le spesse anella, Ho una sorella, ho una sorella. Dacchè la madre mi fu rapita. Per sempre tolto dalla mia vita Credei l'affetto dolce e perenne Che m'ebbe in cura, che mi sostenne; Ma quell' affetto mi rinnovella La mia sorella. la mia sorella. Deh! quando il giorno temuto arrivi Che di tua cara vista mi privi, Prima che il labbro divenga muto Possa l'usato darti saluto. E sia l'estrema mia voce quella: Addio sorella, addio sorella !

## Ritratto di Ugo Foscolo.

Una delle tre o quattro volte che udii parlare lord Byron, compendiava egli il ritratto del Foscolo in due parole: uomo antico. Questa frase fu detta d'altri, ma forse con altro intendimento. Il Byron, parlatore breve ed arguto, non bado certo alle interpretazioni che dar si potrebbero al suo giudizio, é come più di uno se ne sarebbe per avventura scandalizzato. Pensò forse: il Foscolo, come gli antichi, cercò il sapere viaggiando; e negli studi, anzichè il regolato modo de' suoi coetanei, tenne quello suggeritogli dall'ardita sua mente e temperò gli studi suoi ai tempi, agognando, come gli antichi, a quella specie di gloria che il letterato si acquista adempiendo in pari tempo le parti di cittadino. Scoppiò la rivoluzione francese, propagatasi poscia nella veneta democrazia, e in questa si avvisò di vedere avverati i suoi sogni. Tenne dietro al fantasma e, nuovo Alceo, tratto con sincerità e ardimento giovanile la lira e la spada. L'esperienza ben presto gli fece toccar con mano

quanto vi avea d'illusorio e fugace in quel barattarsi continuo di nomi e d'insegne, restando pur sempre quei di prima gli uomini ed i costumi. Si ravvide e, senza rinnegare gli astratti principi, passò nella pratica dalla sconsigliata fiducia alla incredulità disperata. La letteratura gli fu rifugio dalle tempeste politiche, e parte versò sui pedanti e sui grami discepoli dell'Ipse dixit la bile che gli avevano eccitato nell'anima soprusi più turpi e più dannose soggezioni. Ai fatti impossibili fe succedere le declamazioni, troppo agevoli anche a meno sinceri di lui; e riempì il vôto lasciatogli da tante illusioni perdute nel maneggio delle pubbliche cose coll'arrabattarsi per quanto la vita ha di pericoloso, agitato e, diciamolo pure, riprovevole: amori e giuoco; impeti strani; sfurzosità inconveniente, talora indelicata; abborrimento da ogni regolarità, da ogni anche ragionevole dipendenza. Nelle lettere presso a poco lo stesso: si mette sulle vestigia dei grandi, gl'imita, ma in modo suo proprio. Ritrae principalmente dall' Alfieri e dal Parini; con più finezza di gusto del primo, con più forza d'ingegno e fecondità del secondo. O rintanato in una camera più e più mesi, o discutere nei casse, nelle piazze, tra militari, a tu per tu coi magnati; come, appena tocchi i vent' anni, scrivere al Bonaparte ammonimenti, encomì e minacce. Anche in questo antica franchezza. Crollato lo specioso edificio dell'Impero e del Regno, per non mutar stile negli scritti e nella vita, passa l'Alpe indi il mare. Negli studi più aridi, a cui lo soggioga la povertà, trasfonde lo stesso foco, la stessa ira, la stessa pertinacia nelle opinioni che lo avevan satto singolare dai più in tempi ancora ne' quali ogni mediocre natura, costretta a mostrarsi per intero, appariva essa pure singolare. Pensa e parla all'Italia e alla Grecia fino agli estremi; fino agli estremi disegna nuovi pellegrinaggi, nuove intraprese. Dal letto di morte scrive risoluto e sdegnoso. Il suo cadavere non ha onori, mentre la sua memoria e i suoi scritti sono avidamente cerchi e onorati. Qual giudizio ne faranno i posteri? Quale del culto che gli fu reso vivente e da poco defunto? Qui ne giova conchiudere parlando ai giovani che vediamo, o scopertamente, o nel loro segreto, modellarsi al pericoloso esempio di lui. Nessuno può avanzarmi nel credere il Foscolo destinato a guadagnarsi vita immortale per mezzo d'opere grandemente utili e belle; ma del pari non saravvi chi giunga a persuadermi che non ne fosse in parte impedito dalla vita ch'ei tenne. Molto fece, non quanto poteva. Le persecuzioni e gli esigli sono talvolta argomento di lode e stimolo ad opere egregie, ma v'è una smania di esigli che difficolta gli studi e non

annobilita punto l'ingegno. Una nuova maschera potrebbesi aggiungere a quelle del teatro già note, i suicidi eleganti; quelli che anelano a lunghissima vita per potere più lungamente protestar di abborrirla. V'ha chi patisce davvero e geme dal profondo dell'anima: il Foscolo e il Leopardi hanno raccolto nei loro versi e nelle loro prose i richiami di questi infelici; ora molti vorrebbero patire perchè Foscolo e il Leopardi cantarono e scrissero. Disamano una vita che non hanno provata, sospirano a un bene che nulla han fatto per meritare. E come nella vita, così negli studi imitano del Foscolo non la diligente perseveranza, non l'amore al perfetto, ma lo stento, le bizzarrie. Molti, so bene, si adireranno con me per l'acerbità di questa conclusione; non per questo vorrò augurare che la esperienza, infelice quanto potrebbe, abbia ad esser loro più creduta maestra.

GIUSEPPE BARBIERI, nato in Bassano l'anno 1783, vestì l'abito di san Benedetto, e fu da principio maestro di belle lettere nel convento di Praglia. Successe quindi al Cesarotti, già suo maestro, come professore di eloquenza nella Università di Padova, dove più tardi insegnò Diritto naturale, publico e penale. Caduto il Regno d'Italia, visse a' suoi studi in una villa sui colli Euganei fino al 1824; nel quale anno cominciò a mostrarsi come predicatore, acquistando grandissima celebrità. Nel 1848 fu richiamato molto onorevolmente alla publica istruzione, benchè fosse già invecchiato anche sopra i suoi anni. Morì sul finire del 1852. Fu uomo, non veramente erudito, ma colto; e scrittore elegante (non di rado troppo elegante) di verso e di prosa. Non mi parve necessario, ne anche molto utile, riferire qualche sua poesia. Le poche prose che adduco sono tolte dalle Prediche; e possono anche bastare a far conoscere in che le sue prediche differiscono dalle comuni.

# Imagine del ministro evangelico.

Il buon ministro è quegli che la divina parola, siccome pascolo di salute, dispensa ai popoli; che loro infrange cotesto pane di vita, e secondo la varia capacità degli alunni, lo vien minuzzando; e dove al pane medesimo insufficienti si accusino, e loro ne fa bevanda di latte, siccome Paolo scrive, cosicchè sia per essi ricevuto a grado e, digesto, a nutrizione dell'anime si converta.

Ed oh, com'è venerabile il suo magistero, quand'egli nel tempio augusto del Signore, in mezzo agli adorabili misteri della nostra rigenerazione, annunzia gli eterni comandamenti, i precetti della vita, le norme infallibili della presente e futura felicità ! Informato alla scuola de' patriarchi e dei profeti, degli apostoli e de'dottori, si fa handitore di vera sapienza, tutore dell'ordine, araldo di pace, dispensatore di celesti consolazioni. L'amore di Dio sopra tutte le cose e sopra noi stessi, l'amore del prossimo in Dio; ecco i due cardini su' quali tutte si aggirano le parole di grazia e di forza, i dettami, i consigli, le promesse, le minacce con che si travaglia d'istruire le menti e d'informare i cuori. Non è vizio ch'egli non prenda a combattere, nè virtù della quale non faccia prova d'inserire negli animi la dilezione, e d'aiutarne l'acquisto. Se amate i piaceri, ed egli vi predica temperanza; se vi date ai traffichi, giustizia; ne' dubbi casi, prudenza; nelle avversitadi, fortezza. Iracondi, avari, superbi, ignari, dissoluti, invidiosi, la sua parola è taglio di spada a recider que' mali germogli; è raffio affilato a svellerne e sbarbicarne le inique radici. Egli richiama la vostra fede all'umile adorazione della suprema verità, innalza le vostre speranze a confidare in quella bontà indefettibile, e tutti raccoglie i vostri affetti nell'amore di quella infinita bellezza.

Egli nel foro secreto delle coscienze, nel tribunale augusto della riconciliazione, giudice in uno e padre, si fa dentro i penetrali del cuore; ne medica le piaghe, vi spande il balsamo del conforto, ne scioglie i dubbi, i timori ne acqueta, e con prudenti consigli, con pratiche di sincera pietà ne aiuta gli sforzi a cessare le occasioni della colpa, a restituire il mal tolto, a riparare gli scandali, a rompere i legami peccaminosi, a tutte disdire le vane concupiscenze della carne, tutte le orgogliose superbie della vita, a tutti indirigere i pensieri, gli affetti, le opere al vero perfezionamento del nostro essere, alla nostra santificazione. Così nell'atto medesime di procurare il nostro bene quaggiù, nei brevi momenti di questo viver fallace, apparecchia gli animi nostri all'acquisto di un bene immortale, nella patria de' spiriti eletti lassuso in cielo.

Ed uscendo pure da queste case di orazione, dove la sua parola è accompagnata e sostenuta dai riti maestosi della religione, chi è, per vostra fede, che dalle piazze, dai trivi, dalle bische e dalle taverne i giovinastri senza tetto vagabondi, e senza freno di veruna educazione lasciati in balia di sè stessi riduce non pertanto ad una qualche disciplina di morali e religios istituzioni? Chi è che l'orfane donzelle, povere, derelitte,

in mezzo a tante seduzioni di giovine protervia, ripara sotto allo scudo d'una provida e generosa carità? Chi all'umile vedovella dagli stenti e dalle egritudini stenuata reca in segreto le misericordie de' buoni, e persuade rassegnazione e pazienza? Chi è che monta le scale fastidiose de' potenti? chi assedia le porte de' litiganti? chi tollera le asprezze de' ministri e le scurrilità de'servi, affine d'impetrare soccorsi e difese alle ragioni di un oppressato colono, d'un infermo artigiano, d'un pupillo iniquamente frodato, d'una sposa empiamente tradita, d'un vecchio padre scelleratamente abbandonato? Chi entra a' segreti abitacoli delle famiglie, arbitro venerando, e colla santa facondia di paterne ammonizioni acqueta le domestiche discordie, ricompone le parentele, rannoda i vincoli delle sante amicizie? Ah !ch'egli è desso il buon pastore. Lo ravviso, più che al negro lucco i che lo circonda e a' tonsi capelli che d'ogni mondana vanità lo gridano spoglio, lo ravviso all'aria mansa del volto. al portamento composto, agli atti che spirano gravità insieme e dolcezza. Lo sento alla voce, che placida in uno ed autorevole mi piega a riverenza, mi move a-pietà. Lo sento alla flamma purissima di quel zelo che non incende ma scalda; che non istrugge, ma rifocilla: a quel zelo che non è disdégnosa intemperie d'umore, o superba ostentazione di grado, che non è guari impaziente a volere in ogni cosa por mano senza rispetto a tempi, a luoghi, a persone, che non è cieco a far fascio di ogni erba, e per cavarne la mala gramigna istrapparne il buon grano, ma ch'è di prudenza contemperato e di carità; che non insulta, nè grava, ma priega ed esorta; che non si briga di frugare la colpa dove non è, si coprirla e correggerla dove pur fosse; che abborre il vizio, non il vizioso; che brama la conversione e la vita del peccatore, e non altrimenti la morte: che per lo bene degli altri dimentica il proprio; che alla causa della religione e della umanità ogni altro rispetto fa tacere e pon dictro. Fortunata la casa dov'ei si conduce! Fortunate le sorti di que' pietosi che ascoltano i suoi consigli, che si recano docili alle sue ammonizioni!

Nè io lascerò da un canto la benefica opera da cui tanto frutto ridonda alla società; l'opera salutare di que' pastori che vegliano alla istruzione ed a conforto de' poveri campagnuoli. Buoni pastori! Voi partecipate con essi alle fatiche ed alle gioie della vita campestre; voi siete loro maestri d'ogni santo dove-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> • Lucco chiamossi una veste di saia o di rascia nera, lunga quasi sia a' talloni, e a' dottori e altre persone più gravi, senza quasi. • Così il Varchi.

re, siete gli amorosi disenditori de' loro diritti, e poco men ch' io nou dissi l'astro pietoso alla scorta del quale indirigono i loro passi nel travagliato cammino della nostra mortale peregrinazione. Buoni pastori l' che sate spuntare il giglio nella oscurità delle convalli e zampillar nel deserto sorgenti di-vive acque; che rallegrate della vostra benedizione le abbiette loro e solitàrie capanne; che sate lieti di caste preghiere e di rozzi cantici i loro giorni sestivi; che date ali alla speranza, occhi alla sede, a quella sede che sola è potente a rendere coraggioso lo spirito ed umile il cuore. Mercè della vostra instancabile pazienza a mantenerli contenti del misero loro stato e tranquilli nella pace della rassegnazione, vostra bella mercè, l'umano consorzio, in tante e sì dure disuguaglianze della sortuna, conserva que' vincoli di fratellanza, quella unità di concordia, senza cui non potrebbe nullamente consistere ed attenersi.

Ma, tra l'orror delle carceri dove angescia il delinquente. alla sponda di un letticciuolo dove spasima il moribondo, quivi è che la voce del buon pastore suona ben altro che umana e mortale cosa. Chi potrebbe ritrarre al vivo la deplorabile condizione dell'uno e dell'altro? E se quell'uno, da rigidi ceppi costretto, si fosse per avventura un innocente? Se la iniqua pérsecuzione di un Putifarre lo avesse in quella fossa precipitato? Se gli fosse imminente il pericolo di un infame supplizio? Oh Dio! Non ho cuore di spignere avanti un dubbio così crudele: la lena mi manca. E che dirò dell'altro il quale, venuto meno di forza, è presso all'ultima dipartita? Oh, come è profondo l'anelito, lamentevoli i gemiti, miserabile l'atto della persona! Ha veduto partirne gli amici e i congiunti; la famigliuola in pianto conversa gli ha ripetuto l'estremo vale; ormai la stanza è romita; ogni cosa silenzio e lutto. Egli solo a sè stesso, fra il tempo che lo abbandona e la eternità che lo inghiotte. E se quest' uomo, di gravi colpe macchiato l'anima, e da voraci rimordimenti lacerato la coscienza, fosse tuttavia per modi asprissimi combattuto fra la speranza e la disperazione? Se quest' uomo lasciar dovesse una famiglia per cagione de' suoi errori caduta in basso, di aiuti spoglia, da nemici potenti assalita? Qua, qua traete, uomini vantatori che strombazzate umanità, ragione, filosofia, che guardate con occhio di spregio, che abborrite, non ch'altro, i sacri ministri dell'evangelica religione; qua, qua traete, o generosi: discendete a quella carcere, fatevi presso a quel letto, non abbiate a schifo, nè vi ributti la povertà o l'orridezza del luogo, il buio, il flatore, i cenci, le piaghe, il fragor delle imposte, il sonar delle catene, le bestemmie o le lagrime: entrate, su via, coraggiosi, portate in quell'anime un raggio di speranza, un'aura di consolazione. Ma no: voi non usate por mano a cotanta impresa, e n'avete ben donde. Cresciuti negli agi e ne' piaceri, in tutta la forza e la giocondità della esistenza, non avete ancora sperimentato il bisogno de' conforti religiosi! E intanto ne disgraziate quegli uomini benemeriti che a si grand'uopo consacrano i loro giorni. Voi siete per avventura al gioco, al teatro, voi sedete a lauta cena, voi giacete in soffice letto, ed invano altri nel fitto della notte, ne stridori del verno, tra i diacci e le nevi, sotto al vento ed alla pioggia, farebbe invano di picchiare alle vostre soglie, di chiamaryi a soccorso della pericolante umanità. Zelatori dell'anime, ministri d'una religione di carità, angioli della pace, la missione è vostra. A voi è dato quella carcere tenebrosa rischiararne d'un lume celeste; a voi quella tetra bara in un letto di riposo convertire. A voi que' petti, se di macigno, spetrarli; se fracidi d'invecchiata carnalità, rigenerarli allo spirito; se abbandonati a cieca disperazione, richiamarli a fidanza. Dalle vostre labbra, più molle che mattutina rugiada, più soave che pioggia serótina, discende la parola negli intimi recessi di quell'anime costernate, e vi discende a rinfrescarne le arsure cocenti, e gli affanni amarissimi a raddolcirne. Voi le promesse infallibili dell'augusta religione, voi le ricompense cumulatissime della pietà, voi gli inesausti tesori delle eternali misericordie schiudete loro dinanzi.

## Pietà, Amicizia, Amore, Carità.

Pietà soccorre ai bisogni de' miseri e de' tribolati, infrange il pane a' famelici, agli assetati dà bere, i nudi ricopre di vestimento, i peregrini ricetta, gl'infermi visita, gli addolorati consola, a' poveri di consiglio porge la mano, addita la via, accende la fiaccola. Ma questo affetto bellissimo di pietà non è rado che torni appannato da qualche fumo d'orgoglio e di vanità per quel sentimento di maggioranza che repe' furtivo nell'animo del benefattore verso il beneficato. — Amicizia è tesoro d'animi gentili. Ella pensieri, occupazioni, diletti accomuna tra' suoi più cari; divide con essi all'uopo la mensa e il tetto; moltiplica i beni, i mali scema: laonde fu scritto assennatamente, la vita senza i conforti dell'amicizia non essere vitale. Ma spesso le concorrenze e le gare dell'interesse e dell'ambizione, il tedio,

Repe; dal verbo latino repere che significa strascinarsi per terra. Al Barbieri su rimproverato da molti, e non a torto, l'abuso dei latinismi, inopportuni principalmente parlando al popolo.

il capriccio, altri accidenti allentano o sciolgono i vincoli di questa dolcissima colleganza. - Potentissimo degli umani affetti è l'Amore, che inebbria i sensi, che gli animi seco trasporta, che raddoppia e abbellisce la nostra esistenza, che soprattutto annienta quel principio distruggitore d'ogni moral sentimento, quel freddo egoismo che, somigliante alla rabbia, distrigne l'animo, e a mo' d'avarizia non vive che d'inquietudini e di privazioni. Ma questo affetto, colpa le male usanze della nostra società, degenera troppo spesso in passione, la quale di spirito e corpo conglutinata, generosa ad un tempo ed avara, fiacca e violenta, superstiziosa ed incredula, artifiziata piuttosto che naturale, conduce anzi a miseria, che non a felicità: e le pagine della storia sono infamate de' suoi deliri, ed ogni contrada è lorda de' suoi vituperi. — O Carità, purissimo e nobilissimo degli affetti, disceso a noi dall'alto de' cieli! Di grazia e d'allegrezza tu porti nome, e veramente dell'una e dell'altra tu sei largitrice! Tu bella pietà senza fumo di orgoglio; tu generosa amicizia senza viltà d'interesse; tu nobile amore senza macchia di cupidigia. Tu santa fiamma di viva luce rischiari ad un tratto e riscaldi; e le menti e i cuori purgando al loro principio li riconduci, ch'è Dio, prima, suprema, indefettibile carità.

GIOVANNI TORTI, nacque in Milano l'anno 1774. — La sua rara e costante bontà lo fece amare da quanti lo conobbero; i suoi versi gli procacciarono bellissima fama. Fu scolaro del Parini; e in generale, ma forse più specialmente nell' Epistola sui sepolcri, mostrò di possedere assai bene le doti migliori del suo maestro. Voglionsi ricordare di lui altresì il Carme sulla Passione, il Sermone sulla poesia, La torre di Capua e i Versi in morte della moglie. Nel 1848 publicò un canto inspirato dall'amor della patria e dalla persuasione che fosse libera per sempre; perciò quando ritornarono gli Austriaci emigrò; e morì in Genova nel 1852.

# DAL CARME SULLA PASSIONE DI GESÙ CRISTO.

Che cerchi in faccia a questi altari, o figlio?
In me, pel tuo peccato ostia innocente,
Volgi amoroso in me l'animo e il ciglio.
Io son colui che da la eterna mente
Eterno sono; e mi condusse in terra
Misericordia de la umana gente:

Il fine io sono de l'antica guerra; Piantai 'n abisso di vittoria il segno, E il re superbo incatenai sotterra....

L'animo intendi, o figlio: amor mi mena A ricordarti quai del tuo riscatto Crudi mici strazi la misura han piena.

S'avvicinava omai l'ora che fatto Fosse il figliuol de l'uom preda del forte, E consumasser gli empi il gran misfatto.

Già numerato ha il prezzo di mia morte L' infido amico, i e seco si consiglia Di giugnermi per vie secrete e torte.

Io con lui stesso e con l'altra famiglia De' miei mi assido a l'ultimo convito; Quivi turbato declinai le ciglia.

E, un di voi (dissi), un di voi mi ha tradito! E quegli intanto si prendea del mio Pane, e intingea nel mio piattello il dito!

E tu, Pietro, tu pur l... Ma indarno; ch' io, A sazïar la mia pietade immensa, Avea bramato con lungo desio

Di raccorre i miei cari a quella mensa; Nè vo' l'opra tardar che la mia carne? In cibo a l'uom e il sangue mio dispensa.

Ed ei pur osa, il traditor, gustarne. Lasso i ingollato egli ha la sua condanna Che nel sangue gli scorra e in lui s' incarne.

'Ma già mortal tristezza il cuor m'assanna; Già vengon faci ed arme; e la masnada Veduto ha il crudel bacio e non s'inganna.

Non m'accompagna per la mesta strada Pur un de' miei! Quando è il pastor percosso, Convien che il gregge sperso se no vada.

Io stetti innanzi al giudice che mosso Parve d'orror, di zelo a' miei protesti, Sì che le stole si stracciò di dosso.

Oh, sacerdote, come ben singesti!
Tutti abbiam (disse) la bestemmia udita;
Che più n'è d'uopo interrogar chi attesti?

<sup>1</sup> L'infido amico. Giuda Scariotto.

L'opra che ec. La istituzione dell' Eucaristia.

<sup>\*</sup> Il crudel bacio di Giuda che servi per indicare Gesà Cristo a' suo i persecutori.

O voi, che lieve noncuranza irrita,
E a cui lingue piacenti e capi inchini
Lusingan la superbia de la vita;
Non son io quei che sovra ai serafini
Seggo a destra del Padre? or via, mirate
Quai mi rende la turba onor divini.
Di risa alfin, di sputi e di guanciate
Stanchi e del mal concilio alacri al cenno
Menommi avvinto ad altra potestate.
Qui da crudel vid' io timido senno
Deliberarsi che al favor d' Augusto
Il vero e il dritto prevaler non denno.

Quindi la flagellazione, la corona delle spine, e gli onori reali a dileggio; la salita al Calvario sotto il peso enorme della croce; l'aceto e il sale, e la crocifissione.

> Ferve il lavoro : al martellare orrendo L'opra succede di levarmi in alto. Mirami, o figlio, come in croce io pendo! Qui fanno al paziente animo assalto Motteggi rei: ben tu, di Dio figliuolo, Di costassù ti puoi spiccar d'un salto. Deh, perchè intanto io chinai gli occhi al suolo? Come ti stavi, o madre, a riguardarmi, Muta, impietrata de l'immenso duolo! Di sete avvampo. Ahi, de gl'infausti carmi Qual non ha sul mio capo adempimento t Ahi, Padre! ahi perchè, o Padre, abbandanarmi! Tutto alfine è compiuto. Or vedi spento Nei natanti occhi il lume al tuo Signore; Vedi sul petto ricadergli il mento. Così dopó martiri tanti ei muore, Muor per vostra salute; e in morir sente Che i più sarete ingrati a tanto amore ! Tu non esserlo, o figlio. In cuor sovente Volgi la storia de le nostre pene; Sempre la croce ti si pinga in mente. D'amara piéta, di conforto e spene Questa imagine è fonte; e in lei mirando, D'oltraggiarmi il pensier uom non sostiene.

<sup>1</sup> Prevalere ec. I sacerdoti consideravano come bestemmia il dirsi Gesà figliuolo di Dio; i ministri d'Augusto lo avevano per ribelle, perchè dicevasi re de' Giudei.

Questa ognor ti farà vivere amando Me in pria, che t'amai tanto, e per me poi Gli uomini tutti come è il mio comando: Gli uomini tutti, anco i nemici tuoi, Anco i miseri e gl' imi; anco i ribaldi E chi bestemmia i nostri altari e noi. Per lei verrà che immoti stieno e saldi Contro al piacer fallace i tuoi desiri, Nè mai brutto appetito il cuor ti scaldi. Non è chi, fiso in questa imago, aspiri Altri a vincer di fasto e di potere, O i voti onor del mondo invido ammiri. Qual tristo evento, o qual d'uman volere Feritate o ingiustizia, a chi lei guarda, Non è a portar più facile e leggiere? Il tempo vola, nè un momento tarda L' ora che estrema ai mali il giusto spera, E il reo da lungi con orror sogguarda. Colà venuto, sentirai com' era Tutta un sogno la vita, e sol la croco Costante avrai consolatrice vera. Volto a lei fia l'avanzo di tua voce; Lo sguardo a lei, se la parola tace, L'ultimo sguardo ne la lotta atroce: Così verrai beato alla mia pace.

GABRIELE ROSSETTI nato al Vasto città dell'Abruzzo, visse dal 1783 al 1854. Al tempo di Giovacchino Murat, e forse anche dopo caduto quel re fino al 1821, fu conservatore del Museo borbonico; ma in quell'anno, perseguitato come autore di troppo libere poesie, dovette esulare. Trasferitosi a Londra, e accasatosi, stette poi sempre colà tutto dato agli studi; ma non per questo dimentico della patria e della cagione che lo costriuse ad abbandonarla. Per qualche tempo fu maestro privato; di poi (già famoso per un Comento analitico su la Divina Commedia) publico professore di lingua e letteratura italiana nell' Università di Londra o Collegio del Re. Delle opinioni sulle quali fondò il suo commento, come anche delle intenzioni da lui attribuite all' Allighieri, non vedo che sia tenuto gran conto oggidì; ma quel libro, ricco di notizie e di rigoroso deduzioni, attesta pur sempre l'acuto ingegno e la rara cultura dell'autore. In quel lavoro poi, come in tutti gli altri, risplende il suo amore verso l'Italia, con un desiderio ardente di vederla unita, gloriosa, felice, libera da ogni tirannia di re e di papi. Ma questo sentimento si manifesta sopra tutto nelle poesie: così nobile, e tanto efficace, che non di rado ammenda il difetto di imagini veramente poetiche, e di quella squisitezza di stile ondo piacquero e sono lodati alcuni suoi contemporanci. Di queste poesie (s'intende delle migliori) ci ha data una bene ordinata raccolta il prof. Carducci: dalla quale ho tolte, per saggio, le poche qui appresso trascritte, come ho tratte dalla sua prefazione questi cenni intorno all'autore.

## Il sogno avverato.

Io sognai che Amor senz' ale, Nel più limpido mattino, Fra le aiuole d'un giardino Stesse allegro a passeggiar. Ei scegliea tra quelle piante Un flor bianco e un flor vermiglio, Vaga rosa e vago giglio, Ch' ei godea di contemplar. Un durevole amaranto Poi fra lor frammette e posa, E col giglio e con la rosa Ne fe lieto mazzolin. Mi parea ch' augelli ed aure S' allegrassero d' intorno: Surse il sole e in chiaro giorno Cangiò il limpido mattin. Sotto un albero d'olivo D'Imeneo s' ergea l'altare, E un ruscel con l'onde chiare Nel passar lambiane il piè: E fra i rami della pianta Alternando i mutui baci, Stean due tortore vivaci. Dolce simbolo di fè. Mi parea che Amor plaudisso All' affetto afrodisèo,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tip. Barbèra, 1861; Ediz. Diamante.
Ambrosoli. — 17.

ì

E sull'ara d'Imeneo
Il mazzetto allor posò.
Mi destai fra mille evviva
Che dal tempio uscian festosi;
Ed in voi, felici sposi,
Il mio sogno si avverò.

Per la morte di Luigi Quattromani.

Furon tristi, o Luigi, i giorni tuoi, Nè la patria si mosse alla tua fama; Ed or che indietro più tornar non puoi, Or ti richiama.

Chi più di te nel pöetar veloce?

Di biblici tesori arca fulgente
Onde di Dio lo spirto ergea la voce
Fu la tua mente.

E fuor che un vano applauso (oh steril vanto!)
Qual premio avesti tu dal patrio suolo?
Tu, colomba al costume e cigno al canto,
Aquila al volo!

Allor ch' io scrivo e canto, in rammentarti Sento estinguersi in me l'estro più vivo: Ma poi mi par si bello il somigliarti, Ch' io canto e scrivo.

Cigni profani che fra nappi aurati L'alma assopendo inebriate i sensi, Che ai pomposi delitti fortunati Ardete incensi,

Di sua profetic' arpa al tintinuio Taciturni arrossir più non vi scerno: Sta sulle labbra del cantor di Dio Silenzio eterno.

Deh, tu che con la luce del tuo crine Fugasti dal caòs l'ombre più triste, Senza principio e fin Principio e Fine Di quanto esiste;

Dopo sei lustri e sei d'un'aspra guerra, Di quel nobile cor compensa il zelo! Abbia l'iniquo il suo trionfo in terra, Il giusto in cielo:

E tu, dal sen di Dio dov' or sei giunto, Dimmi, rammenti il nostro nodo antico? Non far che in tutto io perda in un sol punto Maestro e amico.

Oh, quante volte lo chiamai besto Quel dì che udii la voce tua sonora ! No, che quel dì per me non è passato, Lo veggio ancora.

Tra 'l batter dell' estatiche pupillo Con moto rapidissimo frequento Balenavan lo delfiche scintillo Visibilmento.

Ed or pingevi sul pendio del monte Mosè disceso dal divin congresso, E di sua fronte il lume alla tua fronte

Parea trasmesso;
Or colui 1 che col suon di sue parole
Fermò sull'asse il sol nel dubbio marte,

E di nuovo parea fermarsi il sole

Per ascoltarte;

Or l'imberbe garzon che a morte trasse In val di Terebinto il Filisteo, E parevi David che salmeggiasse Sul suo trofeo.

Salve, o beato memorabil giorno, Che l'alma alloga fra le idee più belle ! E salve tu che, il crin di raggi adorno, Calchi le stelle!

Qual pel cammin del ciel ch'ampio s'inarca Sen passa il sol cinto di rai le chiome, Tal sul dorso de' secoli sen varca Chiaro il tuo nome.

Ve' ch' ei s' innalza di sua luce adorno; Ve' ch' a incontrarlo eternità discende! Tumultüosi fremon gli anni intorno: Ei passa e splende.

## L' amor della pairia.

O d'alme sublimi Perenne alimento, Delizia e tormento D'un nobile cor,

<sup>1</sup> Colui ec. Giosuè che sermò il sole durante la battaglia (detta con frase troppo mitologica dubbio marte) contro i cinque re degli Amorrei.

O d'ogni mio male Sorgente e radice, Di patria infelice Santissimo amor ! Tu sola mia colpa Agli occhi d'altrui, La colpa per cui Più patria non ho! Ma indarno m' incalza Maligna procella: Di colpa si bella Pentirmi non so. Pomposo giardino Di eterna verdura Cui ride sì pura La luce del dì, Lasciarti su forza, Emporio dell'arti! Per sempre lasciarti, Lasciarti così! Volgendomi addietro Nell' ultimo addio, Bel nido natio, Mi parve morir; E quando mi suona Sul memore core, Lo stesso dolore Ritorno a sentir. O gioia a chi giunge, Angoscia a chi parte! Natura con arte Fe tutto per te: Ma un genio maligno Deturpa ed oscura Quant' arte e natura Propizia ti diè. Ahi, come fra l'ombre Nascondi avvilita La fronte turrita Di cento città! De' mille tuoi pregi Ti resta soltanto Il misero vanto

D'infausta beltà.... O patria adorata Che vivi agli affanni, Più sacra cogli anni Diventi per me: M'è sacro il tuo cielo, · M' è sacro il tuo suolo, M'è sacro quel duolo Ch' io sento per te. Sublimami l'alma D'angoscia nutrice, Di patria infelice Santissimo amor; Chè, quando deriva Da nobile assetto, Ha qualche diletto Lo stesso dolor. Se colpa ti chiama Chi giusto si vanta, Di colpa si santa Superbo sarò: Ed oso gridargli Con ferma favella: — Di colpa si bella Pentirmi non so. — E vate inspirato Del dritto rapito, Povendomi ardito Fra 'l soglio e l' altar.... Qual muggbio improvviso Di sordo fragore Dal dolce dolore Mi viene a destar !...

## Unità e libertà.

Minaccioso l'arcangel di guerra
Già passeggia per l'itala terra:
Lo precede la bellica tromba
Che dal sonno l'Italia svegliò:
L'Appennino per lungo rimbomba
E dal Liri va l'eco sul Po.
Tutta l'Italia pare
Rimescolato mare:

E voce va tonando Per campi e per città: - Giuriam giuriam sul brando O morte o liberta ! -La Trinacria che all' ire s' è desta Mise grido di rauca tempesta; Le tre punte del Delta fér eco; Per tre valli quell' eco muggi; Tonò l' Etna dal concavo speco; Latrò Scilla, Cariddi ruggi. All' arme all' arme ! — è il grido Che va di lido in lido; E l'eco replicando Di lido in lido va: - Giuriam giuriam sul brando O morte o libertà! — Qua dall' Alpe che serra Lamagna Sull' immensa lombarda campagna Simil grido que' detti ripete, Simil eco quell'ire destò: O fratelli, sorgete sorgete l Del riscatto già l'ora suonò i Se il centro ed ambo i lati Brulicheran d'armati, Chi affronterà pugnando L'italica unità? - Giuriam giuriam sul brando O morte o libertà ! — Ma qual plauso si leva dal centro! Oh, qual plauso! Nè resta là dentro: Come tuono cui tuono rincalza O balen cui succede balen. Dai due lati nel centro rimbalza E dal centro sui lati rivien. Al plauso che più cresce Queta canzon si mesce, I petti infervorando Di patria carità: - Giuriam giuriam sul brando O morte o libertà! — - Siam fratelli - nel centro risuona: - Siam fratelli - nei lati rintrona:

E già questi s'abbraccian con quelli,

Dai tre lati godendo ridir — Siam fratelli fratelli : E i confini per tutto sparir! — Ardir, fratelli! è giunto Il sospirato punto: S' ei passa, ah chi sa quando Di nuovo ei tornerà? - Giuriam giuriam sul brando O morte o libertà! -Questo fuoco che all' alme s'apprende E le invade le scuote le accende. Questo fuoco, fratelli, vi sveli Che terrestre di tempra non è: Ah. discese dall' ara de' cieli La scintilla che incendio si fe! Da quell' altar discese Che inflamma a sante impreso, E i cuori infervorando Tutti sclamar ci sa: - Giuriam giuriam sul brando O morte o libertà 1 — Sette siri ci colman di mali Pari ai sette peccati mortali; Pari ai capi dell' idra lernea Cui d' Alcide la clava mietè. Tristi capi d'un'idra più rea, Nuovo Alcide lontano non è i Quanti la patria ha fidi Tanti saran gli Alcidi: Deh, un giorno memorando Cangi una lunga età! - Giuriam giuriam sul brando O morte o libertà! — Ci divise perfidia e sciagura. Ma congiunti ci volle natura. Alma diva, cui l'Alpe corona Fra gli amplessi di duplice mar, Se una lingua sul labbro ti suona, Un sol culto ti sacri l'altar ! Chi in sette ti partio Tradi l'idea di Dio. E il mostro abbominando

Il flo ne pagherà:

- Giuriam giuriam sul brando O morte o libertà! — Mascherata malizia chercuta T'ha divisa tradita venduta; Do' tuoi figli fe crudo governo Quell'avara malizia crudel; Turpe furia shucata d'inferno, Che si disse discesa dal ciel. S' ella mantenne in vita Quell' idra imbaldanzita, E l'una e l'altra in bando Da questo suol n' andrà: - Giuriam giuriam sul brando O morte o libertà! — Cada cada l'anfibia potenza Ch'è di mali seconda semenza: E la legge del Verbo di Dio Ch' ella appanna di nebbia d' error, Radiante del lume natio Rimariti la mente col cor. Finche quel servo culto Ch' all' uom ch' a Dio sa insulto Dai sozzo altar nefando A terra non cadrà, - Giuriam giuriam sul brando O morte o libertà l Divo fonte del culto più bello Che quell'empia converte in flagello, Tu che inspiri si nobile impresa, Scudo e spada d'Italia sii tu, Saldo scudo di giusta difesa, Forte spada di patria virtù! Mira una madre oppressa, Ve' i figli intorno ad essa Che fremono gridando Di sdegno e di pietà: - Giuriam giuriam sul brando

## L' Evangelio.

Negli affanni dell' esiglio Tu parlando al cor mi vieni, Santo libro che contieni

O morte o libertà! --

La parola del Signor: Tu consiglio — nel periglio, Tu conforto nel dolor. Soavissima parola, E qual alma a te si serra? Tu recasti sulla terra Nuova scuola di virtù. Nuova scuola — che consola Fin chi geme in servitù! Sol ch' io t' apra, glà si calma La mia mente tempestosa; Tu sei l'iride pietosa D'ogni turbine crudel: E la calma — di quest'alma Sembra un'estasi del ciel. Io ti leggo; e provo intanto Tenerezza e maraviglia, Nè l'umor su queste ciglia Vien dal sonte del dolor: Libro santo, — accogli il pianto Che in te versa un grato cor. Nel più puro amor fraterno Per te l'alma è sublimata: La ragion santificata. Santo libro, io trovo in te: E in te scerno — il Verbo eterno, Che favella alla mia fo. Par che oprando in mia presenza Varie genti accolga intorno: Tal mirarlo io spero un giorno Senza il mistico suo vel: Chè innocenza — o penitenza Apre all' uom la via del ciel. So che indegno omai son fatto Della gloria del mio Dio: Ma tal prezzo offrir poss' io. Ch' ei negarmela non può: Ah per patto — del riscatto Il suo sangue io gli offrirò. Nel promettere perdono Al mortal che in te s'affida. Tre virtù gli dài per guida Sulla via della pietà:

No, non sono — che tuo dono Fè, Speranza e Carità ! Quando oppresso dalle ambasce M' abbandono a' miei lamenti; Sol ch' io legga i documenti Che derivano da te, Da te nasce, — in te si pasce Carità, Speranza e Fè. Con fortissimi legami L' uom tu stringi al suo dovere; E s' ei lascia il buon sentiere Per fervor di gioventù, Tu il richiami — coi dettami Al cammin della virtù. Tu m' illumini, se cieco; Mi rialzi, se depresso, E se cado in qualche eccesso, Men fai subito pentir; Ch' io ti reco — sempre meco E con te desio morir.1 Negli affanni dell' esiglio Tu parlando al cor mi vieni, Santo libro che contieni La parola del Signor: Tu consiglio — nel periglio, Tu conforto nel dolor.

## Estreme parole del giusto.

Caduca dimora di fragile argilla,

È pronta a lasciarti quest'alma tranquilla:

Ah, in carcer si stretto languendo avvilita

Il termin sospira del lungo suo duol!

Deh il volo spiccando, qual aquila ardita,

Ricerchi col guardo l'eterno suo sol!

Di fragile argilla caduca dimora,

Su, schiudi le porte, chè suona già l'ora!

La chiave mi mostra quell'angel di morte

Che verso le sfere condurmi dovrà:

Caduca dimora, dischiudi le porte,

E libera a volo quest'alma ne andrà!

Dischiudi le porte, mia carcer dogliosa,

Intendasi: E desidero di averti con me, presso di me, quando morro.

Chè il figlio m' attende, m' attende la sposa!
Calmate l' affanno, dolenti fratelli;
È inutil ch' io resti; che darvi non ho:
O vedove afflitte, gementi orfanelli,
Se tutto vi diedi, che darvi potrò?
Oh, quanto s' inganna chi crede ch' io moia!
Se fuggo ogni pena, se incontro ogni gioia,
Chi creder potrebbe?... ma un dolce languore....
La lena.... la luce.... mancando mi va....
Qual sonno m' aggrava?... Fra poco, o Signore,
Lo stanco tuo servo, fra poco verrà.

SILVIO PELLICO, nacque in Saluzzo addì 24 giugno 1788. Stette per qualche tempo in Lione presso un cugino di sua madre; e quivi conobbe, e parte anche ricevette in sè, a guisa di succhiante invisibile vampiro le illudenti dottrine di quel tempo. Chiamato poi a Milano, dov'erasi trasferito suo padre, vi conobbe Monti e Foscolo, e si strinse principalmente a quest'ultimo. Non contento d'onorarlo (dice egli stesso), io aveva d'uopo di magnificarlo oltre misura ed immaginarmi ch'egli fosse l'uomo più grande dei tempi. In Milano, attendendo sempre a studiare, compose alcune tragedie che gli procacciarono bella fama; fu professore di lingua francese in un collegio finchè durò il governo italiano. Cambiate le cose, assunse l'ufficio di istitutore privato primamente nella famiglia Briche, e dipoi in quella del conte Luigi Porro. Quivi ebbe opportunità di conoscere le persone più colte e più liberali che allora trovavansi in Milano: imprese con alcuni di costoro la publicazione di un giornale, Il Conciliatore, che doveva preparare innanzi tutto a liberarsi da' pregiudizi, non pur nelle lettere, ma in ogni cosa spettante al vivere cittadino; poi facendo conoscere il vero, cioè il male delle cose presenti, destar desiderio di mutarle. La polizia austriaca non tardò quindi a impedire la publicazione di quel giornale; e poco appresso il Pellico venne arrestato. La storia dei dieci anni seguenti è da leggersi nel suo libro intitolato Le mic prigioni: il qual libro, benchè i tempi sopravenuti abbian potuto farlo parere troppo mansueto e quasi fiacco, è pur sempre monumento notabilissimo di quell'età, e rivelazione di un animo forte nella sua pazienza.

Dopo la prigionia scrisse ancora alcune tragedie e non poche altre poesie; ma non poterono accrescere la sua riputazione letteraria: la qual cosa in parte provenne da un certo infiacchimento patito dal suo ingegno, in parte anche dall'avere (per usar le parole sue proprie) due specie di nemici. Gli uni sono certi fanatici servitori dell'Austria che mi vogliono dannato, e spero che, malgrado loro, andrò in paradiso. Gli altri sono quegl'imbroglioni liberali da trivio, giovinastri csaltati da un giacobinismo ignorante ed irreligioso, che infamano per tutta Europa il nome una voltà onorato di liberale. Chiunque conosca le ultime opere di Silvio Pellico e legga queste parole, dirà facilmente che i critici gli apposero a gran torto sinistre intenzioni; e ch' egli a gran torto confuse con alcuni pochi smoderati que'molti che desideravano di vederlo, come suol dirsi camminare col secolo.

Morì il giorno 31 gennaio dell' anno 1854.

## Rispetto ai vecchi ed ai predecessori.

Onora l'imagine de' genitori e degli avi tuoi in tutte le persone attempate. La vecchiaia è veneranda ad ogni spirito bennato.

Nell'antica Sparta era legge che i giovani s'alzassero alla venuta d'un vecchio; che tacessero quand'ei parlava; che gli cedessero il passo incontrandolo. Ciò che non fa la legge presso noi, faccialo — e sarà meglio — la decenza.

In quell'ossequio evvi tanta bellezza morale, che pur coloro i quali obbliano di praticarlo sono costretti ad applaudirlo in altri.

Un vecchio ateniese cercava posto ai giuochi olimpici, e zoppi erano i gradini dell'anfiteatro. Alcuni giovinastri suoi concittadini gli accennarono che s'accostasse; e quando, cedendo all'invito, pervenne a grande stento sino a loro, invece d'accoglienza trovò indegne risate. Respinto il povero canuto da un luogo all'altro, giunse alla parte ove sedeano gli Spartani. Fedeli questi al costume sacro nella loro patria, si alzano modesti e lo collocano fra loro. Que' medesimi Ateniesi che lo avevano sì svergognatamente beffato, furono compresi di stima pei generosi emuno di più vivo applauso si levò da tutti i lati. Grondavano le lagrime dagli occhi del vecchio, e sclamava: « Conoscono gli Ateniesi ciò ch'è onesto; gli Spartani l'adempiono! »

Alessandro il Macedone — e qui gli darei volentieri il titolo di grande — mentre le più alte fortune cospiravano ad insuper-

birlo, sapeva nondimeno umiliarsi al cospetto della vecchiaia. Fermato una volta nelle sue trionfali mosse per copia straordinaria di neve, fece ardere alcune legna, e seduto sul regio suo scanno si scaldava. Vide fra i suoi guerrieri un uomo oppresso dall'età, il quale tremava dal freddo. Balzò a lui e, con quelle invitte mani che avevano rovesciato l'impero di Dario, prese il vecchio intirizzito, e lo portò sul proprio seggio.

Non è malvagio se non l'uomo inverecondo verso la vecchiaia, le donne e la sventura, » diceva Parini. E Parini giovavasi pur molto dell'autorità che aveva su i suoi discepoli, per tenerli ossequiosi alla vecchiaia. Una volta egli era adirato con un giovane del quale gli era stato riferito qualche grave torto. Avvenne che l'incontrò per una strada nell'atto che quel giovane, sostenendo un vecchio cappuccino, gridava con decoro contro alcuni mascalzoni dai quali questo era stato urtato. Parini si mise a gridare concordemente, e gettate le braccia al collo del giovane, gli disse: « Un momento fa io ti riputava perverso; or che son testimonio della tua pietà de'vecchi, ti ricredo capace di molte virtù. »

La vecchiaia è tanto più da rispettarsi in coloro che sopportarono le molestie della nostra puerizia e quelle della nostra adolescenza; in coloro che contribuirono, quanto meglio poterono, a formarci l'ingegno ed il cuore. Abbiasi indulgenza a'loro difetti, e valutiamo con generoso computo le pene che loro costammo, l'affezione che in noi posero, il dolce guiderdone che riesce per loro la continuità del nostro amore. No, chi si consacra con animo gentile all'educazione della gioventù non è abbastanza compensato dal pane che giustamente gli si porge. Quelle cure paterne e materne non sono da mercenario. Nobilitano colui che ne fa sua abitudine. Avvezzano ad amare, e danno il diritto d'essere amato.

Portiamo filiale ossequio a tutti i superiori, perchè superiori. Portiamo filiale ossequio alla memoria di tutti quegli uomini che furono benemeriti della patria o dell'umanità. Sacre ci sieno le loro scritture, le loro imagini, le loro tombe.

E quando consideriamo i secoli passati e gli avanzi di barbarie che ne sono rimasti; quando, gemendo su molti mali presenti, li scorgiamo conseguenze delle passioni e degli errori dei tempi andati, non cediamo alla tentazione di vituperare i nostri avi. Facciamoci coscienza <sup>1</sup> di essere pii nei nostri giudizi

<sup>1</sup> Facciamoci ec. Intendasi: Rechiamoci a debito, consideriamo come nostro dovere. Ma farsi coscienza di qualche cosa significa propriamenta Farsene scrupolo.

su loro. Imprendevano guerre che or deploriamo, ma non erano essi giustificati da necessità, o da incolpevoli illusioni, che a sì gran distanza mal possiamo pesare? Invocavano intervenzioni straniere, le quali riuscirono funeste; ma necessità ancora, od incolpevoli illusioni non li giustificavano? Imponevano istituzioni che non ci piacciono; ma è forse vero che non fossero opportune al loro tempo? che non fossero il meglio voluto dalla sapienza umana cogli elementi sociali che s'avevano a que' dì?

La critica debb'essere illuminata, ma non crudele verso gli avi, non calunniatrice, non disdegnosa di reverenza a coloro che non possono sorgere dai sepolcri e dirci: « La ragione della nostra condotta, o nepoti, su questa. »

Celebre è il detto del vecchio Catone: « Difficil cosa è far capire ad uomini che verranno in altro secolo ciò che giustifica la nostra vita. »

### La Mammoletta.

Il pudor, mammoletta, che ti copre,
Perchè tal simpatia ne' cuori istilla?
Bella non è virtù sol quando in opre
Gloriose s' esercita e sfavilla.
Spesso è più degna ancor se non la scopra
Fuor che d'intimo amico la pupilla:
Il pudor che ti copre, o mammoletta,
Più d'altri fiori mi ti rende accetta.

#### La Madre.

Ov' alti rischi fervono,
Vieppiù la madre ardita
Pel frutto di sue viscere
Pronta è a donar la vita.
Ella, se fera scoppia
Divoratrice vampa,
Verso la cuna avventasi
E il pargoletto scampa.
Se il picciol piede illusero
Di cupo rio le sponde,
La madre piomba rapida,
E il tragge, o muor nell' onde.
Ella se il figlio palpita
Tra infetto aere tremendo,

Tenta i suoi di redimere
Le piaghe a lui lambendo.
Se patria e tetto invadono
Empie omicide squadre,
Stringe i suoi figli, e impavida
Pugna per lor la madre.

GIOVANNI ROSINI, di Lucignano in Val di Chiana, fu professore d' eloquenza nell' Università di Pisa; fece leggibile anche ai meno pazienti la storia del Guicciardini, dividendo e schiarendo con accurata punteggiatura i periodi infiniti delle antiche edizioni; scrisse una Storia della pittura italiana, tre romanzi (La Signora di Monza, Luisa Strozzi, Ugolino della Gherardesca) e prose e versi di vario genere. Fu letterato di non comune coltura, e scrittore molto pregevole. Diceva di avere introdotto prima d'ogni altro il vero romanzo storico in Italia, e credette altresì d'aver meritata in questo genere di componimenti la prima palma.

Mori di 79 anni in Firenze addi 16 maggio 1855.

# Don Egidio accompagnato dall'abate Pandolfini presentasi a Galileo Galilei.

Entrarono dentro la camera con quel silenzio e quella venerazione con cui si penetra ne' luoghi sacri. Alquanto socchiusa era la finestra; ma il lume, benchè floco, permetteva di veder il volto di quel vecchio venerando, che sedea sopra il letto con un fazzoletto bianco annodato al collo, un giustacuore di panno scuro e una pelliccia gettata sopra, foderata di color celeste un poco sbiadito dal tempo. Era la fronte maestosa, spogliata di berretta o di cuffia, che non usò, dormendo, portar mai nè pure nel più fitto del verno. Brillavano gli occhi di vivissima luce; quantunque le palpebre un po' gravi cominciavano ad indicare quel che già minacciava la natura.

Era il suo letto coperto di sargia verde; verde il tornaletto; e la spalliera, <sup>1</sup> che sormontava il capezzale, pur verde. A manca udivasi oscillare, e vedevasi segnar le ore con una freccia, un orologio a pendolo; un cannocchiale a destra, sormontato sulla sua base di bossolo, appariva sopra un cassettone; e a capo del

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tornaletto. Quella falda che pende dalla coperta e circonda il letto; la spalliera, sorge dietro il capezzale per appoggiarvi le spalle o per semplice ornamento.

letto pendeva un Gesù deposto in braccio della Madre, opera viva e spirante che il suo amicissimo Cigoli donato gli aveva in memoria di sè.

Teneva le mani sopra il letto, sul quale stavasi aperto un libro. Mentre il Pandolfini diceva, introducendo Egidio, le solite parole di uso, le quali si ripetono pressoche sempre quando presentasi un forestiero all' uomo che si ricerca pel solo suo merito, Egidio riguardava com' estatico le sembianze maestose di quel sublime indagatore dei segreti della natura: le gote un po' cadenti per gli anni, la fronte solcata dai lunghi studi e dai reconditi pensieri, le pupille avvezze a spaziare pel cielo, le labbra da cui scendevano come da fonte perenne l'eloquenza e la dottrina. Poneva poi mente alla semplicità degli ornamenti, e direi quasi alla mancanza dei comodi nel letto in cui riposava; alla nudità della stanza, non apparata nè pure del più ordinari corame; alle sedie modeste intorno di quella; e diceva fra se: Quanto diventano qui meschine le più magnifiche vanità della terra l

Intanto il filosofo, rivolto con un sorriso allo straniero, uden lo ch'egli era mantovano, siccome aveva a mente i luoghi più pellegrini dei latini poeti,

Primus.... in patriam.... disse,
 Aonio rediens deduxit vertice musas:

e al vostro poeta noi dobbiamo che le muse, dopo esser passate ad albergare col nostro, anon hanno più abbandonato il soggiorno d'Italia. E finche rimarranno in pregio, o finche non saranno affatto dimenticati Dante e costui (e accennava colla mano il libro che stavagli aperto in sul letto), saranno essi, per coloro i quali si smarrissero nell'alto mare delle poetiche stravaganze (e ci siamo vicini), le due stelle propizie che additeranno il retto sentier del Parnaso.

Ecco qua, son già vecchio; e per la cinquantesima volta stava rileggendo la fuga di Angelica, non saziandomi mai d'ammirarne la grazia, la facilità, la magniloquenza, il candore. Oh che poeta inarrivabile! Quanta ricchezza di particolarità nella reggia d'Alcina! e nel viaggio d'Astolfo quanta imaginazione e poesia!

<sup>1</sup> Corame. Anche il Tusso (Padre di fam.) disse: « La sala era fornita di corami e d'ogni altro ornamento. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Col nostro. Con Dante che chiamò Virgilio suo maestro e suo autore. <sup>3</sup> Il libro. L' Orlando Furioso dell' Ariosto, del quale il Galilei su ammiratore.

- Chi sa, rispose allora Egidio, se, dopo le scoperte da V. S. fatte nel pianeta della luna, non avrebbe l'Ariosto potuto aggiungere alle sue invenzioni? ma è certo (e ciò disse intendendo di fargli cosa grata) che sarebbegli convenuto allargar d'assai quel luogo dove si raccolgono le ampolle del giudizio degli uomini; giacchè colassù n'è andato, fra tante ridicole controversie, tutto quello dei peripatetici.
- Non facciam, riprese il filosofo, motto per ora di essi; chè non tarderà molto a capitar qui uno dei loro più gran capitani. Ma che il lor senno siasene colà volato, o sia qui rimasto per somma sventura, poco rileva. Tenacissimi della propria opinione, agiscono e combattono a parole, come se la verità fosse dalla lor parte; ed in ciò possono contare sul soccorso di tutti quanti i frati del mondo. Sa l'abbate Pandolfini con quale pazienza sopportai vari anni sono tutte le persecuzioni, le calunnie, le male arti di costoro; e giunsi al punto di accogliere e perdonare a quello sciagurato che dall'alto del pergamo non ebbe ribrezzo, per offendermi, di convertire in senso profano le parole medesime della sacrosanta Scrittura! E pure a nulla è giovato.

Dopo tanta moderazione ho dovuto udire che l'andar minutamente indagando i segreti del cielo era azione poco men che temeraria: quasichè i cieli non narrassero la gloria dell'Eterno quando svelano, col soccorso della geometria, per vere e indubitate quelle cose che al primo guardare appariscono in sembianza di false e d'impossibili. Ma se la modestia, la pazienza e la carità non giovano, è tempo di dire una volta liberissimamente la verità.

Tarderò a farmi intendere dall'universale, ma ne verrò certamente a capo: perchè, se il libro mirabile della natura è aperto a tutti, è necessario conoscere i caratteri di quell'idioma nel quale l'eterna Sapienza lo scrisse: o quanti sono geometri in Europa m'intenderanno; se non vogliono, non possono, o non sanno intendermi i frati.

E poiche l'abbate Pandolfini non rispondeva, lasciamo, soggiunse il filosofo, in pace i frati; e torniamo all' Ariosto, che a tempo e luogo così al vivo li dipinge.

Ma che cosa mai non dipinge al vivo quel buon messer Lodovico? È vero ch'è intollerante di freno; ma non lo è giammai fino alla stravaganza. I suoi rischi ci spaventano e ci dilettano. Ei rassembra nel corso a un cavallo generoso che vuol guidarsi con un morso d'avorio e con un sottil freno di seta. Se s'innalza da terra, i suoi voli son quelli dell'aquila: spazia sicuro di sè maestosamente pel ciclo deserto. Non vorrei ingannarmi, ma egli sembrami il solo fra i moderni che posseda il dono di che la natura privilegiò Nicomaco ed Omero: le pitture del primo e le narrazioni del secondo non fatte appariscono, ma nate e venute al mondo senza ombra di fatica e di stento....-

Entrava frattanto, mandatovi dal granduca, un annunziato già dal Galileo, il principe dei peripatetici toscani, Giovanni Nardi da Montepulciano, medico di corte. Una capigliatura accomodata con molti nodi intorno a una faccia assai larga, un sentenziare ardito, un riguardare baldanzoso, un dimandare arrogante, non indicavano in lui un filosofo: e pure tale si diceva nel frontespizio perfino delle opere sue. Del resto, molta erudizione greca e latina, un certo gusto nelle arti e facilità nello scrivere la lingua di Tullio lo rendevano famoso presso coloro (ed erano i più) i quali non conoscevano ancora che per la sana filosofia doveva essere il Galileo quello che tutto giorno leggevasi dai Fiorentini nel loro Duomo essere stato tre secoli innanzi Giotto per la pittura....1

Entrato in camera il Nardi, chiese il polso all'ammalato; e siccome era gran partigiano dell'uroscopia,2 si attendeva dagli astanti che facesse anche altra inchiesta per segno: ma, o perchè l'ammalato sentisse che nulla più rimaneva del travaglio sofferto, o che, quantunque grande e si al di sopra degli altri, pur tanto ancora tenesse di quel d'Adamo da non volere ad ogni costo esser guarito da un peripatetico; sia in fine che, siccome talvolta usava, non sdegnasse di prendersi leggermente gioco di quel borioso ed elatoso a dottore (che, dopo il viaggio fatto col granduca in Alemagna, non si sarebbe degnato di stare al medesimo desco con Averrois), senza dargli il polso: - Quando volete, cominciò a dirgli ridendo, salire fin quassù \* per visitarmi, vi piaccia in cortesia togliervi quell'abitone rosaceo, che mi offende la vista e opera su' miei nervi come agli occhi del paziente l'apparizione della fune.

- Sempre ridente e di buon umore il signor Galileo! replicava il Nardi; chi non lo conoscesse, non potrebbe credere che in una mente sì sublime restasse luogo per gli scherzi.
- Non scherzo, no: vi dico che cotesto abito mi sa male ai nervi.

Allude a un verso latino sotto il ritratto di Giotto, che dice aver

lui fatta rivivere la pittura.

2 Uroscopia. L' esame dell'orina per trovarvi gl'indizi delle malattie; la quale dicevasi perciò anche segno.

<sup>8</sup> Elatoso. Altiero, gonfio di superbia, come elato, latinismo fuor d'uso. · Quassu. Il Galilei dimorava allora in Firenze presso la Fortezza di Belvedere in un luogo chiamato la Costa per la sua ripidezza.

- Ciò avviene, perchè non credete alla medicina.
- Anzi ne sono devotissimo; e in Pisa, per necessità, cominciai ad esercitarla. Ma, in quanto a me, non adopro che due soli medicamenti.
  - E sono?
  - Il buon reggimento e la dieta.
  - Ma questi talvolta non giovano.
- E credete che giovino i vostri? I Romani stettero cinquecento e più anni senza medici, e non so che sul Tevere ne morissero allora più che adesso sull' Arno.

In America non credo che ci sieno per anco allignati: e, con vostra grazia, benedico quei popoli. Ma quando anche si ammetta l'utilità della scienza e i prodigi della divinità che vi presiede, come va che i sacerdoti non sono fra loro d'accordo?

Gli Arabi dissentono dai Greci, Galeno dissente da Avicenna. Dottore, a chi s'ha da credere? E voi non medicate nè come gli uni nè come gli altri: ma però componete i mitridati¹ e le teriache di 500 ingredienti. Ehi, dico; e Plinio non ve la cantò, che queste cose tutte si facevano per ostentazione?

Il Nardi sorrideva, per mostrare di prendere in burla quello che diceasi forse colla più gran serietà dal Galileo, il quale proseguiva:

— Sicchè, a parte l'abito rosso, quando volete salire la Costa, venite come filosofo, chè sarete sempre il ben venuto. —

Così toccata avendo la corda più debole dell'istrumento, dopo avergli fatta ingollare più d'una pillola amara,

- Or ditemi un po': quali tesori avete raccolti nel viaggio pel vostro museo?
- Quattro pesci impietriti del Veronese, un'urnetta degli Scaligeri....—

Non appena ebbe il Nardi cominciato a parlare del suo museo che, fingendo il Pandolfini di non prestar molta attenzione al discorso, chiese commiato al filosofo, e seco trasse con dolc e forza per mano il compagno; al quale disse, poichè furono nella strada: — Guai a noi, se ne attendevamo il fine. Non vi sarebbe stato modo di liberarsi d'andar a visitare il suo museo, del quale è vanissimo, al segno che si adira con chi non lo celebra colle più sperticate parole, o non va in estasi ad ogni testa di mummia, o non l'ode con pazienza dissertare sul più arrotato scarabeo. Ed è uomo di cui pericolosissima è la nimistà; poichè a corte non gli è tenuto portiera. 2 —

<sup>1</sup> Mitridato. Nome di una medicina.

<sup>2</sup> Portiera è una tenda che si pone alle porte per parar l'aria od anche per ornamento. — Tener porta o portiera ad uno vale, Non lo lasciar passare.

E giusta era la sentenza del Pandolfini; la lode colà (perchè troppo sovente ripetuta) rimbomba pel vano e si disperde, ma il biasimo non è appena caduto in terra che già v'ha posto radice. Colpa non del luogo, ma dell' umana natura.

Presso alla porta della casa trovarono attaccata ad una campanella e magnificamente bardata con larghe briglie di corame giallognolo, con nappe indorate sulla groppa e colle staffe pur dorate, la mula dottorale dell'aristotelico. La contemplò Egidio un istante, riflettendo quanto fosse ben scelto quell'animale per cavalcatura di quei barbassori, non potendo niun'altra bestia meglio annunziare la testardaggine.

Fatti pochi passi, poichè Egidio tacevasi, soggiungeva l'altro:

- Che ve ne par del grand' uomo?
- Non è di quelli di cui l'aspetto diminuisce la sama.
- E sì che stamane ha fatto forza a sè stesso; l'afflizione era visibile a traverso il riso che apparivagli di tanto in tanto sulle labbra e svaniva come un lampo.
- E a che ha voluto alludere quando ha detto che fino dai pulpiti si profanavano i testi delle sacre Scritture in suo danno?
- A un tal padre Caccini domenicano, che predicò contro il sistema di Copernico, ponendo per testo Viri Galilæi, quid statis aspicientes in cœlum? La predica poi si raggirò a provare che la matematica è un'arte diabolica, e che i matematici, come autori di tutte l'eresie, dovrebbero essere scacciati da tutti gli Stati. »
  - E il filosofo non ne fece lagnanza veruna?
- Ricorse al padre Maraffi generale dei domenicani, che per fortuna era un uomo di buon senso e che gli rispose come va.
  - E che gli rispose?
  - « Che sentiva infinito disgusto dello scandalo. »
  - Non è poco.
- E aggiunse: « Che quantunque conoscesse la qualità del· l'uomo, attissimo ad essere smosso, e le condizioni di chi l'avea forse persuaso, pure non avrebbe creduta tanta pazzia. »
- Mi pare che quel generale scrivesse in maniera molto espeditiva.
  - Ma che rileva? Il sistema copernicano è stato condannato.

### DALLE POESIE.

Per una madre tenerissima.

Vegliar le notti all'egro figlio accanto, Col cor fra speme e fra timor diviso: Passarvi i dì, sempre frenando il pianto,
Col duolo in petto, e la letizia in viso:
E col ciglio ver lui pendere intanto
A ogni cenno, a ogni moto, ad ogni avviso;
E negli eccessi di dolor cotanto,
Confortarlo d' un guardo e d' un sorriso:
Tal fu il tuo stato, o donna; e allor che il piede
Torcevi pur dal caro infausto letto,
Stancò i numi il tuo pianto e la tua fede.
Ma indarno, ohimè! Spento è il fanciul diletto:
E pur mertava una miglior mercede
Tanto duol, tanta speme e tanto affetto!

GIUSEPPE NICOLINI nacque in Brescia il 20 gennaio 1788, studiò giurisprudenza, e fu (nel 1811) Giudice di pace: ma si volse poi agli studi letterarî ed alla poesia. Fu professore di rettorica nel ginnasio di Brescia, e di storia universale nel liceo di Verona (1820). Per sospetti del governo straniero, cessò dall'insegnamento e su per alcuni mesi tenuto prigione: nè dopo d'allora volle aver più nessun publico ufficio; ma visse unicamente alla famiglia e allo studio. Fu scolaro ed ammiratore del suo concittadino Cesare Arici; nè cessò di essergli amico, benchè a poco a poco avesse abbracciate e seguisse opinioni letterarie affatto diverse da lui. Abbiamo del Nicolini La coltivazione dei cedri (poemetto), Canace (tragedia), non poche Poesie liriche; e varie Traduzioni dall'inglese (poemetti del Byron e il Macbeth di Shakespeare). Abbiamo inoltre un Ragionamento sulla storia bresciana, la Vita di lord Byron e quella di Gualtiero Scott, oltre a parecchi discorsi di vario argomento che leggeva all' Ateneo patrio del quale fu membro e, dopo la morte dell' Arici, anche segretario. Morì di cholera il 24 giugno 1856.

## DALLA COLTIVAZIONE DEI CEDRI

La ritirata dalla Russia.

Non vedi tu com' anco ogni più lieve Ferita al verno rincrudisce e imbruna Su le membra mortali, e come spesso L'infelice e l'estremo egro conduce! Ahi, ben più il verno ancor che le furenti

Scitiche lance e i disastrosi piani Non pria tentati e i gran deserti e i flumi, Tanti forti abbattea che non umano Ivi ardimento a perigliar condusse; E tra 'l ferro nemico e la vincente Commossa per sua man flamina cadea La magnanima Mosca, e a lei fea plauso Da paventosa meraviglia presa La sorella regal, che quella luce Vedea splender sul mare; allor che fiero Portento incomportabil di quel cielo Parve si tosto, e su le gelid'ale Fuor dagli antri rifei borea fu mosso. Tal su l'aere un rigor corse, che i fiumi Restår subitamente, e di lor foga Impediti i volanti e piombar d'alto Fûr visti, e l'arme frangersi, e le vesti Indurir su le membra, e sostar tosto Attoniti pel campo i corsier vinti. Che yal, miseri, allor voce, nè sprone, Nè l'instante flagello? Entro i lor petti Ogni spirto guerrier dorme, che l'ossa Possiede un gel di morte, e irresoluto D'atra piaga depasce il sangue bruno L'umide nari, e d'un medesmo fato Cadon le torme: sul funereo piano Stanno i vasti cadaveri, e repente In confuso tenor ferve pedestre La facenda e 'l conflitto, e come sempre Più s' addensan le morti, inerti e sparse Stan le salme di guerra e le gran ruote E le predate spoglie e i cavi bronzi Di morte, e i derelitti egri guerrieri (Ahi vista miserabile!) a' fuggenti Dai plaustri querelandosi; nò intanto La bufera crudel resta e la neve Combattuta nell'aëre, e per entro Il tumulto e le grida e i feri scontri. Dov' eri allor ? qual su l'amato capo Pendea turbin di guerra? ove più oprasti La giovin destra? e quale era il tuo fato, Fratel mio, de la vita a me più caro? Ahi! che le senza te tornate schiere

E i presaghi del ver sogni e un segreto Sentimento del cor troppo mi parla l Vanto d'eletta schiera, amor de'forti, Di mia patria speranza, onor de' tuoi Come cadesti, ahime! qual duol, qual morbo, Qual mietea cruda man sì gentil stame? Miser! chi sa se l'alterezza e l'onte Del tuo superbo vincitor, cui forse Tu pascevi i cavalli, e la perduta Speme di libertate il non servile Per disdegnoso duolo animo vinse? Chi sa se la nemica ira fuggendo Di selva in selva e de le fere il morso (Gelo in pensarlo) te solingo, errante, Non soccorso, non visto alfin le lunghe Fami domâro e le rigenti brume? Come cadesti, ahimè l qual più de' tuoi Ne l'ultimo sospir chiamasti a nome? Lasso! chè invan la pia madre e l'amante Genitor sospirasti e il fratel tuo D'amor più che di sangue; e niuno al seno Di noi ti strinse, nè il suggente spirto Raccolse, e niun ti disse il vale estremo. Nè l'infelice tuo fato, nè quella Che di tanto desir, di tanta speme Cara e trista memoria a noi sol resta. A me di carme generoso e quale A l'estinte si debbe alme de'forti Lice onorar; chè nel turbato petto Tace ogni nobil estro, e da mia vena Non tragge assidua doglia altro che pianto! Se non che forse, se avverrà che prive D'alcun favor non sien queste ch'io spargo. Come consiglia amor, pietose note Da' cenomani colli, al mio lamento Itale madri sconsolate, o caste Vergini amanti, e vedovate spose Risponderanno, e quanti al pianto invoglia La congiunta pietade. Onor del prode E il publico compianto, e si fa meno Il dolor ne le afflitte alme diviso.

### DAL DUE NOVEMBRE.

## Sull'emiciclo riservato ai suicidi ed agli acattolici.

Ahi terra Sconsecrata, ove lagrima non cade Di congiunto, ove tumulo non sorge, Non sasso ricordevole, non croce ! Quanti ardete captivi in disperata Fiamma d'amor, quanti de' mali al fondo Folgorò la sventura, o in cui, sommossa Da tempeste frequenti, o in nubi avvolta D'ingenita mestizia, o affascinata Ad esche insane ed a maliarde fonti. Ragion non regna in sua balla secura, Paventate accostarvi. Il proprio ferro Vibrar questi furenti al proprio petto. Qual fin, qual corso di colpabil vita A questi, rei del proprio sangue, misti Qui condanna a giacer quest'altri estinti? Dal cattolico ovile agne divise Spirår costoro, e non gli accolse in grembo La Sposa di Gesù: ma, come vivi (Tua mercede, o Sosia), non paventaro Ceppi, nè rogo insegnator di fede, Così nè man che d'anatéma armata L'avel n' espugni, e le reliquie al vento Ne disperda, ei paventano sepolti.

### PEL RITRATTO DI F. U.

Ecco il profugo amico, ecco le care
Forme, sant' opra di paterno affetto;
Ecco il pensier, più che le forme, obbietto
Di mau sdegnosa di lavor vulgare:
Ecco un lustro di affanni, ecco le amare
Sue pene impresse in quel parlante aspetto,
E il sospir del natio dolce ricetto
Ch' Appennin parte, e cinge l' Alpe e il mare:
Ecco i vestigi de' trascorsi eventi
In quel sembiante, come in guasto campo,
Ov' abbia il nembo imperversato e i venti:

Ecco il doppio periglio, e il doppio scampo, E la speranza di men rei cimenti, Come in nubilo cielo incerto lampo.

GIOVANNI GHERARDINI. Chiunque abbia conosciuto Giovanni Gherardini, dovette maravigliarsi trovando in , quello scrittore tanto irritabile, e spesso anche mordace, un uomo di rara urbanità e modestia, di conversazione costantemente piacevole e amabile. Avviato dal padre alla medicina, nella quale fu laureato dottore, esercitò per qualche tempo quella professione; ma attese sempre di preferenza alle lettere. E da principio coltivò la poesia, è tradusse in versi sciolti gli Amori delle piante di Erasmo Darwin, per tacere di altri lavori di minor mole, ma non per questo meno pregevoli. Fu dal 1806 al 1814 compilatore del Giornale Italiano: lo diresse con fama di ottimo cittadino, e scrisse moltissimi articoli assai lodati sopra argomenti scientifici e letterari. Entrò dei primi (fino dall'anno 1811) nella controversia lungamente famosa della lingua, alla quale più tardi doveva poi rivolgere intieramente il suo ingegno e la sua rara operosità: e vi entrò con quello spirito di libertà alcun poco battagliera allora comune a molti, e vi durò costante fino all'estremo. Nel 1812 publicò una Serie di voci italiane ammissibili benchè proscritte dall'elenco del signor Bernardoni (col quale visse poi sempre amicissimo), e ne inviò un esemplare a una dama con questi versi:

> Quell' io che fui già interprete Delle amorose piante Or torno alle grammatiche Retrogrado pedante: Torno; ma sol per rompere A' despoti la fronte: Vinta la pugna, intrepido Risalirò su'l monte.

E vinse realmente la pugna, ma non risali sul monte; nè per questo rimase pedante. Non voglio dire con ciò, che il Gherardini non abbia più scritte poesie dopo d'allora, ed anche poesie meritamente lodate: ma la sua celebrità mentre visse non fu di poeta; nè il suo nome avrebbe certezza di durare a lungo, come durerà senza dubbio, nella stima e nella riconoscenza dei posteri, se

non avesse perseverato in quella via per la quale si mise con quel libretto. Caduto il regno d'Italia cessò dall'ufficio di giornalista, scrisse alcuni drammi, tradusse il Corso di letteratura drammatica di A. G. Schlegel, scrisse gli Elementi di poesia ad uso delle scuole, fu dal 1819 al 1821 professore di storia nel liceo Longone; e quando quella cattedra fu trasferita ad altri, cooperò validamente alla Collezione delle Opere classiche del secolo XVIII publicata dalla Società tipografica de' Classici italiani in Milano, fino al 1824: nel quale anno poi un suo zio materno, facendolo erede d'una ricca sostanza, lo tolse alla necessità di vendere (come diceva egli stesso) a dramma a dramma l'ingegno oppresso ma non ancor dómo. E che non fosse ancor dómo ne fecero testimonianza non dubbia i molti volumi publicati di poi; nei quali non sai se più abbondino o la dottrina e l'erudizione filologica, o la ricchezza della lingua e la vivacità delle imagini e dello stile; benchè una fiera paralisi percotendolo nella parte destra del corpo lo costringesse per due anni (dal 1834 al 1836) a giacere senza poter nè anche leggere. Riavutosi da quel malore, che gli lasciò un leggiero distorcimento della bocca (a cagione del quale, più che di una cotal debolezza delle gambe da lui qualche volta accusata, ne' ventisei anni che sopravisse, non volle più esser veduto per le vie di Milano), riprese i suoi studi, e scrisse le Voci e maniere di dire italiane additate a' futuri vocabolaristi, l'Appendice alle grammatiche italiane, la Lessigrafia italiana e il Supplimento a'vocabolari ituliani; colle quali opere mentre rese un segnalato servigio alle nostre lettere, assicurò al proprio nome una lunga celebrità. Nelle Voci e maniere e nel Supplimento a vocabolari potè essere considerato come continuatore della Proposta del suo amico Viucenzo Monti; e nella prima si compiacque anche di farne rivivere talvolta la sdegnosa vivacità: ma può dirsi che se il Monti, diffondendo per tutto lo splendore del suo ingegno poetico, ci diletta e ci attrae più fortemente, il Gherardini, accoppiando a più pensata dottrina molto maggior ricchezza di fatti o di esempi, ci è più sicuro maestro e più utile esempio. Della dottrina posta e seguita da lui così ragiona egli stesso nella prefazione alle Voci e Maniere:

« Secondo il modo che lo considero le cose della lingua, mi pare che s'abbia a far differenza tra nudi vocaboli e forme di

dire. Per forme di dire io intendo principalmente l'uso delle particelle, i reggimenti de' verbi, degli aggettivi e delle preposizioni, il maneggio di certi costrutti, e la proprietà del fraseggiare. Le quali tutte cose son quelle che, al mio parere, costituiscono la base e il fondamento di nostra lingua, e le danno, per così dire, tal fisonomia e tali fattezze, che la distinguono da ogni altra, e le imprimono quello specifico carattere che non può essere alterato, senza che a un tratto non venga pure ad alterarsi la liugua stessa e a pigliar novelle sembianze. Ora se tali forme, per generale consenso de' filosofi, furono trovate dai parlatori e dagli scrittori del trecento, e vennero quindi fissate da' ristauratori di quel secolo che fiorirono a' tempi di Leon X, e dagl'imitatori degli uni e degli altri che a mano a mano si rendettero illustri nell'età successive, mi pare fuor d'ogni dubbio che da essi, e sol da essi, le debba togliere chi voglia conservar l'indole propria dell'italiana favella, e non sembrare straniero usando pur voci tutte quante italiane ed elette. Laonde tutto ciò che si riduce sotto a questo termine generico di forma di dire, non da altri mi piacque pigliarlo che da questi scrittori, i quali nell'opera della favella sono avuti per classici dalla Crusca, o, che è meglio, da tutta Italia; e principalmente le pigliai da' più antichi, i quali sono i veri padri della lingua, e dalla cui penna ella ricevette quella graziosa semplicità, quella naturale eleganza, quell'aria modestamente leggiadra, quella attraente evidenza e quella garbata disinvoltura, a cui forse appena s'accostarono-alcuni pochi moderni che li presero per modello, benchè d'altre doti l'adornassero, le quali ella aver non poteva in quella sua prima giovinezza e in quella prima luce di risurto incivilimento.

Ma per quanto spetta a' nudi vocaboli, mi parve di dover mettermi per altra via, e in uu certo modo imitare quel sagace filosofo alessandrino chiamato Potamone, il quale, nel cercare la verità, ben poco si curava di rinvenirla piuttosto nella scuola ionica in bocca d' Anassimandro, o nella italica su la cattedra di Pitagora; anzi da tutte le sètte indifferentemente coglieva il fiore delle più vere o per lo meno delle più probabili opinioni. E però qualunque voce io trovava nelle mie letture, la quale mi pareva di ricordarmi non essere ne' Vocabolari, e d'altra parte mi riuscisse ben coniata, significativa, calzante, e da potersene uno a suo uopo servire con qualche vantaggio, io la notava nel margine del libro, poco importandomi ch'ella si fosse la prima volta fatta udire più presto in uno che in altro secolo, più tosto in una che in altra contrada. E sebbene ad alcune di

esse non sia per avventura difficile il sostituirne altre già ric.vute ne' Lessici, coll'autorità ben anche di più reputati scrittori, non istimo per questo che debba essere reputato superfluo il farne conserva: perciocchè spesso incontra che una voce, sol per essere di maggiore o minor suono, o formata di tali lettere anziche di tali altre, viene assai più opportuna a cadere in questa o in quella sede, e quindi meglio corrisponde al bisogno dello scrittore, che non un'altra a gran pezzo, la quale significhi sottosopra il medesimo, e, fatta astrazione dalle circostanze, si possa dire ugualmente bella e leggiadra: nè dunque è bene cacciar via quella per questa, e così all'incontro; chè troppo importa alla lingua (come dicono in alcun luogo i Deputati alla correzione del Boccaccio) non essere spogliata d'alcuno de' suoi arnesi. Ma dove presi maggiore ardire di separarmi da coloro i quali vorrebbero che nella sola liugua del trecento s' abbia a scrivere dagli uomini presenti, sotto pena d'esser tenuti per barbari uscendo dalle angustie di quel secolo, si fu per riguardo a' vocaboli introdotti a significar cose dagli antichi o mal conosciute o nè tampoco sospettate. Chè alle cose nuove è pur forza accomodar nuovi termini che le rappresentino; e assai mi pare the si partano dal retto giudizio quegli scrupolosi che in cose nuove, piuttosto che tôrsi di sotto al giogo del Vocabolario, usurpano nomi antichi, i quali fla sempre impossibile che sieno ad esse corrispondenti; o sì vero ingroppano vocaboli a vocaboli per significar ciò che il termine novellamente inventato e persuaso dalla necessità esprime di per sè con ben altra chiarezza e precisione. Una tauta ritenutezza non fu per altro in tutti quei sommi che nel fatto della lingua teniamo per classici: imperocchè ciascuno di essi, veggendo che i suoi precessori nè dir poterono tutte le cose, nè usar tutte le voci, accrebbe più o meno la massa delle parole ricevute in retaggio, secondo il maggiore o minor bisogno ch'egli ebbe di farsi intendere trattando nuove materie o da nuove vedute considerando le già note. E a vedere, per via d'esempio, la gran rimessa di vocaboli fatta alla lingua in un breve giro d'anni dal Redi, dal Magalotti, e molto più dal Salvini, saremmo per credere che d'accordo que' tre dottissimi, accorgendosi ch' essa non potea farsi più bella, s' avessero proposto di farla più ricca: ma perchè tal ricchezza nou la venisse a poco a poco viziando e corrompendo, ebbero l'occhio a secondar l'indole sua e a conservarne intatte le forme natie. Che se talvolta il Magalotti e il Salvini trapassarono il segno, e la vennero sopraccaricando di vesti che non le erano bisugno, o che non erano, diciam così, tagliate al suo dosso,

e la fregiarono d'ornamenti non adattati alle sue fattezze, a cotali trascorsi, se non m'inganno, io mi guardai sempre di concedere nella mia raccolta il posto ch'io riserbava a ciò che è bello, utile, necessario. Ora, se le più delle voci formate di pianta da questi coraggiosi, o pur derivate dalle lingue forestiere si antiche e sì moderne, o da essi tolte per la prima volta dalle bocche del popolo e recate nelle loro scritture, furono dalla Crusca, perchè leggiadre, sonanti, improntate dell'italiana fisonomia ed efficaci al bisogno, liberalmente aggregate nel Vocabolario insieme con quelle del Boccaccio, del Petrarca e dell'Alighieri, con qual ombra di ragione se ne vorranno escludere altre voci, co' medesimi rispetti e colle medesime leggi formate da altri scrittori per esprimere con precisione que' concetti che non avevano nella lingua degli antichi un proprio segno che li significasse?

E nella prefazione al Supplimento notando le differenze tra quel suo lavoro e il Vocabolario della Crusca ci fa conoscere ancor meglio le sue opinioni e le sue dottrine.

fondamento dell'ortografia; laddove principalmente egli (il Gherardini) s'appoggia all'etimologia, all'analogia, e solo a quell'uso generale e costante che dall'analogia e dall'etimologia non al tutto si ribella. L'Academia della Crusca, in quanto a grammatica, non d'altro si serve che di que' termini ricevuti da' suoi lontani antenati; egli ne adopera bensi que' pochi tuttavia assentiti o tolerati dalla ragione, ma per rispetto agli altri si vale di quelli accetti alla filosofia delle lingue e da lui medesimo dichia. rati nell' Appendice alle Grammatiche italiane. L' Academia della Crusca, per inaudito miracolo, fa nascere spesse volte i figliuoli avanti de' lor padri; egli, tutt' altro che taumaturgo, s'avvisa di tener dietro all'ordine naturale, facendo procedere dai padri i figliuoli, salvo il forse equivocare in riguardo delle proli di padri ignoti o incerti. L' Academia della Crusca sopracarica di esempli eziandio certe voci che insieme con li studiosi ad un solo starebbero contente; egli di più e più esempli correda soltanto quelle parole che invocano d'esser difese dalla guerra che a torto lor si muove da' pedanti e da' linguai, o si vero che in ciascuno degli esempli si mostrano in diverso atteggiamento, e si palesano acconce ad usi diversi. In fine l'Academia della Crusca, altéra del suo stato, sprezzantemente trascura parecchie cosette, come a dire indicazioni di sustantivi, di verbi, di participi e di generiaccenti-dieresi ne' passi de' poeti, ed altretali minuzie alle quali pazientemente e umilmente egli va dietro. Laonde ognun vede che il Compilatore del Supplimento s' ingegna a sua possa di non dar di cozzo nell' Academia, appartandosi dalle vie per essa calcate; e questo egli sa non che a fine di non accattar brighe con chi che sia a bel diletto, ma insieme per dar segni del quanto egli stima e al paragone egli teme La gran maestra, e del partar regina. »

Quel breve cenno circa il duplice modo di scrivere le parole o secondo la pronunzia, come usa la Crusca, o secondo l'etimologia, come piacque al Gherardini, allude all'altra sua opera da noi mentovata, la Lessigrafia, e riceve spiegazione dalle seguenti parole della prefazione:

« La miglior pronunzia, come si giudica dai più, è quella che sa meglio lusingare le orecchie (d'ogni altro rispetto il conversare degli uomini non si cura più che tanto); e tal pronunzia più soavemente le molce, e più t'invoglia a imitarla, la quale non che violi ogni legge ortografica, goffamente contrasta non di rado alle idee che si vogliono manifestar con la parola. All'incontro la scrittura, aliena da tutti i lenocini, dee, per mezzo degli occhi, parlare schiettamente all'intelletto. Quindi se la pronunzia è così varia, come vari, diciam così, sono i gusti delle orecchie - gusti i quali dependono dalla struttura di esso organo, dalla educazione, dall'abituatezza, dal commercio co' forestieri, dalla moda, e forse da altre condizioni e circostanze, - vuol per l'opposito la scrittura essere uniforme, costante, invariabile, acciocchè possa farsi intendere prontamente da tutti i lettori, e perpetuamente conservarsi nel suo stato di sincerità, con questo fine che non pure li uomini presenti, ma i posteri ancor più lontani non abbiano a rimanere confusi o ingannati. >

Conformemente a questa dottrina il Gherardini raccolse le parole italiane nelle quali la Crusca o non segue l'etimologia o permette di non seguirla; e scrisse intorno a ciascuna una Nota per ridurle a quella che, secondo lui, è la sola vera ortografia: di che citerò a modo di esempio la nota sul verbo Allontanare.

ALLONTANARE. Verb. att. Discostare una persona o una cosa da un' altra. lo stetti un poco perplesso circa la maniera di scrivere questa voce; cioè se scriver la dovessimo con la L scem-

pia, o vero con due LL. E, a dir vero, io era inclinato alla prima maniera; giacchè io vedea nella prepositiva A la forza rimotiva. che è a dire l' Ab de' Latini, e quindi la proprietà di non raddoppiar la consonante a cui preceda. E infatti anche li antichi Francesi, con questo ragguardamento, scriveano Aloigner o Aloingner con una l sola; e i Francesi moderni scrivendo Eloigner, esprimono la rimuzione con la E preposta a Loigner, verbo per altro da loro non usato. Ma considerando poi che Allontanare con la L doppia si legge costantemente in tutti forse i testi a penna e a stampa, così antichi come moderni, pensai se una tale scrittura potea giustificarsi. E giustificar si può realmente in due modi. Il primo de' quali si è, che tanto si dice Lontano DA, quanto Lontano A: chi scrive dunque Allontanare con due LL, è da credere ch'egli abbia in mira in Lontano A; la qual particella A, italiana, denotante l'avvicinarsi o il tendere a che che sia, è dotata della facultà raddoppiativa. E in effetto chi si discosta, cioè si fa lontano da un luogo, tende o s'avvicina a un altro. La seconda maniera poi di giustificazione (e questa per avventura è la vera) è fondata in ciò, ch' io stimo non avere i padri della lingua avuto altro rispetto nell'aggiungere al verbo Lontanare la prepositiva A, se non quello dell'eufonia; ondeche in Allonianare le prime lettere AL non hanno alcun valore, e ci stanno per semplice prôtesi, come dicono i Grammatici. Allo stesso modo i nostri maggiori diceano e scriveano, p. e., Arricordarsi, Appalesare e simili, co 'l medesimo intendimento, nè più nè meno, che pur soleano dire e scrivere anch' eglino Ricordarsi, Palesare, ec. Di qui vedano i ritrosi al mio sistema, ch'io non mi lascio già trasportare alle riforme dalla voga d'innovare; anzi mi studio di non abbandonar l'orme che trovo segnate, qualunque volta la ragione non mi sforzi a dipartirmene.

Che qualche volta per altro l'amore del suo sistema lo traesse oltre i confini del vero in questa riforma dell'ortografia; che in alcune voci gli mancasse la guida necessaria per trovarne l'origine, in altre non s'apponesse fu dimostrato, per citare uno solo, da N. Tommasèo, come può vedersi da ognuno nel suo Dizionario estetico: nè men certo è altresì che fu soverchia la fede posta da lui nella dottrina del Menzini intorno alla Ellissi. Nondimeno gli scritti del Gherardini, anche dove la sua dottrina è difettiva o dubbia, sono sempre utili a leggersi per la ricchezza inesauribile della lingua e lo stile vario, vivace, e tanto lontano da ogni affettazione,

quanto perfettamente italiano. E questa rara felicità di scrivere lo accompagnò per tutta la sua vita; sicchè le ultime pagine del Supplimento non sono nè meno chiare nè meno eleganti ed energiche degli articoli del Giornale italiano: soltanto sono più sicure dal lato della lingua e più pensate. E quelle pagine furono scritte nel 1857 quando il Gherardini aveva settantanove anni. Sopravisse a quel suo immenso lavoro circa tre anni; e morì la mattina del giorno 8 gennaio 1861.

## CONSIDERAZIONI GENERALI

SULLA

## STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA.

|   | •          |   |   |
|---|------------|---|---|
|   | •          |   | • |
|   |            |   |   |
|   | ,          |   |   |
| • | <b>`</b> . |   |   |
|   |            |   |   |
|   |            |   | • |
|   |            |   |   |
|   |            |   |   |
|   |            | • |   |
|   |            |   |   |

## CONSIDERAZIONI GENERALI

## SULLA

## STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA.

Non so veramente se io accrescerò l'utilità del mio libro aggiugnendogli alcune considerazioni generali sulla nostra letteratura: perchè le notizie diligentemente raccolte, e gli esempi ordinatamente disposti in questo almeno sono utili, che diminuiscono le prime fatiche e agevolano i primi passi al giovine deliberato di darsi agli studi; ma pigliarlo quasi per mano, e condurlo come vogliamo noi a riflettere sulle cose che gli furono poste dinanzi, abituandolo a pensare e sentire con noi e come noi, pare officio da concedere solo a pochissimi; nè disgiunto mai dal pericolo di preoccupare una mente atta a pensare e ragionare da sè, o d'intralciare un giudizio forse più acuto e più sicuro del nostro.

Ancora più incerto mi è s'io possa sperare di dir qualche cosa utile e vera, la quale non sia stata detta già prima; nè da uno solamente o da due, ma da molti: perchè oramai i libri d'ogni maniera intorno alla storia delle lettere italiane, e i giudizi sulle opere dei nostri prosatori e poeti sono tanti, che appena è possibile aver notizia di tutti. E nondimeno gli aspetti delle cose, e i modi di considerarle non sono infiniti; nè le opinioni probabili e le dottrine ragionevoli sopra qualsiasi argomento possono moltiplicare senza misura; quantunque, come si vede, possa venir sempre crescendo il numero delle persone che s'invogliano di trattarlo, e sperano di poterlo trattare diversamente dagli altri. Però in questa presente condizione di cose tanto è difficile a chi

scrive di cose letterarie l'assicurarsi di non incorrere nella taccia di plagiario, quanto sarebbe presuntuoso il ripromettersi lode di novità.

I miei lettori non tarderanno a conoscere che io non ostento modestia dichiarando che non presumo di dir cose nuove. Del resto, in tanta abbondanza di scritture non solo sopra la storia generale della nostra letteratura, ma sopra molte delle sue parti, in tanta moltitudine di sentenze intorno a un medesimo autore, a un medesimo libro; piglierebbe incarico molto grave e difficile chi si proponesse di rendere ogni idea, ogni dottrina al suo autore: e forsechè cercando nome di giusto si esporrebbe al pericolo d'esser creduto invidioso. Perciocchè ben potrebbe detrarre a noi venuti sì tardi le penne certamente non nostre; ma trovare quel primo al quale furono tolte, ed a lui restituirle con sicurezza di non lasciar luogo a reclami, gli sarebbe il più delle volte impossibile. L'eredità delle idee, primo e necessario fondamento al viver civile, è naturalmente antica quanto il genere umano: nè recente può dirsi l'usanza di lasciar cadere nell'oblio i nomi di coloro dei quali usufruttiamo i trovati, o ripetiamo e ci appropriamo i pensieri: però chi volesse rimediare a questa ingratitudine, oltrechè in gran parte gli fallirebbero i mezzi, pericolerebbe d'esser tenuto ambizioso assai più che modesto. Di quelle idee pertanto che i miei lettori avran già trovate o forse troveranno più tardi in altri libri precedenti al mio, se parrà loro che siano erronee o di nessuna importanza, m'incolpino di non avervi saputo scorgere l'errore o la vanità; quando per lo contrario le riconoscano vere ed utili, pensino che il mio intento fu unicamente di compilare un libro, dal quale, con fatica non lunga nè grave, possa aversi quella notizia della letteratura e della lingua italiana di cui nessun giovane italiano. nessuna donna gentilmente educata, dovrebbe tollerar di mancare. Con questo fine, e dirò ancora con questa speranza, fu scritta la seguente Appendice.

Nel secolo XI, per la contesa delle investiture tra Gregorio VII e Enrico IV, cominciò a decadere l'autorità esercitata dagl'imperatori sulle città italiane. Può dirsi che Enrico IV, umiliandosi in Canossa all'austero Ildebrando, cedette principalmente allo spirito di libertà suscitato da quel pontefice per farsene appoggio contro la potenza imperiale. E dopo d'allora papa e popolo costituirono un perpetuo avversario degli imperatori: ma non furono per questo, nè potevano essere,

sinceramente concordi tra loro; frapponendosi la differenza incancellabile del fine al quale aspiravano. L'Ildebrando studiavasi di fondare un dominio sacerdotale, una teocrazia che dall'Italia si allargasse a tutte le parti del globo: ma qual guadagno poteva ripromettersi il popolo dal sostituire all' imperatore un teocrata? Egli non amava, e non poteva desiderare nè l'uno nè l'altro; giacchè tutti e due ugualmente opponevansi al suo fine, a'suoi bisogni, al suo diritto. Perciò popolo e papa concorrevano ma non si univano, propriamente parlando, contra le pretensioni imperiali; chè anzi ciascuno (come il fatto mostrò spesse volte) nell'atto medesimo che porgeva all'altro la mano e cooperava con lui, stava spiando l'opportunità di separarsene per tirare a sè solo il profitto dell'involontaria alleanza.

Questa condizione di cose durò poi lungamente in Italia; con molte notabili conseguenze nel vivere privato e publico, nei costumi, nelle lettere, in tutto: ma ebbe la sua origine, e cominciò a dimostrarsi efficace dai principi di Gregorio VII a quelli di Federico Barbarossa. Nel qual corso di tempo le città lombarde, parte ricomperarono, parte ripresero di proprio arbitrio l'esercizio di quei diritti o l'esenzione da quelle gravezze che nei secoli precedenti, sotto il nome di regalie o prerogative regali, avevano trasferito negl'imperatori non poco della loro libertà e indipendenza. Fu allora il principio dei nostri Comuni o delle nostre Republiche; accompagnato pur troppo da guerre che la storia deplora come guerre fraterne e seme di odî fomentati poi sempre da intestine ambizioni o da cupidigia straniera, sicchè tardi ed a stento poteron essere cancellati. E nondimeno può dirsi che non furono allora senza qualche utilità: perciocchè quando Federico di Svevia, potente d'armi e d'ingegno, e ambizioso non meno che forte, ridomandò altieramente le smesse prerogative imperiali, le nostre città abituate non tanto alle dolcezze dell'indipendenza, quanto al fiero giuoco dell'armi, non si piegarono a quel comando, ma combatterono e vinsero.

Certamente se fin d'allora avesse potuto sorgere poesia italiana, nessun poeta avrebbe eletto altro argomento, che le sanguinose spedizioni di Federico al di qua delle Alpi, la Lega Lombarda, e la vittoria di Legnano: donde la nostra letteratura, celebrando quell'esemplare concordia, con quel successo tanto glorioso, avrebbe avuto fin dal principio la sua impronta nazionale; e rappresentando, come sempre dovrebbe, la condizione del tempo e del popolo, e le cagioni

vere delle patite sventure, e il sangue versato per liberarsene, avrebbe adempiuto già fin d'allora il suo ufficio di preparare alla patria età prosperevoli con uomini forti e virtuosi di virtù cittadine. Così per lo contrario è avvenuto che i crudeli editti dello Svevo, tanto crudelmente eseguiti dalle torme che lo seguitavano, e quella lunga e finalmente vittoriosa resistenza dei nostri avi, furono testificati soltanto da pochi cronisti in un latino già rozzo e scomposto che si veniva spegnendo. Il solo che ne facesse allora un cenno poetico fu per avventura un Trovatore provenzale (Bernardo Ventadour) vissuto alla corte d'Este: il quale vedendo probabile la vittoria dei Milanesi giura che non pregerà più nè il valore, nè la prudenza, nè il senno di Federico se non li costringe a pentirsi.

E i tempi successi alla vittoria di Legnano non furono tali che vi potessero fiorire le lettere. Molte città ritornarono alle gare, anzi alle guerre di prima: in alcune sorsero o si rinnovarono furiose fazioni; altre staccaronsi dalla Lega per procacciarsi privilegi e franchigie da quel medesimo imperatore, del quale poc'anzi avevano impugnato il diritto e prostrata la forza: alla qual mutazione, tra i principi fu primo il pontefice; tra le città annoverossi anche Alessandria, quantunque l'avessero fondata come baluardo contra lo Svevo mentre durasse la guerra, e per essere poi ricordo perpetuo dell'odio giurato più volte contra i dominatori stranieri. Di questo modo consumaronsi i sette anni che disgiunsero la battaglia di Legnano dalla pace di Costanza; e per sì fatti travagli si avanzò lentamente la nuova civiltà italiana.

Nè in questo troviamo notabilmente diversa la nostra storia da quella degli altri popoli nelle loro origini o nei loro grandi rivolgimenti: bensì può parer singolare e quasi incredibile, che non fummo primi a ricomporci una lingua della quale potessero valersi i poeti; mentre siam pure precorsi agli altri in alcune istituzioni politiche o di publico reggimento, e il comune e principale fondamento delle lingue romanze si trovava qui più che altrove. Ma vuolsi ammettere, che dove fu men lungo e men vigoroso il dominio del latino, ivi i dialetti popolari durarono minor fatica a svilupparsene quando cessò di essere comandato: donde poi è naturale a pensarsi, che questa difficoltà fosse grande massimamente in Italia; giacchè qui prima che in ogni altra parte dell'imperio romano il latino si sovrapose agli antichi dialetti, e dipoi con forza più immediata più lungamente li oppresse.

Frattanto gli Hohenstaufen, respinti dall'Italia superiore,

trasferivansi nella Sicilia e nella Puglia pel matrimonio di Enrico VI figliuolo del Barbarossa con Costanza nipote di Guglielmo II, ultimo dei Normanni che regnarono in quelle provincie. Enrico spense Tancredi che si vantava di sangue normanno; e fondò colà violentemente coll'armi una breve signoria, per la quale ebbe il titolo di crudele: nè si astenne dal ritentare l'impresa fallita a suo padre contra le nostre città, proponendosi di ricuperare ciò che quello aveva ceduto per la pace di Costanza. Le città furono pronte a rinnovare la Lega; e prevalendo alle gare o inimicizie private l'aborrimento comune della signoria straniera, allontanarono da sè quel pericolo: ma nè anche in tal congiuntura ci si presenta veruna poesia italiana; nè trovasi ricordato almeno il nome di qualche poeta nazionale che cercasse di accendere il popolo alle imminenti battaglie. Solo ci restano alcuni versi di un secondo Trovatore (Pietro Vidal), il quale con intenzione dissimile affatto dal primo, consiglia i Milanesi e i Pavesi a cessar dal combattersi come allora infelicemente facevano; e li esorta ad accomunare le forze per premunirsi contra i Tedeschi, mettendo loro in considerazione le grandi sventure patite pur dianzi dalle provincie meridionali sotto il flagello di quelle armi; i baroni trucidati, le donne date in balía ai servi dell' esercito.

Questi Trovatori si crede che venissero primamente in Italia nel 1162: nel quale anno Federico I convo cò una Dieta in Torino, e credendosi già sicuro da ogni resistenza per la vittoria barbaramente abusata contra Milano, volle far riconoscere le sue pretensioni imperiali sul regno d'Arles e sulla Provenza. A quella Dieta intervennero parecchi signori provenzali seguiti (com' era il loro costume) da Trovatori: alcuni dei quali rimasero poi presso le picciole corti italiane, inclinate già fin d'allora alla pompa, nè ignare che ai potenti è necessario aver riputazione di civiltà e gentilezza, e che a conseguirla è utilissimo circondarsi di lodatori. La buona accoglienza ottenuta dai primi poteva già da sè sola invogliare molti altri a seguirli: ma sopravenne ben presto la crociata bandita da Innocenzo III contra gli Albigesi, per la quale un gran numero di abitanti abbandonò la Provenza, e molti Trovatori cercarono asilo in Italia. Non tutti per altro ebbero l'ingegno, la cultura, la gentilezza dei primi: a poco a poco anzi rinunziarono fin anche ad esser creduti poeti, contentandosi di recitare le altrui poesie per vivere di questo mestiere; non trovavan nulla da sè, ma col canto e coi gesti di-Vertivano le brigate nei palagi dei grandi e nelle corti (non

di rado anche il volgo sulle piazze); e cessando cosi di esser Trovatori diventaron Giullari. Molti di costoro concorsero poi alla corte di Federico II nella Sicilia; non solo per la fama della grande liberalità di quel principe, ma come avversi alla corte di Roma a cagione della quale esulavano, e accetti per quella avversione agli Svevi.

Qui poi è cosa notabile, che mentre in alcune provincie d'Italia gli uomini forniti d'ingegno poetico, anzichè sforzarsi di regolare e pulire il dialetto nativo, si davano a scrivere provenzale (talchè v'ebbero Trovatori-provenzali nati e cresciuti in Italia), Federico di origine forestiera, re di Germania, ed avverso non meno che il padre e l'avo all'indipendenza delle nostre città, fece della sua corte in Palermo una specie di Parnaso italiano. A lui venieno (dice un testimonio antichissimo) sonatori, trovatori e belli favellatori, uomini d'arti, giostratori, schermitori, d'ogni maniera gente; perchè l'uomo donava volentieri, e mostrava belli sembianti a chi avesse alcuna speciale bontà. Certamente all'ingegno ed all'indole di Federico non potevano piacere i Trovatori già tanto degenerati al suo tempo: ma poichè vedeva che il linguaggio volgare si veniva oramai componendo, sicchè potrebbe servire quando che fosse ad una nuova poesia nazionale, dovette parergli opportuno di farsene promovitore egli stesso. Ai potenti sono d'ordinario una stessa cosa promuovere e dirigere: nè alcuno crederà che quell'uomo sì accorto e sì tenace del suo proposito, non vedesse quanto era importante per lui impedire che la poesia italiana sorgesse informata a sentimenti e ad idee discordanti da' suoi disegni. Ben credo che Federico per la sua indole e la sua educazione non fosse alieno nè anche dal desiderio di acquistarsi il nome di poeta; ma stimo improbabile che un uomo di quella tempra, collocato in quel grado, e necessitato di pensar sempre a ciò che poteva essergli o sussidio od inciampo, unicamente per desiderio di fama poetica discendesse a giostrare in un campo dove non ignorava che molti erano senza dubbio assai meglio esercitati di lui. Ancora è difficile a credersi che un uomo abituato a faccende gravissime, ricco di studi filosofici, persuaso di esser nato a tenere un gran posto nel mondo, eleggesse spontaneamente e senza qualche riposta cagione quel genere di poesia divisa da ogni importanza politica e civile, che sola fu coltivata da lui e da' suoi.

Ma le intenzioni degli uomini, massimamente di quelli vissuti in tempi tanto diversi dai nostri, non è possibile nè scoprirle nè indovinarle così di leggieri: però senza insistere più

oltre nella mia congettura, parmi fuor d'ogni dubbio, che alla corte (potremmo anche dire alla scuola) di Federico II, la poesia prese nuovo abito, senza cambiar di natura: prese veste italiana, quale poteva aversi in quel tempo, ma non assunse nuovi pensieri, nè fu indirizzata a fine più alto di quello a cui s'era volta prima d'allora. Federico e Pier delle Vigne suo segretario e i suoi figli e i ministri e i cavalieri, che seguendo l'esempio e l'impulso di Federico poetarono, tutti, per quel che sappiamo, furono poeti amorosi, alla maniera dei Trovatori: nè già di quei pochi Trovatori or ora citati, che fecero qualche cenno degli avvenimenti politici, bensì di quegli altri ch'ebbero o finsero almeno di avere una passione amorosa, e di quella sola cantarono. E quando non parlano della loro donna, e par che prendano più alto argomento, trattano in versi italiani quelle stesse materie che trovansi trattate dai Provenzali: di che basta citare in esempio il sonetto di Pier delle Vigne:

Però ch' amore no si può vedere
 E no si tocca corporalemente;
 Molti ne son de si folle sapere,
 Che credono ch' amore sia niente.

Perciocchè questo desiderio di saper dire che cosa è amore fu uno degli argomenti comuni ai poeti di quell'età.

Non per questo reputo vera l'opinione, che i Provenzali portassero in Italia la rima, i metri e tutte insomma le forme usate di poi da'nostri poeti; e così fossero introduttori appo noi della poesia moderna. Già fin da quando il Muratori publicò le Antichità Italiane ciascuno potè vedere a qual tempo risalga in Italia l'uso dei ritmi o dei versi rimati: ma se per caso avessimo perduta ogni testimonianza di fatto, la sola considerazione di quelle leggi secondo le quali, cadendo la lingua di Roma, formaronsi i dialetti neo-latini e poi le lingue romanze, con tanta somiglianza di sistema grammaticale; questa sola considerazione doveva presto o tardi condurci a conoscere, non aver noi avuto bisogno che quelle forme ci venissero dal di fuori e portate da altri. Però non è mia intenzione di chiarire l'origine o la storia, ma di determinare l'indole della poesia italiana ne'suoi primi tempi; e le cagioni per le quali ebbe quell'indole anzichè un'altra. Stimo che all' indagine storica abbiano soddisfatto pienamente gli studi e le cure di molti dotti dall' età del Muratori fino alla nostra. Chi desidera conoscere quando ebbe principio la nostra lingua, e come procedette la nostra poesia rispetto alle

sue forme estrinseche, deve ricorrere alle opere di quegli eruditi: delle quali non mi è possibile trasferire in questo mio scritto sì breve nè i ragionamenti, nè le prove; bensì mi viene da loro il convincimento di poter asserire, che la poesia non tardò a sorgere in Italia fino al tempo che vi discesero i Trovatori.

Del resto, poichè i Provenzali stettero lungamente in Italia, poetando nelle corti dei principi o nelle case dei ricchi, per le piazze e lungo le vie fra il popolo; e non solo furono in pregio, ma destarono in molti il desiderio di farsi partecipi delle lodi ch'essi coglievano, sicchè surse una schiera di poeti provenzali-italiani; nessuno potrebbe mai credere che non abbian lasciata veruna traccia di sè nella nostra poesia. E realmente ve la lasciarono; e la moda, e il desiderio di piacere ai potenti o alle donne concorsero a far sì che molti dei nostri, anche quando già si scriveva generalmente italiano, nella elezione degli argomenti, in certe opinioni costituenti quasi un sistema di filosofia poetica, e nelle forme estrinseche si attenessero ancora a quei modelli stranieri. Non si dice che non potesse nascere, e in parte non fosse anche già nata, una poesia nostra italiana: ma è pur necessario riconoscere i fatti che possono aver lasciate notabili conseguenze. E se da un lato confesseremo che i nostri padri in quell' età ancora incolta e travagliata da tante guerre adagiaronsi in parte nell'esempio di quegli stranieri rinunziando per allora alla lode dell'originalità; dall'altro lato potremo, fino almeno ad un certo punto, scolparli di alcuni difetti di gusto o errori di giudizio, recandone la cagione all'esempio dei Provenzali ed alla necessità di seguitarli, chi voleva ottenere al pari di loro celebrità e favori. Anche di questo ci basterà un solo esempio, e sarà il primo quadernario di un sonetto di Buonagiunta Urbiciani:

Vostra piacenza tien più di piacere
 D'altra piacente: però mi piacete.
 E la valenza avete in più valere
 D'altro valor; però tanto valete.

E questo Urbiciani è quel medesimo Buonagiunta da Lucca di cui si parla nel XXIV del Purgatorio. Il quale benchè, vivendo, avesse avuta conoscenza e fors' anche domestichezza coll' Allighieri, nondimeno vedendolo vivo in quel luogo gli si accosta dubbioso con queste parole:

Ma di's' io veggo qui colui che fuore
 Trasse le nuove rime, cominciando:
 Donne, ch' avete intelletto d' amore.

## Al che Dante risponde:

. . . . Io mi son un che quando
 Amore spira, noto; ed a quel modo
 Ch' ei detta dentro, vo significando. •

D'onde il Lucchese si persuade che la cagione per la quale egli e il Notaio da Lentino e Guittone non conseguirono la perfezione dell'Allighieri, fu l'aver essi voluto significare a parole ciò che non avevano nella mente e nel cuore; cioè l'avere considerato nella poesia soltanto o principalmente l'estrinseca forma. E ciascuno facilmente comprende, che quando l'uomo sostituisca la cura della forma a quella della sostanza, trapasserà di leggieri a credere inspirazione l'imitazione; e imitando seguirà, generalmente, l'imperio della moda: giacchè fuori di là non resta speranza di lucro o di celebrità; fine unico del poeta non inspirato da verun nobile affetto ch'egli abbia dentro di sè.

Questa (per la condizione delle cose e del tempo) potrebbe dirsi naturale e non evitabile efficacia dei Provenzali sulla poesia italiana; ma non sarebbe stata probabilmente nè così durevole nè così profonda, se non sorgeva appunto allora la corte di Federico II, dove tutti poetarono a imitazione di que'forestieri così nei concetti come nella maniera di rappresentarli ed esprimerli: di che ciascuno può persuadersi gettando pure lo sguardo sugli annotatori di quelle poesie. Di Federico II molti hanno esagerato le virtù ed i vizi. Certamente contribuì a diffondere lo studio delle scienze e delle lettere: nessuno crederà per altro che alla sua corte sorgesse quell'alta e vera poesia nazionale a cui il chiostro di Pontida ove fu giurata la Lega Lombarda, e i campi di Legnano sui quali produsse i suoi frutti, sarebbero stati propria e natural culla. Federico per lo contrario dovette desiderare che di quel chiostro e di quei campi non rimanesse memoria: e contra il papa che voleva disarmarlo colla scomunica circondossi di Saracini inaccessibili a quello sgomento: contra lo spirito di libertà e fratellanza, di gloria e potenza nazionale a cui sono esca e fomento le memorie di nobili geste conservate e celebrate dagli scrittori, studiossi di rendere popolare e mantener in onore una vana poesia, che abituando gl'ingegni a cantare di quello che non sentivano, li distogliesse e li disavvezzasse da quello di che avrebbero dovuto pensare e scrivere; nè potevano pensarne e scriverne senza contrariare a' suoi disegni. Per verità è difficile assicurarsi d'indovinare le intenzioni di quegli uomini

ch'ebbero grandi cagioni di portarle occulte, e grandi mezzi di travisarle. Nondimeno quel che sappiamo di Casa Sveva, e specialmente di Federico II; la sua ambizione, e le guerre continuamente agitate contra coloro che a quella ambizione vollero contrastare; l'altezza della sua mente ornata di nobili studi: tutto questo non ci permette di credere che un tal uomo e tal principe, senza qualche riposta cagione, facesse della sua corte una scuola di poesia amorosa, vana, sofistica; e di questa poesia volesse essere conosciuto cultore egli stesso. E poichè ci è ben chiaro a qual cosa egli veramente attendeva; dove erano veramente il suo cuore e le sue speranze; e come fosse instancabile a cercar nuove vie per condursi pure a quel fine che si aveva proposto; non troveremo altro che un suono di parole vote di senso in quei versi nei quali dichiara di voler fare onne sua possanza per obedire ad Amore che gli comanda di trovare, cioè di poetare alla maniera dei Trovatori; nè in questi altri:

Dato aggio lo meo core
 In voi, madonna, amare;
 E tutta mia speranza
 In vostro piacimento.

Or non fu questo un farsi maestro o mantenitore di quella poesia della cui vanità si accorse poi troppo tardi Buonagiunta da Lucca? L'esempio e la moda soglion essere di tanto maggiore effetto quanto più vengono dall'alto: perciò poi, qual che si fosse la cagione del favore dato da Federico a quella poesia, o semplice errore di giudizio e di gusto, o secreta arte di Stato, quel favore contribuì senza dubbio a mantenerla e diffonderla; e fece più lenta a sorgere la vera poesia nazionale, cioè quella poesia che fosse italiana non pur di parole ma di soggetti e di sentimenti. Parecchi anni dopo la morte di Federico II fu combattuta tra i Senesi e i Fiorentini quella battaglia che fece l'Arbia colorata in rosso. Le due fazioni che agitavano la Toscana, e nelle quali tutta Italia era involta, affrontaronsi ciascuna con desiderio e speranza di prostrare per sempre la sua avversaria; e la vittoria dei Ghibellini fu grande; e maggiore della vittoria quell' odio che li animò contra i vinti: sicchè proposero di distrugger Firenze come quella città dalla quale non credevan possibile estirparli. Di quella battaglia e di quel crudele proposito fece poi cenno l'Allighieri, affinchè non mancasse la debita lode a Farinata degli Überti che solo respinse quella proposta e salvò la patria contro la

quale aveva pur combattuto: ma non abbiamo notizia che quel grande scempio eccitasse alcun poeta italiano a spendervi intorno alcun verso. E in quella vece qui ancora ci si presenta la poesia di un Trovatore provenzale, che mettendosi, col meschino animo di un poeta cortigiano e straniero, in un argomento nazionale, si rallegra, adulando, che un luogotenente del re Manfredi, concorso a quella battaglia, abbia sterminati i Fiorentini e fattili guair di dolore.

Par veramente che la poesia italiana o volgare si credesse dai più destinata a rimaner sempre poesia amorosa, nè altro mai che una semplice mostra d'ingegno per gradire alle donne: perciò quei poeti che volevano piacere ai dotti, e da quelli esser lodati si attennero naturalmente al latino, che il popolo veniva dimenticando, ma appunto perciò conservavasi tenacemente dalle classi più agiate e più colte. Non possiamo quindi maravigliarci che anche molto più tardi il Petrarca scrivesse in latino il suo poema dell' Africa: poichè per distogliere da un tal uso chi si compiaceva di antichi argomenti, bisognò che gl'intelligenti del latino diventassero tanto pochi, da non potersene ripromettere celebrità. Ben è singolare per lo contrario, che Albertino Mussato contemporaneo di Dante, volendo scrivere di cose avvenute al suo tempo, e alle quali dovette inclinarlo principalmente il desiderio di mostrare alla nazione le vere cagioni delle sue sventure, poetasse anch'egli in latino. Scrivere, com'egli fece, in latino una tragedia sugli Ezzelini, non fu tutt' uno come chiamar la moltitudine a udir qualche cosa di gran momento; e poi susurrarla all'orecchio di pochi?

Ma un popolo che si trasforma, come accadde allora al popolo italiano, che agita tante guerre, fonda republiche, e inizia quel movimento di commerci, di arti, di civiltà che vediamo aver cominciato in tante parti d'Italia ne' tempi dei quali parliamo; non può assistere a tutto questo senza manifestare in qualche maniera le impressioni che ne riceve e i sentimenti che si vengono in lui suscitando. È quindi naturale a pensarsi, che mentre i ricchi nelle corti e nei castelli compiacevansi di quella poesia elegante, forbita e talvolta anche dotta, ma vana, oziosa, senza fondamento di vero o di realtà della quale si è parlato fin qui, il popolo avesse egli pure i suoi poeti; rozzi al paragone e senz'arte, ma inspirati dai fatti che accadevano sotto i propri loro occhi; interpreti dei desideri, delle speranze, delle passioni popolari che li agitavano (perchè erano anch'essi parte del popolo) e dalle quali ricevevano tutto insieme il tema ed il verso.

Che questi poeti fossero molti, come trovasi affermato da alcuni, è presumibile benchè non sia prevato: ma non così facilmente possiamo presumere che le loro poesie acquistassero
grande celebrità; giacchè andarono generalmente perdute, e
quel pochissimo che ce ne fu tramandato non ci autorizza
a dire che i contemporanei le obliarono a torto. La più antica di cui si abbia memoria è una canzone popolare del 1280
composta subito dopo i Vespri Siciliani per onorare le donne
di Messina che, lavorando a gara con gli uomini, in tre di
feciono il muro dove non era, e ripararono francamente agli assalti de' Francesi: della quale canzone leggonsi nella storia di
Giacotto Malispini quattro versi (che mostran d'essere i primi), ed altri scrittori meno antichi ne riferiscono sei.

Deh! com' egli è gran pietate
 Delle donne di Messina,
 Veggendole scapigliate
 Portando pietre e calcina.
 Iddio gli dea briga e travaglia
 A chi Messina vuol guastare.

Gli eruditi poi fanno menzione di un altro canto popolare composto trent'anni più tardi, allorchè i Fiorentini, spregiando un espresso divieto di Arrigo VII, portarono guerra ad Arezzo: ma di questo canto ci è pervenuto soltanto il primo verso, e forse dovremmo dire soltanto le prime parole: I nostri cavalcarono. E di un'altra poesia popolare si crede che fosser principio le parole: Bene andonno di fanti, di Fiorenza per Pisa, riferite dall' Allighieri nel libro De vulgari eloquentia, dove esamina e riprova tutti i dialetti d'Italia. L'esserci pervenute sol poche di queste poesie non può distoglierci dal credere che sossero molte e frequenti in sì gran numero di occasioni che quell'età battagliera offeriva ad un popolo agitato da gagliarde passioni, e incolto bensì, ma ricco di fantasia e d'ingegno. Quando i capi di una città eccitavano le moltitudini a correre il pallio sotto le mura del nemico assediato, od a balestrarvi dentro in segno di gran dispregio l'animale tenuto più a vile, è probabile che quelle feste selvagge dessero origine ad alcune di quelle poesie ineleganti ma energiche delle quali il popolo è prontissimo trovatore: alcune di quelle poesie che abituavano la gioventù di una terra italiana a segnare con nomi di scherno gli abitanti di un'altra terra italiana, contra i quali l'ambizione di alcuni potenti apparecchiava di lunga mano le armi e la rabbia.

Questa poesia popolare italiana si congiunge o piuttosto si continua a quella dei ritmi e degli altri versi in rozzo latino riferiti dal Muratori: e quantunque ne abbiamo scarsissimi avanzi, pur bastano a farci comprendere quale indole avrebbe avuta già fin d'allora la nostra letteratura se gl'ingegni più colti non si facevano imitatori dei Provenzali. Ma la moda e lo splendor delle corti, e le arti dei principi li traviarono; e allontanandosi dalla realtà e dal popolo, non si accorsero di rinunziare una fama eterna accompagnata dalla gratitudine di molte età, per correr dietro a un applauso incerto e fuggevole; del cui desiderio i posteri li chiamerebbero in colpa.

Non a torto pertanto si sdegnano alcuni contro chi stima che non vi fosse poesia italiana innanzi alla venuta dei Trovatori, e quasi vorrebbe dirci, che senza l'esempio di quegli stranieri non eravamo per avere poeti. Questo solo è vero, che quei Trovatori trassero a sè, per le cagioni già dette, i più colti ingegni e le più splendide fantasie, e così impressero per qualche tempo alla nostra letteratura un'indole molto diversa da quella che avrebbe avuto se non ci fossero mai venuti. La poesia veramente italiana, abbandonata alle infime classi del popolo, senza premí nè lodi, fors'anche avuta a sospetto dai grandi, fu poco meno che soffocata sotto il numero e la fortuna di chi si mise per l'altra via; e dovette aspettare che la nazione si stancasse di mostrarsi ne'suoi poeti tanto diversa da quel ch'essa era nei fatti; dovette aspettare dagli avvenimenti politici la possibilità di prendere quel luogo che le apparteneva. E gli avvenimenti principali furono questi.

Il regno di Napoli, dopo la morte di Federico II, cadde in quelle sventure che la storia racconta; originate in parte dagli interni disordini di Casa Sveva, ma più certamente dalle sue guerre coi papi. In pochi anni Corrado, figliuolo di Federico, e Manfredi e Corradino perirono. Con quest' ultimo si spense il nome degli Hohenstaufen, e la corte di Roma fu libera da un vicino contra il quale aveva lottato pel volger di un secolo, nè oramai le sarebbe stato possibile cessar di lottare. Ma lo straniero (Carlo d'Angiò) chiamato da lei a quella impresa donandogli sì bella corona, non volle poi essere principe più modesto e più ossequioso di quelli che lo avevano preceduto. Ben presto la sua altierezza e i suoi ambiziosi disegni misero il pontefice Gregorio X nella necessità di prepararsi il sussidio d'un altro straniero facendo rivivere la dignità imperiale nella persona di Rodolfo d'Asburgo; e intanto la-

sciò cadere il suo Stato in così gravi disordini, lasciò crescere a tal segno le ingiustizie de' magistrati e l'oltraggiosa insolenza delle persone venute con lui, che alla fine, il timore e la pazienza cedettero il luogo alla disperazione, e cominciò coi Vespri Siciliani quel gran movimento che avvolse il paese in una guerra di oltre vent'anni. Dopo i quali, i possessi di Casa Sveva furon divisi in due regni, di Sicilia e di Napoli, sotto due dominatori stranieri; e il desiderio degli Aragonesi di aggiungere alla Sicilia le provincie al di qua dello Stretto, e la pretensione degli Angioini di riconquistar la Sicilia, mantennero ancora assai lungamente una tal condizione di cose dove su impossibile alle lettere trovar luogo. Nè il restante d'Italia, a dir vero, fu quieto. Pur nelle guerre che l'agitarono ed anche la straziarono era almeno il soffio di una vita nazionale che tendeva a svilupparsi dagli ostacoli per rivolgersi ad intenti migliori; e quando le circostanze permettevano che cessasse dalle armi, continuava la sua via nelle lettere e nelle arti. Quindi surse allora un gran numero (un troppo gran numero) di Comuni o Republiche, animose ed anche feroci nelle armi, furenti qualche volta per ira di parti, nè esenti da selvagge passioni; ma vigorose di vita loro propria, ricche, splendide: le quali quanto più eran liete e gelose della loro indipendenza, tanto più si persuadevano che a conservarsi questo gran bene son necessarie le armi, a goderne occorrono le arti: e poichè a queste cose non si può provedere se non per mezzo della ricchezza, attendevano con maravigliosa energia all'agricoltura e al commercio. Firenze, Milano, Venezia, Genova, Pisa, verso la fine del secolo XIII, primeggiavano tra le città italiane non di potenza soltanto, ma d'industria e di civiltà: e a tutte poi sotto quel rispetto delle lettere e della poesia di che qui si parla, sorvolava di gran tratto Firenze.

A qual punto fosse venuta allora la lingua italiana, apparisce in modo non dubbio nelle poesie e nelle prose, delle quali si è recato già qualche saggio in questo Manuale: e sebbene anche Guido Guinicelli e Guido Cavalcanti, che pur furono molto migliori degli altri, non di rado in quanto ai pensieri od alla sostanza, seguitassero quella poesia della quale abbiamo detto che si compiacque e forse volle essere promovitrice la corte di Federico II, nondimeno la lingua trovasi presso loro notabilmente migliorata, e quasi vorremmo dire perfetta. Può credersi che i Siciliani fossero impediti di progredire dalle condizioni politiche or ora accennate: ma senza dubbio andò lontano dal vero chi affermò che la lingua

usata da alcuni storici e dai poeti in Toscana sul finire del secolo XIII, sorgesse dal dialetto siciliano. Quali che ne siano state le cause, il fatto si è che la lingua italiana si mostrò grammaticale e pulita nelle città di Toscana prima che altrove; più ricca poi, più vivace, più accomodata a tutti i bisogni della vita privata e publica in Firenze che nelle altre terre di Toscana.

Firenze era città eminentemente guelfa, in quanto cotesto nome significa una città sdegnosa di ogni dominazione straniera, e deliberata di voler essere indipendente, italiana: al qual fine in alcune occasioni, specialmente alla venuta di Arrigo VII sul principio del secolo XIV, mostrò una straordinaria energia. Soccorse d'uomini e di denaro molte città affinchè lo combattessero e gli contrastassero il cammino alla volta di Roma dove intendeva di coronarsi e richiamar in vigore l'autorità imperiale caduta oramai in oblio dopo la morte di Federico II: nè gli aperse le porte allorchè, già coronato imperatore, si mise ad assediarla. Non v'è dubbio che Firenze fu allora principal propugnacolo della libertà italiana; perchè la forza di Arrigo accresciuta dagli esuli di varie città, e specialmente dai Fiorentini, era molto pericolosa. Quei fuorusciti, ai quali appartennero anche uomini di gran nome e di grandi virtù, disperati di riacquistare colle poche e male ordinate loro armi la patria, volevano rientrarvi per mezzo delle straniere: tanto erano infelici quei tempi! Senza quelle intestine discordie, senza quelle gravi e feroci ire di parti di che sono piene le storie, Firenze, ricchissima di commercio e d'industria, abbondante di nobili ingegni, seggio precipuo di quel sentimento che avrebbe dovuto essere (e può anche dirsi che fosse già fin d'allora) sentimento comune ad ogni animo italiano, sarebbe sorta a molto maggiore altezza, a più durevol potenza, a più glorioso destino di quello ch' essa ebbe.

Fu naturale pertanto che in questa città avesse principio la letteratura propriamente detta italiana: e principiò appunto nel tempo del quale parliamo con Dino Compagni e con Dante Allighieri; alti ingegni ed alti animi che videro il torbido fine del secolo XIII, ebbero publici ufizi in quella republica tanto incerta e tanto agitata; e quando le circostanze li esclusero dall'operare quel che stimavano utile, vollero almeno lasciar testimonio, scrivendo, di quello che credevano giusto, e che avrebbero voluto fare. Tutti e due soggiacquero a quella fazione a cui diede potenza ed audacia Carlo di Valois; chiamato in Italia da Bonifazio VIII e spedito a Firenze

con titolo di paciere, ma con incarico di abbattere i Bianchi. Perciò tutti e due desiderarono la vittoria di Arrigo VII; tutti e due credevano necessaria l'autorità imperiale a moderar le gare tra le republiche, e tener in freno le interne fazioni delle varie città.

Veramente non si possono paragonare tra loro l'autore di una breve cronachetta qual fu. Dino Compagni e Dante Allighieri filosofo maraviglioso al suo tempo, e poeta grandissimo per tutti i secoli. Ma in quanto al convertire l'ingegno dalle vanità amorose alla realtà e alle cose politiche, fondando una letteratura nazionale, il semplice cronichista può con pieno diritto paragonarsi col filosofo e col poeta. Prima di lui aveva scritto le cose di Firenze anche Ricordano Malispini, la cui narrazione serve a farci conoscere in qual grado si trovasse la prosa italiana al suo tempo: e benchè vada spesso negletta e senza grammatica, basterebbe nondimeno a trar d'inganno chi credesse anche oggidì ciò che una volta fu creduto quasi generalmente, che qualcuno abbia potuto creare una lingua od una letteratura. È probabile che nel Compagni si trovino ben poche parole le quali non fossero già nella Storia del Malispini: ma questi non ha un soffio di vita per animarle, sicchè rimangono semplici ed aridi segni di cose e di idee state in tempi già antichi per noi; mentre nel cronichista rivelano l'animo dello scrittore e qual giudizio egli faccia delle cose che vien raccontando, e fanno forza di trasfondere in chi legge le sue opinioni e i suoi sentimenti. Chiunque abbia alle mani la Cronaca del Compagni, benchè discordi per avventura da molte delle sue sentenze, resta sempre coll'animo pieno di quel piacere che proviamo conversando con un uomo della cui sincerità non ci sarebbe possibile dubitare. Il Compagni può dire, non meno veracemente dell' Allighieri: quando amore spira io noto, e vengo significando quello che detta dentro di me. La sua sincerità è così grande, o piuttosto così grande è la fede riposta da lui nella verità e giustizia de' suoi sentimenti, che non si astenne dal palesarli, anche quando ciò non fu necessario alla intelligenza dei fatti narrati; e benchè potesse anche prevedere il gran numero degli avversari che gli susciterebbero contro. Citerò in esempio il fine del suo libro dov'egli enumera i capi della fazione opposta alla sua, e come essi (quasi per divina giustizia) finirono miseramente; poi conchiude: « Così sta la nostra città tribolata! Così stanno i nostri cittadini ostinati al mal fare! E ciò che si fa l'uno di si biasima l'altro. Soleano dire i savi uomini: l'uomo savio

non fa cosa che se ne penta. E in quella città, e per quelli cittadini non si fa cosa sì laudabile che in contrario non si reputi e non si biasimi. Gli uomini vi si uccidono, il male per legge non si punisce. Ma come il malfattore ha degli amici e può moneta spendere, così è liberato dal maleficio fatto. O iniqui cittadini, che tutto il mondo avete corrotto e viziato di mali costumi e falsi guadagni! Voi siete quelli che nel mondo avete messo ogni malo uso. Ora vi si ricomincia il mondo rivolgere addosso. Lo imperadore con le sue forze vi farà prendere e rubare per mare e per terra! »

Sappiamo che questo pronostico del Compagni non s'avverò. Ma udendo un uomo generalmente lodato di mitezza e bontà, un grande e sincero amatore della sua patria proferire un tal voto, comprendiamo quanto furono ardenti le fazioni che dividevano allora Firenze e generalmente l'Italia. Le passioni poi offuscano anche le menti migliori: però il Compagni apparecchiandosi di finire il suo libro in quel modo che già s'è veduto, e quasi traendo consolazione dalle sventure de'suoi avversari. non s'accorse della fierezza che i posteri sentirebbero nelle sue parole, ove dice così freddamente, che gl'ingiuriati da' potenti provano molta pace dell' animo quando veggono che Iddio se ne ricorda. Queste focose passioni dovettero imprimere nella nuova letteratura, non solamente rispetto ai pensieri ed ai concetti, ma ben anche allo stile e alla lingua, un'indole affatto diversa da quella che ravvisiamo nelle poesie composte fino a quel tempo, seguitando l'esempio dei Trovatori e della corte di Federico: e la Cronaca del nostro Compagni ci mette innanzi manifestissima questa nuova indole; così per quella specie di severa giustizia che lo scrittore esercita raccontando e giudicando le azioni de' suoi contemporanei, come pel nuovo andamento e per la vita del tutto nuova infusa da lui nella prosa italiana. Quella Cronaca è forse il libro più breve di storia che noi abbiamo; giacchè abbraccia in meno che un centinaio di pagine un numero d'anni quasi doppio di quelli che il Varchi descrisse in tre volumi; benchè fossero tempi assai ricchi di casi e di rivolgimenti politici; ed egli non abbia mancato al debito di far conoscere a' suoi lettori tutte le circostanze o i piccioli fatti di che si compongono i fatti storici propriamente detti; rappresentando altresì i personaggi che li operarono, colle loro qualità buone o ree. La brevità cercata e conseguita dal Compagni è quella che sola è lodevole, e sola fu sempre raccomandata dai migliori maestri; cioè quella che si procaccia non già omettendo notizie neces-

sarie o almen utili a dirsi, ma ordinando la narrazione per modo che non sentasi mai il bisogno di ripeterne veruna parte, e significando ogni cosa, secondo l'opportunità, con parole proprie o con traslati tanto evidenti, che tolgano anche ai meno pronti intelletti il desiderio di più larga spiegazione. Questa che sola può dirsi arte di rappresentare il passato andò ben presto perduta, sebbene non sia mai cessato in chiunque scrive il desiderio di mostrarsene possessore, nè la persuasione pur anche di possederla: ma a poco a poco, spenta l'antica semplicità del vivere privato e publico, se ne smarrisce il giusto concetto, e c'illudiamo circa i mezzi di conseguirla. Certamente nessuno potrà averla oggidì se non la vede e la medita attuata nelle scritture di questi antichi. Voglio citare a questo proposito in poche linee del nostro Dino un racconto. al parer mio, esemplare. Nel tempo che Carlo di Valois si trovava in Firenze, i maggiori cittadini stimolarono la Signoria (alla quale apparteneva anche il Compagni), che facesse nuovi Signori; e benchè fosse contro alla legge, perchè non era il tempo di eleggerli, nondimeno, dice, « Accordammoci di chiamarli più per pietà della città che per altra cagione. E nella cappella di San Bernardo fui io in nome di tutto l'uficio e ebbivi molti popolani, i più potenti, perchè senza loro fare non si potea. Ciò furono Cione Magalotti, Segna Angiolini, Noffo Guidi per parte nera: messer Lapo Falconieri, Cece Canigiani e 'l Corazza Ubaldini per parte bianca. E a loro umilmente parlai con gran tenerezza della città, dicendo: Io voglio fare l'usicio comune, da poi che per gara degli usici è tanta discordia. Fummo d'accordo, e eleggemmo sei cittadini comuni, tre de'neri e tre de'bianchi. Il settimo che dividere non si potea, eleggemmo di sì poco valore, che niuno ne dubitava. I quali scritti posi su l'altare. E Noffo Guidi parlò e disse: Io dirò cosa che tu mi terrai crudele cittadino. E io gli dissi che tacesse: e pur parlò, e fu di tanta arroganza che mi domandò che mi piacesse far loro parte, nell'uficio, maggiore che l'altra: che tanto fu a dire, quanto disfà l'altra parte; e me porre in luogo di Giuda. E io li risposi che, innanzi io facessi tanto tradimento, darei i miei figliuoli a mangiare a' cani. E così da collegio ci-partimmo. » Il fatto ci apparisce e si compie in questo racconto come ciascuno può imaginarsi che dovette accadere nella realtà: ciascuna delle parti di che si compone trovasi qui espressa in quel tempo e in quel luogo che avrà necessariamente occupato quando quell'adunanza si tenne; ciò che videro gl'intervenuti a quel congresso possiamo dire di averlo veduto

(certamente abbiam potuto imaginarcelo) anche noi leggendo. Ma vi è in questo fatto una parte puramente morale, da cui riceve l'importanza di fatto storico, e il diritto, se così posso dire, di venir registrato nella descrizione del tempo nel quale accadde: e qui una chiara e ordinata imitazione della realtà non era sufficiente all'effetto, cioè alla piena intelligenza del fatto, delle sue cause, delle sue conseguenze, della significazione che può avere nella storia dello spirito umano. Importava al nostro cronichista di far sentire l'audacia di quella fazione che voleva per forza tirare a sè il governo della republica; e come a quell'audacia non potessero gli altri opporre oramai che inconcussa fermezza nell'osservanza dell'onesto e del giusto, animi deliberati di morire anzichè venir meno a quel debito. Or veggasi come, senza abbandonare la sua semplicità, il Compagni rappresentò anche questa parte. Si considerino quelle semplici parole fu di tanta arroganza colle quali ci prepara ad udire l'invereconda richiesta di Noffo Guidi, che voleva farlo strumento di così grande ingiustizia; dipoi quella frase tanto grave di senso e pur così semplice, e me porre in luogo di Giuda. Si consideri con quanta modestia, senza verun ornamento di frasi, racconta quella sua risposta che non disdirebbe a Catone: sicchè la ferocia ch'essa contiene, temperata da tanta quiete e umiltà di parole ricade a colpa di chi l'ha provocata; e ci fa pensare a quei tempi tristissimi nei quali anche i più miti, per difendere la propria virtù, devono qualche volta prendere le sembianze della ferocia, e ricorrere ai modi dei violenti. La Cronaca di Dino Compagni non è solamente un racconto delle cose avvenute al suo tempo: essa potrebbe anche dirsi la protesta di un uomo buono che ama energicamente la patria, contro coloro che, al parer suo, per propria ambizione o utilità ne procacciavano la rovina. Quindi nei pensieri, negli affetti, nel movimento generale della narrazione, nella franchezza colla quale si chiamano a sindacato le persone e le loro opere vi è tutto il calore di un partigiano, vi è l'indole animosa del secolo: ma nella modesta semplicità dello stile predomina l'indole dello scrittore, e il suo desiderio di vivere in un tempo migliore, od almeno di prepararlo ai futuri. Però quelle parole poc' anzi citate, colle quali finì il suo libro furono forse un annunzio piuttostochè un voto; nè le dettò compiacenza di vendetta creduta imminente, ma desiderio e speranza di ritrarre i malvagi dalle ree loro opere mettendo loro in considerazione quel castigo a cui andavano incontro, e che a lui pareva già cominciato.

Contemporaneo del Compagni, versato al pari di lui nelle cose di quegli anni così turbolenti, colpito dalle stesse sciagure fu Dante Allighieri: però alcuni si maravigliano che non si parli di lui largamente nell'opera del cronichista, sì accurato del resto a mettere in mostra i personaggi principali della tragedia tolta a descrivere, colla parte buona o trista che vi hanno rappresentata. Una sola volta ne fa menzione, e quasi di necessità, annoverando tra i banditi da Carlo di Valois anche Dante Allighieri ch' era ambasciatore a Roma; senza aggiunger parola nè di lode a quell' uomo che pur era già illustre, nè di condoglianza colla città che ne rimaneva spogliata. Ed è notabile che anche Dante non parlò del Compagni, berchè nel poema abbia trovato modo or di lodare or di vituperare alcuni ancora viventi, i quali nè come scrittori nè come uomini di Stato valevano più di lui. Le cagioni di questo silenzio, chi potesse trovarle sicure da ogni dubbio, servirebbero forse a ben altro che ad una semplice curiosità letteraria: ma non giova moltiplicare le congetture; nè altro che congetture possono farsi nello stato presente dei documenti e delle notizie di quell'età. In quanto a me, poichè io voglio soltanto rivolgere l'attenzione di chi mi segue al gran cambiamento recato nelle nostre lettere dal Compagni e dall'Allighieri, e al nuovo indirizzo ch'essi diedero o cercarono almeno di dare agl'ingegni italiani, non potrei essere agevolato nel mio intento da questa ricerca, alla quale è forse impossibile trovare una soddisfacente soluzione. Così pure non mi gioverebbe il procurar di risolvere molte altre questioni, per esempio, intorno al tempo ed ai luoghi nei quali Dante compose i suoi libri. Per farsi un pieno concetto di questo grand'uomo, per conoscere compiutamente la storia della nostra letteratura, e fors'anche in generale gli andamenti dello spirito umano e della filosofia nel medio evo, giova certamente cercar di chiarire quali fossero le opinioni dell'Allighieri intorno all'origine della nostra lingua, al valore ed all'importanza de'suoi dialetti, all'uso da farne scrivendo; poi intorno all'autorità dell'imperatore e del papa, al modo di mantenerla in tutti e due suprema e indipendente, ed a quello assai più difficile di raccomandare l'indipendenza e la libertà delle republiche italiane alla vigilanza di un imperatore tedesco. Tutto questo dovrebbe chiarire chi si proponesse di conoscere la mente dell'Allighieri, o stimasse di dover decidere oggidì questioni di tanta e tanto viva importanza coll'autorità anzichè col raziocinio; coll'autorità di un uomo straordinario bensì

ma vissuto in tempi così lontani e, possiamo anche dire, così rozzi a paragone del nostro, anzichè col raziocinio fondato sull'esperienza di tanti secoli, e sulla cognizione dei nostri bisogni. Il più recente e più illustre scrittore alemanno di storia universale dice che il libro De Monarchia di Dante si stampa nelle collezioni dei documenti della storia tedesca, perchè difende i diritti degl' imperatori tedeschi su tutte le cose temporali senza voler diminuire la dignità puramente spirituale del papa, e vuole che la forza dell'autorità imperiale mantenga l'unità dei diversi Stati indipendenti d'Italia. Ma quale italiano amerebbe oggi di attingere le sue opinioni politiche ad un libro che si conserva tra i documenti della storia tedesca perchè difende i diritti imperiali? Lo stesso forse può dirsi anche rispetto alle cose letterarie ed alla questione della lingua; giacchè vale da per tutto questo principio, che nelle cose umane il raziocinio debba andare innanzi all'autorità. E già fin d'allora non troviamo che le republiche o i principi o i papi si accomodassero, se non per forza o per la speranza d'un momentaneo vantaggio, a quella dottrina. Ma tutto questo, come già dissi, non appartiene al mio assunto.

L' Allighieri nella sua giovinezza scrisse poesie amorose com' era l'usanza di quel secolo: ma anche per quella via soverchiò subito tutti gli altri, non escluso Guido Guinicelli chiamato da lui riverentemente padre suo e di quanti avevano usate prima dolci e leggiadre rime d'amore. Di questa sua eccellenza non possiamo dire che fosse cagione unica e nemmen principale l'aver lui realmente e profondamente sentita quell'amorosa passione della quale scriveva; giacchè se molti rimasti inferiori poetavan d'amore con animo disamorato, unicamente per seguire l'usanza che allora correva, sappiamo per altro che alcuni amaron davvero e quanto è possibile amare. Nè la differenza da lui a'suoi contemporanei può attribuirsi a maggior cura posta da lui intorno alla lingua e allo stile, che anche il Guinicelli e il Cavalcanti spogliarono dell'antica rozzezza: ma proviene da una certa virilità di pensieri, di sentimenti e di forme che annunzia una mente capace di molto più vasti concetti, una fantasia che non ha per anche spiegato intiero il suo volo, un poeta insomma atto a camminare da sè per campi non ancora segnati da verun sentiero. Perciò s'egli ci avesse lasciate soltanto le sue poesie amorose, parmi che anche raffrontandole con quelle scritte di poi dal Petrarca, certamente non senza inspirazione d'amore, con lingua più forbita e più fina, con armonia inarrivabilmente squisita, parmi, ripeto, che daremmo ancora la palma dell'ingegno poetico all'Allighieri.

Più tardi, senza uscir della lirica, si volse ad altri argomenti; e scrisse alcune canzoni filosofiche, ridondanti di pensieri sapienti e profondi, mirabili sopratutto per quella potenza di scrittore veramente sovrano, colla quale costringe la lingua e lo stile a ricevere i più sottili e più riluttanti concetti, vestendoli di quelle forme ch'ei vuole. Sono queste le canzoni commentate poi nel Convito; dove ciascuno può riconoscere la difficoltà dell'impresa, considerande che molti di quei concetti sono di tanta profondità e sottigliezza, che non li può chiarire agevolmente nè anche la piena libertà della prosa. Ma l'uomo si stanca assai presto di ammirare gratuite fatiche, massimamente quando per poter pure ammirarle sia costretto a faticare egli stesso: perciò queste canzoni, se l'Allighieri avesse cessato allora di scrivere, non avrebbero accresciuto nè la sua fama nè la sua efficacia sulla letteratura italiana. E il nostro giudizio intorno a lui non potrebb' essere se non questo: ch'egli nelle poesie amorose vinse tutti coloro che prima di lui o con lui andarono per quella via; nelle canzoni filosofiche si mise per un campo non ancora tentato, se non in parte dal Cavalcanti, e mostrò con mirabil potenza di scrivere e mirabile profondità di mente una cultura prodigiosa pel tempo in che visse: ma poichè la poesia amorosa era cominciata e siorente già prima di lui, e questa poesis filosofica, per la sua propria natura non pôtè (nè doveva) metter radice, perciò diremmo che non fece se non quello che vediamo aver fatto molti altri prima e dopo di lui; cioè accostò alcun poco alla perfezione quel genere di letteratura che trovò coltivato al suo tempo. In questo solo andrebbe distinto il suo nome da quello degli altri, che sarebbe riconosciuta generalmente la sua attitudine a cose molto maggiori. E già in parte vi si era volto con quella canzone a Firenze che abbiam riferita nel primo volume: dov' egli considerando le opere ladre che vi si fanno, e quanto la iniqua gente è pronta sempre a congregarsi a' suoi danni, la eccita a scendere nel suo giudicio sui traditori.

Di questo sdegno contra coloro che malmenavan la patria è piena la Divina Commedia: la quale diciamo inspirata all'Allighieri dall'esiglio e dalle persecuzioni patite, benchè si creda che la cominciasse mentre era tuttavia in Firenze: perchè anche quei primi canti che si dicono lasciati da lui in patria, portano in sè certissime prove d'essere stati ritocchi

e modificati più tardi. Già è noto quando e da chi Dante fu esigliato mentre stava ambasciatore per la republica in Roma; e sappiamo altresì che non fu mai compreso in quelle amnistie che di tempo in tempo si vennero publicando: talchè egli pensava forse a sè stesso e al suo duro destino quando nel decimo dell' Inferno introdusse Farinata degli Uberti a chiamar empio il popolo fiorentino che non concedeva alla sua schiatta di ripatriare.

Che l'esiglio irritasse da principio il nostro poeta per modo da far prevalere nell'animo suo ad ogni altro pensiero il desiderio della vendetta, mantenuto e avvalorato da una speranza non ancor divenuta improbabile di conseguirla, è, a dir vero, una semplice opinione, ma opinione quasi comune e da poter essere facilmente creduta: che poi il mancar della patria, e il viver lontano da ogni cosa più caramente diletta, e lo scendere e il salire per l'altrui scale, gli fosse pena che si veniva facendo ogni giorno più grave e più dolorosa, lo dice egli stesso più volte in più luoghi delle sue scritture. Qui basterà citare quel luogo notissimo del Convito, dove scolpandosi dell'avere parlato di sè nelle canzoni che prende a commentare, esce in queste che ben possono dirsi pietose parole: « Ahi, piaciuto fosse al dispensatore dell'universo, che la cagione della mia scusa mai non fosse stata; chè nè altri contro a me avria fallato, nè io sofferto avrei pena ingiustamente, pena, dico, d'esilio e di povertà. Poichè fu piacere dei cittadini della bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, di gettarmi fuori del suo dolcissimo seno (nel quale nato e nudrito fui fino al colmo della mia vita, e nel quale, con buona pace di quella, desidero con tutto il cuore di riposare l'animo stanco, e terminare il tempo che m'è dato), per le parti quasi tutte, alle quali questa lingua si stende, peregrino quasi mendicando sono andato, mostrando contro a mia voglia la piaga della fortuna, che suole ingiustamente al piagato molte volte essere imputata. » E si paragona ad un legno senza vele e senza governo in balía del vento secco che vapora la dolorosa povertà; e si duole che la sua bassa fortuna invilisce lui e le cose sue nel cospetto di molti ai quali si va presentando: e quel dolore dell'esiglio, quel desiderio affannoso di ricuperare la patria diffonde su tutta la Divina Commedia, come sulla Cronaca del Compagni, quasi una tinta di malinconia che ne mitiga anche i tratti più impetuosi e più ardenti. Questi due uomini e cittadini insigni, benchè per manifestare i loro pensieri pigliassero forme tanto diverse, quanto è diversa una

semplice cronaca da una visione poetica, si rassomigliano ciò nonostante qua e là maravigliosamente: il cronichista ci si mostra di tempo in tempo non meno esaltato del poeta; il quale alla sua volta non è meno diligente ed esatto dello storico nell'investigare e nel rappresentare le miserie di quell'età, le molte nequizie e le poche ma grandi virtù di alcuni uomini di gran momento nei destini di Firenze. In tutti e due la puntura dell'offesa privata esaspera il desiderio della patria e la compassione dei mali publici, sicchè trascende i confini di un nobile sdegno, e quasi diventa crudele. Del Compagni ho citate poc'anzi le dure parole colle quali mostrò di godere pensando a quello strazio de' suoi avversari ch' egli credeva già cominciato o imminente. Nell'Allighieri, per la sua natura poetica e per un certo maggior grado di alterezza aristocratica della quale non si spogliò mai del tutto, queste vampe d'ira intollerante di freno dovettero essere più frequenti e più romorose. Talvolta quell'ira si versa contra una persona privata; come quando desidera che Filippo Argenti si rimanga con piangere e con lutto, prega di poterlo veder attuffare nel fango, e loda e ringrazia Dio che gli concesse di assistere allo strazio di quello spirito maledetto. Qualche volta assale e percuote personaggi reverendi per dignità o notabili per potenza, contra i quali, oltre la solita differenza di parte, sia stimolato da proprie speciali cagioni. Così nella prima cantica imagina che Niccolò III capovolto nella buca dei simoniaci, sentendosi invitato a parlare e non sapendo da chi, risponda: se' tu già costì ritto, Bonifazio; e con questa invenzione rassegna in certo modo all'inferno un uomo ancora vivo e pontefice: fierezza di sdegno, per non dire furor di vendetta che noi crederemmo insuperabile se Dante stesso non avesse voluto trarci d'inganno arrogandosi di far confermare quella sentenza da giudice d'irrecusabile autorità, in luogo dove non può esser detto mai altro che il certo ed il vero, cioè da san Pietro in Paradiso. Con non minore fierezza, sebbene con molto minor ardimento poetico, si compiace descrivendo la morte di Corso Donati, e lo strazio del suo cadavere. Anche questo celebre capo di parte, congiunto ma pur nemico dell' Allighieri, viveva tuttavia in quell'anno al quale si riferisce la visione descritta nella Divina Commedia: ma l'ira del poeta non comporta che si taccia di lui; quindi ricorre al solito spediente delle predizioni possibili ai morti, e pone in bocca questa predizione a Forese fratello di Corso. Perciocchè dolendosi Dante che

Firenze vada sempre di male in peggio e mostri di dover cadere quando che sia a trista rovina, Forese gli annunzia che ben presto chi è cagione di tutte quelle ingiustizie e miserie finirà strascinato a coda di cavallo alla valle infernale:

Or va', diss' ei; chè quei che più n' ha colpa Vegg' io a coda d' una bestia tratto
 Verso la valle, ove mai non si scolpa.
 La bestia ad ogni passo va più ratto
 Crescendo sempre, infin ch' ella 'l percuote,
 E lascia 'l corpo vilmente disfatto. »

E si noti che, secondo la storia, messer Corso ferito da un soldato catalano morì nella badia di San Salvi, dove fu portato da alcuni monaci per compassione: ma il poeta preferisce una popolar tradizione, secondo la quale il Donati cadde o si gittò da cavallo, e rimasogli il piè nella staffa ne fu strascinato miseramente: poi, come se anche questo fosse poco alla sua ira, v'aggiunge che la bestia lo trae verso l'inferno; e pare che si compiaccia pensando che il suo spirito sta laggiù tra tormenti dai quali non c'è redenzione, e il suo corpo, la cui bellezza e formosità gli attirava ammirazione e rispetto, rimase qui vilmente disfatto.

Dante nei primi tempi del suo esiglio cercò di riconquistare la patria colle armi della sua fazione; più tardi sperò, come Dino Compagni e tanti altri, di esservi ricondotto dalle armi d'Arrigo VII: tutto questo fu conforme alle abitudini di quegli uomini cresciuti in mezzo alle guerre, e consentaneo alle dottrine ed anche alle illusioni di quel secolo. Nel tempo trascorso tra quelle due speranze che si potrebbero dir bellicose, un'altra ne accolse più mite e più degna; la quale se non potè dargli quel frutto ch'egli avrebbe voluto, gli diede in quella vece la fama che gli dura da cinque secoli e mezzo. Perciocchè sperò di ottenere la patria per altezza d'ingegno, procacciandosi tanta celebrità co'suoi scritti, che i Fiorentini dovessero sentir vergogna di costringerlo ad aggirarsi esule e quasi mendico per le provincie d'Italia. E quando la morte di Arrigo gli tolse quella seconda e veramente infelice speranza di ripatriare per forza straniera; benchè una dura esperienza gli avesse mostrato oramai il debole assegno che potea fare sulla compassione o la stima de' suoi cittadini, non volle disperare della potenza del proprio ingegno, e attese a scrivere il poema sacro, se forse vincesse la crudeltà che lo serrava fuor della patria. Quanto fosse il suo desiderio del

ritorno s'arguisce, come da tanti altri luoghi delle sue opere, così specialmente da quello (De vulgari eloquentia) ove dice. che nessuno gli sembra misero e degno di compassione quanto chi non può rivedere la patria altro che in sogno. Ma d'altra parte l'altierezza dell'animo suo rifuggiva da tutto quello che potesse parere indizio di poca fiducia nella propria innocenza o disposizione a secondare i potenti. Perciò allorchè gli furono fatte proposte non convenienti alla sua dignità, dichiarò francamente che se quella era la sola via per ricondursi a Firenze, egli per certo non la batterebbe. E si consolava pensando che in qualunque altro luogo potrebbe contemplare il sole e le stelle e attendere alla ricerca del vero: benchè, dopo quasi quindici anni d'esiglio, sapesse pur troppo, che nessun luogo fuor della patria potrebbe mai dargli nè quiete nè contentezza compiuta. Potremmo dire che nell'animo dell'Allighieri lottavano continuamente il desiderio del luogo natio e quello di non mancare punto nè poco alla sua dignità; sicchè l'uno e l'altro non di rado s'infondono ne' suoi pensieri o nelle sue imaginazioni, e traspaiono dai suoi scritti anche dove egli non ebbe intenzione, nè per avventura si accorse di averceli collocati. Certamente, per citar pure un esempio, quell'ora che intenerisce il core ai naviganti lo di c'han detto ai dolci amici addio, che punge d'amore il nuovo peregrino, e fa parergli compianto del giorno morente il suono lontano di una campana; è reminiscenza, forse inavvertita di dolori patiti, è desiderio a stento represso di un bene perduto. Ma d'altra parte l'altierezza dell'animo è tanta, che si manifesta anche là dove lo scrittore volle certamente mostrarsi tanto umile quanto fosse comportabile con quel rispetto ch'egli sentiva di dovere a sè stesso ed alle opinioni che professava perchè gli parevano vere. Perciò nel principio del ventesimoquinto del Paradiso, dove esprime apertamente la speranza che il poema, vicino oramai al suo termine, gli ottenga quel premio a cui sempre aspirò e gli ridoni la patria, non può astenersi nè anche allora dal chiamar lupi i suoi avversari che pur erano quelli dai quali doveva dipendere principalmente il suo ritorno. Questa lotta che sentiamo e quasi scorgiamo continua nell'animo del poeta, come fu gran sorgente per lui di bellezze scrivendo, così è a noi gran parte di quel diletto nuovo e profondo che proviamo nel leggere il suo poema. Se ci mancassero le prove dell'amore ch'egli ebbe alla patria, dovremmo stimare assai meno non solo il poeta ma anche l'arte: saremmo dolenti

di dover credere che a sì alta e perfetta e commovente poesia bastasse lo sdegno. Quella vendetta ch' ei va facendo de' suoi nemici in tutto il poema sonerebbe troppo aspra, e piglierebbe l'aspetto di una compiacenza crudele, alla quale nessun animo gentile vorrebbe partecipare. Ma noi sentiamo, voglia egli o non voglia, che quel piacere della vendetta è pagato da lui a carissimo prezzo; anzi non è piacere propriamente, ma tenue sollievo a un dolore che senza di ciò gli sarebbe impossibile sopportare. Quindi lo accompagniamo in tutto il suo viaggio con sentimento incessante di compassione; e quando egli colpisce più fieramente i suoi avversari, quando non contento di straziarli a parole, s'imagina di strappare ad uno i capelli, di dare all'altro dei piedi nella faccia, allora pensiamo che più vivamente è straziato egli stesso dalla memoria di quella grave perdita a cui trovasi condannato, dalla dolorosa e immedicabil memoria del suo esiglio.

Dei pregi dell'Allighieri come scrittore, massimamente nel poema, non accade parlare. Se vi s'incontrano qua e là alcune metafore troppo ardite e perciò oscure, alcune imagini troppo bizzarre e discordi troppo dai nostri costumi, alcune voci e locuzioni divenute per lunga età rugginose, o foggiate fin dal principio con impazienza di volontà piuttostochè con amore e finezza di gusto; tutto questo insieme raccolto costituisce una piccolissima parte dell'opera; tanto piccola che nè anche i più avversi o più delicati potrebbero mai contraporla alle tante altre che ridondano di bellezze. Si aggiunga, che i vizi o i difetti nello stile della Divina Commedia riescono così evidenti per la loro dissonanza dal resto, e sono per sopra più quasi sempre circondati da tali difficoltà, che nessuno porta pericolo di confondersi e giudicarli bellezze, nessuno deve temere di trovarsene inconsciamente imbevuto; come accade talvolta a chi studia in uno scrittore che seguitò un falso concetto dell'arte, e pose il gonfio, l'affettato, il triviale in luogo del nobile, dell'ornato, del semplice. Che se alcuni vollero andar razzolando nel poema dantesco appunto le voci più disusate e dalle quali non sia stato possibile mai levare la rozzezza del tempo in che nacquero, e credettero di poter essere per tal modo giudicati seguaci di Dante e continuatori dell'alta sua poesia; dobbiamo ricordarci che ogni errore, ogni stranezza è possibile, dobbiamo ricordarci che v'ebbe fin anche un tempo nel quale alcuni sperarono di venire in fama scrivendo anagrammi, acrostici e poesie senza senso. La Divina Commedia, dopo cinque secoli e mezzo, è ancora il libro che

può somministrare in maggior copia vocaboli e dizioni per tutte le cose occorrenti alla vita comune ed ai publici affari. Non di rado l'autore crea splendide imagini e dà efficacia allo stile con figure arditissime, pur lasciando a ciascuna parola il suo proprio e nativo significato; donde avviene che il suo poema può essere studiato con ugual profitto dal prosatore e dal poeta. Egli accoppia la semplicità colla robustezza come il Compagni; ma per la tempra dell'ingegno, e la qualità dell'argomento, si alza ad un grado di perfezione molto più elevato. A somiglianza dei grandi scrittori greci e latini accenna più che non dimostri o descriva: mette il lettore in grado di poter vedere e sentire, ma lascia che veda e senta da sè, e s'illuda di trovare egli per forza del proprio ingegno quelle bellezze che più lo dilettano. Da buon tempo oramai nessuno, nè anche tra i meno versati in queste materie, direbbe più ciò che una volta fu detto e creduto generalmente, che Dante, cioè, creò la lingua e la poesia italiana. Più lungamente durò un'altra opinione, benchè non sia nè meno erronea nè meno assurda, ch' egli creasse di pianta quel concetto che serve di fondamento all'orditura del suo poema; voglio dire l'opinione ch'egli da sè, non preceduto nè in tutto nè in parte da altri, imaginasse un viaggio all'Inferno, al Purgatorio, al Paradiso, e osasse farne soggetto di un poema destinato al popolo. Ma chiunque sia anche appena mezzanamente erudito sa oggidì che parecchie di queste visioni precedettero la Divina Commedia: e nelle Vite di Santi Padri si trova che molti andavano realmente con lunghi viaggi cercando quel luogo dove la terra si congiunge col cielo. E quando bene ci mancassero in questo le prove di fatto, ciascuno potrebbe nondimeno comprendere di leggieri, che se non fosse già stata nel popolo almeno una vaga tradizione di somiglianti viaggi imaginari, accompagnata da una qualche persuasione della loro possibilità, un poema come quello dell'Allighieri avrebbe potuto parere ai dotti una stranezza di fantasia, alla moltitudine una profanazione o qualche cosa d'incomprensibile. Del resto il Genio mostrasi qui appunto nell'aver sollevato all'altezza poetica la tradizione popolare, volgendo a nobile ed utile intento ciò che prima d'allora aveva servito soltanto agli uni per divertire la moltitudine, agli altri per mantenerla ignorante. Ma pare che alcuni non sappiano indursi a creder grande ciò che passa la misura comune, bensì unicamente ciò che eccede il possibile alla natura umana. Quindi l'Allighieri, nella costoro opinione, non ha soltanto saputo tutto quello che sapeva il genere

umano nel suo secolo, ma intravide un gran numero di veri dei quali il genere umano si accorse più tardi, e credette bonariamente d'averli scoperti quando gli erano stati rivelati già da gran tempo. I progressi della fisica e dell'astronomia costrinsero anche i più ciechi ammiratori a confessare che nella Divina Commedia si trovano alcune erronee dottrine credute vere da quell'età ancor rozza e mancante di tanti mezzi che aiutarono le scienze nel gran cammino che han fatto dipoi; ma sono pur molti anche oggidì quelli che credono di aver definite e decise inappellabilmente le più gravi questioni morali e politiche del nostro tempo quando possono dire qual fosse intorno ad esse l'opinione dell'Allighieri.

Nel vero poi egli pure, come ogni uomo generalmente, soggiacque al suo secolo, e ricevette da quello alcuna parte dei sentimenti e delle opinioni che manifestò ne'suoi scritti. Una singolare nobiltà d'animo potè fargli sentire e aborrire ciò che la sua età aveva ancora di selvaggio e feroce; mentre una rara acutezza di mente, non ostante l'educazione di quel tempo, gli fece possibile di conoscere parecchi pregiudizi od errori che impedivano alla nazione di progredire. A questo si aggiunga una straordinaria e, quasi potrebbe dirsi, miracolosa virtù di fantasia e' di stile, per la quale potè con uguale sicurezza di effetto persuadere agli altri le sue opinioni o confutare le altrui, mettere in onore gli amici, o gettare sfolgorati nel fango i nemici. Aggiungasi ancora un certo orgoglio di stirpe notato in lui da'suoi contemporanei, e un sentimento profondo e imperioso di rettitudine che ravvisiamo in tutti i suoi scritti, anche quando non sapremmo assentire a' suoi giudizi. Con queste doti non fu possibile che l'Allighieri si contentasse di nobilitare alcun poco la poesia amorosa; e fu per lui una specie di necessità di volgersi ai grandi argomenti della poitica e della religione. Però sappiamo, come già s'è accennato, ch'egli cominciò il poema fin da quando viveva ancora In Firenze. Il tempo che veniva introducendo un modo di viivere affatto diverso dal precedente, e suscitava nuovi pensieri e nuove passioni, portava seco anche la necessità di una mutazione' letteraria: e l'ingegno atto a sentire, avviare e promuovere questa mutazione era nato. Nessuno potrebbe dire quale sarebbe stato il poema di Dante se non sopraveniva l'esiglio: ma per quanto possa presumersi ch'egli abbia alterati quei primi canti che aveva composti già prima, nondimeno è fuor d'ogni dubbio che fin d'allora aveva rivolto il suo animo a ben altro che ad una poesia amorosa, e meditava un lavoro di argomento politico, d'importanza nazionale. Quanto poi l'esiglio abbia contribuito sull'indole di quel lavoro, ed a renderlo tale quale noi lo possediamo, apparisce chiaramente da sè.

La Divina Commedia è un poema eminentemente politico e religioso: ma il poeta procede in tutte e due queste parti come uomo che trae da sè stesso i suoi pensieri e i suoi sentimenti, quantunque soggiacendo anch' egli alla natura comune prenda egli pure, senza avvedersene, dal suo secolo e dalla sua educazione una parte delle opinioni e dei sentimenti che vien professando. Rispetto alla politica vuole la indipendenza e la libertà degli Stati d'Italia, ma non abbraccia col suo pensiero tutta unita la grande famiglia italiana: e vedendo i mali infiniti provenienti dalla divisione di questa famiglia, e le gare e le guerre colle quali si combattevano i piccoli Stati nei quali essa era partita, si persuade che rimedio solo e sicuro a così grande infelicità debba essere l'autorità imperiale. Perciò impreca ad Alberto tedesco ed a suo padre Rodolfo, perchè non vennero ad inforcare gli arcioni d'Italia, diventata per quella loro negligenza indomita e selvaggia, non donna di provincie, ma bordello; vede Roma che piange vedova e sola, invocando Cesare: e par che s'imagini di nobilitare l'Italia chiamandola giardino dell'imperio. Opinioni del medio evo!

Rispetto alla, religione potè seguire, come altri teologi, qualche dottrina erronea e disapprovata, ma fu colpa dell'educazione od errore nella scelta della guida alla quale si attenne, non intenzione di discordare dalla Chiesa riformando la religione. Declamò contra alcuni papi, non mai contra il capo del cattolicismo; al quale voleva riverente come figlio primogenito quel medesimo imperatore che, al parer suo, era deputato ab eterno a moderare tutte le potenze della terra.

In prova di questa distinzione posta sempre dall' Allighieri tra la persona rivestita del gran manto e del principato romano, e il vicario di Cristo, capo della religione cattolica, sogliono citarsi que' luoghi del poema che trattano di Bonifazio VIII; al quale Dante fu avverso implacabilmente, perchè a lui più che ad ogni altro incolpava il suo esiglio e la rovina della sua parte; e per questo lo flagellò e lo vilipese più volte con tutto l'impeto della sua ira, in quanti modi potè suggerirgli la sua fantasia: ma nondimeno poi alzò la sua voce contra Filippo il Bello di Francia chiamandolo nuovo Pilato per l'oltraggio che fece fare a quel vicario di Cristo in Anagni; e vivi ladroni chiamò coloro che esegui-

rono il suo comando. Potrebbe dirsi che per questa medesima distinzione lodò la volontaria povertà di san Francesco d'Assisi colla serafica sua carità; lodò la dottrina di san Domenico ed anche lo zelo col quale percosse negli sterpi eretici, e non si astenne frattanto dall'imaginare che due santi in paradiso biasimassero altamente i Francescani e i Domenicani degeneri: e pose tra le più luculenti margherite del cielo san Benedetto, ma fece dire da lui medesimo che la sua regola non è rimasta nel mondo se non per danno delle carte sulle quali sta scritta infruttuosamente, giacchè:

• Le mura, che soleano esser badia, Fatte sono spelonche; e le cocolle Sacca son piene di farina ria. »

A me per altro sembra notabile sopra tutto la cura colla quale il poeta, sul finire del suo libro par che si studii a trar d'errore chiunque dalle rigorose censure e dalle ardite invettive che vi abbondano arguisse nell'autore mancanza di fede, o pigliasse coraggio ad essere miscredente egli stesso. L'ardito censore di tanti papi e prelati, di riveriti e potenti ordini religiosi diventa quindi scolaro, e vuol lasciare un publico documento della perfetta sua ortodossia. Vuol che si sappia aver lui quella fede la quale è sustanzia delle cose sperate e argomento o dimostrazione delle non parventi, cioè di quelle che non appaiono manifeste all'umano intelletto; quella fede dalla quale ci conviene sillogizzar senza avere altra vista, cioè conchiudere e credere che così sia come ci fu rivelato, senza averne prova sensibile. E come di questa prima, così anche delle altre due virtù teologali (Speranza e Carità) vuole certificare chiunque leggerà il suo poema, ch'egli le porta dentro di sè e le professa come è richiesto al cristiano. A tal fine imagina che, a preghiera di Beatrice, san Pietro, san Giacomo e san Giovanni lo esaminino su nel cielo intorno a queste virtù: e sul finire dell'arduo esame, quasi a sgannar chi credesse che non l'amore del vero, ma l'ira o l'invidia od altra condannevole passione gli avesse dettate le sue gravi censure, protesta di amare in ogni uomo l'opera di Dio. Quindi le sue risposte sono approvate da quegli alti maestri, e finito l'esame, risonò per tutto il cielo un dolcissimo canto; ripetendo Beatrice con tutti gli altri: Santo, santo, santo. Questa così esplicita professione di fede religiosa, e questa solenne dichiarazione di amore del prossimo sottraggono la Divina Commedia al pericolo di essere discreditata da chi che sia come libello

famoso; le danno l'impronta di libro cristiano e cattolico, e aggiungono nel tempo stesso gran peso di autorità a tutti i fatti, a tutte le opinioni, a tutti i giudizi ch'essa contiene. Del resto, il poeta non si dimentica nè anche in quest'ultima e gravissima parte del suo lavoro della distinzione posta sempre da lui tra le persone e il grado o la dignità di che sono rivestite, tra le cose in sè stesse o secondo la originaria loro istituzione, e lo stato in che si trovavano al suo tempo e nel quale potè averle condotte la corruttela degli uomini. Perciò dicendo egli a san Pietro, mentre lo esamina circa la Fede, che tiene per veri i miracoli, perchè se il mondo si fosse rivolto al cristianesimo senza miracoli, questo solo a parer suo sarebbe maggiore di quanti se ne potessero mai pensare, adduce questa ragione: chè tu (Pietro) entrasti povero e digiuno (cioè senza alcuna di quelle cose che sogliono attirarsi la gente) in campo a seminar la buona pianta che fu già vite ed ora è fatta pruno; colle quali parole, in paradiso, nel cospetto dei santi distingue la Chiesa qual fu e dovrebbe essere, da quale era o stimava che fosse al suo tempo; loda l'originaria santità, e censura la sopravenuta depravazione: e fa che anche a questo si stenda l'approvazione di quel canto che risonò per tutto il cielo, come s'è detto poc' anzi. Ben è vero che questa solenne approvazione è imaginaria; e forse vi è chi taccia di profanazione l'averla imaginata: a me basta aver fatto conoscere a'miei lettori che l'Allighieri ebbe intenzione di non uscire, e credette anche di non essere uscito dai termini del più rigoroso cattolicismo in tutto quello che si riferisce direttamente o indirettamente alla religione; e di questo volle che si trovasse nel suo stesso poema una testimonianza chiara e palese.

Di questa maniera il Compagni e l'Allighieri misero le lettere italiane per una strada affatto diversa da quella fino allora battuta: benchè più giustamente diremmo che fondarono essi la vera letteratura italiana. Perciocchè guardando agli scrittori che li precedettero vi ravvisiamo bensì un certo progresso dal lato della forma; le parole vengono di mano in mano diventando men rozze, la grammatica più regolare, meglio ordinati i pensieri, più elette e meglio rappresentate le imagini: ma nella sostanza non vi è mutamento notabile. Che se il Guinicelli e il Cavalcanti accennarono ad una poesia filosofica, in generale poi furono anch' essi continuatori di quella poesia amorosa che fu portata in Italia dai Provenzali o confermatavi dal loro esempio, e aiutata a fiorire dai potenti e dai ric-

chi, e specialmente da Federico II: poesia a pompa d'ingegno, senza verun legame col paese o colla nazione, colle sue istituzioni, colle sue credenze religiose, da potersi cantare in qualunque luogo indifferentemente; per la quale il poeta nè domanda nè spera altro che lode o favore, e chi legge od ascolta non vuole e non cerca più che un passeggiero diletto; senza pensiero o intenzione di publica utilità. Ma nella Cronaca del Compagni ravvisiamo ben altro che una prosa migliorata da tutte le precedenti. Vi troviamo uno scrivere pieno di nuova forza e dignità, che l'autore attinse ad una sorgente ignorata o negletta dai precessori, cioè all'amor della patria: vi troviamo l'esempio di raccontare i fatti del proprio paese con intento civile e morale, dissipando gli errori della moltitudine e percotendo le malizie dei tristi che le sono d'inciampo a sorger potente e civile; mettendo in dispregio il vizio, in onore la virtù, acciocchè i destinati a vivere dopo di noi siano eredi di prosperevoli anni. Così anche l'Allighieri non fu soltanto miglior artefice di versi e canzoni al paragone con tutti coloro che lo avevano preceduto (di che diede prova non dubbia nella Vita Nuova); ma abbandonando gli argomenti d'amore per volgersi alla politica ed alla religione e diventar poeta civile, lasciò del suo ingegno un'opera affatto diversa da quante ne sussistevano prima d'allora: e questa per avventura è l'altra voce e l'altro vello con cui sperava di ritornar poeta nel bello ovile dove parevagli di avere dormito innanzi all'esiglio finchè vi stette scrivendo solamente versi d'amore e prose di romanzi, come tanti altri. Colla Divina Commedia, rivolse e condusse la poesia a quel punto d'onde avrebbe dovuto prender le mosse, se la rozzezza dei tempi non le avesse tolto di sorgere coetanea allo spirito di libertà colla Lega Lombarda, e se l'esempio dei Trovatori e la corte di Palermo non l'avessero poi lungamente deviata dal vero suo ufficio.

Nessuno ignora a che miseri frutti stettero contenti gl'Italiani dopo tanti anni di guerra contro Federico Barbarossa, e con quali condizioni fu conchiusa la pace di Costanza: non tanto per l'accortezza di quel principe, quanto per le opinioni di quel secolo intorno alla sovranità ed ai diritti delle nazioni. Per quelle opinioni nel 1158 i deputati di molte città italiane e i più celebri giureconsulti dell'Università di Bologna, in un'adunanza tenuta a Roncaglia avevano dichiarato che « le regalie, cioè i ducati, i marchesati, le contee, i consolati, le zecche, i dazi, le gabelle, i porti, i mulini, le pescagioni ed altri simili proventi, tutto, tutto è dell'imperadore. »

E di queste opinioni son pieni anche gli scritti dell'Allighieri; perchè nessuna forza d'ingegno può trascendere l'atmosfera del tempo in che vive. Perciò egli pure, simile in qualche modo a coloro che sottoscrissero con sì meschine condizioni la pace di Costanza, mentre vuole che il clero si astenga dalle cose della politica, stimando che senza di ciò non sia possibile avere libertà indipendente, desidera poi che Cesare sia lasciato seder nella sella. E noi vedendo un tanto ingegno e un tal cuore camminare per questa via, e quasi vorrei dire procedere con passi tanto dubbiosi ed incerti, dobbiamo arguire da che tenebre usciva allora il mondo, e in quali disordini per la fierezza delle fazioni lottanti si trovavano ancora gli Stati.

La Divina Commedia, nella quale può dirsi che l'Allighieri depose il frutto di tutti i suoi studi e della sua lunga e dura esperienza, ci rappresenta in lui un uomo desideroso di vedere in Italia cittadinanze virtuose con giusti reggimenti politici. E la virtù publica, alla quale dev'essere fondamento la religione, voleva che fosse raccomandata alla tutela del papa; la giustizia dei reggimenti civili commetteva all'imperatore: i quali vegliando uniti e concordi, ciascuno sulla parte a lui affidata, promovessero la pace, la prosperità, il decoro dei singoli Stati, non pure d'Italia, ma di tutta la terra. Credette che questi due capi e regolatori del mondo potrebbero durare l'uno a fianco dell'altro, e aiutarsi a vicenda nel proprio officio, senza contrasti nè invidie; non temette che di là appunto potessero provenire le dissensioni e le guerre d'onde egli aspettava la concordia e la pace. S'egli in ciò vide il vero o s'illuse, lo dice apertamente la storia: nè qui importa investigare se quella illusione si debba imputare a lui o al suo secolo; se della mancata concordia siano da incolpare i pontefici o gl'imperatori. A me basta notare questa grande mutazione che Dante portò nella letteratura, sollevando la poesia dall'oziosa vanità dei canti d'amore agli argomenti della politica e della religione: non già con ambizione d'innovatore o riformatore propriamente detto, ma unicamente per desiderio di ricondurre la politica ad un tipo di giustizia che parevagli antico benchè se lo avesse foggiato egli da sè meditando; e richiamare la religione, o piuttosto la Chiesa depositaria della religione, all'antica purità. Ma nel vero poi quella condizione della Chiesa nella quale Dante riponeva l'antica sua purità e il suo benefico influsso sulle vicende di questo mondo, è cosa storica e nota, e perciò anche possibile a rinnovarsi;

quali imperatori siano stati mai protettori sinceri della libertà e indipendenza italiana sarebbe difficile a dirsi.

Frattanto questo è ben certo, che l'Allighieri fondò una nuova poesia in Italia, benchè sappiamo che la lingua e le forme da lui usate sussistevano da buon tempo, ed erano anche già tanto ingentilite, che in questa parte da taluno de' suoi precessori a lui non troviamo un gran passo. Ma nessuno aveva mai rivolta la poesia alla politica e alla religione con quell'alto proposito di eccitare e quasi costringere alla giustizia i potenti, ammansare la ferocia delle fazioni, purificare i costumi del popolo, e render felici le nazioni. Scrivendo di così alte cose nella lingua parlata dal volgo, in quella lingua che fino allora era stata stromento soltanto di adulazione e di amori, i quali o corrompevano, o certamente snervavano ed avvilivano l'ingegno e il cuore, aperse una via del tutto nuova al suo tempo, e tale, che nessun popolo potè nè potrà mai vantarsi della propria letteratura se non seguendo il suo esempio e camminando sulle sue orme. Sventuratamente quella strada rimase deserta: però chiunque di tempo in tempo si propose in Italia di richiamare le lettere ai loro alti e nobili uffici, e volse intorno lo sguardo per considerare il campo nel quale entrava, dovette dolersi vedendovi poco meno che solitaria la figura dell' Allighieri; di questo esule e proscritto, necessitato a vivere dell'altrui pane, a scendere e salire per l'altrui scale, ma indomabile per la potenza dell'ingegno e la sicurezza della virtù; sicchè poi in quell'abietta condizione flagellò principi e papi, ricchi e ambiziosi, e chiunque insomma gli si presentava maschiato di quelle colpe che sono impedimento alla prosperità e all'onore delle nazioni.

Durante la vita dell' Allighieri già i Milanesi eransi abituati a sopportare la signoria dei Torriani e poi dei Visconti; dapprima protettori del popolo, ben presto vicari imperiali, o rappresentanti di quel potere contra il quale i loro padri avevano, fatta la Lega Lombarda, combattuto per tanti anni infelici ma gloriosi, e vinto finalmente a Legnano. In molte altre città dove la crudeltà dell' esiglio costrinse il poeta a procurarsi ricovero, fu accolto da Signori che le dominavano. Da per tutto prevaleva il principato; e alcuni di quei Signori quanto più erano recenti nel dominio, tanto più inclinavano ad esser tiranni. In questa condizione di cose, la quale dopo la morte dell' Allighieri si venne sempre più aggravando, come avrebbe potuto essere generalmente seguita l'alta poesia della Divina Commedia? Ben durava un grande splendore d'ogni maniera di

arti colla ricchezza ch'esse portano seco. In quel campo non era tolta all'ingegno la possibilità di mostrarsi: ma il tempo degli animi devoti a una nobile idea, vigorosi nell'amore della virtù, e preparati a tutto patire per soddisfare a ciò che stimano debito di buon cittadino, precipitava al suo termine. Già Dante aveva sentito che il parlare e lo scrivere francamente lo metteva in pericolo di non trovar poi persona che lo accogliesse ad asilo. Collocato tra questo pericolo e quello di perder vita appo i posteri qualora si fosse mostrato timido amico del vero, non dubitò di dover affrontare il primo; alzò quella voce che da principio è molesta, ma lascia vital nutrimento, e cercò quell'onore che viene dal percuotere giustamente le più alte cime. Subito dopo di lui le grandi mutazioni che il tempo veniva celeremente introducendo in Italia avevano fatto assai maggiore il pericolo: i potenti diventavano sempre più intolleranti, e quanto eran corrivi alla violenza contra chiunque opponevasi ai loro disegni, altrettanto largheggiavano in carezze ed in doni con quelli che si piegavano docilmente alle loro arti. Però i costumi infiacchiti dalle ricchezze, e gli animi prostrati dal vedere infruttuosa e perseguitata l'austera virtù, ricolma d'agi e di onori la pieghevolezza dell'animo, non lasciavano sorger seguaci alla dottrina e all'esempio dell'Allighieri. Ed anche senza queste gravi cagioni è da presumere che non sarebbe stato seguito da molti: quando a mettersi per quella via bisognava un grande animo; a correrla con buon successo era necessario un alto e forte ingegno atto a discernere il bene ed il male che le passioni private e publiche studiosamente confondono: laddove per lo contrario quell'altra poesia, che prima dell'Allighieri era stata sola in onore, apriva al poeta, senza pericoli, con pochissima difficoltà, le case dei ricchi e dei principi, e gli procacciava quel vivere agiato e sicuro nel quale molti ripongono il fine desiderabile d'ogni fatica.

Venne frattanto il Petrarca, con quel suo vivere pieno di gloria, di onori, di agiatezze, che i più attribuivano unicamente alle sue poesie amorose, e disertò sempre più la difficile e pericolosa scuola di Dante. Il Petrarca in qualcuna delle sue lettere si duole d'esser nato esule; descrive i pericoli corsi mentr'era ancora bambino, in quell'età della quale non possiamo parlare se non per notizia che ce ne sia data da altri; e si duole di aver dovuto andar sempre viaggiando qua e là senza posarsi mai lungamente in un luogo. Ma quel che sappiamo della sua vita non può indurci ad avergli compassione; molto meno

poi ci permetterebbe di credere che gli sia bisognata gran forza d'animo per sopportarla. Dopo aver sentiti i suoi lunghi lamenti nessuno crederà di dover pensare a lui, leggendo nella Divina Commedia la storia del buon Romeo, che andò mendicando sua vita a frusto a frusto; ma tutti pensano all'autore di così gravi parole. Come erudito, il Petrarca può preporsi a Dante; aiutandolo in questo la maggior copia di opere antiche delle quali potè avere notizia. Nè gli mancò il giudizio per conoscere dove fossero le cagioni delle sventure d'Italia; nè fu indifferente spettatore di quel che veniva accadendo al suo tempo; e senti anch' egli il bisogno di riprovare il male e coloro che n'erano autori: ma qual che ne fosse il motivo, o timidità di natura, o cura di non accrescere il male svelandolo al publico, o letteraria opinione circa la lingua volgare, non trattò nessuna alta materia nè di filosofia nè di politica se non in latino, riservando la lingua italiana quasi unicamente alle poesie amorose.

Or nessuno dovrebbe arrogarsi di publicare senza necessità ciò che uno scrittore volle dire soltanto a pochi: parmi nondimeno di poter notare che qualche personaggio eminente a cui l'Allighieri, secondo alcuni, fu ingiustamente acerbo per ira di parte, trovasi rappresentato anche dal Petrarca nelle sue scritture latine con gli stessi colori usati da Dante nel poema italiano. Si vuol confessare per altro, che questi colori il Petrarca li prende assai spesso a troppo larga mano dalle officine dei retori, e credendoli rinvigorire li dilava, e riesce tanto méno efficace di Dante quanto è più verboso. Pare che agognasse alla fama di scrittore eloquente; ma più sforzasi di conseguirla, e più si manifesta rettorico. Amò, non c'è dubbio, la patria, e la fece più volte argomento di versi e di prose. Ma soltanto nella famosa canzone: Italia mia, benchè il parlar sia indarno (colla quale condanna le guerre e inimicizie agitate dai Signori italiani, domanda loro che fan qui tante pellegrine spade, li accusa di tribolare e spogliare i propri cittadini per soldar gente che sparga'l sangue e venda l'alma a prezzo, li deride che non si accorgano di essere ingannati da quelle prezzolate milizie, e finalmente li prega ad avere pietà della patria, ad unirsi col popolo e combattere con lui contra i nemici stranieri, con quella splendida chiusa, fia il combatter corto, Chè l'antico valore Negl'italici cor non è ancor morto), soltanto in questa canzone ci par di sentire qualche cosa che sgorga direttamente dal cuore, e somiglia alla vera e potente eloquenza dell'Allighieri. Del re-

sto se pare talvolta che l'amor della patria lo scaldi e trabocchi impetuoso, ecco ben tosto svampare la nobile fiamma in una piena di pompose parole, e tutto risolversi quasi sempre in una ammirazione e amplificazione rettorica di pregi e bellezze materiali. Guardando l'Italia dalle Alpi la saluta come terra sicura ai buoni e tremenda ai superbi, veneranda per armi e per leggi; con quanta verità, nel bel mezzo del secolo XIV, è notissimo a tutti! È dopo di ciò la dice più nobile, più fertile, più bella d'ogni altra terra; albergo delle Muse, ricca d'oro e d'eroi. Si felicita di ritornarvi dopo gran tempo, desidera di rimanervi finchè gli duri la vita; e discendendo per esser patrino al battesimo di un figliuolo di Bernabò Visconti, fa voti che il fanciullo imiti gli atavi e gli avi e impari per tempo ad ammirare il padre! Al Petrarca insomma abbondò la dottrina ed anche l'ingegno poetico: le sue lettere e le sue poesie latine sono piene di calde allusioni allo stato d'Italia, nè vi mancano generosi sentimenti; ma l'educazione e le abitudini contratte vivendo per le corti e negli agi non gli permisero nè di essere costante in quei sentimenti, nè di condensarli in qualche opera di argomento nazionale da cui potesse venirgli la fama alla quale aspirava. E s'illuse imaginandosi di raccomandare per sempre il suo nome ad un poema latino intorno alla seconda guerra punica. Per tal modo egli si divise dal popolo cercando le lodi o le adulazioni dei sapienti; e il popolo, come doveva naturalmente avvenire, lasciò cadere nell'oblio un poema che non fu scritto per lui. Vivente, fu ammirato dai dotti come erudito e filosofo, e in parte a motivo del suo latino elegante e maestoso al paragone di quello che allora si usava comunemente; ma non ebbe celebrità popolare da altro che da' suoi versi amorosi: e poichè il progresso continuo degli studi sorpassò di gran tratto l'erudizione e la filosofia del secolo XIV, sicchè pochi e quasi unicamente per curiosità studiano qualcuno de'suoi libri latini, perciò anche presso di noi tutta la sua fama è riposta nelle sue poesie d'amore italiane.

Come poeta amoroso, dovremmo dire che il Petrarca si alzò per gran tratto al di sopra di quanti erano stati prima di lui, se alcuni sonetti dell'Allighieri non ci trattenessero dal proferire questo giudizio. Ma l'Allighieri dopo avere stampate su quel campo alcune orme che il tempo non potè cancellare, usando quella medesima lingua colla quale aveva scritto d'amore, si volse ai più ardui argomenti della filosofia, della politica, della religione, dei quali era generalmente creduta incapace; e com-

pose la Divina Commedia. Il Petrarca, quando volle por mano a materie gravi, o scrivere alta poesia, usò il latino (fuor solamente in poche canzoni già mentovate), sforzandosi di liberarlo dalla barbarie indottavi dal medio evo, e restituirgli la maestà e l'eleganza di Virgilio e di Cicerone: ma desideroso di celebrità popolare, e conoscendo che il suo alto latino non era inteso nè dalle donne nè dalla moltitudine, moltiplicò i versi amorosi, e lasciò un monumento di poesia (in quel genere) tanto perfetta, che molti per lungo tempo cercassero d'uguagliarla, e solo a pochissimi venisse fatto d'accostarsele in parte. Veramente egli afferma che mentre scriveva quei versi ogni suo studio era pur di sfogare il doloroso core in qualche modo: la qual cosa sarà creduta da chi presti fede a quell'antica tradizione del méle deposto dalle api sul labbro di alcuni bambini destinati a sorger poi uomini di miracolosa eloquenza: e i manoscritti colle numerose loro cancellature e correzioni fan testimonio in contrario. Ben troviamo nel Canzoniere alcuni componimenti che accusano, quasi diremmo, la sua ostinazione di scrivere anche quando non aveva dentro di sè chi spirasse o dettasse cosa alcuna degna d'esser notata e significata. Ma in generale in ogni sua poesia sono così elette e graziosamente rappresentate le imagini; vi è tanta proprietà di parole, opportunità di epiteti, finezza di lingua ed arte di stile; vi è un'armonia così nuova, così delicata; vi è insomma un tal complesso di pregi, che fa del suo Canzoniere un monumento vero dell'arte, un libro che dopo cinque secoli e un numero quasi infinito d'imitatori, può essere ancora studiato utilmente, e sotto qualche rispetto rimarrà sempre esemplare. Il Petrarca credette di aver raccomandato il suo nome alle poesie latine; nelle quali depose, per vero dire, non pochi dotti e profondi pensieri: ma vivo e morto dovette la sua celebrità al Canzoniere che solo ha potuto esser letto dal popolo. Considerando la vasta erudizione di quello scrittore, e la filosofia di che ridondano molte sue prose; e vedendo altresì quante volte par che gli erompa dal cuore l'amor della patria in alti e splendidi lampi d'ingegno, siamo tentati di credere che se l'educazione e le circostanze non lo avessero disviato, avrebbe potuto lasciarci egli pure un poema nazionale da mettere al paro colla Divina Commedia: nondimeno poi, una più attenta considerazione su quei medesimi libri dove ne parve di trovar le prove della sua attitudine a quel nobile volo ci obbliga a riconoscere che la differenza tra lui e l'Allighieri ha il suo fondamento nella diversa tempra dei loro ingegni: la

quale è si grande, che Dante, virile anche nei più affettuosi versi d'amore, quando si mise per la propria sua strada potè mantenersi la fama di grande scrittore e aggiungersi quella di sommo italiano; il Petrarca, sempre rettorico anche negli argomenti più gravi, non potè conseguire altro nome che di eccellente nell'arte di scrivere. Gioverà, se non m'inganno, a dimostrare la varia tempra di questi grandi uomini, e quindi altresì la cagione di quella diversa altezza alla quale riuscirono coi loro studi e colle opere del loro ingegno, la seguente considerazione.

È noto che il Petrarca ne' suoi anni più maturi, quando Laura era morta già da gran tempo, ed egli erasi tutto rivolto a religiosi pensieri, scrisse i così detti Trionfi; coi quali è opinione di molti che s'imaginasse di emular l'Allighieri. Se fosse lecito argomentare da una opinione la quale, benchè accolta da molti e probabile, rimane pur sempre una semplice opinione o un supposto, avremmo già qui una prova non dubbia dell'immensa diversità dei due ingegni; perchè mostrerebbe che il Petrarca non sapesse farsi un giusto concetto della Divina Commedia, nè in generale della vera poesia. Come non avrebbe egli ravvisato nell'opera di Dante un poema nazionale, nè compreso che in questa qualità consisteva la sua importanza, e da questa proveniva la stima che se ne andava sempre più diffondendo in Italia? Ma lasciando in disparte le supposizioni, vi è un luogo notabilissimo in questi Trionfi, dove par veramente che il poeta abbia voluto far prova di sè al paragone col suo predecessore; o s'egli non ebbe questa intenzione, la cosa stessa porge per sè medesima occasione a questo confronto. L'Allighieri nel canto XXX del Purgatorio imagina di trovarsi nel cospetto di Beatrice; la quale sottentrando a Virgilio dev' essergli guida per salire alle beate genti: e il Petrarca nel secondo capitolo del Trionfo della Morte finge un colloquio tra lui e madonna Laura apparsagli la mattina seguente alla notte nella quale morì. Può credersi pertanto con grande probabilità ch'egli abbia avuto intenzione di giostrare in questa parte del suo poema a corpo a corpo con Dante: e questa probabilità diventa maggiore considerando che quel capitolo è pensato e condotto con somma cura, pieno di squisite e certamente non fortuite bellezze di verso e di stile, e ridondante di affetto. Come opera d'arte e come prova del magisterio di scrivere, quel capitolo non può facilmente esser vinto. Ma innanzi tutto l'amore dell'Allighieri non somigliò mai nè agli amori comuni nè a quello pure del Petrarca; e di

questo abbiamo prove ben chiare nella Vita Nuova e nelle poesie scritte mentre Beatrice era ancor viva. Dopo la sua morte poi, considerandola come cittadina di un mondo migliore, e purificando sempre più la memoria che ne serbava, a poco a poco fece di lei un essere ideale, un simbolo di sapienza celeste, esente dalle umane passioni, sdegnosa di tutto quello che sentisse pur del mondano. Perciò le sue prime parole nel supposto colloquio sono un rimprovero a Dante del troppo tardar ch'egli ha fatto a mettersi per quella via che sola potrà condurlo a salute. Il poeta abbassa gli occhi confuso; e si riconosce impotente, non ch'altro, a metter pure un sospiro: se non che s'interpongono gli angeli presenti al colloquio; ed egli sentendosi compassionare da loro, piglia almen forza di piangere. Ma Beatrice giustificandosi di quell'apparente rigore, dice agli angeli che Dante nella sua gioventù, per influenza de'cieli e per larghezza di grazie divine ebbe potenza di seguitare con buon successo ogni virtù; e in quella vece per sua negligenza tanto cadde quanto avrebbe dovuto inalzarsi. E toccando del tempo ch'essa viveva, accenna alla mutua loro affezione brevissimamente, con quella sicura sincerità che si conviene al luogo dov' essa parla ed alla persona che il poeta le ha attribuita:

Alcun tempo 'l sostenni col mio volto;
 Mostrando gli occhi giovinetti a lui,
 Meco 'l menava in dritta parte vôlto. »

Ma appena fui morta, soggiunge, egli si tolse a me per darsi altrui:

Quando di carne a spirto era salita,
 E bellezza e virtù cresciuta m'era,
 Fu'io a lui men cara e men gradita;

e cadde ostinatamente sì basso, che per richiamarlo a virtù fu mestieri mostrargli l'inferno: perciò sarebbe contra i decreti di Dio s'egli potesse accostarsi al paradiso senza pentirsi e piangere delle sue colpe. Dopo di che rivolgendosi ancora a Dante vuole ch'egli esplicitamente riconosca vera l'accusa ch'essa gli ha mossa. Ed anche dopochè egli, obedendo, ha confessato il suo fallo, Beatrice non si rimane da'suoi rimproveri. Desiderosa di renderlo più forte nell'avvenire contra le lusinghe del mondo, lo invita sopra tutto a considerare, che dopo la sua morte, quando quella dura esperienza già lo aveva ammonito

della caducità delle cose terrene, non avrebbe dovuto lasciarsi mai più indurre a desiderio di nulla:

Ben ti dovevi, per lo primo strale
 Delle cose fallaci, levar suso
 Diretr' a me, che non era più tale.

Mentre essa continua così a rimproverarlo d'aver voluto sottoporsi ad altri colpi, correndo dietro a cose della cui breve
durata aveva già chiara certezza, non tarda a scorgere in lui
qualche indizio ch'egli è realmente pentito; perciò lo invita
a sollevare la faccia verso di lei, per riconoscere quanto sia
vero ciò ch'essa poc'anzi affermò, cioè, che dopo la morte essa
era divenuta più degna d'essere amata. Però egli la contempla, e vede realmente ch'essa vince ora sè stessa o la sua
antica bellezza, più che non vincesse la bellezza delle altre
donne mentre viveva: donde gli viene maggior pentimento
del suo errore, e prende in odio tutto ciò che gli piacque
dopo di lei.

Di penter sì mi punse ivi l'ortica,
 Che di tutt'altre cose, qual mi torse
 Più nel suo amor, più mi si fe nimica.
 Tanta riconoscenza il cuor mi morse,
 Ch'io caddi vinto. E quale allora femmi,
 Salsi colei che la cagion mi porse.

L'Allighieri pertanto con questo colloquio non ebbe altro intento che di sublimare Beatrice e levar dalla mente degli uomini anche il più leggiero sospetto a cui potesse aver data origine quanto egli aveva scritto di lei. Beatrice mentrechò visse non mostrò a lui i giovinetti suoi occhi, se non per inspirargli onesti pensieri; morta non s'induce a parlargli se non per costringerlo a pentirsi d'avere abbandonata la strada alla quale essa lo aveva rivolto. E il poeta con questa invenzione rende una solenne testimonianza alla virtù della donna da lui amata ed alla purità dell'affetto stato tra loro, facendo nel tempo stesso una publica professione della sua religiosità

Ora vediamo per qual modo il Petrarca stimasse di far cosa paragonabile a questa. In sull'alba, egli dice, mi apparve Laura incoronata di gemme orientali,

E quella man già tanto desfata
 A me parlando e sospirando porse;
 Ond'eterna dolcezza al cor m'è nata.
 Riconosci colei che prima tòrse
 I passi tuoi dal publico viaggio,
 Come'l cor giovenil di lei s'accorse?

Con questa domanda sembra che il Petrarca abbia voluto metter Laura del pari con Beatrice. Se è vero che tutte e due distolsero i loro amanti dalla via generalmente battuta, l'affetto di tutte due fu dunque virtuoso e purissimo. Ma Beatrice parlando si mostra regalmente proterva, e comanda a Dante di affissar gli occhi in lei per accertarsi che è dessa: Guardami ben. Ben son, ben son Beatrice; Laura non punto dissimile dalle altre donne, nè uscendo punto delle maniere consuete alle persone gentili, dopo avere pôrta la mano al suo amico sedutasi in atto umile e saggio, lo fa sedere anche lui: e quindi ha principio il colloquio. Il Petrarca la prega innanzi tutto a dirgli s'ella è morta o viva; al che essa risponde: viva son io e tu sei morto ancora, e nondimeno il poeta soggiunge: poichè il sai per prova, deh dimmi se'l morir è sì gran pena. Ed essa:

La morte è sin d'una prigione oscura
 Agli animi gentili; agli altri è noia,
 C'hanno posto nel sango ogni lor cura.

Pur non osa affermare che la morte non sia preceduta da un doloroso affanno; ma la cagione del maggior tormento è riposta nella tema dell'eterno danno: però a chi possa riconfortarsi in Dio, che altro ch'un sospir breve è la morte? E parlando di sè medesima e della sua morte, soggiunge:

In tutto quel mio passo er'io più lieta
 Che qual d'esilio al dolce albergo riede;
 Se non che mi stringea sol di te piéta.

Veramente questa pietà di Laura, cioè la pena che dice d'aver sentita pensando al dolore che il Petrarca avrebbe avuto della sua morte, è una delicata confessione di affetto verso di lui: ma egli desidera una più esplicita dichiarazione; e però osa domandare se Amore non le creò mai nella testa pensiero d'aver pietà del suo lungo martire, senza lasciare per altro il proposito di serbar la sua onestà; giacchè, dice:

I vostri dolci sdegni e le dolci ire,
 Le dolci paci ne' begli occhi scritte,
 Tenner molt' anni in dubbio il mio desire.

E Laura sospirando risponde, che il suo cuore non fu nè giammai fia diviso da lui; dipoi lungamente descrive con qual cura e con quanta arte, alternando ora i segni di benevolenza ora quelli di sdegno, si studiasse di soccorrere al suo dolore o di metter freno alle sue troppe speranze, diversamente atteggiando il proprio volto, benchè il cuore conservasse mai sempre la stessa affezione:

Più di mille flate ira dipinse
 Il volto mio, ch'amor ardeva il core;
 Ma voglia in me ragion giammai non vinse.
 Poi, se vinto te vidi dal dolore,
 Drizzai in te gli occhi allor soavemente,
 Salvando la tua vita e 'l nostro onore.

Insomma, conchiude, questi furono teco i miei ingegni e le mie arti: or benigne accoglienze ed ora sdegni. E dicendo il poeta che l'essere stato degno ch'ella lo amasse anche in segreto sarebbe gran premio per lui, purchè potesse crederlo, Laura lo rimprovera con queste affettuose parole: Di poca fede! or io se nol sapessi, se non fosse ben ver, perchè 'l direi? E quantunque si taccia s'egli piacque a'suoi occhi mentre fu viva, confessa per altro che le piacque d'essere amata da lui, come ora le piace la bella fama ch'ei le va procacciando colle sue poesie. Nè si astiene dal dire ch'essa per poco non riamò quanto fu amata; benchè egli appalesasse la sua fiamma, essa la nascondesse; e mentre egli andava gridando e domandando pietà, in lei vergogna e tema facean molto desir parer sì poco. E gli rammenta un giorno nel quale essa, sola con lui, accolse i suoi detti:

Teco era il cor; a me gli occhi raccolsi:
 Di ciò, come d'iniqua parte, duolti,
 Se 'l meglio e 'l più ti diedi, e 'l men ti tolsi.
 Nè pensi che, perchè ti fosser tolti,
 Ben mille volte, e più di mille e mille
 Renduti e con pietate a te fùr vôlti.
 E state foran lor luci tranquille
 Sempre vêr te, se non ch'ebbi temenza
 Delle pericolose tue faville.

Finalmente si duole che, per esser nata in troppo umile terra, e molto lontana da Firenze, corse pericolo di vivere ignota a lui e mancar della fama ch'egli le ha data co'suoi versi, ond'io fora men chiara e di men grido: al che il poeta risponde, che questo non sarebbe mai stato possibile, giacchè l'influsso del cielo sotto il quale nacque lo alzava a quel nobile amore. Dopo di ciò Laura avvisa il suo amico che a causa del piacere che prova stando con lei, non si accorge del passar dell'ore, nè che il giorno è già surto. Però, s'egli ha a dire

qualche altra cosa lo ammonisce che studii d'esser breve dispensando le parole col tempo:

Quant' io soffersi mai, soave e leve,
 Dissi, m' ha fatto il parlar dolce e pio;
 Ma 'l viver senza voi m' è duro e greve.
 Però saper vorrei, Madonna, s' io
 Son per tardi seguirvi, o se per tempo.
 Ella, già mossa, disse: al creder mio,
 Tu stara' in terra senza me gran tempo.

Questo è senza dubbio un affettuoso colloquio, condotto con bellissima arte ed esposto con quella semplicità naturale, spontanea che aggiunge vigore all'affetto. Se non sapessimo che i Trionfi appartengono all'ultima età del Petrarca diremmo ch'esso è una delle più schiette rivelazioni o confessioni d'intimi pensieri che siano mai stati scritti, giacchè alla fin fine il Petrarca con questi versi ci fa conoscere quali sentimenti desiderò di suscitare nell'animo di madonna Laura, quali parole avrebbe pur voluto sentirsi dire da lei mentre visse: e ci si presenta come un uomo che dopo molti e molti anni d'intenso amore, perduta la donna da lui amata senza certezza che almeno nell'intimo del suo cuore si fosse compiaciuta della sua affezione, ritorna continuamente co'suoi pensieri a tutte le cagioni ch' egli ebbe ora di credersi riamato or del contrario; finchè vinto da un bisogno tormentoso d'uscire di quell'incertezza, dà corpo e forma e quasi direi realtà a un desiderio accolto forse più volte, e s'illude ch'essa, già morta e sicura di sè, venga a dirgli quella parola alla quale un'austera virtù mantenne sempre chiuso il suo labbro, benchè l'avesse nel cuore. Ma per dare sì fatta interpretazione a questo dialogo, scritto in quegli anni nei quali l'uomo suol fare pensatamente tutto quello che fa, bisogna credere che la passione amorosa del Petrarca fu un perenne delirio, come la chiama uno storico molto stimabile della nostra letteratura, al quale io non intendo nè di aderire nè di contrastare; perchè il fine a cui tendo non mi obbliga d'investigare l'origine di questa visione. Il mio intento è soltanto di rendere manifesta la diversa indole e la diversa importanza che ricevette la poesia italiana dall'ingegno dell'Allighieri e da quello del Petrarca; e quindi anche il diverso posto che deve assegnarsi a questi due sommi scrittori tra quelli che più contribuirono col loro esempio all' andamento delle nostre lettere. Qualunque siasi l'origine vera della visione descritta dal Petrarca; e comunque noi vogliamo attribuire la squisita eccellenza di questi versi o alla passione sincera ed ardente che glieli inspirò, od al desiderio di lottare con un poeta celebrato universalmente, non senza speranza di vincerlo; apparisce per altro che in questo quasi episodio, come generalmente poi in tutto il resto, la poesia di Dante, rispetto all'avere efficacia sul popolo, e più ancora come fondamento o esemplare di poesia nazionale sovrasta di gran tratto a quella del Petrarca. Nell'Allighieri vediamo un uomo che, pur rimanendo amante, aspira a dare di sè più nobile e più utile esempio con publica ammenda delle sue debolezze: nel Petrarca, o ch'egli parli pensatamente o per fascino d'incurabil passione, non vediamo altro mai che un amante, occupato sempre e unicamente dal pensiero del suo amore. E se tutti e due vollero dirci che furono amati, e vollero che questa notizia ci venisse dalla propria bocca della loro donna, non è necessario pur di notare quanto Beatrice appaia più nobile di Laura, nè qual diverso ammaestramento possa trarre chi legge dalle parole e dalle azioni attribuite da ciascuno dei due poeti alla donna da lui amata. Troviamo che il Petrarca in una lettera a Giovanni Colonna si maraviglia di alcuni, i quali (già fin d'allora e mentr'egli viveva) credettero ch'egli avesse finto quel suo amore, sicchè Laura e quanto egli poetando parla e sospira e piange per lei, non fosse altro che una mera finzione; giacchè (dice) affaticarsi per comparir pazzo è somma pazzia. Presentemente nessuno dubita più della realtà del suo amore: e se questo amore fu un perenne delirio nessuno potrebbe imputarglielo a colpa; ma nessuno altresì vorrà credere che da sì fatta passione potesse nascere (come nel fatto non nacque) un'alta poesia: e noi dobbiamo dire essere stata non picciola sventura per le nostre lettere, che un uomo di tanto ingegno si affaticasse (quando scrisse italiano) per non mostrarsi mai altro che innamorato.

Se la differenza dal Petrarca all'Allighieri dovesse desumersi dalla lingua, dallo stile, da quello in fine che serve di veste al pensiero e cade sotto la generale denominazione di forma, il cantore di Laura secondo l'opinione di molti dovrebb' essere preferito a colui che volle descriver fondo all'universo: ma la diversità è nella sostanza o nell'intima essenza delle loro opere, nel soggetto preso a trattare, nel fine che si proposero scrivendo. E poichè l'Allighieri nella Divina Commedia raccolse quanti ammaestramenti poteva somministrare il passato, indagò e descrisse i bisogni del suo tempo, e, per quanto

è dato al poeta, castigando i malvagi ed esaltando i buoni, attese a correggere i costumi privati e publici ed a far ragionevole la speranza di una futura prosperità; perciò egli lascia a gran distanza da sè il Petrarca nel cui Canzoniere può dirsi che non vi è cenno di tutte queste alte materie, nè segno vi appare nè cura di questi nobili fini. Il Petrarca fu religioso; ma le prove di questa sua qualità le troviamo nelle notizie della sua vita ed anche nelle sue prose latine; non già nelle poesie italiane, le sole che il popolo potesse intendere. Egli espresse e rappresentò maestrevolmente i pensieri e gli affetti suscitati in lui dall'amorosa passione; ma non si curò d'indagare ciò che la condizione del suo animo potesse aver di comune col genere umano, nè uscì di sè proprio per parlare degli altri ed agli altri. Quindi la sua poesia ci si presenta non di rado come il soliloquio di un uomo che si attira la nostra stima ed anche la nostra compassione rappresentandoci con sì bell'arte tanto efficacemente il suo interno patire, senza attirarsi per questo la nostra riconoscenza, giacchè non appare che si curi punto nè poco di noi, nè di cosa alcuna del mondo. La Divina Commedia, benchè il poeta si tenga sempre dinanzi al lettore e paia essere in tutto e da per tutto il soggetto principale del poema, nondimeno abbraccia non solo Firenze e l'Italia, ma sotto molti rispetti le principali nazioni d'Europa, e tutto il genere umano. Perciò mentre soddisfa largamente alla curiosità, può anche somministrare una grande istruzione: laddove il Canzoniere del Petrarca, trattando unicamente di lui e del suo amore, deve per necessità e dilettare e istruire, senza confronto, assai meno.

Non per questo sarebbe giusto di considerare il Petrarca come un semplice continuatore di quella poesia amorosa della quale si è parlato già innanzi; giacchè i suoi versi non sono solamente più eleganti e più armoniosi di quelli conosciuti fino allora, ma dalla mente erudita e abituata alle filosofiche meditazioni ricevono una dignità e un' importanza affatto nuova. Potrebbe dirsi che il Petrarca, ultimo degli antichi trovatori o poeti d'amore, fu il primo in una nuova serie cominciata e fondata da lui. Maggior gloria a sè e maggiore utilità alle nostre lettere avrebbe recato mettendosi nella via aperta dall'Allighieri, del quale par veramente che non abbia saputo farsi un giusto concetto. Considerata la Divina Commedia dal lato dell'orditura, gli si presentò come una delle molte visioni che allora si usavano, e si persuase di poterla superare scrivendo i Trionf: e in quanto la Divina Commedia è poema politico, vi

contrapose le sue Canzoni. Così non seppe (altri crede che non volle) vedere e apprezzare l'alto fine di quel poema, nè l'utilità che doveva recare alla nazione; e convalidò col suo esempio l'opinione che la lingua italiana fosse incapace o indegna di alti e grandi argomenti. Ma egli non era, come furono quasi tutti coloro che scrivevano d'amore, un semplice trovatore di bei pensieri e artefice di nobili versi: fu l'uomo più dotto e più facondo del suo tempo, e come tale desiderato alle corti, adoperato dai principi in offici di gran momento o in legazioni di somma importanza, e ricompensato con onori e ricchezze. Però il popolo ed anche i letterati minori che sentivano quella tanta celebrità del suo nome e vedevano le ricchezze delle quali abondava, e le carezze e le comodità nelle quali viveva; non conoscendo di lui altro che le poesie amorose (perchè il latino era letto da pochi), recavano a quelle la sua fama, i suoi onori, le sue ricchezze, e per la speranza di un uguale successo gittavansi per quella via e sforzavansi d'imitarlo. Di questo abbiamo testimonio lo stesso Petrarca, ove dice che oramai non si può più contare il numero di coloro che vanno per le corti cantando versi. E molti di bella presenza e di buona voce, ma privi d'ingegno poetico, si procacciavano, o per compassione od a prezzo, poesie scritte da altri che forse avevano ingegno e mancavano dell'altre doti; e le andavano recitando per vivere. E il Petrarca stesso cedette qualche volta alle preghiere di alcuni, mosso a compassione della loro miseria; i quali poi ritornarono a rendergli grazie tutti messi a seta e ad oro e ripieni di ricchezza.

Quando morì il Petrarca era scorso già un mezzo secolo dalla morte di Dante senza ch' egli avesse avuto un imitatore in ciò che costituisce veramente il sommo e singolare suo pregio, voglio dire nel rivolgere la poesia alle cose della politica e della religione, facendola maestra di civiltà e strumento di utilità publica. E i buoni imitatori non furono molti nè anche più tardi. Al Petrarca per lo contrario cominciarono lui vivente, furono in alcuni tempi numerosissimi, nè (per poeti d'amore) tutti spregevoli; e benchè derisi e condannati da un giudizio pressochè universale, non cessarono se non forse ai dì nostri.

Se è vero che il Petrarca maravigliavasi dell'Allighieri perchè poetando italiano consumò i suoi anni migliori in puerili bagattelle alle quali egli avea dati soltanto pochi momenti, dobbiamo credere che giudicasse della Divina Commedia senza averne acquistata una giusta idea: gli bastò d'aver veduto

ch'essa è la descrizione italiana di un viaggio imaginario pei soggiorni dei trapassati, e stimò che sotto quella invenzione così popolare non potessero scriversi cose utili e grandi; le quali poi con quella lingua credeva che fosse impossibile significare. Qui dobbiamo dunque maravigliarci che un uomo come il Petrarca sentenziasse così leggiermente sull'opera non ben conosciuta di un poeta famoso; ma ci resta la persuasione che ne avrebbe parlato altrimenti se gli fosse stata più nota. Di maggior maraviglia pertanto ci è che il Boccaccio, studiosissimo della Divina Commedia, anche prima di farsene commentatore, sicchè ne tolse frasi e versi per inserirli nelle sue prose, non comprendesse l'altezza di quella poesia e la difficoltà di far cosa da potersele paragonare. È s'argomenta che non l'abbia compreso, perchè soltanto dopo aver letto il Canzoniere del Petrarca rinunziò al nome di poeta, e si ritrasse da un aringo dove « non avrebbe potuto esser primo. » Or s'egli stimò più difficile vincere il Cansoniere che la Divina Commedia, questo non fu un giudizio precipitato per leggerezza ma veramente erroneo. Dobbiamo credere ch' egli guardasse alla forma più che alla sostanza; ed anche nella forma non sentisse le grandi e originali bellezze dello stile di Dante; di quello stile, che non è veste ma parte del pensiero, perchè il concetto, la frase, la parola ed il suono si fondono insieme. Ma egli riponeva la poesia nella facoltà d'inventare squisitamente, e dire e scrivere squisitamente le cose inventate: e diceva che pochi sono dotati da Dio di questa facoltà, la quale in chi l'abbia in sorte partorisce effetti sublimi, come accendere nella mente gran desiderio di dire; suscitare invenzioni peregrine inaudite; comporte in bell'ordine, adornarle di non comuni parole e sentenze; vestirle acconciamente di favole e di verità. Tutto questo, per dir vero, si riferisce all'estrinseco più che al midollo ed alla sostanza delle opere poetiche; e bisogna pur confessare che dal lato della forma, non può dirsi assurda (benchè sia assai disputabile) l'opinione di chi preferisce il Canzoniere al poema di Dante. Ben mostrasi il Boccaccio qualche volta persuaso che il poeta debba eleggere alti argomenti; e dice, per esempio, che i canti usati dai Greci nei conviti, non erano cose vane, come il più delle canzoni odierne sono; ma, abbagliato forse dall'eleganza e dall'armonia, non vide quanto eran vane quelle poesie amorose; e credendosi allontanare dalle vanità del suo tempo, compose la Teseide e il Filostrato, dove la parte storica non ha legame di sorta coi tempi moderni, le invenzioni sono tutte di amori

non altrimenti che nelle poesie usuali, e per sopra più vi è fatta rivivere la mitologia come se fosse ancora generalmente creduta. Soltanto nella Passione di Gesù Cristo si scostò veramente da quei vani canti che biasimava: ma non è ben certo che quel poema sia suo; ed anche dopo le grandi lodi che ne fece il Perticari, non credo che possa proporsi come un modello di stile; oltrechè, per essere semplicemente narrativo, non intreccia la religione col viver presente, in modo che debba servire alla civiltà e al progresso del genere umano.

Del resto non vi è dubbio che l'ingegno del Boccaccio fu per natura poetico: tale si mostra nelle prose non meno che nelle poesie. Ma non ebbe sentimento della vera alta poesia, nè conobbe il nobile ufficio a cui sono chiamate le lettere; al quale anzi contrafece direttamente. Però come il Petrarca con tutto il suo grande e colto ingegno e il suo finissimo gusto tiene nella stima dei posteri un grado tanto inferiore a Dante perchè la sua poesia non è politica, nè promuove la civiltà o il benessere nazionale; così il Boccaccio si è collocato da sè stesso molto al disotto anche del Petrarca per la immoralità de' suoi scritti. Dicono che a questa immoralità diedero origine il suo lungo soggiorno nella corte di Napoli al tempo della regina Giovanna, quel cielo, quel suolo, quegli esempi di voluttà spensierata, senza freno nè limite; e questo può ammettersi come storia, non già come scusa: e potrebbe anche servire a chi dovesse cercare le più opportune istituzioni per assicurarsi almeno di non avere scrittori frivoli o immorali, giacchè l'averli di alto animo, e nobili e gravi dipende forse da natura assai più che da educazione.

Alcuni diedero al Boccaccio, e forse gli conservano ancora, il nome di creatore della prosa italiana: ma dire che creò, o fu il primo a scrivere buona prosa in Italia, chi scrisse un mezzo secolo dopo Dino Compagni, è un'aperta contradizione. Ed oltre al Compagni scrissero prima del Boccaccio frate Bartolommeo da San Concordio e Giovanni Villani e il Cavalca; e scrivevano nel proprio suo tempo Iacopo Passavanti e Matteo Villani, per tacere di altri o anteriori o contemporanei a lui, da alcuni dei quali abbiam levato anche noi qualche saggio. Ed è generalmente riconosciuto che la propria indole della prosa italiana fu espressa dai Villani, dal Cavalca, dal Passavanti; e nelle scritture originali, piuttostochè in quelle tradotte, nelle quali non poterono evitar sempre di piegar la favella a maniere non sue o ad una disposizione delle parti del periodo dalla quale naturalmente aborricce, mentre nella lingua da cui

traducevano fu necessaria e fors'anche servì a bellezza. Il Boccaccio potè dunque arricchire e nobilitare la prosa italiana, usando non poche voci che forse non erano state mai scritte, trasferendone altre a nuovi significati, e componendole in frasi e locuzioni nuove, splendide, acconce non solo a significare i pensieri e i sentimenti dello scrittore, ma ben anche a far ritratto delle persone e delle cose onde scrive. In questa parte egli accrebbe certamente la ricchezza della lingua e la varietà e lo splendore della prosa italiana; e se piace di usar questa voce, potrà dirsi che fu creatore. Vuolsi dire altresì che nessuno prima di lui aveva usata la nostra lingua in narrazioni o descrizioni di fatti o di luoghi così ampie, così bene ordinate e di tanta evidenza come le sue; benchè nel Passavanti e nei Fioretti di san Francesco ne siano alcune alle quali ritorniamo volentieri come a squisiti modelli anche dopo aver letto il Decamerone. Ma nella costruzione del periodo, nel piegare della sintassi, nella moltiplicità degli incisi, nelle trasposizioni più presto violente che ardite, falsò, per giudizio comune, la vera indole della buona prosa italiana. E veramente, se anche negli scrittori più naturali e più semplici del Trecento la prosa schietta e nativa risplende assai meglio quando scrivono del proprio, che quando traducono, errò grandemente il Boccaccio proponendosi di scriver sempre come se traducesse dal latino, donde poi sottopose con incessante fatica la lingua italiana a quelle costruzioni, alle quali gli altri studiavansi di sottrarla, anche quando il testo che dovevan tradurre costringeva in gran parte a patirle. Perciò chi vuol indirizzare la gioventù allo scrivere veramente italiano suole ammonirla, che dal Boccaccio raccolga vocaboli e frasi, e alcuni traslati ed anche certe costruzioni che servono a lumeggiare il pensiero od a rendere più efficace l'affetto, attenendosi poi in generale quanto è possibile alla semplicità degli altri che lo precedettero o vissero insieme con lui.

Ma non appartiene allo scopo di quest' Appendice il discorrere lungamente del Boccaccio come scrittore propriamente
detto, enumerandone i pregi e i difetti. Dalle cose premesse
già si raccoglie ch'egli, benchè ammirasse la Divina Commedia, non pose mai l'ingegno a verun lavoro di verso o di
prosa nel quale mostrasse intenzione di seguitar quell'esempio
e far delle lettere uno strumento di civiltà. La sua indole e
la sua educazione non permisero ch'egli nè come uomo nè
come scrittore somigliasse all'Allighieri. Anche il suo ingegno non pare che avesse tempra da reggere a un tal para-

gone; atto a vedere e descrivere piuttostochè a compor meditando qualche cosa che, poeticamente vestita, potesse poi dirsi creata da lui. L'ingegno lo accostò assai più che all'Allighieri al Petrarca; ma soltanto nell'erudizione lo pareggiò e fors'anche lo vinse: come filosofo e come poeta non può sostenerne il confronto. Il suo posto e la sua gloria nella nostra letteratura si è quello di essere il primo di tempo e di merito tra gli scrittori di Novelle in Italia. Per verità se messer Azzolino avea un suo novellatore il quale faceva favolore quando erano le notti grandi di verno, l'usanza di questi signori avrà dato origine assai presto a un buon numero di novelle: ma fu nondimeno il Boccaccio colui che prima d'ogni altro le sollevò ad aver seggio tra le vere opere letterarie. Alcune tra le cento Novelle comprese nel Decamerone raccontano qualche fatto virtuoso e degno di essere proposto in esempio; ma le più inventano o svelano turpitudini o debolezze morali che meglio si lasciano nell'obblio, poichè a divulgarle il profitto è sempre minore del danno. Qualcuno disse che il Decamerone rappresenta il secolo nel quale fu scritto, e riceve da ciò l'importanza di un libro storico; laonde se i frati furono parte principalissima della corruzione di quel secolo, non doveva il Boccaccio, per risparmiarli, falsare la storia. Ma chi scrive deve sempre considerare quale potrà essere l'effetto del suo libro; e, lasciando di dire che non poche novelle descrivono il vizio unicamente per dilettare, talchè sono di scandalo anzichè di edificazione, stimo che la decadenza degli ordini religiosi abbia più grave e più efficace testimonianza in pochi e fuggevoli tratti della Divina Commedia che nei lunghi dileggi del Decamerone. Le badie son fatte spelonche, le cocolle son sacca piene di ria farina, il cordone de' Francescani non fa più magri coloro che se ne cingono: queste poche parole, appunto perchè sono poche e non accusano il desiderio di dir male, anzi paiono strappate per forza dalla bocca di un uomo sinceramente religioso e dolente di ciò che alla religione può nuocere, vincono di lunga mano le derisioni nelle quali il Boccaccio evidentemente si compiace.

Il Petrarca declinando a vecchiezza si diede tutto al sentimento religioso; e ricordandosi dei giorni perduti, delle notti spese vaneggiando dietro un fero desio, vergognavasi d'essere stato gran tempo favola a tutto il popolo. Con molto più forte ragione il Boccaccio desiderò e pregò che fossero dimenticate e distrutte le sue Novelle da quanti le avevano lette o le possedevano, e sconsigliava a tutto potere gli amici dal leggerle

alle loro donne. Perciò è cosa veramente notabile che il Pe-. trarca, studiandosi d'alleviargli l'afflizione che sentiva per avere scandalizzato il suo secolo con tante scurrilità, suggerisse tra i principali motivi di consolarsi e quasi scusarsi a sè stesso l'averle scritte in italiano. Al parer suo adunque sarebbe stato gran colpa macchiare con quelle laidezze il latino letto e inteso da pochi; ed era per lo contrario colpa men grave l'averle diffuse tra il popolo in quel linguaggio ch'era inteso da tutti: così è potente a preoccupare e travolgere il giudizio anche dei più assennati un'opinione generalmente accettata per vera da quell'età nella quale l'uom nasce. Ma il pentirsi di questi scrittori non valse a impedire gli effetti delle loro opere: il Canzoniere e il Decamerone furono letti, studiati e imitati; e dall' uno provenne una schiera infinita di poeti amorosi, la maggior parte dei quali nè sentirono amore nè ebbero ingegno poetico; dall'altro un numero assai grande di scrittori di novelle e non di rado anche immorali; e l'imitazione ·fu così stoltamente condotta, che i nomi di petrarchista e di scrittor boccaccevole diventaron nomi di scherno. All' Allighieri non mancò la stima del suo secolo, e n'è prova l'essersi istituita in Firenze una scuola che dichiarasse il suo libro: ma chiunque ponga mente alla gran vanità di quelle sessanta lezioni del Boccaccio sui primi diciassette canti dell'Inferno, e consideri che il Boccaccio fu uno degli uomini più colti e degl'ingegni più poetici di quell'età, dovrà dire che l'alta poesia di Dante non fu compresa, nè si maraviglierà per conseguente che sia rimasta senza seguaci.

Così dunque nel secolo XIV la lingua italiana erasi già mostrata capace di ogni argomento. Nel Compagni la prosa aveva servito egregiamente alla severità della storia, che rappresenta i fatti quali essi furono, e giudica gli uomini che li hanno operati investigando le loro intenzioni per darne sentenza secondo i principi del retto e della vera utilità publica: chè s'egli diede al suo libro il nome di Cronaca, l'umiltà del titolo non può impedirci di riconoscere l'altezza e l'importanza del dettato. Nel Boccaccio, per la grande varietà delle cose raccontate o descritte, aveva preso tutti i colori, tutte le qualità di stile, dal tragico al burlevole, dal tetro e cupo al gaio ed ameno. Nel Petrarca la poesia aveva espressi e vestiti di bellissime forme e della più dolce armonia non solo i più sottili pensieri, ma ben anche que'sentimenti che paiono destinati a consumarsi nel segreto dell'animo che se ne pasce. Nell'Allighieri aveva bastato alle più ardue specula-

zioni filosofiche e teologiche, all'odio e all'amore, alla vendetta e alla compassione, alla rappresentazione di tutti i vizi e di tutte le virtù, all'encomio e alla satira, all'aperta riprovazione e all'ironia: insomma a tutto; e in tutto egregiamente così nel verso come nella prosa. Nè soltanto la lingua, ma la letteratura propriamente detta deve dirsi che fosse fondata già fin d'allora in Italia: e all'Italia le aveva date la sola città di Firenze. A quella poesia che non diremo portata qui dai Provenzali, ma che certamente se n'era fatta seguace, e nella quale (chi che ne fosse cagione o il poco giudizio dei più o le arti dei pochi) si consumavano infruttuosamente gl'ingegni, l'Allighieri aveva contraposto nella Divina Commedia l' esempio di una poesia politica e religiosa, tutta rivolta alla publica utilità, correggitrice dei costumi privati e dei governi: l'esempio e il modello di una letteratura grande e nazionale era surto. Quali cagioni impedirono che fosse seguito?

L'Allighieri scrisse in latino i libri De Monarchia e De Vulgari Eloquentia coi quali si propose di persuadere ai dotti le sue opinioni politiche e letterarie; giacchè sapeva che i dotti non avrebbero letto un libro italiano o, come allora dicevasi, un libro scritto in lingua volgare. Ma fece italiana la Divina Commedia, cioè il libro nel quale ridusse in atto quelle opinioni che lo studio e l'esperienza gli rappresentavano come vere e provate non solo, ma come utili o necessarie a dissipare le tenebre che ancor rimanevano del medio evo, a combattere i vizi, gli errori ed i mali che impedivano le moltitudini nella via della civiltà, a rendere la nazione forte e gloriosa, gli uomini virtuosi e felici. Così egli cercò di convincere i dotti entrando contro loro in quel campo, fuori del quale non avrebbero mai voluto combattere; e quando credette di essersi assicurato dalla loro opposizione, si mise nel bel mezzo del popolo, e usando quel linguaggio che tutti intendevano, attese a far partecipi tutti de' suoi pensieri e delle sue opinioni. Non divise la dottrina dalle lettere, nè il letterato dal cittadino: il suo intento in tutto quello che scrisse, qualunque sia la forma ch'egli diede a' suoi libri, o la lingua nella quale stimò necessario di scriverli, il suo intento fu sempre di promuovere la publica utilità diffondendo il vero in quel modo che rendesse agevole a ciascuno il comprenderlo. La qual cosa se forse fu detta già innanzi, o se il lettore poteva facilmente dedurla da quanto son venuto esponendo, non per questo voglio pentirmi d'avervi lungamente insistito o d'esservi ritornato più volte, quando serve non solo a ben comprendere la grandezza di Dante, e la cagione della celebrità durata già tanti secoli alla *Divina Commedia*, ma ben anche a chiarire in gran parte la storia della nostra letteratura.

Ma il Petrarca e il Boccaccio non si attennero al grande esempio ch'egli avea dato; e benchè forniti d'ingegno atto a illustrarsi per la via da lui segnata, abbracciarono l'opinione comune circa la dignità della lingua latina sopra l'italiana, e in quella sola deposero il frutto dei loro studi e delle loro meditazioni; mancando così al più alto e più nobile fine d'istruire e migliorare la nazione. E il Petrarca riservò alla lingua italiana (e se ne diede vanto) quella sola parte de' suoi pensieri ch' egli medesimo considerava come bagattelle puerili: e il Boccaccio se ne valse a diffonder tra il popolo pensieri e sentimenti coi quali non sarà mai possibile a credere ch'egli sperasse apportargli verun vantaggio; quando appena par presumibile che non vedesse scrivendo, come poi vide più tardi, il gran danno che potevan recare. Così tutti e due divisero l'erudizione ed anche la filosofia dalle lettere, il letterato dal cittadino: in ciò solo diversi, che il Petrarca non si curò di esser utile, il Boccaccio non si guardò dal riuscire dannoso a coloro pei quali unicamente è ragionevole che si scriva. E non pertanto ebbero tutti e due quei seguaci che mancarono all'Allighieri.

Di questo è da credere che fosse prima e principal cagione un' apparente facilità, dalla quale non pochi furono illusi, non vedendo nel Decamerone o nel Canzoniere nè erudizione nè filosofia che disperassero di poter conseguire: benchè poi nel fatto nessuno agguagliò pienamente nè il prosatore nè il poeta in quello che costituisce la loro eccellenza come scrittori. Aggiungasi che non molti tra gl'imitatori del Boccaccio vollero essere meno scandalosi di lui; nè tutti gli emuli del Petrarca amaron di essere verecondi come il loro modello: però non solo elessero la men nobile tra le due vie che loro stavano innanzi, ma distolsero sempre più la nostra letteratura da quel fine a cui era stata rivolta colla Divina Commedia. Per verità la storia letteraria fa menzione anche di alcuni che immaginaronsi di imitar Dante descrivendo in versi una visione o un viaggio che avesse qualche estrinseca somiglianza col poema sacro; e i più conosciuti, sono Francesco Stabili, Fazio degli Uberti, Federico Frezzi. Il primo, chiamato comunemente Cecco d'Ascoli, fu contemporaneo di Dante, medico e professore di astrologia in Bologna, dove finì condannato

dall' Inquisizione per abuso di quella scienza. Il suo poeme noto sotto il nome di Acerba, ma dall' autore forse intitolato Acerbo o Acervo (cioè Cumulo di notizie) è una specie di enciclopedia poetica, paragonabile per questo rispetto al Tesoro di Brunetto Latini anzichè al poema di Dante: al quale potrà dirsi per avventura che Cecco d'Ascoli non fosse inferiore come erudito; ma certamente non può essergli raffrontato se non a immensa distanza come poeta e come filosofo. Apparisce per altro ch' egli si tenne in ogni riguardo migliore di lui, mettendo quel suo poema al di sopra della Divina Commedia; giacchè vantavasi che qui non se sogna per la selva oscura, e ch'egli non vede Paolo nè Francesca, nè il conte che per ira ed asto — Ten forte l' arcivescovo Rugiero — Prendendo del suo cieffo il fiero pasto!

Tanto meno presuntuoso quanto migliore poeta di costui fu senza dubbio. Fazio degli Uberti fiorentino; di cui dice Filippo Villani, che « nella sua vecchiezza, imitando Danta, compose un libro a' volgari assai grato e piacevole, del sito e investigazione del mondo; e molte cose ridusse in quell' opers appartenenti a verità storica e a varie materie secondo la distinzione delle regioni e de' tempi, le quali pienamente compiono la Cosmografia. » Anch' egli fu esule e povero, e certamente assai dotto; e della sua dottrina si mostrò persuaso egli stesso dando al suo poema il titolo di Dittamondo, che potrebbe significare Ciò che sa il mondo o Descrizione di tutto il mondo; e quantunque lontano dalla presunzione di Cecco d'Ascoli, egli pure nel bel principio del suo lavoro c' induce a credere che non fosse alieno dal paragonarsi con Dante:

Non per trattar gli affanni ch' io soffersi
Nel mio lungo cammin, nè le paure
Di rima in rima tesso questi versi;
Ma per voler cantar le cose oscure
Ch' io vidi, ch' io udii, che son si nuove,
Che a creder pareranno forti e dure.

E la tessitura del poema si è, che Fazio conoscendo quanto sia vana la vita, se non si spende nella contemplazione di Dio o in cose che lascino alcun pregio dopo morte, si delibera d'andar cercando e di voler vedere lo mondo tutto e la gente ch'ei tiene: e postosi in via, dopo l'apparizione della Virtù che lo incuora, di Paolo primo eremita a cui si confessa, di una laida vecchia che vorrebbe rimoverlo dal suo proposito, e poi di Tolomeo da cui riceve una lezione sulla struttura dell'universo, finalmente s'imbatte nel filosofo Solino che prima formando

una mappa gli descrive tutta la terra, poi entra come compagno in cammino con lui. E andando trovano una donna:

Vidi 'l suo volto, ch' era pien di pianto,
Vidi la vesta sua rotta e disfutta,
E raso e guasto il suo vedovo manto.
B con tutto che fosse così fatta,
Pur nell'abito suo unesto e degno
Mostrava uscita di gentile schiatta.
Tanto era grande e di nobil contegno,
Ch' io diceva fra me: Ben fu costei,
E pare ancor, da posseder bel regno. •'

Questa donna è Roma; la quale cominciando da Giano primo re dei Latini, descrive al poeta, cammin facendo, tutta la storia fino al suo tempo. Arrivati poi alla città del suo nome, gli mostra quanto fu bella, lo domanda del suo nome, e saputolo lo accommiata; ed egli si parte da lei lagrimando, e si mette con Solino a visitare le altre parti del globo trattando di ogni paese ciascuna novitate cara o vile, cioè le buone e cattive qualità che gli paiono degne d'esser notate. Questa descrizione non è compiuta, perchè la interruppe la morte dell'autore avvenuta, per quanto si crede, poco dopo il 1367. I versi or ora trascritti possono dimostrare che l'Uberti non fu incolto di lingua e di stile come quel presuntuoso Ascoli. tano: ma non potrebbe per altro paragonarsi coll' Allighieri; al quale poi tanto rimane inferiore, quanto la descrizione di cose materiali e la semplice enumerazione di persone e di fatti cedono all'investigazione scientifica delle leggi che reggono il cielo e la terra, ed alla filosofica indagine delle virtù e dei vizi degli uomini, o delle cagioni onde nascono la felicità e la gloria, la miseria e l'ignominia delle nazioni. Il poeta viaggia quasi tutta la terra come uomo il quale altro non chiese, che udir e veder cose da notare; e chi legge il suo libro può trovarsi alla fine più dotto, ma non per questo più atto a discernere il bene dal male, nè più sicuro a giudicare gli uomini vissuti prima di lui, od a fermare il tenore della propria sua vita. In questa descrizione di tutto il globo e di tutte le genti che lo abitarono o lo abitano ancora sarebbe difficile trovar parola da cui giudicare a quale egli appartenga od a quale sia più affezionato: l'Italia e l'Etiopia, Federico Barbarossa e Alessandro Magno non sono altro per lui che due paesi e due uomini da rappresentare scrivendo. E di Alessandro racconta molte vicende non vere ma imaginate dai favoleggiatori, passando intanto in silenzio molte imprese certissime; senza

metter parola, nè mostrar pure di aver pensato sugli alti disegni di quell'uomo tanto straordinario, nè sugli effetti lasciati nel mondo dalle sue conquiste. E del Barbarossa afferma che fece arar la piazza di Cremona, e seminar di miglio e di panico, che disfece Tortona, che mise al piano tutto Spoleto, distrusse Milano e fu cagione che molti fer degli occhi fonte: quindi trapassa a parlar della sua fine in Terra Santa, senza toccar pure nè la Lega di Pontida nè la vittoria di Legnano, come se non fossero mai state, o non gli paressero cose degne di conservarne memoria. Questo viaggio imaginario del poeta sotto la scorta di un uomo illustre qual fu Solino, ha nell'orditura qualche somiglianza col viaggio di Dante per le abitazioni dei morti in compagnia di Virgilio e poi di Beatrice; e l'avere usata la terza rima, se non dimostra che l'autore sperò di fare opera che vincesse o uguagliasse la Divina Commedia, prova per altro che non rifuggi all'idea di quel confronto che ne farebbe la posterità.

Ultimo di tempo, ma primo di merito fra questi imitatori dell'Allighieri fu poi Federico Frezzi di Foligno dell'ordine Domenicano, sollevato alla dignità di vescovo nella sua patria, teologo di gran nome al suo tempo, e per ciò chiamato ai concili di Pisa e di Costanza, dove morì nell'anno 1416. Abbiamo di lui un poema in terza rima e in capitoli come quelli dell' Uberti e di Dante, col titolo di Quatriregio o Quadriregno, perchè descrive in quattro libri quattro reami, cioè il reame Temporale e mondano, quello dell' Inferno, quello del Purgatorio e quello del Paradiso, o come altri volle denominarli, i regni dell'Amore, di Satana, dei Vizi, della Virtù. E poichè il fine generale dell'opera si è di mostrare come l'uomo in questo mondo, posto tra le sue proprie passioni e le abitudini dell'universale, non può, senza grave e faticosa battaglia, sottrarsi alle pericolose attrattive del vizio, e assicurarsi i beni veri e perpetui della virtù; perciò è manifesta anche qui l'intenzione e la speranza di far cosa che somigliasse alla Divina Commedia. Nè al Frezzi mancò fantasia o potenza di stile come allo Stabili ed anche all'Uberti. Perciò di tutte due queste sue doti parmi necessario recar qualche saggio così per rendere meno imperfetta la notizia della nostra letteratura, come per fare sempre più evidente in che consista l'eccellenza dell'Allighieri, e da che veramente risulti quell'altezza di merito che tutti riconoscono nella Divina Commedia al confronto con quanti poemi furono scritti anche da uomini ricchi di studi e non mancanti di fantasia, con intenzione di far cosa che la pareggiasse.

Nella stagione di primavera, quando già tutti i prati e tutti gli arboscelli eran fronduti, sedendo l'autore soletto in un giardino, si sente il petto acceso di novella fiamma: laonde egli si volge ad Amore pregandolo che s'egli è cosa viva ed uno del numero degli Dei, gli faccia palese la forma sua e il suo gentile aspetto. E Amore lo esaudisce e gli appare,

Di mirto coronato il capo biondo,
 In forma pueril con si bel viso,
 Che mai più bel fu visto in questo mondo.

Però l'autore inginocchiasi, come a Signore, dicendogli:

Se a venire al priego mio se' mosso,
 Colla tua forza e col tuo gran valore
 Aiuta me, il quale hai sì percosso,
 E si infiammato col tuo sacro foco,
 Ch' io, lasso me! più sofferir non posso.
 Allor rispose sorridendo un poco:
 Dall' alto seggio mio io son venuto
 Mosso a pietà del tuo pietoso invoco.

E gli promette di soccorrerlo: al qual fine lo condurrà in Oriente ove Diana ha il suo regno ch' è pien di ninfe e d'amorose dame; ed ivi egli ferirà per lui Filena, la più bella di tutte le ninfe; le quali (dice) son tanto belle che io stesso, io Amore, me ne innamoro. Però (soggiunge il poeta) dicendogli io, che il desiderio del bene promesso mi pareva ogni ora un anno, allor si mosse ed io andai con esso.

Questa conchiusione ci richiama nella memoria l'ultimo verso del primo canto dell' Inferno: Allor si mosse, ed io gli tenni dietro; ed anche il fine del canto secondo: E poi che mosso fue — Entrai per lo cammino alto e silvestro. Ma Dante comincia con Virgilio il suo viaggio varcando in quella porta per la quale si va nell'eterno dolore; il nostro poeta arriva per la lunga via in un boschetto ch' avea un piano appresso. Quivi Cupido ferisce Libena; ma il poeta per vari casi non può poi esser lieto nè dell'amore di lei, nè di quello di Lippea, Ilbina, Taura che successivamente gli sono promesse; anzi all'ultimo ha poi certezza che una ninfa dalla quale aveva avuta fede espressa d'amore, mutando subitamente consiglio, s' è data in quella vece a un fauno vile, rozzo e negro. Disingannato, si duole d'aver creduto a Cupido e ricusate le proferte di Minerva, la quale lo aveva invitato al suo regno chiuso agli stolti ed alli saggi aperto, dov' egli troverebbe ninfe di più perfetta bellezza e più atte a renderlo felice che non siano quelle di Venere nè di Diana. Se non che allora appunto

gli viene innanzi la quarta Intelligenza del cielo, mandata a lui da Minerva per trarlo dal suo stolto cammino. Senza di me, dice costei, errerai sempre smarrito per le selve:

Ma se tu vuoi tornar in tua contrada
 Séguita me, ed io sarò tua scorta,
 E riporrotti nella dritta strada.

Laonde il poeta seguitando costei giunge alla porta della Virtù, cioè a Foligno sua patria dove regna la famiglia Trinci. Ed uno di quella famiglia lo invia a Minerva che gli faccia conoscere questo mondo, del quale ha il governo Satanasso. Con tal guida, vinto Satanasso, visita l'Inferno e i luoghi dove sono puniti i sette peccati mortali, di ciascuno dei quali ragiona distesamente, finchè arriva al Paradiso terrestre:

Lì era un pian di rose e di viole

E d'altri fiori e di maggior fragranza,

Che qui dove siam noi esser non suole.

Presso all' entrata un Serafino che n'era guardiano, armato d'una spada infuocata, gli gridò che guardasse come entrava in quel luogo,

Dal qual, per colpa, fu l'uom messo in bando,
 Non solamente per gustar del pomo,
 Ma perchè trapassò di Dio 'l comando.

Ma io, dice il poeta, ammaestrato già da Minerva, mi prostrai colle braccia aperte come il Salvatore in croce, e supplicai che per amore di Dio, il quale non discaccia mai chi si volge a lui, mi lasciasse entrare nel bel paese; rammentandogli che Dio stesso concedette questa grazia al ladrone sulla croce:

L'Angel allora al suon di questa voce La porta apri, e diedemi l'entrata, Levando via il coltel tantó feroce.

Qui Minerva raccomanda il poeta a Enoc ed Elia, e, preso il volo, si parte. I due antichi padri l'accompagnano ad una porta custodita dall' Umiltà, primo grado d'ogni virtù che vuol salire a Dio. Entrato, visita di grado in grado le sedi delle Virtù, di ciascuna delle quali si tratta distintamente secondo le dottrine dei filosofi e dei teologi di quel secolo. Giunto al tempio della Fede, gli appare san Paolo che gli ragiona di questa virtù; e poi lo conduce al regno della Speranza, dalla quale è condotto alla Carità; e da questa al cielo:

Veder mi parve allora un miglior mondo,
 E tanto bello, che questo a rispetto
 È una stalla ed un porcile immondo.

Chè questo è brutto, e quel polito e netto:

Lassù son le cagion, qui son gli effetti;

Quel signoreggia, e questo qui è subbietto.

Così perviene finalmente a quel supremo regno, ove più splende Dio e li suoi santi. Quivi umilmente pregando riceve grazia di veder Dio, la cui grandezza ed eccellenza è tanta, che nulla mente n'ha piena scienza: è come un mare dove per quanto l'uomo cerchi di addentrarsi ancora si ritrova sulla sponda. Poco stante, per comando di Dio, egli è posato in terra lieve lieve; però dice:

Cogli occhi lacrimosi e sospirando
 Io mi ricordo di quei lochi adorni;
 E 'l volto alzando al ciclo, io dico: Quando Sarà, Dio mio, il di che a Te ritorni!

Questi tre poemi, benchè tanto diversi di merito, hanno comune una qualità che meno d'ogni altra crederemmo di dover trovare anche in un solo, cioè un'erudizione universale o, come ora suol dirsi, enciclopedica: e se pensiamo che furono preceduti dal Tesoro di Brunetto Latini, saremo condotti a dire che questa universalità di sapere, o piuttosto questo desiderio di sapere e di mostrare altresì di sapere ogni cosa fu di non pochi e quasi una moda del secolo. E forse da questo lato dell'erudizione, il medico e astrologo d'Ascoli non fu da meno degli altri due; ma oltre alle false opinioni ch' egli ebbe, non può per la rozzezza dello stile sostenere il confronto con quelli. Il Frezzi è il solo che nella scelta delle parole e nell'arte di scrivere se non s'accosta, rigorosamente parlando, si dilunga meno degli altri dall'Allighieri; ciò nonpertanto se mettiamo a riscontro alcuni passi nei quali tutti due i poeti significarono lo stesso pensiero, la differenza dall'uno all'altro si manifesta sempre grandissima. Diana accortasi che Filena è innamorata del poeta, per castigo, l'ha incorporata in una quercia nella quale deve poi vivere sempre rinchiusa. Quand'io (dice il poeta) ebbi notizia di questo, corsi all'arbore con gran pianto, pregando la ninfa che mi parlasse, e soggiunge:

Poichè mille sospiri io ebbi tratti,
 E mille volte e più la chiama' in vano
 Con pianti e voci e con amorosi atti;
 A quelle frasche stesi su la mano,
 E d'una vetta un ramuscel ne colsi.
 Allora ella gridò: Ohime! fa' piano.

Dove ricordandoci quel di Dante:

Allor porsi la mano un poco avante,
 E colsi un ramicello da un gran pruno;
 E'l tronco suo gridò: Perchè mi schiante?...
 Non hai tu spirto di pietade alcuno? -

sentiamo la quasi incredibile fiacchezza di quel fa' piano a cui il Frezzi stette contento; nè sappiamo comprendere, perchè mai, senza necessità, abbia voluto mettersi a quel paragone con armi sì disuguali. — L'Allighieri nel terzo dell'Inferno fa dire da Virgilio:

Vuolsi così colà dove si puote
Ciò che si vuole, e più non dimandare.

E nel Quatriregio, volendo Mammone portinaio di Dite impedire il viaggio del poeta,

Da tal Signore il mio andare impetro
 Disse Minerva, che non ho temenza,
 Quantunque mostri a me il viso tetro.

Pur v'è dei luoghi dove il confronto riesce meno sfavorevole al Frezzi; e ne sia prova il seguente:

Triton sonava, e li lieti delfini
 Givan saltando sovra l'onde chiare,
 Che soglion di fortuna esser divini;

dove è manifesto che il poeta ebbe dinanzi al pensiero quella similitudine che si legge nel canto XXII dell' Inferno:

Come i delfini, quando fanno segno
 A' marinar con l'arco della schiena,
 Che s'argomentin di campar lor legno;

E certamente non mancò in questo luogo all'imitatore nè grazia di verso, nè eleganza di frase; ma l'Allighieri collegando il mostrarsi di quegli animali col pericolo de' naviganti, diede al concetto una molto maggiore importanza, e v'infuse quel sentimento che muta i bei versi in bella poesia. Qualche rara volta potrebbe anche dirsi che il Frezzi trae dalle circostanze tanta poesia da poterne esser lodato al paragone coll'Allighieri, ma nella forma gli resta poi molto al di sotto. Così Virgilio nella Divina Commedia racconta la discesa del Redentore colle seguenti parole:

Quando ci vidi venire un Possente Con segno di vittoria incoronato. e il Frezzi, dopo aver detto che Cristo gettò a terra le porte; soggiunge:

Quando in la grotta entrò 'l lucido rajo;
 Adamo disse: Questo è lo splendore
 Che mi spirò in faccia da primajo: »

dove quel ricordarsi che fa Adamo del divino raggio offertosi a lui nel momento della sua creazione è cosa sommamente affettuosa e molto vicina al sublime; benchè la forma senta per noi un po'troppo dell'antica rozzezza, al confronto dei versi bellissimi di Dante.

Del resto e l' Acerba e il Dittamondo e il Quatriregio in ciò sopra tutto sono inferiori alla Divina Commedia, che mancano di quell' intento politico a cui questa è perpetuamente rivolta. Nel Dittamondo (poichè non occorre parlar dell' Acerba) può dirsi che l'autore abbia voluto unicamente far mostra di quanto sapeva; ne chi legge deve sperarne altro frutto, che la conoscenza di molti luoghi e di alcuni fatti accaduti in que'luoghi. Nel Quatriregio più che descrizione di luoghi e di fatti vi è dottrina filosofica e teologica o religiosa: ma poichè l'erudizione di quel secolo, e la sua filosofia, e non poche altresì delle opinioni teologiche furono difettive ed erronee, perciò da quel libro non può trarsi oramai nessun profitto. Nello scopo, da cui le opere dell'ingegno ricevono la loro nobiltà e importanza, traviarono dal grande esempio dell'Allighieri; e nel fatto della lingua, non che superare, nè anche uguagliarono la ricchezza delle voci o la proprietà efficacissima delle frasi e delle figure.

Nè quelli che si proposero di seguitare il Boccaccio seppero essere imitatori più giudiziosi. Come se nel Decamerone vedessero soltanto un certo numero di Novelle scritte accuratamente, ma senza l'intenzione di ottenere qualsiasi effetto nè politico nè letterario, d'altro, per imitarlo, non si diedero cura, che di raccogliere o imaginare avventure atte a muovere la curiosità, poi raccontarle con quanto di eleganza sapevano conseguire; supponendo che questo e non altro fosse stato lo studio anche dell'autore a cui volevano somigliare. Primi di tempo, e non secondi a nessuno di pregio in questa schiera, furono ser Giovanni Fiorentino e Franco Sacchetti: e l'uno dice di scrivere per dare alcuna scintilla di refrigerio a chi è innamorato come fu egli prima d'allora; l'altro confessa d'aversi proposta quella fatica da che vide il Boccaccio salito in gran fama descrivendo il libro delle cento Novelle, che pur è

una materiale cosa, quanto al nobil suo ingegno; e il libro divulgato e richiesto, sicchè insino in Francia e in Inghilterra l'hanno ridotto alla loro lingua. Ma il Boccaccio (lasciando qui di ricercare s'egli abbia o no voluto rappresentare e correggere il suo tempo) nell'orditura e nella esecuzione del suo libro mostra un disegno e un proposito letterario che agli altri passò inosservato. Assegnando per ciascun giorno una diversa materia ai racconti, e accomodando lo stile a ciascuna materia, intese di lasciare, e in gran parte lasciò realmente, una dimostrazione ed effettuazione di quanto altri speculando insegnavano intorno all'arte di scrivere; e questo, qualunque siasi l'opinione che noi abbiamo del Boccaccio come scrittore, è senza dubbio qualche cosa che mette il suo libro al di sopra di una semplice serie di novelle, e gli assegna un posto speciale nella storia della nostra letteratura. In questo solo possono dirsi migliori del Boccaccio, ser Giovanni e il Sacchetti, che non si lasciarono prendere al desiderio di dare alla nostra lingua la costruzione latina, ma seguitarono la semplicità propria del loro secolo; alla quale il Boccaccio, non so con quanto giudizio, si attenne assai più nelle poesie che nelle prose. Perciò chi legge per ordine di tempo i nostri novellieri deve per necessità maravigliarsi, trovando più boccaccevoli di quegli antichi alcuni vissuti nel Cinquecento o più tardi: ma la cagione si è, che i venuti più tardi non furono aiutati da quella semplicità spontanea e naturale al Trecento, alla quale il Boccaccio volle ripugnare per forza. Del Sacchetti può farsi giudizio da quello che ne ho riferito nel primo volume. Di ser Giovanni Fiorentino, non sarà inopportuno che si rechi qui un breve saggio.

In una battaglia il patriarca d'Aquilea « fu ferito con una lancia per modo, che parte del troncon della lancia gli rimase nel petto; ma pur fu tanta la possanza sua che lo trasportò via; e così ferito come egli era faceva gran danno a' nemici, ma per la gran quantità del sangue che gli usciva d'addosso, la vista gli cominciò a mancare; e correndo per lo campo, s'abbattè in messer Arrighetto, il quale conoscendolo e vedendolo così ferito, gli disse: Oimè! signor mio, ch'è questo? Disse il patriarca: Figliuol mio, sferrami, ch'io son morto; ed egli subito lo sferrò, ed il patriarca disse: Io non vedo quasi lume, però turami e fasciami molto ben questa ferita, e poi mi mena dove è la folta battaglia, chè per certo innanzi ch'io muoia, per man mia ne morranno parecchi. E così fu; chè poi che fu fasciato, lasciò messer Arrighetto, e diegli la sua

benedizione, e disse: Figliuol mio, non ti sgomentar per la morte mia, ma piglia esempio da me, e fàtti con Dio, però che non è tempo da stare a far parole; e cacciossi nella battaglia con la spada a due mani, e guai a chi gli veniva presso! e così si resse un pezzo, e poi morì. » E poco appresso « vedendo il re d'Araona morto il buon conte di Sansogna, non si puotè tener di lagrimare; e poi si recò la lancia in mano, e disse: Brigata, chi mi vuol ben, mi segua; e mossesi, che pareva una tempesta, mettendo a taglio di spada chi innanzi se gli parava; e così andava per lo campo com'un dragone; e d'innanzi gli fuggiva ogni persona. Vedendo questo l'imperadore mosse la schiera sua con un animo adirato inverso il re d'Araona; e riscontrandosi insieme le dette due schiere, parevano demóni dell'inferno, tanta era la tempesta che l'una e l'altra parte faceva dando e togliendo quei colpi smisurati. Il re d'Araona si gittò lo scudo dietro alle spalle, e recossi la spada a due mani, tagliando chi innanzi se gli parava; in modo che ognuno gli fuggiva d'innanzi, perchè non potevano sofferire i suoi grandissimi colpi: e molti baroni e conti furono morti per le sue mani; e così era la cosa mescolata, dando e ricevendo grandissimi colpi, tagliando arme, mani, braccia, e facendo grandissima sparsione di sangue per tutto il campo. » Chi si ricorda di qualche passo del Decamerone dove si tratti di battaglie (per esempio quando il bel Gerbino monta sulla nave dov'era la figliuola del re di Tunisi da lui amata) riconoscerà di leggieri che per produrre l'effetto a cui aspirò il Boccaccio non fu necessario abbandonare l'indole propria e naturale della nostra favella.

E poichè la materia m'ha condotto a parlare dello stile di ser Giovanni, non sarà inopportuno notare ch'egli tolse, e in più parti letteralmente tradusse dall' Asino d'oro d'Appuleio la seconda Novella della Giornata ventesima terza; e il Firenzuola, un secolo e mezzo più tardi, voltando dal latino in italiano quel romanzo, non isdegnò d'inserire nella sua traduzione non solo molte voci e locuzioni adoperate dal Fiorentino, ma sì anche periodi intieri: nè egli temette che quel suo lavoro tanto accurato, e nel quale par che versasse a piene mani le più squisite eleganze del Cinquecento, per ricevere in sè le frasi di quell'antico, prendesse l'aspetto di un abito screziato; nè alcuno di coloro, ai quali par di sentire in tutta quella versione le pomposa verbosità dell'autore africano e ne dan biasimo al Firenzuola, si accorse che vi è frapposta la prosa schiettissima di uno scrittore annoverato fra i più semplici del secolo XIV.

In prova di ciò basterà trascrivere qui una parte della novella, e sia questa: « Allora un medico, di grande integrità ed autorità in quella città, si levò e disse queste parole: Io m'allegro poter dire che infin a qui sia da voi riputato buono; nè posso patire che questo giovane innocente ingiustamente sia tormentato nè morto. Ma che sarà, se io solo contra l'affermazione d'un altro mi oppongo? Io però sono quello che voi mi stimate, ed egli è un servo ribaldo, degno non d'una forca, ma di mille. Io so che la mia conscienzia non m'inganna, e però udite la cosa come ella sta veramente. Questo ribaldo venne da me, volendo ch'io gli vendessi un veneno subitano, offerendomi in prezzo cinquanta ducati d'oro, dicendo averne bisogno per darlo ad un infermo, il quale cruciato il giorno e la notte da una immedicabile idropisia, e da mille altri dolori, aveva desiderio, per mezzo della morte, uscire di tante fatiche; e veggendo io questo ladroncello andare mendicando le parole, mentre cotali sue artificiose scuse ritrovava, cominciai dubitare ch'egli ne volesse fare qualche gran male, e fui per dargli comiato. Ma pensando poi fra me che se io gliel negava, egli sarebbe andato a un altro forse meno avveduto di me, che in ciò gli avrebbe compiaciuto, io giudicai che fosse bene dargli una pozione, e gli la diedi; ma di che natura fosse, voi l'intenderete poi. E tenendo per certo che questa cosa si avesse col tempo a ricercare, non volli prendere subito il prezzo ch'egli m'aveva offerto, ma gli dissi: perchè io dubito che non ci siano alcuni di questi ducati che siano falsi o leggieri, riponli in questo sacchetto, e suggella il sacchetto col tuo anello, e poscia un altro giorno, quando averemo maggior agio, ce n'anderemo al banco, e faremoli vedere; e giuntolo a questa guisa, io gli feci suggellare il sacchetto col suo suggello, ed ora io l'ho mandato a pigliare dal mio fante, e ve lo fo palese. Vegga egli e riconosca il suo suggello, e dica in che modo vuole incolpare questo giovane innocente d'aver dato il veleno al suo fratello, s'egli stesso l'ha comperato. Mentre che il valent'uomo diceva queste parole, quel pessimo schiavo divenuto come un corpo dissotterrato, tremando gittava fuore alcune gocciole d'un sudore freddo com' un ghiaccio; e movendo i piedi or innanzi e or indietro, ed or gittando il capo in qua ed ora in là, cominciò con una bocca piccina masticare certe inezie, in modo che niuno ragionevolmente l'avrebbe potuto giudicar innocente; nondimanco il temerario ribaldo, fattosi con l'audacia sua incontra al timore, e via discacciatolo, riprese ardire, e comin-

ciò ritrovare le vecchie astuzie; e con la medesima prontezza d'animo accusando quel medico di menzogna, negava tutto quello ch'egli aveva detto. » Ciascuno può vedere come siano poche e piccolissime le differenze tra questa pagina e la versione del Firenzuola già riferita da noi (vol. II, pag. 242); e quanto perciò sia pericoloso l'assicurarsi di sentenziare in questa materia. Certamente è difficile trovare in tutto il Trecento maggiore semplicità di quella che ci offrono le seguenti parole: « il padre del giovane fu quello che con le sue mani volle rimovere la pietra d'in sul monumento: nè voleva star più il soccorso, imperocchè già aveva la natura discacciata da sè l'oscura sonnolenza, ed era il giovane ritornato dal regno di Plutone. Il padre abbracciatolo con quella tenerezza che voi vi potete pensare, per non avere parole sufficienti alla presente allegrezza, tacendo il trasse fuori della sepoltura, e così vestito delle funebri vesti il presentò dinanzi al podestà: » e nondimeno queste parole passarono inosservate in una prosa del Cinquecento accusata di troppa e artifiziata eleganza. Ma quel tanto di superfluo o di gonfio che si trova qua e là nel Firenzuola paragonato col Trecentista proviene sempre dal testo a cui gli parve di dover esser fedele tradu... cendo; però credo far cosa utile ai giovani che si dilettano di questi studi mettendo loro dinanzi qualche saggio delle differenze tra il suo dettato e quello di ser Giovanni, affinchè vedano praticamente con qual cura questi evitasse, come contrarie alla vera e nativa semplicità dello scrivere, alcune di quelle frasi e figure che in altri tempi furono poi giudicate bellezze, ma nel Trecento non poteron piacere se non forse in qualche parte al Boccaccio.

Nel Firenzuola trovasi detto che il figlio della scellerata matrigna, tolto il bicchiere del veleno dall'armario « tutto se lo bevve; nè più tosto ebbe bevuto il destinato pericolo del suo fratello, che egli cascò disteso in piana terra: » dove a quel destinato pericolo, nel testo corrispondono le parole paratam mortem; sicchè sembra che il traduttore, stimando troppo ardita metafora bevere la morte, e massimamente la morte altrui, pensasse di averla così mitigata. Ma il Trecentista omise quelle parole come non necessarie, e disse: « tutto sel bevè; e infra poco cascò in terra come morto; » volendo con questa semplicità e rapidità imprimere l'atto del bere e la trista sua conseguenza nell'animo di chi legge, che il Firenzuola distrae od ingombra con quella frase di un destinato pericolo, tanto insolita alla nostra lingua.

Poco appresso dicendo il testo: Tum infelix (pater) duplici filiorum morte percussus, magnis ærumnarum procellis æstuat; nam et juniorem incoram sui funerari videbat, et alterum ob parricidium damnatum iri certo sciebat; tutti e due i traduttori vollero astenersi dal mentovare due morti, quando nel fatto non vi era che l'apparenza di una sola: e il Firenzuola cercò di comporre l'asserzione dell'autore col vero, inserendo nella sua traduzione un quasi: « Quando questo scuopre lo infelice padre, percosso dalla morte del figliuolo, anzi quasi d'amendue, assai più del suo infortunio si doleva; perciocchè il più giovane si vedeva portare davanti alla sepoltura, e 'l maggiore sapeva di certo per lo parricidio dover essere alla morte condannato. » Ma il Trecentista espresse anche qui tutto il concetto con molto minor numero di parole : « L'infelice padre forte si doleva, vedendo il più giovane figliuolo esser portato alla sepoltura, e l'altro per lo parricidio dover essere condannato alla morte; » dove nel Firenzuola quello scuopre è superfluo ed anche improprio, e quel più si doleva induce a sospettare che abbia letto magis in vece di magnis. Ma ser Giovanni ordinando le due parti del periodo sotto un solo . verbo, e rappresentandoci il padre che vede il caso di amendue i figliuoli, tolse di mezzo quell'ingombro del portare davanti e del sapeva di certo che sceman l'effetto e la compassione.

Così subito dopo, dove il Firenzuola traduce le parole di Appuleio ad extremum sobolis impellebatur odium con queste altre: « ognora più di rabbioso odio contra il figliuolo s' infiammava, » ser Giovanni omette quel rabbioso odio, per dire semplicemente: « ognora più contra il figliuolo s'infiammava. » E in generale va recidendo dal testo ciò che gli riesce superfluo per metterci innanzi, quanto più presto e più schiettamente è possibile, il fatto che ha tolto a narrare e le circostanze di che si compone; mentre il Firenzuola, quasi diffidando di poter piacere con quella tanta semplicità, qualche volta le sostituisce una certa ridondanza di parole, qualche volta par che si studii di scoprire e far rivivere non so quale turgidezza improntata nel suo autore dal luogo ove nacque (Medausa nell' Africa) e dalla prima educazione avuta in Cartagine, sicchè poi ben potè in parte velarla, ma non già spogliarsene affatto nelle scuole d'Atene, dove compiè i suoi studi. Ed è singolare, che se qualche rara volta il Trecentista abbandonò la sua usanza di correr più breve e più semplice dell'originale, e vi aggiunse parole non necessarie, il Firenzuola

letteralmente lo ricopiò staccandosi dall'autore. Così accade, per darne un esempio, ove Appuleio dice: qui morbi inextricabilis veterno vehementor implicatus, vitæ se cruciatui subtrahere gestiret. Ser Giovanni tradusse: « cruciato il giorno e la notte da una immedicabile idropisia e da mille altri dolori, aveva desiderio, per mezzo della morte, uscire di tante fatiche; » e il Firenzuola preferendo alla semplicità del testo la verbosa parafrasi, a questa si attenne sostituendo la mercè della morte alla frase per mezzo, che forse gli parve men nobile.

È cosa singolare, come già dissi, che nessuno fra tanti studiosi di lingua e maestri di stile abbia mai notato questa specie di plagio commesso dal Firenzuola: dal quale si potrebbero trarre non infruttuose considerazioni; e del quale io stesso fui avvisato dal mio amico Francesco Venturi, ora consigliere di Cassazione in Milano; uno di quegli uomini che non fanno professione di lettere ma le coltivano con grande amore e con sicurezza di giudizio e di gusto.

Le cose fin qui discorse dimostrano che nel principio del secolo XIV il Compagni e l'Allighieri sollevarono la lingua italiana ad essere stromento di letteratura nazionale. Più tardi quel medesimo secolo vide ampliarsi e fiorire splendidamente la prosa nel Decamerone del Boccaccio, abbellirsi di tutte le grazie e farsi incredibilmente gentile e armoniosa la poesia nel Canzoniere del Petrarca. Ma il Compagni e l'Allighieri avevano potuto prendere quel volo e sorgere a quell'altezza, perchè al loro tempo lo spirito di libertà e gli ordinamenti civili in Firenze tenevano lontane le cause che prima d'allora avevano favorita e mantenuta in Sicilia e in molte parti d'Italia la poesia dei Trovatori: laonde poi, raffreddatosi quello spirito, e già declinando per colpa delle fazioni la republica nel dominio d'uomini astuti e potenti, fu abbandonata la strada ch'essi avevano aperta; e l'esempio di usare l'ingegno per mettere in mostra i publici mali ed a riprovazione di coloro che n'erano autori, non fu seguitato. L'alto ingegno e il forte animo che si richiedono per battere quella strada non sono doti che trovinsi frequentemente congiunte; non di rado poi sono anche impedite di mostrarsi dalla condizione dei tempi o dalla natura degli uomini che vi si rendono predominanti. Nessuna maraviglia pertanto, che sul finire del secolo XIV fossero seguiti di preferenza il Boccaccio e il Petrarca, poichè l'andar dietro a loro non richiedeva qualità straordinarie di mente o di cuore, nè suscitava quelle gelosie e inimicizie dei potenti che sogliono esporre a

dure prove chi osa affrontarle. L'Italia non ebbe mai più verun lavoro poetico paragonabile alla Divina Commedia; e stimo di poter dire altresì, che anche la Cronaca del Compagni è tuttavia un esemplare di storia non superato, in quella parte almeno per la quale più rassomiglia nell'intenzione e nella potenza al poema di Dante. Nè per questo crederemo che in tanto volger di tempo non sorgessero mai uomini pari d'ingegno ed anche di volontà a quei due. Però il secolo XIV, nel cui principio nacque e si fece grande la vera letteratura italiana, per la tempestosa qualità di quel tempo, non potè giungere al suo termine senza vederla declinare di nuovo a quel punto da cui il Compagni e l'Allighieri l'avevano sollevata: come anticamente in Atene (a cui ben è degna Firenze di essere paragonata) la poesia, per somiglianti cagioni, soggiacque in brevissimo tempo a quella grande mutazione che distingue Eschilo da Euripide. L'esperienza poi e il raziocinio concordemente dimostrano, che a far risorgere e prosperare le lettere di un popolo bisogna ritrovare la via tenuta da Eschilo e da Dante: ma in quanto a noi, come potevano le nostre lettere rifarsi nazionali, finchè le sorti d'Italia non consentivano di ripigliar quella via per la quale erano state messe al principio del secolo XIV?

Accennai già dianzi che molti s'illusero di potere agevolmente venire in fama scrivendo Novelle come il Boccaccio, o poesie amorose come il Petrarca. A questo si aggiunga che Dante aveva lodati altamente i poeti greci e latini dichiarando altresì di aver tolto da Virgilio lo stile ond'era tenuto in onore; e dopo di lui il Petrarca e il Boccaccio attesero con cure incessanti e dispendiose a raccogliere, far trascrivere, non di rado anche a trascrivere essi medesimi quante opere classiche vennero loro alle mani: donde molti si persuasero, o potremmo dire di nuovo, s'illusero, che a conseguire l'eccellenza raggiunta da quei tre grandi scrittori, giovasse e fors' anche bastasse studiare in quelle opere greche e latine verso le quali essi avevan mostrata così viva ammirazione; e tutti generalmente gittaronsi alla ricerca di manoscritti, a raccoglierli, confrontarli, ricopiarli, farne traduzioni e commenti. Ma tutto questo non avrebbe potuto bastare a rendere inefficace l'esempio dell'Allighieri e la gloria da cui vedevano circondato il suo nome, se non fossero concorse altre cagioni; e furono in gran parte quelle stesse per le quali erasi mantenuta così lungamente in onore la poesia amorosa. Quelle corti che avevan dato ricetto e favore ai Trovatori, e presso le quali poi

erano stati in onore i loro seguaci e fin anche i giullari, si venivano moltiplicando; e dove restarono il nome e le forme republicane, ivi pure la republica vera si spense, cedendo il luogo a un tacito principato: come accadde anche in Firenze; dove Cosimo de' Medici, di famiglia ricchissima e non meno ambiziosa che ricca, ebbe tutta l'autorità e la padronanza di principe, e come principe (dal nome in fuori) fu generalmente riverito e onorato. La storia ci rappresenta questi grandi come protettori delle lettere, e i loro palagi e le loro corti come alberghi preparati ad accogliere ed onorare chiunque coltivava gli studi con qualche celebrità. Or, qualcuno affermò che dopo il secolo XIV l'Italia rese imagine di un terreno sfruttato, sicchè vi mancarono subitamente gl'ingegni atti a vincere da sè stessi le difficoltà che attraversavansi all'acquisto del sapere ed all'esercizio delle lettere; le quali per conseguente sarebbero tutte cadute, se il buon genio di questo paese non accendeva nei principi e nei capi delle republiche quel sentimento della gloria letteraria nazionale che nei letterati veniva mancando. E veramente, se fosse provata o almeno credibile quell' improvvisa sterilità degl' ingegni, bisognerebbe esser grati ai ricchi e ai potenti che raccogliendo e moltiplicando i manoscritti greci e latini, e allettando con onori e stipendi chi potesse tradurli e commentarli, apparecchiarono alimento all'erudizione ed al gusto, nè permisero che risorgesse l'antica barbarie. Ma quando leggiamo i nomi di quei protettori delle lettere, ricordandoci che alcuni furono esempi di crudeltà, e tutti generalmente diedero al viver civile e politico quell'indirizzo che doveva necessariamente fruttare la servitù della patria, non possiamo aderire nè alle adulazioni dei contemporanei, nè agli elogi che molti storici vollero farne anche più tardi. A quelle corti e all'ombra, come suol dirsi, di tali protettori, non poteva sorgere per certo letteratura nazionale propriamente detta; non poteva nascere un poema che flagellasse, come la Divina Commedia, i tiranni ond'erano piene tutte le terre d'Italia. Nelle corti di questi principi l'ispirazione ai letterati non potè venire nè dall'amor della patria, nè da quello di una gloria nobile e pura, della quale un alto animo può accendersi; ma soltanto dal desiderio di avere premi ed onori, e dalla speranza di esser fatti in qualche modo partecipi della potenza, assoggettando e umiliando sè stessi per avere occasione e possibilità di tener soggetti e umiliati gli altri. E quanto fosse comune questo errore di considerare i premî come sprone

agl'ingegni, e quasi natural fine dello studio, piacemi comprovarlo colla testimonianza di uno scrittore pochissimo conosciuto, e pur molto notabile, di quell'età. « Si vede nel tempo della felice memoria di papa Nicola e del re Alfonso, perchè erano premiati e avuti in sommo grado, quanti degni iscrittori furono, e quante degne opere furono e tradotte e composte, mediante i premi dati da sì liberali principi, quanto furono i dua nominati; e non solo i premi, ma l'onorargli e tenergli in sommo grado. Era rimasto dopo questi dua principi uno degnissimo successore, il quale fu il duca d'Urbino, che avendo imitati questi dua sì degni principi d'onorare e di premiare gli uomini letterati, e avergli in sommo grado, fu loro protettore in ogni cosa; e a lui ogni uomo singulare aveva ricorso in ogni suo bisogno: perchè, a fine ch' e' traducessino e componessino, dette loro grandissimi premi di più opere che tradussono e composono; in modo che feciono per mezzo delle lettere la sua memoria eterna. Mancato il duca d'Urbino, non essendo più in corte di Roma nè in corte di principe ignuno chi presti loro favore nè chi gli stimi più, indi è seguito che le lettere sono perite, e ognuno s' è tirato in dietro, veduto essere loro mancato il premio, come s'è detto. >

Sono queste parole di Vespasiano da Bisticci libraio fiorentino vissuto dal 1421 al 1498: uomo non veramente erudito, nè scrittore di quella perfezione che viene dall'arte, ma pratico nelle cose letterarie per modo che i più grandi raccoglitori di libri, quali furono Cosimo il Vecchio e il pontefice Niccolò V, si valsero del suo giudizio e delle sue cognizioni-Fu autore di centotrè Vite d'uomini illustri del secolo XV, scritte con purità di lingua e in quello stile che lascia più volte desiderar la grammatica ma non manca quasi mai di chiarezza; abbondanti di notizie necessarie o almen utili a ben conoscere quell'età, e non pertanto rimaste inedite per lungo tempo, nè ancora forse diffuse quanto meriterebbero.1 Nella sua semplicità di scrittore, oltre ai fatti che riferisce pensatamente e per officio di storico, ci fa conoscere indirettamente e senza avvedersene molte opinioni sue e del suo tempo. Di che, tra i molti luoghi di queste Vite che potrebbero esser citati, piacemi di trascriverne due soli opportuni allo scopo del presente discorso, e tali (se non m'inganno) da invogliare i giovani a leggerle tutte. È uno di questi luoghi è tolto dalla vita di Niccolò, o com'egli dice Nicola V, e ri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Furono stampate la prima volta dal Mai, indi riprodotte nel 1859 dall'editore G. Barbera, in un vol. in-16.

sguarda la sua liberalità. « Fu lume e ornamento papa Nicola delle lettere e de'litterati; e se veniva uno altro pontefice dopo di lui che avesse seguitato, le lettere andavano a un degnissimo grado: di poi sempre sono andate in peggio. non avendo premio. La liberalità di papa Nicola e la sua imitazione, fece che molti vi si volsono, che non vi si sarebbono volti. In ogni luogo dov'egli poteva onorare i litterati lo faceva, e non lasciava a far nulla. Andando messer Francesco Filelfo a Napoli, e passando da Roma, non avendo visitato papa Nicola, sendogli detto com'egli v'era, gli fece dire che l'andasse a visitare. Andandovi, gli disse: messer Francesco, noi ci siamo maravigliati, che sendo voi in Roma, non ci avete visitati. Messer Francesco gli rispuose, che portava certa sua opera a Napoli al re Alfonso, e alla tornata aveva fatto pensiero di visitarlo. Il papa aveva in una scarsella, che portava allato, uno legato, dove erano fiorini cinquecento, e sì se lo cavò della scarsella, e dissegli: Togliete questi denari, per fare le spese per la via. Questi si chiamano liberali! Aveva una scarsella allato, dove erano sempre parecchie centinaia di fiorini, e davagli per amore di Dio, e a persone degne; a manate se gli cavava della scarsella, e davagli loro. La liberalità è negli uomini naturale, e non viene da nobiltà, nè da gentilezza, perchè d'ogni generazione s'è veduto e liberalissimi e avarissimi. » La qual cosa dice l'Autore, perchè Niccolò V, nato poveramente in Sarzana, visse per qualche tempo in Firenze prestando la sua opera come precettore privato agli Strozzi e come amanuense a Cosimo de' Medici.

L'altro luogo trovasi nella Vita di Alfonso re di Napoli: « Un ambasciadore sanese era venuto a Napoli, e aveva arrecata una covertina con frastagli lunghi, come si soleva usare all'antica. Il re, vedendolo, non poteva tenere le risa. Diterminò uno dì, volendo andare a caccia, passare da casa l'ambasciadore, e farlo chiamare in furia. Giunto uno mandatario all'uscio suo, lo fece chiamare subito, che venisse, che la Sua Maestà lo voleva. Subito fece sellare i cavalli, e messesi in punto, e montò a cavallo, in calze solate, con una vesta lunga, e con quella covertina con frastagli. La mattina la Maestà del re non lasciò siepe, in questa caccia, che non andasse ritrovando; in modo che quella covertina ebbe fortuna, chè dove ne rimase un pezzo e dove un altro, in modo che tutti i frastagli, e la maggior parte di quella covertina rimasono in quelle siepi, e qualche parte di quella veste che aveva in dosso. Era la mattina piovuto, e del continovo pioveva

certe iscosse; e la Maestà del re si metteva in uno iscoperto a parlare con questo ambasciadore, in modo che s'immollava la Maestà sua, per fare immollare questo ambasciadore. L'ambasciadore, la sera nella tornata in Napoli, era molle fino alla punta de' piedi, e le calze solate erano fresche, la covertina era rimasta in quelle siepi, in modo che l'era trovata (sic) al pari della sella del cavallo, e tutti i frastagli erano iti per terra, che non pareva che vi fussino suti. L'ambasciadore senza mantello, in cappa e calze solate, e molle come si debbe istimare, pareva la più strana cosa del mondo a vederlo. La Maestà del re si rise di quello del broccato: di questo, parecchi dì ne stette tutta la corte a sollazzo, e non vi si faceva altro che ridere di questa novella, che era nota a tutti quegli signori e grandi maestri. Per le molte e varie occupazioni che hanno i re, è necessario che qualche volta si piglino qualche onesto piacere; chè sono tanti i dispiaceri ch'egli hanno ogni dì, che se non pigliassino qualche ricreazione, non potrebbono reggere. »

Chiunque avrà lette queste parole sentirà in sè medesimo quanto sia mutato il modo di giudicare gli uomini e le loro azioni dal tempo del buon Vespasiano al nostro: però in questa parte ogni commento sarebbe superfluo. Noteremo qui piuttosto come nei cultori delle lettere il desiderio di promuovere la publica utilità avesse ceduto già il luogo a quello di procacciarsi il favore o la protezione dei principi e dei ricchi per vivere agiatamente. Quando la cosa publica diventa di pochi o di un solo, gl'ingegni o sono violentemente costretti al silenzio, o stanno mutoli per non irritare la gelosia dei potenti contra la quale non li francherebbe la tacita approvazione della · moltitudine, o si adagiano in quella protezione delle corti che, mentre li sottrae ai pericoli ed ai disagi, lascia loro la possibilità di mostrare almeno in parte il proprio valore nell'arte. I tempi di protezione sono meno infelici ai letterati, ma non per questo men rovinosi degli altri alle lettere: non di rado possono anche riuscir più dannosi, creando abitudini e opinioni letterarie che esercitano poi lungamente i sinistri loro effetti anche quando cessarono già le cause onde furono originate. Non mancarono all'Italia, nel corso del tempo, i violenti persecutori; ma il maggior danno le venne dalla così detta protezione dei principi, cominciata appunto nel secolo XV: nel qual secolo, come o dove avrebbe potuto essere tollerato un poeta che andasse gridando: le terre d' Italia tutte piene son di tiranni? I principi adunque, avversi naturalmente a quella scuola nella quale era surta la Divina Commedia, nè arditi di

farsi persecutori fra uomini che non avevano smesse per anco le abitudini republicane, presero consiglio di assecondare lo studio dei classici che per le cagioni già dette era in voga; e i letterati vi si gettarono a chius' occhi, senza verun sospetto di quel favore, senza verun pensiero del fine a cui potevano riuscire. Se per mancanza d'ingegni creativi, come sostengono alcuni, o per impedimenti di circostanze contra le quali fosse vano ogni contrasto, non poteva no sorgere nuove e degne opere letterarie; se collo spegnersi degli alti pensieri perdevasi anche il senso della bella e nobile forma (come par che dimostrino anche il Dittamondo e il Quatriregio), fu gran ventura quel volgersi ai Greci e ai Latini, e proporre a modello Omero e Virgilio, Erodoto e Tito Livio, Demostene e Cicerone; i quali per allora mantenessero viva l'idea del bello, e più tardi poi ci richiamassero alla scuola di Dante, quando fossimo finalmente pervenuti a comprendere che l'eccellenza e la popolarità di quelle antiche scritture, come quella della Divina Commedia, trae origine principalmente dalla stretta relazione ch'esse hanno colla storia, colle credenze religiose, colle abitudini tutte del loro tempo e del loro paese.

I lavori dei nostri filologi nel secolo XV furono molti e grandi; ma per la loro natura non possono trovar luogo in questo libro. Quando furono tanto cresciuti di numero e d'importanza, da poter servire di fondamento ad una vera scienza filologica, quale s'intende oggidì, le sorti d'Italia trovaronsi intieramente mutate; e gli studî già si erano tanto divisi non pure dal viver civile e dalla nazione, ma da ogni alto argomento, che quegl'immensi apparecchi, radunati e composti con tante fatiche e con tante spese, restarono infruttuosi e poco men che ignorati. Però se ne giovarono gli stranieri entrati più tardi di noi nell'aringo letterario, ma progrediti poi ad un'immensa distanza da quel punto dove le circostanze politiche obligarono i nostri maggiori a ristarsi: e oramai soltanto alcuni molto eruditi sanno quanto contribuì una volta l'Italia a quell'alto edificio nel quale vediamo cresciuti gli studi filologici presso altre nazioni. Frattanto in quel tempo del quale parliamo, e in quel primo convertirsi degl'ingegni italiani alle opere classiche, presi da quelle bellezze e stimolati dalla moda non meno che dal favore dei grandi, trascesero i giusti confini. Non contenti di studiare nei classici per arricchirsi di utili notizie ed anche di belle forme, vollero scrivere latino anzichè italiano. Quindi la nostra lingua, abbandonata al popolo ed ai traficanti, in vece di progredire e ingenti-

lirsi, cominciò a decadere; e allora tornò a rivivere l'antica opinione che non fosse atta alle cose speculative, benchè nessuno ignorasse con quanta felicità, durante il secolo XIV, s'era mostrata in ogni materia. Pensando al Convito e alla Divina Commedia proviamo già qualche maraviglia che Guidotto da Bologna contemporaneo di Dante si scusasse di tradur male alcune sentenze di Cicerone, perchè le sottili cose non si possono ben aprire in volgare; però ci riesce poi quasi incredibile, che nel 1529 un uomo dottissimo qual fu Romolo Amaseo, avendo facoltà di parlare in Bologna innanzi all'imperatore Carlo V, al pontefice Clemente VII e a più altri gravissimi personaggi, togliesse a dimostrare con due discorsi, che la lingua italiana « doveva essere confinata nelle ville, ne' mercati, nelle botteghe, e usata solo da uomini di basso affare. > Il Tiraboschi, del quale ho trascritte qui le parole, dà a quei due discorsi il titolo di eloquenti orazioni; ma se questa non è una delle molte sentenze che quello storico, per altro così benemerito, si lasciò cader dalla penna sull'altrui fede, quasi formole ereditarie e tradizionali, dovremo dire che rare volte l'eloquenza fu usata con sì poco giudizio. Quante e quali opere fossero già state scritte a quel tempo in italiano è notissimo; e così pure sa ognuno dopo qual guerra, e dopo che gravi sventure d'Italia convenissero insieme l'imperatore e il pontefice: e nondimeno quest'uomo, cercato a gara da vari Stati come publico professore, non credette indegno nè di quei personaggi, nè di quel tempo, nè di sè stesso un sì ozioso argomento. Ma Cosimo de' Medici, Alfonso, Niccolò V, i Visconti, i Gonzaga, gli Estensi, i duchi d'Urbino, tutti insomma i Signori d'Italia nel secolo XV avevano atteso a proteggere le lettere greche e latine concedendo ai loro cultori stipendi e favori negati agli altri. Dopo la metà di quel secolo, quando le vittorie di Maometto II spensero l'imperio greco, e Costantinopoli cadde in mano dei Turchi, un gran numero di letterati stranieri si rifuggi in Italia portando gran copia di opere greche e latine, per le quali la cognizione di quelle lingue e di quelle letterature sempre più si diffuse: quindi coll'ammirazione del bello si congiunse in alcuni l'orgoglio di tenere in pregio una cognizione faticosamente acquistata, in altri la cura di non lasciar cadere in disuso una dottrina della quale facevano professione e vivevano. Però quando al finir di quel secolo videro che la lingua italiana o del popolo prevaleva nelle publiche transazioni e illustravasi con grandi opere di verso e di prosa, e già alcuni dotti volgevan l'ingegno

a stabilirne le regole, sicchè non potesse più spegnersi, giudicarono di doversi opporre con tutte le loro forze a quel danno. Quindi il Tiraboschi dice con verità storica che le due orazioni dell' Amaseo furono in difesa della lingua latina. Certamente nè Carlo V nè Clemente VII credevano possibile a conseguirsi ciò che l'oratore avrebbe voluto, nè ebbero intenzione di usare apertamente della loro potenza e autorità per soddisfare al suo desiderio; ma vedendo quei principi recenti dall'eccidio di Firenze, occupati da tanti gravi pensieri, ascoltare pazientemente così vani discorsi, parmi che da questo fatto riceva, se così può dirsi, una nuova conferma l'opinione già espressa intorno alla precipua cagione per la quale rimase inefficace l'esempio dell' Allighieri.

Ma frattanto quella stessa cagione che faceva crescere la lingua italiana rendeva impossibile che risorgesse la latina. L'idioma di un popolo nasce con lui o colla sua civiltà, e colla sua civiltà si trasforma o si spegne: perciò a richiamare nell'uso generale il latino, a impedire il progresso dell'italiano sarebbe stato necessario fermare il corso del nuovo incivilimento fondato sul cristianesimo, e dar nuova vita alla \* civiltà pagana di Roma; due cose ugualmente impossibili. Bensì è possibile che certi avvenimenti mettano per qualche tempo i destini di un popolo nell'arbitrio d'uomini, i quali, anteponendo il privato al publico vantaggio, o inceppino duramente gl'ingegni, o gl'illudano e li traviino con quelle arti e quei mezzi di cui essi abbondano sempre; donde il naturale andamento della civiltà e delle lettere di quel popolo viene per qualche tempo impedito o deviato dal suo proprio cammino. Possono sorgere principi oppressori e principi protettori, i quali con modi apparentemente contrari aspirino e giungano ad un medesimo fine: e può avvenire, anzi avviene quasi naturalmente, che i mezzi più miti ottengano più largo successo, e lascino più durevoli conseguenze.

La storia delle nostre lettere nel secolo XV ci rappresenta da una parte quella schiera di dotti investigatori e illustratori dell'antichità, della quale già si è parlato; composta probabilmente dei migliori ingegni, che la protezione dei grandi appartava dalla nazione, volgendoli a commentare o tradurre gli scrittori greci e latini, a dissepellire e mettere in mostra la civiltà di un tempo già antico senza darsi verun pensiero di quello nel quale essi vivevano, senza dar pure alcun segno di accorgersi che fosse nata una civiltà nuova alla quale ognuno aveva debito di concorrere con tutte le sue forze. Dall'altra

parte ci mette innanzi alcuni uomini di nessuna celebrità, ignoti ai grandi e ignari di quella dotta letteratura che veniva favoreggiata nelle corti; i quali usando la lingua del popolo, e pigliando dal popolo l'inspirazione e, per dir così, gli elementi delle loro produzioni, mantenevano viva la letteratura nazionale in quel modo che lor concedevano la tenuità degl'ingegni, la scarsità degli studi e la condizione dei tempi. Ora le forme alle quali si volge naturalmente l'ingegno del popolo sono prima la leggenda e poi il dramma; il quale emerge spontaneamente dalla leggenda, tostochè allontanandosi qualche poco dall'originaria semplicità, comincia a raccontare avventure di due o più persone, e riferisce i discorsi stati fra loro. Laonde nel secolo XV fu naturale che alle leggende, usate nei secoli precedenti, succedesse una qualche specie di dramma.

E così cominciarono allora i drammi d'argomento sacro o divoto come le leggende dalle quali traevano origine: benchè, a dir vero, non fu quello un cominciamento, ma piuttosto una continuazione di usanza già antica, fin da quando scrive-·vasi ancora latino. Questi drammi chiamaronsi anche Misteri e più spesso Rappresentazioni; e benchè siano generalmente rozzi ed incolti, nondimeno la storia li riconosce assai importanti, perchè in essi continua in qualche modo quella poesia del popolo o nazionale, che vedemmo sussistere già anche quando i ricchi e i potenti onoravano a preferenza i Trovatori strameri o i loro imitatori. Un gran numero di questi drammi è rimasto inedito: e quelli che abbiamo alle stampe non pare che siano dei migliori; certamente non bastano a darci un pieno e giusto concetto di quella poesia. Perciò io considero come uno dei luoghi più notevoli nella Storia della letteratura italiana di Paolo Emiliani-Giudici quella parte della Lezione ottava dove tratta accuratamente di questa materia; della quale egli ha veduto e studiato assai più di quanti ne parlarono e sentenziarono prima. Secondo lui poi « a quelle composizioni nate fra il popolo e alimentate dal popolo mancò la mente robusta che, sottoponendole alle leggi vere dell'arte, infondesse loro nuova vita, le spingesse alla perfezione e ne fermasse i destini » perchè « gl' ingegni più vigorosi erano absorti nel culto, già divenuto frenesia, delle lingue antiche, e la contemporaneità reputavano indegna delle loro lucubrazioni. » Ma a me riesce quasi incredibile che gl'ingegni più vigorosi traviassero a tal segno senza qualche potente cagione; parmi per lo contrario ben naturale che quelle composizioni, appunto

perchè nate fra il popolo e alimentate dal popolo, non avessero il favore dei grandi, e quindi non fossero coltivate e promosse da quelli che, secondo le parole già riferite di Vespasiano da Bisticci, si tirarono indietro quando videro mancare il premio. Questi drammi per la propria loro origine e per la condizione dei tempi non potendo staccarsi dalle tradizioni popolari o leggende che il progresso naturale dello spirito umano veniva ripudiando, non ebbero alcun durevole effetto sulla nostra letteratura: e dove i potenti vollero aver parte in quelle Rappresentazioni, le resero sontuose e splendide, ma non già più importanti per la vita publica e per la nazione. Nè forse andremo errati credendo che una stessa ragione movesse Lorenzo de' Medici a scrivere il dramma de' santi Giovanni e Paolo, e i canti carnascialeschi; frammettendosi da per tutto dove il popolo si mostrava più numeroso, più vivo, con maggiore opportunità di manifestare i suoi sentimenti o di essere fatto strumento di chi volesse introdurre publiche novità.

Miglior successo parve riservato a quei letterati che nel secolo XV si volsero alla poesia cavalleresca. L'indagine storica è tanto progredita ai di nostri, che oramai sappiamo distinguere in vari gruppi le infinite avventure che formano il soggetto comune a questa poesia, e assegnare la sua origine a ciascun gruppo di tradizioni ch'essa viene svolgendo. Si conoscono dagli eruditi i primi libri nei quali furono raccolte quelle tradizioni ed ai quali attinsero poi direttamente o indirettamente i poeti venuti più tardi; quando quelle tradizioni e quelle avventure non erano più altro che materia opportuna per soddisfare gradevolmente al desiderio del maraviglioso o di quello almeno che eccede la misura ordinaria delle cose umane. Quelle indagini chiarirono una parte di gran momento nella storia dell'umanità, nel tempo stesso che ci misero in grado di conoscere e determinare il merito dei nostri poeti dal lato principalmente dell'invenzione, assai meglio che non si facesse nei tempi anteriori. Qui per altro basta notare, che in tutti questi poemi domina, variamente alterata, la tradizione di un tempo già molto antico, nel quale alcuni uomini forti e generosi si opposero ad altri forti di oforza brutale, per sottrarre le popolazioni ai mali che venivano loro facendo.

Fu questo realmente lo scopo della Cavalleria? cioè, fu dessa una società d'uomini armati a difesa dei deboli oppressi? Anche in questa materia le indagini degli eruditi modificarono, o forse dovremmo dire mutarono le antiche opinioni. Nei tempi me-

glio conosciuti le istituzioni della cavalleria ci si presentano come una serie di cautele trovate per rendere innocua la forza brutale a cui gli ordinamenti civili non erano ancora capaci di metter freno; o per indirizzare a un fine buono ed utile l'esuberanza di coraggio, e il desiderio di straordinarie avventure che in quello stato delle civili società duravano ancora in non pochi. La religione concorreva colle sue cerimonie alla creazione del cavaliere, e gl' imponeva solennemente il debito di versare, bisognando, il sangue in difesa della Fede: dipoi il signore feudale, che veramente lo faceva cavaliere, gli ricordava il suo obbligo di essere coraggioso e leale. La difesa degli oppressi e dei deboli, lo costituiva quasi protettor naturale della donna, per assicurarle il rispetto e la dignità a cui fu sollevata dal cristianesimo. Perciò si trova che non di rado, fin da quando l'istituzione era tuttora nella sua originaria purezza, alle cerimonie del cavalierato concorrevano anche le dame. Qual maraviglia, che in progresso di tempo la tutela pigliasse il nome di servitù; e l'amore si considerasse necessaria o naturale condizione di ciascun cavaliere? Tanto poi in questo riguardo, come in quello dell' uso che il cavaliere doveva fare del coraggio e dell'armi, i fatti corrisposero troppo di rado alle massime ed alla teoria: però non solamente nella storia, ma anche nei romanzi e nei poemi cavallereschi, benchè il loro fine sia di esaltare continuamente questa istituzione, abbondano le prove che ci costringono a ravvisarvi non già un rimedio contro la violenza e l'ingiustizia, ma un abuso della forza coonestato e quasi autorizzato da splendido nome e da cerimonie gravi e solenni. Il cavaliere (per far qui una sola considerazione generale) non bada quasi mai a conoscere da qual parte stia la ragione. Rinaldo vuol combattere per Ginevra, sia vera o falsa la colpa che le viene apposta; e, sicuro del proprio valore, non dubita di salvarla ancor quando fosse accusata a ragione. Nè in questo erra soltanto Rinaldo per baldanza di gioventù e desiderio di gloria; ma anche i monaci e l'abbate che gli propongono quell'impresa di far mentire l'accusatore, benchè non abbiano verun fondamento per sentenziarlo mentitore. Questa poesia romanzesca fu originariamente cantata nelle corti dei grandi e per le piazze fra il popolo; e di tale usanza conservò poi sempre le tracce anche quando cominciò ad essere scritta. E non ostanti le alterazioni alle quali soggiacque la cavalleria, benchè i poeti si compiacessero di rappesentarne principalmente quella parte che meno era degna di essere divulgata,

benchè empiessero i loro poemi d'inverisimiglianze e di assurdità, nondimeno vi conservarono sempre alcun che di religioso; e come poesia religiosa fu lungamente risguardata dal popolo, o perchè celebrava specialmente Carlo Magno protettore della Chiesa e l'imaginaria sua guerra contro i Saracini, o perchè durava la memoria che la cavalleria nacque o rinnovossi fra noi al tempo delle Crociate, e non poche delle sue avventure si riferiscono all'impresa di Terra Santa. E questa poesia doveva essere e fu realmente popolarissima; non solo perchè il popolo ama tutto ciò ch'è straordinario, ma ben anche perchè la moltitudine quanto più è oppressa, tanto più si compiace vedendo che vi è pure nel mondo chi può resistere agli oppressori. Non ostanti tutti i traviamenti, l'obbligo del cavaliere è per altro sempre questo solo, di difendere i deboli; e dal fondo di questi libri emerge continuo quel rimprovero contro l'abuso della potenza che il popolo rare volte osa esprimere, ma lo porta sempre nel cuore.

La tradizione romanzesca fu dunque l'altro spiraglio, dopo le Rappresentazioni, pel quale si mostrò la poesia popolare italiana nel secolo XV; e sebbene una gran parte delle cose scritte in quel tempo siasi smarrita o giaccia inedita, nondimeno tra quello che possediamo stampato, e quello di che gli eruditi ci somministrano sicure notizie, possiamo affermare che questa fu la forma letteraria propria di quel tempo, e che in questa forma non fu quel secolo meno produttivo degli altri. Per quanto poi, al primo aspetto, ci paiano cose diverse tra loro le rappresentazioni di argomento religioso e le poesie romanzesche o cavalleresche piene di guerre e di amori, nondimeno basta una mediocre attenzione per riconoscere nelle une e nelle altre un fondamento comune: perchè in tutte e due predomina il prodigioso e il sopranaturale che solleva l'animo di chiunque legge al pensiero della Divinità; e più ancora perchè le tradizioni cavalleresche attenevansi tutte più o meno direttamente alle Crociate. Che se, non ostante la loro popolarità, quelle poesie caddero per la maggior parte in dimenticanza, stimo se ne debba recar la cagione principalmente alla poca loro eleganza di lingua e di stile, che l'età susseguente condannò come assoluta barbarie. Di questo avremo opportunità di parlare più sotto: qui è da notare piuttosto per qual motivo, tra le due forme assunte nel secolo XV dalla letteratura italiana durò a preferenza dell'altra quella dei poemi romanzeschi.

Le Rappresentazioni, traendo i loro argomenti dalla reli-

gione, lasciavano pochissimo arbitrio al poeta, il quale non poteva alterare la storia, nè attribuire ai fatti che pigliava a rappresentare significazione diversa da quella approvata dalla Chiesa. Perciò da una parte caddero in una angusta uniformità che dovette renderle ben presto noiose; dall'altra furono riconosciute insufficienti per soddisfare ad un popolo che sentiva la propria vita e il bisogno di secondarla. Ma sottrarsi a questi due inconvenienti, liberarsi dall'uniformità degli argomenti religiosi, e meritarsi l'attenzione del popolo, senza entrare direttamente o indirettamente nelle cose politiche, non era possibile; nè questa mutazione o questo trapasso poteva effettuarsi senza destare il sospetto di coloro che volevano e potevano moderare a loro talento e accomodare ai propri loro disegni quel vigore di vita che il popolo sentiva in sè. Ora i fatti parmi che scusino qui un lungo discorso. Alle Rappresentazioni successero i drammi, trasferendosi dagli aperti teatri nelle aule dei principi e dei grandi signori: e il primo di questi drammi fu l'Orfeo del Poliziano; poi vennero subito i drammi pastorali, di meritata celebrità, chi guardi all'elegante semplicità dello stile ed anche a molti altri pregi, ma alieni, ancor più delle Rappresentazioni, da tutto quello a che il popolo agognava, e destinati perciò a breve e inefficace durata.

Non ebbe la poesia romanzesca in sè stessa una causa che dovesse impedirle di crescere e mantenersi, quale vedemmo che la ebbero le Rappresentazioni o i Misteri. Abbiamo anzi accennata qui sopra la duplice cagione di durata che portò seco questa poesia; cioè l'inclinazione dell'animo umano allo straordinario, e la compiacenza naturale dei deboli vedendo che può pur trovarsi chi li difenda, o chi umilii coloro che fan professione di opprimerli. Se la poesia romanzesca o cavalleresca avesse potuto purgarsi da certe tradizioni di mitologie o leggende provenute dal continuo mischiarsi di popolazioni e di schiatte nel medio evo, talchè valendosi con buona elezione della grande ricchezza e varietà d'avventure tramandateci dai secoli di mezzo, si fosse tenuta immune dalle superstizioni, apprezzando sempre ogni cosa secondo le massime della morale e del puro cristianesimo; se toccando di volo e sol quanto fosse necessario la debolezza della natura umana, avesse moltiplicati gli esempi d'inconcussa lealtà, di devozione ai principi del vero onore e al benessere universale; appena è possibile imaginare la grande utilità che avrebbe recata alla nazione. Essa starebbe meritamente fra le opere più illustri e più utili dell' ingegno umano: ma tenne una via affatto diversa, e riuscì a tutt'altro fine. Di questo si dolse il Petrarca dicendo che s'empievan le carte di sogni, cioè di frivole novelle amorose, le quali non potevano avere altro effetto che di accendere il popolo a vani desideri:

 Ecco quei che le carte empion di sogni Lancilotto, Tristano, e gli altri erranti,
 Onde conven che'l vulgo errante agogni. »

Se non che egli pure aveva speso gran parte del suo tempo e del suo ingegno empiendo carte di sogni, senz' altro frutto, fuor quello di aggiungere il proprio nome alla serie dei celebri amanti; nè altro quasi che vani sogni adunò anche in quei Trionsi che scrisse già vecchio ed ai quali appartengono i versi citati. Però gli può veramente esser detto colle sue proprie parole: tu vai mostrando altrui la via, dove già spesse volte ed ora più che mai sei smarrito. Nè cadde soltanto in questa illusione, ma s'ingannò imaginandosi di fare opera più conforme all'officio delle buone lettere scrivendo un poema latino sulle imprese di Scipione.

La poesia cavalleresca è per noi nella sua origine e nella sua essenza eminentemente cristiana: e questo carattere non si cancella del tutto nè anche in quei poemi, dove non apparisce che l'autore abbia usata veruna cura per conservarlo. Se i fatti che prendono a raccontare appartengono a tempi ancora feroci; se degli uomini che li operarono alcuni sono brutali, alcuni si mostrano audaci assai più che giusti, e nessuno forse è così disinteressato protettore della virtù e del retto, da meritare di essere proposto in esempio: vi è sempre per altro qualche lampo di luce, qualche soffio di civiltà cristiana che annunzia l'estinguersi di quella barbarie e fa presentire un tempo migliore. Per dare adunque all'Italia una poesia che aiutasse lo svolgersi de' sentimenti buoni e virtuosi, non fu ragionevole sforzarsi di ricondurla a celebrare le conquiste romane: bastava liberarla da' sogni di che alcuni empievan le carte, e adoperarsi costantemente a far prevalere il nuovo spirito nel modo di giudicare i fatti e le azioni degli uomini, a fine di non incorrere nel pericolo o di proporre in esempio il vizio ammantandolo colle apparenze della virtù, o di sviare dagli utili pensieri e dai virili propositi il popolo, abituandolo a compiacersi (per usar ancora una frase del Petrarca) di vanità palesi.

Certamente allorchè i nostri poeti abbandonarono i canti d'amore e le novelle per volgersi ai poemi cavallereschi avevan preso molto migliore indirizzo, e s'eran messi per una via che poteva riconduru ad una letteratura veramente nazionale; ma non seppero coglierne il lato più nobile e più utile, o non ebbero possibilità di insistervi; e tutto si ridusse ad un semplice cambiamento di forma: nella sostanza e negli effetti ricaddero nelle vanità e nella inverecondia delle poesie amorose e delle novelle.

Federico Schlegel affermò, che la poesia cavalleresca degl' Italiani toccò la sua perfezione, non già in Firenze ma nella Lombardia, per opera del Boiardo e dell' Ariosto: e questa gli parve cosa notabile, perchè qui in Lombardia « trovò adito anche l'architettura tedesca del medio evo, ed anche lo stile della pittura accostossi a quello dei Tedeschi, o per lo meno non ne fu tanto alieno quanto in Firenze ed in Roma. » Anche il Gravina preferì l'Orlando Innamorato al Morgante Maggiore; e ne addusse questo motivo, che « il Boiardo non ordì il suo poema a imitazione de' Provenzali, ma da molto più limpida e larga vena trasse l'invenzione e l'espressione sua, cioè da' Greci e Latini nel cui studio era versato, senza che ai tor-. bidi torrenti provenzali dovesse ricorrere. » Non credo che lo Schlegel fondasse la sua preferenza sopra sì fatto argomento; nè stimasse che l'invenzione per un poema romanzesco si avesse a trarre d'altronde che dalle sorgenti della letteratura romanza: tuttavolta chi scrivesse un trattato dell'arte poetica troverebbe necessario indagare le ragioni di quel giudizio del critico alemanno; e se o quanto sia vero che il Boiardo e l'Ariosto, certamente più vicini del Pulci e degli altri alla forma ed alla intonazione dell'antica epopea, abbian condotta la poesia cavalleresca italiana alla sua perfezione. Ma questa indagine sarebbe qui fuor di luogo; perchè noi cerchiamo soltanto di accennare le cause per le quali le nostre lettere ebbero quel corso che la storia dimostra piuttosto che un altro; o le cause per le quali i nostri scrittori usarono del loro ingegno in quel modo che vediamo, e non altrimenti.

Nel secolo XV pertanto, a lato alle Rappresentazioni che non trovaron favore e decaddero, vediamo sorgere i poemi romanzeschi: e il primo che diventò famoso fu il Morgante Maggiore del fiorentino Luigi Pulci, scritto a istanza di Lucrezia Tornabuoni, madre di Lorenzo il Magnifico, e recitato di mano in mano che l'autore lo componeva alla mensa di Lorenzo stesso. Lucrezia ha fama d'illibata virtù; Lorenzo dirigeva il governo della republica; tutti e due amavano e coltivavano le lettere, e non ignoravano per certo nè in che consista la loro dignità, nè quale effetto possono avere sul popolo. Come po-

terono dunque compiacersi che tanta fecondità di fantasia, tanta ricchezza di lingua, e potenza di stile si consumassero così vanamente in un'opera, non laida a dir vero come certe novelle o certe altre poesie allora famose, ma nè vereconda, nè almeno circospetta in quelle materie dove ogni falsa idea gettata nel publico può avere conseguenze funeste? Di questo poema ho parlato e recato altresì qualche saggio (vol. I, pagina 351 e seg.). Chiunque rilegga la storia di quel giovine, Baldovino che si caccia tra i nemici, e muore per dimostrare che non è punto partecipe nel tradimento di suo padre, dirà senza timore d'ingannarsi che l'autore di quell'episodio fu atto a conseguire l'effetto estetico, e si dorrà che dal secolo e dalle circostanze non abbia avuto stimolo a lavoro di utilità nazionale. È noto che una delle accuse date meritamente a Pulci si è la sua usanza di cominciare ogni canto invocando Dio o la Vergine; ciò che per la materia del poema, e non di rado anche pei modi ch'egli usa in quelle introduzioni, ha sembianza di profano dileggio. Ma alla fine poi di tutto il lavoro, ritornando col pensiero a madonna Lucrezia che glielo aveva consigliato, ed allora era già morta in concetto di grande virtù, si volge alla Vergine con questa libera traduzione della Salve Regina:

> · Salve, Regina, madre glorlosa, Vita e speranza si dolce e soave; A te, per colpa dell'antica spesa, Piangendo e sospirando gridiamo Ave In questa valle tanto lagrimosa: Però tu che per noi volgi la chiave, Deh volgi i pietosi occhi al nostro esilio. Mostrandoci, Muria dolce, il tuo Filio. Degnami, se 'l mio prego è giusto e degno. Ch' io possi te laudar, Virgo sacrata: Donami grazia e virtù pronta e ingegno Contro a' nimici tuoi, nostru avvocata: E perchè in porto hai condotto mio legno. Io ti ringrazio, Vergine beata: Con la tua grazia cominciai la storia, Con la tua grazia al fin mi darai gloria. »

Poi le raccomanda di avere nella sua protezione ed esaudire la devota alma e verace di Lucrezia; alla quale porge preghiera che impetri per lui grazia di salute. Non è questo un bel saggio di un' attitudine alla poesia religiosa che il Pulci non si accorse di possedere, ma ch'egli avrebbe coltivata per certo se non avesse trovato plauso seguendo una via affatto opposta?

Del resto le cagioni di questo plauso ponno essere indovinate, per ciò che spetta all'indole di tutto il poema scherzoso piuttosto che grave, e senza veruna attinenza alle cose della politica: ma vi sono molte parti nelle quali il Pulci contrafa agli alti uffici della poesia, e falsa le opinioni o i sentimenti del popolo senza profitto del principe; nè possiamo facilmente comprendere come ottenessero l'approvazione di un uomo, il quale dovette desiderare che il suo giudizio paresse giusto quanto voleva che fosse autorevole. Basti addurne un esempio. La rovina di Roncisvalle (come si è detto nelle notizie intorno al Morgante) fece impossibile a Gano di nasconder più oltre la sua pessima fede; sicchè pagò il fio in un tratto de'suoi infiniti tradimenti. Di questo è naturale che si compiaccia il lettore; di questo è ragionevole desiderare che abbia manifesti e notabili esempi la moltitudine; ma il modo della punizione è sì barbaro, che in vece di convalidare l'opinione e il sentimento della giustizia, rinvigorisce la crudeltà. Carlo sta a veder quella caccia

Chi con la man, chi col piè lo percote;
Chi fruga, chi sospigne e chi punzecchia;
Chi gli ha con l'unghie scarnate le gote;
Chi gli avea tutte mangiate le orecchia;
Chi lo intronava e grida quanto puote;
Chi 'l carro intanto col fuoco apparecchia;
Chi gli avea tratto con le dita gli occhi;
Chi 'l volca scorticar come i ranocchi. »

Posto poi sul carro e condotto in giro, il bois lo viene attanagliando con tanaglie infocate. Questa era pur roppo una feroce usanza del secolo; ma il poeta, che dovrebbe sempre sforzarsi di migliorare il suo tempo, mostra a gran torto di compiacersene, dicendo facetamente:

Non domandur come e' lo concia il boia;
 Chè non resta di carne un dito saldo,
 Che tutte son ricamate le cuoia: -

laonde noi ricordandoci che questi versi furono letti dinanzi a Lorenzo il Magnifico, non sappiamo veramente quel che dobbiamo pensare o del suo giudizio o delle sue intenzioni.

Contemporaneo del Pulci fu il conte Matteo Boiardo, il cui poema (Orlando Innamorato) dallo Schlegel e dal Gravina venne preferito al Morgante. La differenza estrinsecamente consiste in questo, che il Pulci seguitando l'esempio di coloro che andavano realmente recitando al popolo i loro componimenti, prepose a ciascun Cantare un esordio e lo chiuse con un co-

miato dagli uditori. I costumi di quel tempo, l'indole delle leggende e l'origine delle tradizioni che davan materia a quei canti, esigevano poi che quegli esordi fossero di argomento religioso, e quasi sempre invocazioni a Dio, alla Vergine, a qualche santo; benchè non di rado le cose cantate fossero tali, che il volerle mettere sotto quella protezione pigliasse aspetto di riprovevole profanazione. Ma il Boiardo abbandonò quell'usanza, e diede al suo poema un andamento più somigliante all'antica epopea. Egli trasse (come dice il Gravina) « l'invenzione e la espression sua da' Greci e Latini; e siccome i Greci salvavano il verisimile con la divinità che nei loro eroi operava, così egli con le Fate e co' Maghi, in vece degli antichi Numi sostituiti, le sue invenzioni difende. » Secondo il Gravina l'Orlando Innamorato rappresenta « in figure ed opere di personaggi maravigliosi tutta la moral filosofia; » secondo altri vuol essere interpretato come una perpetua censura della Chiesa corrotta. Queste opinioni van del pari con quell'altra, che il Pulci scrivesse il Morgante per distogliere, colla derisione, l'Italia dalle poesie cavalleresche; e nascono tutte dall'abitudine di attribuire ad altri uomini e ad altri tempi le idee nostre e della nostra età: però tutte sono oggidì rifiutate. Non è possibile dire con sicurezza con quale intenzione sia stato concepito un poema. del quale gran parte non fu scritta, benchè già sia uno dei più lunghi che abbiamo. Questo solo par manifesto, che nel Morgante predomina lo spirito comico, e quasi un desiderio del poeta di far comprendere ch'egli scrive per passar tempo e per dilettare; nell' Orlando Innamorato per lo contrario la materia e lo scrittore par che si levino più altamente, aspirando a qualche cosa di maggiore importanza che non è un momentaneo diletto. Il Boiardo ebbe veramente intenzione di accostarsi all'eroico: e sebbene divaghi, come i suoi precessori, per una moltitudine quasi infinita di avvenimenti, non tutti intrinsecamente collegati fra loro, ciò non pertanto la sua opera procede ordinata assai più che quella del Pulci. Vi è, se non un vero protagonista, un personaggio principale intorno a cui si aggirano più o meno direttamente i casi che dan materia al poema: e questo personaggio è Angelica, venuta dal Cataio a Parigi con alcuni giganti e provveduta di mirabili incantagioni, per far prigionieri i paladini di Carlo Magno. La straordinaria bellezza di questa donna (nella quale il Gravina, a cagione di Elena, trova un altro motivo per dire che il Boiardo seguitò Omero) dà origine a gelosie, ad avventure, a disfide, a fughe, a battaglie senza numero, ma non però senza legame

fra loro. Della lingua-e dello stile del Boiardo si è recato già qualche saggio a suo luogo; ed altri se ne potranno vedere tra breve: alcuni poi de'suoi personaggi sono, per dir così, scolpiti con grazia e vivacità singolare; di che citerò in esempio soltanto il ritratto di Astolfo.

Signor, sappiate che Astolfo l'inglese
Non ebbe di bellezza il simigliante:
Molto fu ricco, ma fu più cortese,
Leggiadro nel vestire e nel sembiante.
La forza sua non veggo assai palese,
Chè molte fiate cadde del ferrante:
Quel solea dir ch'egli era per sciagura,
E tornava a cader senza paura.

Un altro personaggio notabile è Brunello, prodigio d'impudenza e miracolo di destrezza, colla quale va rubando a tutti quello ch'ei vuole. Costui interrogato da Carlo se gli dà l'animo di rubare ad Angelica un certo anello che la rende sicura da ogni incantesimo, risponde:

L'anello io l'averò ben senza errore,

E presto il porteraggio in tua magione;

Ma ben ti prego che in cosa maggiore

Ti piaccia poi di me far paragone.

Tor la luna del ciel già mi dà il core,

E rubare al demonio il suo forcone;

E, per spregiar la gente cristiana,

Ruberò al papa il suon della campana.

Ma dal lato della lingua il Pulci va molto innanzi al Boiardo: e benchè i modi fiorentini del Morgante, scritto per esser recitato conversando in Firenze, non siano da trasportare, e spargere a piene mani nelle scritture d'ogni maniera destinate a tutta la nazione, vero è per altro che da quelli assai meglio che dagl'idiotismi lombardi o ferraresi del Boiardo possiamo esser aiutati a foggiar locuzioni espressive e dilettevoli per inaspettata vivezza.

Il Boiardo morì in quell'anno primo degli anni miserabili nel quale fu chiamato in Italia re Carlo VIII di Francia; e verso quel tempo nacque Francesco Berni: il quale trovando l'Italia ancor disposta alla poesia romanzesca, non pensò a crearsi egli da sè la sua tela, ma tolse a ritessere quella del conte, levandone i groppi e la bozzima ch'egli vi aveva lasciato. Se è vero che l'Iliade qual è pervenuta a noi nacque da una serie di poesie popolari ordinate e in parte anche rifatte da un uomo che senti di poterle rendere più dilettevoli e più efficaci, noi troviamo

ben ragionevole che costui sostenesse a tal fine quella fatica; perchè senza dubbio fu impresa nobile ed utile illustrare la storia del proprio paese, e mettere nell'ammirazione dei figli il valore dei padri: ma non sapremmo comprendere (se gli annali d'Italia non ne svelassero le cagioni) come il Berni abbia creduto di fare opera degna e fruttuosa ripetendo con qualche maggior purità di voci e leggiadria di stile una serie di racconti favolosi o stranamente alterati, e divisi da ogni gloria o utilità nazionale. Per saggio dei miglioramenti recati dal Berni allo stile del Boiardo citai già (vol. I, pag. 365) la prima ottava del poema: nè sarebbe difficile dimostrare che da questo lato il ferrarese rimane quasi sempre al di sotto, anche nei passi dove fu meno incolto. Il Berni ebbe sul Boiardo il gran vantaggio d'essere fiorentino: e poi vinse, come scrittore, anche il Pulci, perchè non ingombrò il suo poema di idiotismi ma procurò di usare tal lingua che fosse intesa e piacesse da un capo all'altro d'Italia: ed è appunto come copiosa miniera di voci e di locuzioni veramente italiane che l'Orlando Innamorato del Berni può esser raccomandato anche oggigiorno allo studio della gioventù. In gran parte del lavoro l'opera del Berni somiglia a quella di un maestro che va migliorando il cómpito dello scolaro facendone disparire gli errori e le scabrezze. Così il Boiardo, dopo quel ritratto di Astolfo riferito poc'anzi, soggiunge:

Or tornando all' istoria, egli era armato,
 E valevan quell'armi un gran tesoro.
 Di grosse perle il scudo è circondato,
 La maglia che si vede è tutta d'oro:
 Ma l'elmo è di valore smisurato
 Per una gioia posta in quel lavoro,
 Che, se non mente il libro di Turpino,
 Era quanto una noce, e fu rabino.

## E il Berni:

Or tornando all'istoria, egli era armato,
 E l'armi sue valean molto tesoro:
 Di grosse perle lo scudo smaltato;
 La maglia che si vede è tutta d'oro:
 L'elmo era di valore smisurato
 Per un rubin, che voglion dir costoro
 Che d'una noce era più grosso assai
 Delle più grosse che sien state mai.

Per verità se l'opera del Berni stésse tutta dentro questi confini, potremmo bensì dire ch'egli ha prestato un buon servigio agli studiosi della lingua, ma non protremmo per questo riconoscere in lui un poeta. Ma oltrechè in un gran numero di altre scritture ha fatta palese la sua facoltà poetica per tal modo, che un genere particolare di poesia parve creato da lui e porta il suo nome, introdusse di suo nel rifacimento dell' Innamorato alcune ottave sul Sacco di Roma avvenuto nel 1527, e bastarono a far evidente ch' egli avrebbe potuto trattare anche la grave epopea:

 lo vorrei dir; ma l'animo l'abborre, Le lagrime impediscon le parole, La spaventata memoria trascorre, Che ricordarsi tanto mal non vuole; Vorrei qui, dico, per esempio porre Quel di cui più crudel non vide il sole. Più crudele spettacolo e più siero Della città del successor di Piero, Quando, correndo gli anni del Signore Cinquecento appo mille e ventisette, A lo spagnuolo, al tedesco furore, A quel d'Italia in preda Iddio la dette; Quando il vicario suo nuovo pastore Ne le barbare man prigione stette; Ne fu a sesso, a grado alcuno, a stato, Ad eta, ne a Dio pur perdonato. I casti altari, i templi sacrosanti Dove si cantan laudi e sparge incenso, Furon di sangue pien tutti e di pianti. Oh peccato inudito, infundo, immenso! Per terra tratte für l'ossa de'sauti; E, quel ch' io tremo a dir, quanto più il penso Vengo bianco, Signore, agghiaccio e torpo, Fu la toa carne calpesta e il tuo corpo.

Le tue vergini sacre a mille torti,

A mille scorni tratte pe' capelli.
È leggier cosa dir che i corpi morti
Fur pasto de le siere e de gli uccelli;
Ma ben grave a sentire esser risorti
Anzi al tempo que' ch' eran negli avelli;
Anzi al suon dell'estrema orribil tromba
Esser stati cavati de la tomba.

Si come in moiti luoghi vider questi
Occhi infelici miei per pena loro,
Fin a l'ossa sepolte für molesti
Gli scellerati per trovar tesoro.
Ah Tevere crudel, che sostenesti,
E tu, Sol, di veder si rio lavoro;
Come non ti fuggisti a l'orizzonte,
B tu non ritornasti verso il fonte?

Dell' Ariosto (l'altro lombardo preferito al Pulci da Federico Schlegel) non occorrono qui molte parole, dopo il sunto che già si è dato del suo poema (vol. II, pag. 72). Come scrittore adunò in sè solo tutti i pregi desiderati dai più sottili maestri: fece uso di tutti i vocaboli, di tutti i modi che nel volgere di tre secoli avevano arricchita la lingua italiana; trovò nuove voci, foggiò un gran numero di nuove locuzioni; e fuse l'antico col nuovo con tanta felicità, che il suo poema, da questo lato, non lascia appicco ai puristi per censurare, e può essere ancora, dopo tre secoli, proposto in esempio a chi ama di camminare senza pastoie, ma non per altro senza giudizio e senza cura di mantenere alla lingua la sua indole italiana. Ogni volta che qualche vero conoscitore prese in esame un passo dell'Ariosto mostrando onde nascano le sue grandi bellezze di stile, la nostra ammirazione verso quello scrittore dovette crescere a dismisura, vedendo i sottili artificî e le cure minutissime ch' egli seppe coprire sotto l'apparenza di una costante e quasi diremmo inavvertita spontaneità. Così mentre il Boiardo, nobile, dotto e poeta si alzava ogni giorno più nel favore della corte ferrarese e nella stima del popolo, sorgeva nella stessa sua patria in molto minore fortuna, ma non punto inferiore d'ingegno, l'Ariosto, destinato non pure a superarlo ma a farlo cader nell'oblio. Pare che da natura fosse atto ad ogni genere di poesia, giacchè nelle satire e nelle commedie toccò quella stessa perfezione che nel poema: nondimeno l'usanza del tempo e la celebrità del Boiardo lo trassero alla poesia romanzesca; e la nuova eccellenza che in quella raggiunse ci sforza a dire, che quello fosse veramente il proprio suo campo. Quel vantaggio che il Berni ebbe sul Boiardo dall'essere fiorentino, l'Ariosto se lo procacciò collo studio; e lo conseguì, non c'è dubbio, in molto maggior misura: ma la potenza e la nobiltà del suo ingegno non permisero ch' egli assumesse quel meschino officio al quale stette contento il Berni: però tolse non già a rifare la storia cavalleresca trattata dal suo predecessore, bensì a continuarla con non minor fantasia e con forma incomparabilmente migliore. Il Boiardo aveva di sua propria invenzione finto innamorato il più celebre dei paladini, Orlando; e, per essere il suo poema rimasto imperfetto, non sappiamo qual partito volesse trarre da un'invenzione che alterava tanto notabilmente il concetto tradizionale di quel personaggio. I critici cruditi poterono con buone ragioni censurare quella novità; ma l'Ariosto, come poeta, l'accolse e vi insistette; e imaginò che Orlando per quell'amore diventasse furioso: poi lo restituì, miracolosamente rinsavito, al servizio di Carlo e alla difesa della fede cristiana; ricomponendo così la tradizione che il Boiardo aveva alterata. Conservò al suo poema la forma di una serie di racconti cantati o letti: e dove il Boiardo si contentò di collegarli tra loro con qualche parola (Vi contava, Signori, Noi lasciammo e simili) egli, vedendo che le antiche introduzioni religiose non si confacevano più nè al tempo nè alla materia, e i dileggi e le parodie non erano da tollerare, pensò di sostituire, or sotto forma di aforismo or sotto quella di similitudine, un esordio conveniente al soggetto speciale del canto. Del resto, pur conservando, come esigeva la natura di quei poemi, una varietà quasi prodigiosa di avventure, diede al suo lavoro molto maggiore unità che non si ravvisa nei precedenti. Potremmo paragonarlo ad uno che si mette in via alla volta di un luogo determinato, al quale deve e vuole arrivare: cammin facendo or raggiunge, ora è raggiunto da altri, coi quali accompagnasi, e talvolta anche, per qualche speciale cagione, si volge con loro ad un' altra parte, ma cessata quella cagione, si affretta di ricondursi alla sua strada, e procede verso quel fine a cui tende. Così gli venne fatto di accostare all'unità della severa epopea un poema che doveva necessariamente comporsi di varie avventure per cerrispondere al tempo che rappresenta, e contentare uditori, ai quali la poesia altro non era che un mezzo di alleviare la noia in alcune ore del giorno. L'Ariosto poi è un pittore sulla cui tavolozza sono colori per tutti gli oggetti che il mondo reale o la inesauribile fantasia gli mettono innanzi: pur sente anch'egli l'influsso del secolo in che nacque, dell'educazione, delle abitudini fra le quali è cresciuto, delle persone svogliate, oziose colle quali vive, e alle quali indirizza i suoi versi; e per tutto ciò poi non riesce uguale a sè stesso nel colorire le parti affettuose o sentimentali.

L'Orlando Furioso fu publicato la prima volta nel 1516; quando il Boiardo era morto da poco più che venti anni, e la memoria del suo poema durava tuttora vivissima. In quel tempo adunque ogni persona mezzanamente colta sapeva quanta parte di quelle avventure che più ci dilettano nel Furioso appartiene all'Innamorato; perciò allora l'Ariosto dovette essere lodato non tanto per l'invenzione, quanto per lo

stile e la forma: e quindi ben comprendiamo come il Berni s'imaginasse di restituire al poema del Boiardo la stima che andava perdendo, fors'anche di togliere all'Ariosto la sua grande celebrità, vestendo le invenzioni dell' Innamorato con quelle grazie di lingua e di stile, nelle quali egli fiorentino stimò di poter avere buon giuoco a petto del ferrarese. Ma quando l'Ariosto nel 1532 mise in luce la seconda edizione del suo poema ricorretto, e quale è a noi pervenuto, il Boiardo non potè risorgere come poeta popolare, perchè lo aveva già spento il Berni, nè il Berni potè mantenersi a fronte dell'Ariosto, poeta tanto ricco di fantasia, quanto perfetto di stile. Quindi a poco a poco, diventando sempre più scarso il numero di coloro che leggevano l'Orlando Innamorato o del Boiardo o del Berni, prevalse lungamente l'opinione che l'Ariosto avesse o inventato da sè, o attinto direttamente alle originarie leggende e tradizioni quel gran numero di avventure e novelle colle quali ci trattiene tanto gradevolmente. Oggidì è noto anche ai meno eruditi quali siano state le vere sorgenti di quelle invenzioni; e quanta parte di quel che leggiamo e lodiamo nel Furioso avesse già trasportata il Boiardo da quelle i sorgenti nel suo poema. Ma questa notizia rettificò alcune false opinioni di storia letteraria, non mutò il giudizio dei letterati circa il pregio e l'utilità pratica delle opere di questi poeti: e il campo rimase all'Ariosto. Il quale se abbia veramente sollevata la poesia cavalleresca al suo colmo, potrà essere disputato; ma certamente non vi apportò alterazione che non fosse richiesta dal tempo nel quale scriveva, e non debba essere considerata da noi come un mirabile presentimento del gusto letterario avvenire.

La rara eccellenza dell'Ariosto, e quel profitto che riconoscono ancora da lui dopo tre secoli gli studiosi della lingua italiana, ci costringono a parlarne con riverenza e con gratitudine. Ma non volle essergli nè riverente nè grato il cardinale Ippolito d'Este, quando gli domandò: Dove avete prese, messer Lodovico, tante corbellerie? Il fatto si è poi (e quel cardinale ben lo sapeva) che agli uomini dotati d'ingegno poetico quella sola via era aperta; perciocchè le corti e i palagi dei grandi, ricetto una volta di Trovatori e Giullari, non volevano allora risonar d'altro, che di poemi cavallereschi, sostituendo vanità a vanità: nè ancora erano venuti i tempi, che fuori di quelle corti e di quei palagi potesse qualcuno aver modo per fornirsi di utili cognizioni, coltivare gli studi e l'ingegno, e attendere ad una lunga opera d'arte.

Però vale anche verso di nei quella scusa indirizzata dall'Ariosto a'suoi principi:

Nè che poco io vi dia da imputar sono,
 Chè quanto io posso dar, tutto vi dono.

Dante ebbe un manifesto desiderio di essere il poeta del popolo, quando contra l'usanza del tempo preferì al latino la lingua volgare, e in quella lingua intesa da tutti disvelò i vizî e le colpe degli uomini più potenti, studiandosi di far conoscere alla nazione le vere cause delle sventure ch'essa pativa. Ma la dottrina qualche volta soverchia o troppo alta, e una certa austerità aristocratica o ghibellina nella forma, non permisero che la Divina Commedia (fuor solamente alcune parti) diventasse poesia popolare: di che fan prova i libri che si scrissero, e le cattedre che furono publicamente istituite per commentarla, già fin da quando le allusioni che la rendono difficile a noi erano ancora per la maggior parte chiarissime a tutti. Senza dubbio le epopee romanzesche e di cavalleria, tanto intelligibili e dilettevoli, avrebbero potuto conseguire quel fine che Dante si aveva proposto, e soddisfare il desiderio acceso da lui nella nazione: ma per le condizioni dei tempi già più volte notate, si andarono sempre più risolvendo in un vano giuoco di fantasia: il poeta perdette di vista o lasciò a bello studio in disparte il vero fine dell'arte; e la nazione fu illusa. La forma diventò in questi poemi assai più popolare che in quello dell'Allighieri; ma la sostanza, oltre al separarsi dalla realtà e dal presente, uscì anche del vero e del verisimile: e se quelle poesie non furono sempre tali da corrompere direttamente i costumi, ebbero sempre per altro questo pessimo effetto, che distolsero la gioventù da quegli studi dai quali soli può apprendere quel che sono le nazioni e i governi, quello che ciascun cittadino è tenuto di fare per gli uomini coi quali vive, od ha diritto di esigere da loro. Gli storici della nostra letteratura ci fanno sapere, che alcuni tra i più vantati protettori, oltre allo sviare gl'ingegni dal giusto loro cammino, non si astennero talvolta dall'esporre alle beffe dei cortigiani, e fin anche agl'insulti del popolo, quei medesimi che si credevano più sicuri del loro favore. Ben è probabile che il Baraballo, il Gazoldo, il Britonio, e il Querno, citati comunemente in esempio, fossero presuntuosi assai più che dotti; ma fu indegno di un principe, e massime di un pontefice, comandare che fossero per dileggio coronati di zucche e fin bastonati. Quel dileggio, non diremo di un letterato, ma soltanto di un uomo, ci desta compassione di chi lo patì, nè ci lascia stimare veramente gentile colui che lo ideò e ne godette. Nondimeno per far conoscere quello che fossero le protezioni, parmi oppurtuno citare piuttosto un fatto men romoroso, raccontato con tutt'altra intenzione da quel Vespasiano da Bisticci già mentovato più sopra. Al suo tempo venne a Firenze, favorito da Cosimo de' Medici, messer Francesco Filelfo da Tolentino, di prestantissimo ingegno, il quale ebbe tutti i figliuoli degli uomini dabbene alle sue lezioni, ed era attissimo a insegnare quanto ignuno stato in Firenze da lunghissimo tempo. Ma perchè discordava in qualche parte dal governo di Cosimo, fu subito deliberato di non tollerarlo: e poichè un uomo di tanta celebrità non poteva essere discacciato senza qualche scandalo, fu provveduto innanzi tutto a levargli la publica stima, chiamando professore in Firenze messer Carlo d'Arezzo; al quale, pel favore manifesto della corte, si volse immantinente il maggior numero degli scolari abbandonando il Filelfo. Questi allora per lo sdegno cominciò a setteggiare e voltossi a messer Rinaldo degli Albizi avversario di Cosimo; e così diede, come suol dirsi, onesta cagione al protettore di confinarlo e dargli bando di rubello. Non si giudica qui se il Filelfo, aderendo all'Albizi, eleggesse la parte migliore o peggiore; nè se fosse conveniente a lui, uomo di lettere e forestiero, in città aliena volersi impacciare di cose di Stato; ma possiamo da questo fatto comprendere, quali segrete intenzioni movessero quei protettori, con quali condizioni concedessero, per quali causo trasferissero da uno ad un altro quel favore che apparentemente era dato soltanto all'ingegno ed alla dottrina.

Per tutte queste cagioni in duecento e più anni (dalla morte dell' Allighieri a quella dell' Ariosto) la poesia italiana, benchè si arricchisse di splendide forme, diventò sempre più povera d'importanza, e si andò sempre più allontanando da quell' altezza alla quale era salita per la Divina Commedia. Quando morirono (tra il 1533 e il 1536) l' Ariosto ed il Berni, la caduta della republica fiorentina aveva già data a Carlo V di Spagna la prevalenza su tutta quanta l'Italia, cominciando quel lungo corso di dominazione spagnuola che lasciò di sè così lugubri memorie e conseguenze tanto funeste. Le condizioni politiche della penisola si fecero sempre più avverse al risorgimento della poesia dantesca: ma duravano le corti abituate a considerarsi come naturali alberghi di artisti e di letterati; durava l'influsso del clima, del suolo, dell'educa-

zione, delle abitudini, dell'esempio, che traeva parecchi al poetare: perciò non s'interruppe la serie delle opere poetiche. E poichè il tempo veniva sempre più dileguando dalla memoria del popolo le tradizioni cavalleresche; l'Ariosto aveva fatto impossibile di cogliere, come suol dirsi, nuovi allori in quel campo; e lo studio dei Greci e dei Latini erasi molto allargato; perciò fu naturale che alcuni s'invogliassero di risuscitare l'antica epopea. E si mise per questa via Giorgio Trissino, vicentino, prendendo a soggetto la vittoria di Belisario generale dell'imperatore di Costantinopoli su l'ultimo re goto, e intitolò il suo poema L'Italia liberata dai Goti. Ma l'argomento non poteva attirarsi la simpatia della nazione; perchè quella non fu liberazione d'Italia, bensì vittoria dei Greci, stranieri e nemici a noi non meno dei Goti; e l'imitazione pedantesca, quasi potremmo dire la contraffazione che il poeta volle far dell' Iliade, lo costrinse a invenzioni ora strane, ora assurde, e indusse un'enorme contradizione tra la materia cristiana del medio evo, e la forma derivata da'tempi eroici pagani. Quindi il Trissino, che si era promessa un'immensa gloria dal suo poema, visse abbastanza per vederlo quasi dimenticato; ma pare che non conoscendo le vere cagioni dell'infelice successo l'attribuisse unicamente all'essersi lui distolto da quelle storie di paladini ch' erano in voga, e (come disse egli stesso) al non aver cantato d'Orlando.

Il Tasso poi mostrò ben tosto che il Trissino s'ingannava. Al pari di lui fu persuaso che bisognasse pigliare in esempio Omero e Virgilio: e si vuol confessare che questa opinione condusse lui pure a non poche invenzioni che la critica non può approvare. Non ignorò per altro che non v'è epopea, non v'è alta poesia dove non sia un argomento di grande e generale importanza; e lo andò lungamente cercando, come si raccoglie dalle sue prose. Di che alcuni si maravigliano: a me pare più giusto compassionare quel sommo ingegno nato in tempo non suo, che sentivasi atto a sorgere coi veri grandi poeti, e non trovava nella sua età materia alla quale rivolgere la potente sua fantasia. La nazione italiana dopo Carlo V non era più altro che un nome; divisa in poche republiche e in deboli principati, tutti direttamente o indirettamente soggetti alla fortuna allora soverchiante di Spagna. Dai fatti nazionali recenti sarebbe stato non solo imprudente e pericoloso, ma impossibile, prendere argomento di poesia: quella parola che sa d'amaro o che percuote le più alte cime non poteva più essere tollerata. E già era cominciata quella gelosia

de' governanti che vieta di dar lode anche ad uomini d'altri tempi per cose che non si vorrebbero veder ripetute nè imitate. Carlo V aveva effettuato in gran parte quel perpetuo desiderio degl'imperatori di assoggettarsi l'Italia; certamente la potenza imperiale non era stata mai così grande nè così minacciosa; nè mai potè credersi tanto vicina come allora a colorir pienamente il suo antico disegno. Chi vorrà dire pertanto che fosse possibile in quel tempo un poema, per esempio, sulla Lega Lombarda, che sollevasse gli animi a sentimenti guerreschi e li accendesse a qualche simile impresa per sottrarre la patria al pericolo che la minacciava? Adunque il Tasso, obligato, per le condizioni politiche a distogliersi dal proprio suo campo, cioè dagli annali della sua nazione, sollevò l'animo dall'Italia alla Cristianità; e traendo profitto dalle recenti vittorie dei Turchi e dal timore generalmente diffuso, che le loro armi non invadessero l' Europa, si propose di cantar le Crociate; riconducendo in certo modo alla sua origine la poesia cavalleresca; giacchè la cavalleria aveva avuto il suo rinascimento dalle Crociate.

L'erudizione storica e la filosofia non avevano ancora insegnato a giudicare freddamente e dirittamente la liberazione del Santo Sepolcro. Nell'opinione dell'universale essa era ancora un' impresa, non solo grande e nobile, ma santa. Gli uomini concorsi alla prima Crociata, nell'opinione della moltitudine, erano tuttavia eroi devoti alla causa di Dio; e la loro gloria consideravasi come gloria comune di tutti i popoli cristiani. Credevasi che il Cielo, pel quale avevano combattuto, avesse realmente operati prodigi per loro, aiutandoli contro le potenze infernali congiurate a far sì che le loro armi non fossero vittoriose. E poichè i Campi e le Diete duravano ancora nella memoria e nel segreto desiderio dei popoli; e i nobili rimpiangevan quel tempo nel quale, seguiti dai loro vassalli, a modo di principi erano andati cercando in Oriente gloria e ricchezze, nè sapevano contentarsi di vivere adesso nell'ombra; perciò fu ragionevole la speranza che dovesse leggersi volentieri un poema nel quale si celebravano quelle assemblee dove il popolo era stato già arbitro di grandi fatti, e si traevano di sotto alle rovine dei castelli feudali i nomi di tante illustri famiglie.

A tutto questo si aggiunga che l'impresa di Terra Santa, secondo le opinioni allora generalmente ricevute, era anche argomento acconcissimo alla poesia; perchè, fondandosi sulla tradizione o credenza popolare più che sulla storia, lasciava

libero campo all'imaginazione dello scrittore. La tradizione poi aveva accolti e ampliati i prodigi che alcuni contemporanei all'impresa, per ignoranza, per eccessiva credulità, per pietà superstiziosa o per altre cagioni avevano registrati nelle rozze loro cronache. Il poeta pertanto, attenendosi a quelle cronache, aveva una fonte abbastanza legittima di maraviglioso popolarmente creduto, e perciò anche popolarmente efficace; e traendo profitto da quella specie di vago e d'incerto che sempre si trova nelle tradizioni del popolo, era libero di produrre un' imagine migliorata del vero, e poteva creare e proporre un esempio imitabile a' suoi leggitori. Quest' esempio imitabile doveva essere una grande impresa consigliate da un sentimento nobile e virtuoso, e condotta a buon fine per mezzo di tutte le umane virtù, alle quali non manca mai il favore celeste per superare gli ostacoli. Ora se noi trascrivessimo qui la prima ottava del poema, vi troveremmo puntualmente espressa questa definizione. Vi è la grande impresa (la liberazione del gran Sepolcro); vi è il sentimento nobile e virtuoso (cioè il sentimento religioso significato per l'armi pietose); vi sono i mezzi umani o le umane virtù (il senno, la mano, il molto patire); vi sono gli ostacoli, parte umani, parte sopranaturali (l'Inferno e il popol misto d'Asia e di Libia); vi è finalmente il favore del Cielo che fa riuscire l'impresa a buon fine.

Se il Tasso fosse vivuto in un secolo naturalmente poetico, stimo che avrebbe saputo aprirsi una strada nuova e sua propria; poichè non si mostra inferiore a nessuno così nella meditazione e nella filosofia, come nell'imaginazione e nella facoltà di dar forma e vita poetica a qualsivoglia concetto. Ma imbattutosi in una età nella quale la poesia sopraviveva a sè stessa lottando contra le cause d'ogni maniera che la distruggevano, sentì l'imperio delle circostanze, e si adagiò in quelle regole che gli parvero più ragionevoli tra le molte che s'insegnavano per le scuole. Perciò in luogo di ogni disputa speculativa parmi di riferire un passo dei Discorsi sul Poema Epico, dove l'autore medesimo dichiara i principî secondo i quali compose la sua Gerusalemme: « Scelta (egli dice) che avrà il poeta materia per sè stessa capace d'ogni perfezione, gli rimane l'altra assai più difficile fatica. che è di darle forma e disposizione poetica; intorno al quale officio, come intorno a proprio soggetto, quasi tutta la virtù dell'arte si manifesta. Ma perchè quello che principalmente costituisce e determina la natura della poesia e la fa dall'istoria differente, è il considerare le cose non come sono state ma in quella guisa che dovrebbero essere state, avendo riguardo piuttosto all'universale che alla verità de' particolari; prima d'ogni altra cosa dee il poeta avvertire se nella materia ch'egli prende a trattare sia avvenimento alcuno, il quale, altrimenti succeduto, fosse più maraviglioso o verisimile, o per qualsivoglia cagione portasse maggior diletto; e tutti i successi che siffatti troverà, cioè che meglio in un altro modo potessero essere avvenuti, senza rispetto alcuno di vero o di storia, a sua voglia muti e rimuti, ordini e riordini, e riduca gli accidenti delle cose a quel modo ch'egli giudica migliore. »

Voglio ripetere che non disputo della dottrina, ma semplicemente la faccio conoscere qual era. Tutti poi sanno qual poema ci ha lasciato il Tasso attenendosi a questa dottrina: tale poema che, non ostanti tutte le più ragionevoli censure antiche e recenti, è pur sempre un gran monumento d'ingegno, una gran prova di quel che possono in ogni tempo la natura e lo studio, e onore non piccolo d'Italia.

Può dubitarsi se il Tasso nella composizione del suo poema abbia avuta alcuna intenzione che andasse oltre i confini dell'arte: cioè s'egli, al pari dell'Allighieri, si proponesse di mettere nella considerazione degl'Italiani un'opera che potesse diventar in qualsivoglia maniera efficace sulle loro sorti avvenire. Ch'egli veramente sperasse di riaccendere l'amore delle Crociate, di persuadere l'Europa ad armarsi di nuovo per la liberazione del Santo Sepolcro non sarà, credo, verisimile a nessuno. Che volesse riporre nell'antica altezza di onore la cavalleria alla quale, come nobile, apparteneva egli pure, o liberarla almeno da quello scherno in che l'avevan gittata tanti poemi di romanzo, con fole incredibili, ripresentando un'antica sua gesta vera, grande, magnifica, principio di molte novità nel vivere degli Europei, fu opinione ingegnosa e nobilissima di Pietro Giordani, ma non abbastanza provata. Del resto bisogna pur riconoscere che questa intenzione sarebbe affettuosa piuttosto che grande, e potrebbe aggiungere un bello e amabil pregio alla Gerusalemme Liberata, non collocarla per altro a fianco della Divina Commedia tra i poemi nazionali; giacchè alla nazione non poteva provenire nè lustro nè utilità dal risorgimento della cavalleria, se mai fosse stato possibile. Questa differenza non fu colpa del Tasso, ma del suo secolo e degli uomini coi quali o sotto i quali fu suo destino di vivere: egli fece, come poeta, tutto quello che poteva esser fatto a' suoi giorni.

La poesia non era più frutto spontaneo del tempo, ma produzione dell'arte: e poichè le condizioni politiche non consentivano più che il poeta ricevesse la sua inspirazione dalle cose che lo circondavano o dagli avvenimenti tra i quali viveva, le scuole, sostituendosi alla natura presumettero d'insegnare come possano crearsi gli argomenti poetici e come si debbano trattare. Fu naturale che i maestri desumessero le leggi e i precetti dall'analisi di quei poemi antichi dei quali vedevan durare già da più secoli una generale e costante ammirazione: ma perchè le antiche epopee (alle quali non dubitiamo di ascrivere anche la Divina Commedia) traggono la loro efficacia dalle circostanze che le hanno inspirate e delle quali fanno ritratto; e queste circostanze non può crearle nè la scuola nè il poeta; perciò tutto si risolve in una specie di contrafazione, componendo un simulacro di antica e vera epopea con ciò che un seggetto qualsiasi può avere di accidentale e mutabile. Di questo ci offre molte prove il Tasso medesimo nelle sue lettere; ed io ne citerò qualche esempio: « Nel decimo canto (dice) vi è una contradizione; chè pare ch'io presupponga la corte del Califfo in Egitto: e quest'è nato, perchè quando io faceva quel canto aveva deliberato di porla nel Cairo; e poi per molti rispetti, quando fui al decimosettimo, mutai risoluzione costituendola ne' confini di Giudea, in Gaza. > Quindi mentre nel decimo leggevasi detto di Solimano:

Chè sa le vie, nè di chi 'l guidi ha duopo Vèr la montana Arabia e vèr Canopo;

## sostitui:

Chè sa le vie, nè duopo ha di chi 'l guidi Di Gaza antica agli arenosi lidi.

In un'altra lettera troviamo: « Nel quarto canto credo che bisognerà aggiungere una stanza di qualche secreta pratica fra Aronte e quei di Damasco, che si offerissero di dar loro una porta o cosa simile; acciocchè la cosa sia più verisimile, che con dieci soli si possa sperare tant'oltre. » Nè gl'importa se quella pratica e quel tradimento de'cittadini sono una mera invenzione. Il poeta non si guarda dall'alterare la verità; perchè la scuola non gli domanda una descrizione storica dell'impresa di Terra Santa, ma bensì la rappresentazione di un'impresa perfetta secondo un certo ideale o una certa definizione ricevuta dai dotti come ideale e definizione dell'impresa perfetta e degna d'esser proposta in esempio. Sopra di che il Tasso in una lettera a Maurizio Cattaneo così ragiona: « Non è la mia Gerusalemme raccontamento, ma imitazione

piuttosto; nè meno è mera istoria, come stimano alcuni; anzi non è pur istoria, ma poesia: perchè la poesia e l'istoria non sono differenti nella materia solamente (perchè l'una sia di cose vere, l'altra di verisimili), ma nel modo. Il modo dunque più che la materia distingue il poema dall'istoria; nondimeno la materia non dee affatto essere disprezzata. »

Ecco dunque, per non dilungarmi troppo in citazioni, il poeta intento a fare e rifare per costringere la materia a pigliare una data forma, a servire ad un dato concetto: la verità storica basta che non sia disprezzata affatto. Mentre pertanto l'epopea primitiva è quasi uno specchio che in sè riflette un'età, una condizione del genere umano; l'epopea della scuola è in quella vece una fattura dell'ingegno per dimostrare un concetto filosofico creduto vero, secondo certi principi assunti come infallibili, e dai quali non sia lecito dipartirsi.

Ma perchè le opinioni dei maestri ponno esser erronee, certamente poi sono mutabili, perciò dopo qualche tempo il poema sopra quelle fondato può trovarsi disapprovato dalle scuole; e questo è avvenuto in gran parte alla Gerusalemme Liberata. Il Tasso dice ancora in una sua lettera, che stima suo debito di soddisfare ai dotti, benchè voglia cercar di piacere anche alla moltitudine quanto potrà; ma di qui è avvenuto che di tutta la Gerusalemme diventassero popolari soltanto l'episodio di Sofronia ed Olindo, le pietose avventure di Erminia, i voluttuosi giardini di Armida e il suo furore amoroso: e intanto ciò ch'egli vi mise per secondare le scuole del suo tempo e i precetti d'Aristotele o di Longino, o l'esempio di Omero e di Virgilio, non fu mai approvato come bello dal popolo, ignaro di quelle dottrine e di quelle autorità. Nei secoli come quello del Tasso il poeta è un artista nel rigoroso significato di questa parola: deve cercare un soggetto fuori da tutto quello che gli sta intorno; perchè d'ordinario non è poetico, più spesso gli sarebbe pericoloso toccarlo; dipoi è necessitato di affaticare e immiserire l'ingegno per accomodare all'argomento prescelto quella forma che sola è approvata dai maestri: perchè quel secolo che non somministra suoi proprî argomenti non può suggerire novità di forme. Il Paradiso Perduto, i Lusiadi, la Gerusalemme Liberata e l' Enricheide furono probabilmente il miglior soggetto che il Milton, il Camoëns, il Tasso e il Voltaire potessero eleggere nel loro tempo: e ciascuno di questi poemi somiglia nella forma all' Iliade molto più della Divina Commedia; la quale per lo contrario le si accosta

assai più di tutti anche per questo, che trae dalla nuova materia la nuova sua forma. Il Tasso ci ha dato nel suo poema tutto quello che dar ci poteva in quell'età: l'orditura genarale, l'artifizio col quale alternò fra loro le scene ora guerresche, ora amorose, ora liete, ora tristi; la nobiltà dello stile, e una tinta perpetua e spontanea di malinconia; tutto ci solleva e ci trasporta in un'atmosfera poetica, in una bella e stupenda illusione.

Ma alcuni credettero di vedere il principio di una nuova arte nella Gerusalemme Liberata; la quale per lo contrario fu lo splendido fine dell'arte antica: e datisi a scrivere, non senza valore poetico ma con troppo scarso giudizio, composero poemi che la nazione lasciò cader nell'oblio. Ben presto cominciò poi e trovò favore un nuovo genere di componimenti poetici, destinati a porre in ridicolo l'epopea in generale, e quella specialmente risuscitata dal Tasso in un tempo non suo; voglio dire i poemi eroicomici o burleschi, quali furono Lo scherno degli Dei di Francesco Bracciolini e La Secchia rapita di Alessandro Tassoni, venuti in luce nei primi vent'anni del secolo XVII. Le cose procedettero a tal segno, che sul cominciare del secolo susseguente troviamo Nicolò Fortiguerra vantarsi che la sua Musa non studiò mai, nè bada a regole, ma canta a aria conforme le frulla. Non sappiamo con certezza che queste parole siano state scritte in dispregio della grave epopea e di chi aveva pur voluto seguirla; certamente per altro dimostrano che la poesia era venuta a' suoi termini più bassi: non già per l'abbandono di quelle regole e di quella gravità a cui il Tasso amò di attenersi; ma perchè il poeta dichiara di voler essere un nuovo giullare, cantando all'unico fine di rallegrare chi lo ascolta, e proponendosi di tenere attente - L'orecchie di chi l'ode e non la mente. La qual cosa, a dir vero, avevano fatta in parte già molti, e fra gli altri Lorenzo Lippi col Malmantile; a cui anche il Baldinucci suo lodatore non potè attribuire più alta intenzione, che quella di mostrare come chi la sua vita mena fra l'allegria de' conviti, per lo più si riduce a morire fra gli stenti, e il lettore dura fatica a raccoglierne anche questa così tenue dottrina: talchè se quel poema non fu obliato come tanti altri, n'è causa soltanto quella gran copia di modi fiorentini di che può dirsi intessuto. E senza dubbio da questo lato il Malmantile, dopo due secoli, è ancora lettura utilissima ai giovani che vogliono rendersi abili a scrivere non solo di materie gravi pei dotti, ma di tutto e per tutti: voglio nondimeno

addurre un breve esempio che forse potrà servire di nouma a chi studia in questi scrittori popolari, convalidando nel tempo stesso le idee fin qui esposte sull'andamento della nostra poesia.

Il Lippi comincia il suo sesto Cantare dicendo:

Miser chi mal oprando si confida
Far alla peggio, e ch'ella ben gli vada;
Perchè chi piglia il vizio per sua guida
Va contrappelo alla diritta strada;
E benchè qualche tempo ei sguazzi e rida
Col vento in poppa in quel che più gli aggrada,
E' vien poi l'ora, ch' ei n' ha a render conto,
E far del tutto, dondola, ch'io sconto.

Il concetto di questa ottava è tolto da quella (vol. II, pag. 186) con cui l'Ariosto ci apparecchia a sentire come fu scoperta e punita la perfidia di Polinesso contro Ginevra, ed anzi ne ricopia tutto intiero il primo verso. Guardando unicamente alla lingua, chi fa incetta di frasi, dirà molto più ricco il Lippi dell' Ariosto; nel quale appunterà altresì non a torto, come troppo accademico e poco inteso dal popolo, quel modo poi ch' alcun di gli ha indulto; benchè sia popolare la parola indulgenza, che potrebbe guidare ad interpretarlo. Guardando per altro allo stile, e cercando quale dei due poeti abbia significato più chiaramente e con maggior efficacia il proprio concetto, metterà l'Ariosto molto al di sopra del Lippi. L'Ariosto annunzia nei primi due versi la massima, esser misero chi si confida che debba star sempre occulto il male ch'ei fa: il restante dell'ottava è un continuo schiarimento di quest'asserzione, dicendo, che se tutto il genere umano tace di quel maleficio, non per questo passa ignorato; giacchè lo gridano l'aria e la terra, e Dio dopo avere per qualche tempo tollerato che il peccatore rimanga occulto, lo conduce spesse volte a manifestarsi da sè medesimo. Non vi è qui cosa alcuna che distragga il lettore dal concetto annunziato; il quale (fuor solamente quella frase troppo latina) diventa sempre più chiaro, e all'ultimo dev'essere evidente a chiunque intenda la lingua italiana. Ma il Lippi con que'suoi modi fare alla peggio, pigliare il vizio per guida, andar contrappelo (e massimamente andar contrappelo alla strada diritta), sguazzarsi e ridere in quel che aggrada, distrae i lettori e quasi ingombra loro la via; finchè nell'ultimo, dov'essi naturalmente s'imaginano di trovare la luce che dissipi ogni dubbiezza, li getta e li abbandona nel buio di un proverbio fiorentino, che nessuno intenderebbe se il Minucci non ci avesse conservata la storia di un macellaro a cui fu rubata in più volte gran quantità di carne; il quale poi, quando il ladro fu scoperto e impiccato, vedendolo appeso disse: Dóndola ch' io sconto; intendendo: A vederti dondolare sconto il debito che hai meco per la carne rubatami. Or, questo proverbio, ricordato qui come una piacevolezza, somiglia al ricamare le cuoja del Pulci in quell'ottava dove descrisse Gano attanagliato dal boia; ed è uno di que' moltissimi che mantengono inavvertitamente nel popolo la rozzezza degli animi e quasi la crudeltà, rendendo vane in gran parte le istituzioni e le leggi che si sforzano di ingentilirlo. Gli scrittori che aspirano al titolo di popolari devono accuratamente guardarsi che non discendano al di sotto del popolo; devono accrescerne le cognizioni, e migliorarne i costumi; alla qual cosa contribuisce più che a molti non sembra il purgare il linguaggio da certi vocaboli e proverbi nati in tempi rozzi, o corrotti o barbari; i quali, anzichè raccoglierli e perpetuarli nelle scritture, dobbiamo cercare che vengano dimenticati, ed escano affatto del mondo. Ma alcuni si propongono come fine del loro studio il conoscere e saper usare la lingua del popolo; ciò che dovrebbe essere soltanto un mezzo per condursi con sicurtà di successo al fine vero di ogni scrittura, cioè all'istruzione intellettuale o morale della moltitudine. Però, come non potrei approvare il Tasso ove dice di volere in primo luogo soddisfare ai dotti, e poi cercar di piacere altresì alla moltitudine; così discordo ancor più da coloro che non rifuggono dal dispiacere ai dotti, purchè sperino di soddisfare al popolo; eccetto se si propongano di procurargli quella soddisfazione che nasce dal sentirsi migliorati e dall'accorgersi d'aver fatto profitto nella virtù. Certamente il danno di una dottrina non vera si fa tanto maggiore, quanto più lo scrittore si studia di renderla intelligibile a molti; e non di rado l'amore intemperante della facezia travestì anche le massime vere e giuste per modo che diventarono infruttuose e fin anco pericolose. Così, per esempio, è vero che gli uomini non sarebbero così raramente contenti del proprio stato se conoscessero i dispiaceri e i disagi onde son travagliati gli altri ai quali portano invidia: ma quale utilità può sperarsi da questo vero come leggesi travestito dal Fortiguerra? Se le cose (egli dice) che si fanno una volta sola potessero farsi almeno due volte, questa vita ch'è piena di pianto e di miserie sarebbe felice, e il lagrimare che ora è tanto frequente si conterebbe tra le cose rarissime: perchè

ciascuno facendo sperienza di quello stato che gli pare migliore del suo, e trovandolo pieno anch'esso di tribolazioni, si acconcerebbe a portarsi in pace la sua parte di male, come inseparabile da ogni condizione di vita. È per rendere facetamente manifesta questa sentenza, dice che i frati lascerebbero i chiostri per ammogliarsi, e i mariti lascerebbero le mogli per farsi frati; donde poi gli sfratati,

Avendo a mente gl'impeti e le furie
Del guardiano indiscreto ed incivile,
Non sentirien delle mogli l'ingiurie;
E il marito infrutato avrebbe a vile
I cilizi, le lane e le penurie
Che porta seco quella vita umile,
Pensando, molto peggio aver patito
Quando faceva il miser da marito.

Qui non v'è, propriamente parlando, immoralità; ma la facezia distrae l'attenzione da quel vero a cui serve di veste, e così lo rende inefficace.

Il Ricciardetto fu l'ultimo dei poemi eroicomici; e fu anche l'ultimo componimento poetico di lunga lena di cui ci fosse necessario parlare: giacchè qualche epopea nella quale fu ravvivata in gran parte la forma antica, e alcuni poemi didascalici, ricchi di pregi ma null'altro che didascalici, senza relazioni speciali col tempo e colle circostanze non possono qui trovar luogo.

E così è vero e provato pur troppo, che l'Italia, dopo la Divina Commedia non ebbe più verun grande lavoro di poesia veramente nazionale. Abbiamo avuto un numero prodigioso di lirici, alla maggior parte dei quali si dà questo nome per l'estrinseca forma, non già per gli argomenti che tolsero a trattare, nè per lo spirito da cui furono animati; o forse dovremmo dire, per lo spirito che i tempi concedettero di manifestare. Pochi sonetti di monsignor Guidiccioni nel secolo XVI parlano apertamente dell' Italia, compiangendola di dover servire a coloro dei quali fu già regina, con desiderio e speranza che i posteri movansi a vendicarla dell'oltraggio e dell'inganno barbarico. Con minore eleganza, ma con senso più profondo o più pratico almeno delle cose publiche, nel secolo susseguente il milanese Carlo Maria Maggi lamentò in alcuni altri sonetti quell'errore durato così lungamente e così dannosamente negli Stati d'Italia, di non vedere il proprio pericolo nel pericolo del vicino: rinfacciò agli uni, che si riputavano a fortuna l'esser deboli poichè non correvano il pericolo del combattere;

agli altri, che nel pericolo comune stimavano aver fatto abbastanza accusando l'avversa fortuna e piangendo; a tutti, che non sapevano unirsi, provedendo (se pur provedevano) solo a sè stessi. Certamente non mancò di sentimento patrio e di coraggio civile un uomo privato che in quel tempo osò dire apertamente agl' Italiani: uniamoci tutti se non vogliamo andar tutti perduti, perchè è disperata la salute quando spera ciascun di campar solo.

Possiamo affermare con tutta verità che questo sentimento nazionale, e il desiderio di manifestarlo, non si spensero mai intieramente: e chi volesse raccogliere dai nostri poeti que' luoghi nei quali essi direttamente o indirettamente si levano contra le dominazioni straniere non solo, ma contra i principi italiani od i papi che mal governavano i paesi a loro commessi, ne farebbe per certo un volume di maggior mole e di maggiore importanza che molti non credono. Questo nobile e inestinguibile sentimento vive in quei medesimi poeti che non di rado ci spiacciono per le loro adulazioni; di mezzo alle quali si fa strada da sè, quasi fiamma che sbuca qua e là dalla cenere sotto cui altri si studia di tenerla coperta. L'Ariosto che generalmente si mostra, quasi diremmo, desideroso di esser creduto spensierato delle cose politiche, e in più luoghi del suo poema è sì aperto adulatore dei principi ai quali serviva, sorge anch'egli talvolta all'officio del vero poeta, e condanna severamente la incerta fede dei re, papi e imperadori, i quali oggi fan lega, e domani saran nemici capitali, Chè non mirando al torto più ch' al dritto — Attendon solamente al lor profitto; qualche volta chiama in colpa i principi italiani dei mali che l'Italia patisce dagli stranieri; e irritato delle sventure ond' è testimonio, avvolge in una medesima accusa, percuote con uno stesso flagello i principi forestieri e i nazionali del proprio suo tempo; dicendo che Dio, quando i peccati dei popoli han passato il segno di remissione, dà regno a tiranni ed a mostri; e di questo, soggiunge, abbiam chiaro esperimento, non pure al tempo antico ma al nostro,

Quando a noi, greggi inutili e malnati,
 Ha dato per guardian lupi arrabbiati;

A cui non par ch'abbi a bastar lor fame, Ch'abbi il lor ventre a capir tanta carne, E chiaman lupi di più ingorde brame Da boschi oltramontani a divorarne.

Ed anche il Fortiguerra, benchè la sua Musa sia una rozza villanella, e protesti di scrivere per istare allegramente e per rallegrare chi l'ode, nondimeno esce anch'egli talvolta a dir cose che mostrano come conosca l'officio del poeta e vorrebbe adempirlo se i tempi non fossero avversi; e per addur solo un esempio, flagella quel vizio dei papi di arricchire le loro famiglie, sicchè alcuni poc'anzi nudi e cenciosi,

Solo a forza di bolle si fer d'oro;
 Ed arricchiti, alteri ed arroganti,
 Colmi d'iniquità, colmi di vizi,
 Non pensano a far altro che stravizi.

In questo i nostri scrittori ci richiamano spesse volte nella memoria i latini dell'età imperiale; nei quali lo spirito republicano sopravisse lungamente alle mutate condizioni e fin anche alla deliberazione che alcuni di loro avevano presa di volervisi accomodare, cercando il privato vantaggio poichè del publico doveva essere moderatore un solo. Così Virgilio lodatore d'Augusto non si astiene dal dire che Bruto uccise i propri figliuoli per amor della patria, per la bella libertà e per desiderio di quella lode che un tal fatto doveva apportargli. E Orazio diminuisce la lode di Cesare vittorioso di tutto il mondo, rammentando l'animo atroce di Catone sottrattosi a lui con una nobile morte; dipoi, mentre esalta le vittorie di Tiberio sui Reti, non tralascia di farci sentire la stima in che tiene i vinti, chiamandoli petti devoti a libera morte. Ma come in Roma, continuando l'imperio, cessarono anche quei lampi fuggevoli di ardimento letterario, così in Italia sotto il duplice peso dei signori nazionali e dei dominatori stranieri, i poeti si divisero sempre più dalla vita publica; e mancando i nobili e grandi argomenti, o il coraggio e la possibilità di trattarli, si rivolsero ancora alla poesia amorosa; talchè surse una nuova schiera di petrarchisti. I quali scrivendo d'amore senz'essere innamorati, sostituirono alla passione alcune idee e locuzioni attinte assai leggermente a una parte della filosofia platonica nell'Accademia di questo nome aperta allora dai Medici in Firenze, e rivolsero ogni cura, ogni studio alla forma. Fu convenuto che fosse miglior poeta chi tutte le sue parole traeva dal Canzoniere del Petrarca; e dopo qualche tempo s'ebbe in conto di notabile innovazione il variare alcun poco l'andamento dei versi rompendoli a mezzo, e il procurare un'armonia più austera o men delicata di quella seguita dal cantore di Laura. In questo campo non potevano sorgere grandi poeti: i migliori dovettero essere naturalmente quelli che non fingevano ma sentivano realmente la passione amorosa intorno alla quale poetavano: quindi alcune donne alle quali non mancò l'ingegno per appropriarsi il linguaggio poetico allora usato, e abbondò l'amore sincero, andaron del pari con uomini di grande coltura, ed anche li vinsero. Tra le quali più celebre e fors'anche più colta di tutte fu Vittoria Colonna, che tenne dall'alto stato gran parte della sua rinomanza: più affettuosa e più amabile nella sincerità del suo amore infelice stimo che fosse Gaspara Stampa abbandonata dal conte di Collalto.

Una volta che l'arte abbia lasciata la vera sua via, quand'essa rinunziando a quel posto che le appartiene fra le parti costituenti la civiltà si contenta di essere una semplice dimostrazione di dottrina e d'ingegno, non è agevole indovinare a qual punto potrà riuscire. E se un uomo di splendida fantasia e di stile brillante si metta per un nuovo cammino, la lode che le sue doti gli procacciano, fanno sorgere un gran numero di seguaci, che gli van dietro senza sentire la necessità di pensare, fors' anche senza capacità di conoscere, se il seguitarlo sia per essere utile o dannoso alla letteratura e alla nazione. Di qui venne che dietro all'esempio del Berni abbiamo avuto un numero troppo grande di così detti poeti berneschi; i quali in certi componimenti denominati Capitoli cercavano gloria mostrando di saper dare apparenza di nobiltà o d'importanza ad argomenti non solo frivoli e da nulla, ma ben anche abietti, e tali che non possiamo nè pominarli pur con decoro.

Il maggior merito di quegli scrittori per noi sta in quella gran copia di motti spontanei, sentenziosi ed arguti che ci mettono innanzi, e in non so quale potenza ch'essi hanno di trasfondere in chi li studia una parte della loro vita accompagnata da coraggio e fiducia di emularli scrivendo. Ma per quello che più importa, cioè per ricondurre la poesia a' suoi alti offici, qual frutto potevano darci i lodatori della febbre, della gelatina, dei cardi? e da queste vanità non pochi trascorsero a cercare le arguzie nel sucido e fin nell'osceno, pigliando argomenti che annunziano già per sè stessi, non pure la decadenza, ma l'abiezione estrema dell'arte. Questi scrittori, mostrando col fatto di non avere alcun utile o nobile intento, rinunziarono già per ciò solo al nome e alla gloria di veri poeti. Si accorsero che molti recavansi a noia le poesie vanamente amorose de' petrarchisti, e sentirono la necessità di qualche cosa di nuovo: ma non sollevarono l'animo a voler ritrovare le orme di Dante abbandonate per mal consiglio dai primi che vollero seguitare il Petrarca; e agognarono unicamente alla gloria di saper procurare nuova esca alla curiosità degli oziosi.

Ad alta e lodevole meta parve per lo contrario che rivolgessero l'ingegno coloro che presero a scriver satire: ma alcuni fecero mostra di valor letterario come scrittori eleganti, piuttostochè di quell'acume di mente e sicurezza di giudizio che abilitano a separare le fallaci apparenze dalla realtà ed a scorgere ciò che le cose ordinarie possono avere in sè di speciale e notabile: quindi altro non fecero che ripetere con qualche novità di stile e di forma antiche e generali considerazioni su quanto han di comune gli uomini di tutti i tempi e di tutti i paesi; e riuscirono moralisti inefficaci. Alcuni descrissero, più che non riprovassero, il vizio, e diventarono scandalosi ai lettori che dovevano moralizzare. Quelli poi che mostrarono maggior conoscenza del proprio tempo, ed anche maggior attitudine a svelarne i difetti ed i vizî, dovettero anch' essi, per non incorrere in troppo gravi pericoli, procedere così rispettivi e così velati, che il popolo a cui la satira dovrebbe principalmente indirizzarsi, durò gran fatica ad intenderli, nè sempre gl'intese. Del resto, ogni volta che il poeta si converte al vero suo scopo, che è quello di rappresentare o in tutto o in parte un'imagine migliorata degli uomini e del mondo, diventa necessariamente satirico, benchè questa non sia la sua vera e precipua intenzione: perchè, se gli uomini e i fatti da lui foggiati e rappresentati secondo una certa sua idea o dottrina sono uomini e fatti perfetti, s'intendono censurati implicitamente tutti quelli che nella realtà della vita e delle cose non rendono imagine di quelle sue creazioni. Ma vengono tempi che muovono chi ha potenza d'ingegno e capacità di scrivere ad assumere direttamente l'officio di correttore; allorchè disperandosi che basti rappresentare la virtù per invogliare a seguirla, si sente la necessità di togliere al vizio le sue false apparenze e percuotere i viziosi. Se i tempi storicamente considerati giustificano quest'assunto; se chi lo piglia è atto per intelletto e per cuore a portarlo, e scrive realmente a publica utilità non a sfogo di privati rancori, nè per ostentazione d'austeri costumi o d'ingegno sagace e di scriver brioso e pungente; il poeta satirico fa opera di letterato e di buon cittadino ad un tempo. La Divina Commedia fu annoverata da alcuni tra le poesie satiriche; e veramente se ogni disapprovazione costituisse una satira, la maggior parte di quel poema potrebbe

venire sotto questo nome: nè mai corse alcun tempo che più di quello giustificasse l'incarico assuntosi dal poeta, nè mai alcun uomo, per altezza d'ingegno e sincerità di virtù, lo assunse più degnamente dell'Allighieri, o lo adempiè con più grande e più memorabile effetto. Ma la Divina Commedia non è, propriamente parlando, una satira: bensì, in quella guisa che i Greci trovavano nell' Iliade il fondamento e il modello per ogni genere di poesia che poi coltivarono, così noi nel poema di Dante; il quale al pari di Omero stampò nella sua opera un ritratto generale e compiuto della nazione al suo tempo, con un forte e più che poetico presentimento della civiltà che allora cominciava e che doveva quindi venirsi svolgendo. Nel Cinquecento poi il sorgere della satira par che significhi una protesta contra le adulazioni alle quali i più abbandonavansi, e contra le vanità, già mentovate, dei poeti berneschi, non senza qualche desiderio di ricondurre la poesia a'suoi nobili ufizî. Ma a questo poi non corrisposero ne i tempi ne gli uomini; e benchè alcuni ci abbian lasciate parecchie poesie di genere satirico da poter essere studiate con frutto dal lato della lingua e dell'arte, nessuno prima di Giuseppe Parini giustificò al pari dell'Allighieri coll'importanza dell'opera che produsse l'assunta gravità di censore. Il Parini considerò come filosofo il suo tempo; si persuase che bisognasse innanzi tutto sterpare i difetti ed i vizî di quella classe di cittadini a cui i titoli e le ricchezze diedero sempre di essere sommamente efficace sugli altri; e contro quella si volse come poeta. Ed è cosa notabile che tra gli scritti satirici italiani il Giorno del Parini nello stile, nel verso e in tutta la forma esteriore somiglia forse meno d'ogni altro alla poesia di Dante; alla quale deve poi dirsi che nessun altro più si avvicina nella sostanza e nella potenza. Del resto se Dante è mirabile per la grande felicità colla quale appropria costantemente la forma al soggetto, e per l'arte di convertire in imagine tutto quello che pensa, sarà senza dubbio riconosciuto da tutti, che anche da questo lato nessuno tra quei satirici, pochissimi tra tutti i nostri poeti, gli somiglia più del Parini. Quest'uomo che nato sì basso osò levarsi tant'alto coll'animo, ed ebbe ingegno da sormontare ogni altezza; trovò nuova materia, non imaginata a diletto, ma cavata dalla realtà a publico vantaggio; si compose uno stile conveniente alla sua materia, come è proprio dei grandi scrittori coi quali si mise in ischiera, e così fu imitabile anzichè imitatore.

Appena è credibile la bassezza a cui era scaduta, general-

mente parlando, la poesia italiana quando il Parini scrisse il suo Giorno. Esclusa dagli argomenti di alta e nazionale importanza, aveva cominciato fin nel secolo XV a compiacersi di vani soggetti nei quali d'altro non si potesse far mostra che di squisita eleganza; come nell' Arcadia del Sannazzaro. Imaginandosi di acquistar gravità per qualche tintura, come dissi poc'anzi, di filosofia platonica, si rifece amorosa e produsse una nuova serie di petrarchisti che nessuno più legge, nè per questo è men dotto di quel che sarebbe se tutti li avesse a mente. Stanca di quelle lagrime, o costretta ad accorgersi che quella perpetua simulazione di amori e di pianti veniva a noia nè poteva esser più tollerata, gittossi allo scherzo e alla beffa, rimanendo non meno vana di prima: e intenta solo ad aver lode di arguta e briosa, non cercò il vanto di utile, nè fuggì sempre il biasimo d'immorale. Desiderosa di men ignobile officio, diventò didascalica o descrittiva; ma non potendo nè insegnare nè descrivere compiutamente (perchè a questo richiedesi la precisione scientifica) ebbe cura unicamente di conservarsi elegante. Laonde, non potendo applicarsi a soggetti gravi, di publica utilità, e pur sentendo il bisogno di allontanarsi dal troppo usitato anche nella forma, trascese, per desiderio di novità, dall'eleganza all'affettazione, a quelle metafore smodate, a quei concetti irragionevoli e strani ond'ora è tanto deriso il Seicento. Noi troviamo oggidì, quasi incredibile, che uomini forniti d'ingegno e di studi si compiacessero in certe metafore come sono le lucciole eterne e gli aerei materassi per significare le stelle e le nuvole; ma quando corre la voga di voler dire ogni cosa diversamente dal consueto, quando il dare agli oggetti il loro proprio nome vien giudicato poltroneria o mancanza di facoltà inventiva, allora si cercano prima le eleganze, poi le squisitezze, per traboccar finalmente nell'artifiziato e nel falso; e le più assurde stranezze diventano conseguenze naturali di un principio generalmente approvato. Se gli occhi non si devono più dire occhi, ma lumi o soli, se la chioma perchè discende bionda e sinuosa deve dirsi aureo fiume, chi piange bagna col sole, chi si terge le lagrime colle chiome asciuga coi fiumi. E il peggio non fu nei poeti, nei quali, per la vanità dei soggetti poco noceva il modo di esprimerli; ma gli oratori e i filosofi attesero anch'essi a sofisticare la frase senz'accorgersi di nuocere non meno che alla chiarezza, alla dignità e all'efficacia della dottrina tolta a insegnare. Vi ebbero predicatori, i quali già pur col titolo dei panegirici e delle predi che mostranoquanto fossero tinti di quella pece. Non di rado i loro discorsi ci sforze-

rebbero a giudicarli infermi dell'intelletto, se non sapessimo ch'erano popolarmente ammirati; donde comprendiamo, che fu infermità comune a tutti in quel secolo, e riconosciamo sempre più quanto possano le condizioni politiche sulla letteratura di un popolo. Perciò anche il Segneri che, nel Gristiano istruito è quasi sempre scrittore così semplice e castigato, nelle prediche e nei panegirici par che duri fatica ad astenersi dalle metafore, dalle arguzie, dai concettini del suo tempo; come persuaso che, per essere volentieri ascoltato dal maggior numero, bisognasse scrivere e parlare a quel modo. E il cardinale Sforza Pallavicino, tanto studioso dei classici ai quali desiderò di poter esser ascritto, anch' egli, in quelle opere stesse per le quali siam soliti sceverarlo dagli scrittori della sua età, rasenta di continuo i loro vizî, e non di rado anche vi cade. Così nell' Arte della perfezione cristiana leggiamo che « san Tomaso ha posti in uso a favor della cattolica verità i più acuti discorsi che somministri l'armeria delle speculative scienze; » e fin nel principio, inviando il libro al padre Alessandro Fieschi gli dice: « Pigliate in grado questi due pegni del confidente amor mio, ch' io abbiaeletto voi per mio padre spirituale, e che a voi consegni per figliuolo adottivo il mio primo parto spirituale. » Non accade parlare delle opere minori o filosofiche del Bartoli, sì ricco e sì celebrato scrittore; nelle quali sarebbe difficile trovar pure una pagina senza strane metafore e inaspettate comparazioni, o almeno senza concettini e quasi punte artifiziate di stile: ma anche nelle Storie, quella cura perpetua di voler dire ogni cosa squisitamente, come uomo che andando per una via comune si proponga di non mettere mai il piede dove lo metterebbero gli altri, è vizio molto somigliante ed affine a quelli notati poc'anzi. Nessuno ignora quanto fiorissero nel Seicento le scienze; e basterebbe alla gloria d'Italia in quel secolo Galileo Galilei: ma nelle lettere si vide allorasalire al suo colmo l'effetto di quelle cause che da gran tempo più o meno direttamente concorrevano a traviarle. Perciò quando alcuni uomini, tenutisi immuni da quel contagio, pensarono di volerne guarire anche gli altri, non potendo cominciare di là donde il male traeva origine, presero una fatica a cui doveva necessariamente mancare la miglior parte del frutto. Fondarono un' Accademia, cioè una congregazione di studiosi che affrontassero, per dir così, il gusto traviato, e mostrando col proprio esempio come fosse possibile conseguir lode anche senza strane metafore, riconducessero i giovani a quello scrivere semplice e naturale ch' era piaciuto ai maggiori. Diedero

all' Accademia il nome di Arcadia, significando con ciò di voler rinnovare in sè e nelle loro scritture la semplicità regnata una volta (come afferma l'antica tradizione) in una provincia del Peloponneso di questo nome. E perchè quegli Arcadi antichi vissero di pastorizia, fu stabilito che ogni accademico pigliasse un nome di pastore, che l'insegna dell'Accademia fosse una siringa, che le adunanze si tenessero nel bosco Parrasio, che la casa d'ogni accademico si dicesse capanna: oltracciò contavano il tempo per neomenie ed olimpiadi alla greca; e (qual che ne fosse il motivo) fecero scrivere dal Gravina le leggi fondamentali nello stile delle XII tavole romane. L'istituzione conseguì il suo fine in quanto al distogliere la gioventù dal pessimo gusto diventato signoreggiante: e può dirsi con tutta verità, che alcuni ripresentarono in sè maravigliosamente, e fecero amare dagli altri quell'antica schiettezza e semplicità di pensieri e di forme che avevano abbandonato: ma ritornare, come fecero, alla poesia amorosa, di cui la nazione s' era stancata già due volte, suscitare in varie parti d'Italia colonie di Arcadi, cioè nuove serie di petrarchisti sul finire del secolo XVII, e credere di adoperarsi per tal modo a far rivivere la letteratura nazionale, fu vana impresa e gravissimo errore. Non disputeremo se in quel tempo e in quella condizione di cose sarebbe stato possibile ad uomini privati dare alle lettere quell'indirizzo dal quale furono poi ancora così lungamente e con tante arti sviate. Questo frattanto è ben certo, che gli Arcadi, persistendo in quegli ordini e in quel sistema di studi quando la causa che vi aveva dato origine più non sussisteva, furono da alcuni derisi come uomini che non conoscessero il loro tempo, da altri accusati di ritardare quel risorgimento della buona letteratura al quale avevan rivolte tutte le loro cure: e se forse l'accusa fu ingiusta (perchè al risorgere delle lettere opponevansi ostacoli non vincibili dal volere e dal concorso di pochi studiosi), fu irragionevole per altro il persistere a credere che si accrescesse il tesoro della poesia italiana aumentando il numero dei versi arcadici. Il fatto si è poi che nell'Arcadia e fuori dell' Arcadia mancarono alla poesia i suoi veri e degni soggetti. Le monacazioni e le nozze furono forse i più nobili e più alti argomenti trattati per una gran parte del secolo XVIII; e chi amò d'introdurre ne' suoi versi qualche pensiero d'importanza civile o morale, applicossi a scriver favole e apologhi, che in quella maturità di tempo non potevano diventar popolari. Del resto, una delle più grandi prove che il desiderio di scrivere versi sopravviveva allora alla poesia propriamente detta, parmi che sia il concorso di dodici fra i più riputati di quell'età a comporre la storia di Bertoldo.

Contemporanei al Parini vissero due altri sacerdoti poeti, il Passeroni ed il Casti: dei quali il primo fu intemerato scrittore non meno che santo di vita; il secondo abusò infelicemente l'ingegno, ostentò i suoi vizi, nè si curò della fama che di lui resterebbe tra i posteri. Il Passeroni scrisse parecchie Favole Esopiane annoverate meritamente fra le migliori che abbiamo, così per la bontà della dizione pura, semplice, schietta, come per l'utilità pratica delle massime civili e morali tolte a diffondere: dipoi compose un lungo poema intitolato Marco Tullio Cicerone; dove, alternando il grave al faceto, si studia di rimuovere il suo secolo da tutto quello che gli si appresenta come vizioso o frivolo o non degno insomma di un'età veramente civile. Ma per rendere imagine di un racconto famigliare e alla buona, fece opera eccessivamente prolissa, con uno stile che non di rado riesce dilavato o pedestre piuttostochè semplice: talchè non ebbe nè ha lettori se non quei pochissimi ai quali sono pregi sufficienti la purità delle voci e la perspicuità del racconto. Il Casti scandalizzò anche i meno austeri con molte laide Novelle, delle quali non può farsi menzione se non per dire che segnano l'ultimo grado di abiezione a cui poteva discendere la poesia. Nondimeno confidò che sarebbe tollerato censore dei potenti e dei grandi, e scrisse una lunga satira (ventisette canti in sesta rima) fingendo una congrega di bestie che sotto i titoli di re, ministri, cortigiani e officiali d'ogni maniera, rappresentassero una Corte; e la nominò Gli Animali parlanti. Descrivendo i vizi, i difetti, le abitudini, gli usi comuni ad ogni Corte generalmente e ad ogni Governo, fece opera alla quale non manca nè verità nè brio, ma atta a dilettare assai più che ad istruire: e il diletto è diminuito anche qui dalla prolissità, non compensata da quei pregi di lingua che abbondano nel Cicerone. Ed anche in questo poema si mostra di tratto in tratto lo scrittore delle invereconde Novelle. Il Passeroni visse e morì poverissimo in Milano, conosciuto da pochi, pochissimo lodato. Il Casti fu chiamato alla Corte di Vienna e stipendiato poeta cesareo come successore al Metastasio; fu alle Corti di Russia e di Prussia, e sentì celebrare il suo nome in una gran parte d'Europa.

Nel secolo XVIII, per altro, cessata la dominazione spagnuola in Italia, e finite nel 1748 le guerre che vi agitarono gli stranieri, la politica e le lettere ricevettero un nuovo soffio di vita, e presero nuovo andamento. Tutti gli Stati della penisola, dopo la pace di Aquisgrana, trovaronsi indipendenti. eccetto la Lombardia rimasta, col ducato di Mantova, agli Austriaci: e poichè questi governavano allora assai mitemente, furono vere quelle parole del Muratori, che quando (nel 1749) poterono avere effetto le cose pattuite in Aquiagrana, si disserraron le porte all'allegrezza de vari paesi. Gli uomini studiosi si volsero allora in gran parte a quelle discipline dalle quali erano stati esclusi per sì gran tempo, cioè, alla giurisprudenza civile e penale, all'economia publica, ai sistemi d'istruzione, a tutto quello insomma che meglio soddisfacesse il desiderio comune di esser utili cittadini. Quindi, per non tacere di tutti, si ebbero Gian Rinaldo Carli, il Genovesi, il Galiani, Cesare Beccaria, i fratelli Verri, il Filangeri, Mario Pagano ed altri fino a Melchiorre Gioia e Gian Domenico Romagnosi. Nè la letteratura propriamente detta potè durare più a lungo quale avevan voluto che fosse condizioni di tempi e di cose tanto diverse dalle sopravenute. Le eleganze degli Arcadi e le facezie del Fortiguerra non potevano contentare un secolo nel quale gli uomini forniti d'ingegno e di fantasia sentivano di dover istruire il popolo anzichè dilettare i potenti ed i ricchi. Quindi la letteratura si volse al teatro, come a proprio suo campo nei tempi di libertà; e cominciò coi melodrammi del Metastasio per ascendere poi alle tragedie di Vittorio Alfieri.

Primi veri e regolari melodrammi furono quelli del Rinuccini; nei quali per altro la cura del poeta (come portavano i tempi) non è rivolta ad altro che alla pompa e al diletto. Quella nuova produzione mista di poesia e di musica nacque nelle corti di Firenze e Ferrara, e fu accolta in Venezia, dopo che quell' aristocrazia aveva cominciato a stimare prudenza di Stato l'alienare il popolo dalla politica. Durando le circostanze nelle quali il melodramma era nato, la musica prevalse alla poesia; e l'effetto politico e morale che avrebbe potuto trarsi da quelle composizioni andò perduto. Nè il Metastasio, che scrisse alla corte di Vienna col titolo di poeta cesareo potè fare del melodramma una poesia nazionale: benchè sia giusto di lire che l'accostò quanto mai era possibile alla sua perfezione, nè mostrò di volere che fosse strumento di servitù.

Chi cerca la gravità della Tragedia nel Melodramma, o aspetta sentimenti propri ad uomini operosi nella politica e nelle armi da una poesia trovata per godere in ozio onesto i piaceri della pace e della ricchezza, non è molto meno ir-

ragionevole di colui che adduce a scusa di aperte immoralità o di manifeste scempiaggini la tolleranza di certi tempi e l'abitudine antica in certi generi di scritture. Ed io posso bensì consentire a chi afferma, che nessun popolo moderno raccolse finora dall' unione della poesia colla musica tutto quel frutto di cui essa è capace; ma credo per certo che il maggior frutto sia stato conseguito dal Metastasio. E forse chi raccozzasse le sue molte considerazioni sull'arte, si persuaderebbe aver lui presentita la necessità o l'importanza di alcune mutazioni essenziali che i suoi tempi non comportavano; nè dopo di lui si trovò chi abbia voluto tentarle. Ma sarebbe vana in questo luogo ogni parola che non avesse per fine di far apprezzare giustamente l'influsso delle circostanze sopra un ingegno tanto poetico quanto fu quello del Metastasio, e sopra le opere da lui prodotte. Quelle opere avranno sempre un posto notabile nella storia della letteratura italiana; e come sarebbe assurdo il procurare che la nostra età le prendesse in esempio, così sarebbe ingiusto il vilipenderle, nè può esser utile che siano affatto dimenticate.

Il fine del melodramma al tempo del Metastasio era ancora quel medesimo che al tempo del Rinuccini; cioè il diletto degli spettatori per mezzo della poesia e della musica nella rappresentazione di un fatto capace di sfarzo a spettacolo. La necessità della musica sottopose fin dal principio il poeta a inciampi e difficoltà che divennero sempre maggiori e lo ridussero quasi schiavo nel proprio suo regno. Ciascun recitante aveva certe pretensioni diventate diritti, alle quali ne un poeta nè altri avrebbe osato opporsi. Tutto quello che avrebbero richiesto la ragionevole orditura del dramma e il decoro dei personaggi che vi concorrono, tutto doveva cedere a quanto di più capriccioso l'inveterata consuetudine permetteva ad un cantante di domandare in forza del grado ch'esso occupava nella famiglia teatrale. Era stabilito il numero di questi cantanti; stabilito l'ordine col quale il poeta doveva introdurli nel dramma; quante volte ciascuno doveva cantare da solo, quante con altri; e con quali come amico, con quali come rivale o nemico: poi secondo le occasioni più o meno solenni che davan origine alla rappresentazione, doveva il dramma far luogo a un maggiore o minor numero di mutazioni di scene; e non è necessario di dire quanto potesse ed osasse domandare per sè chi poneva le note alla poesia. Il Metastasio dice a proposito delle infinite difficoltà, contro le quali ogni lotta era indarno: bisogna rispettare i pregiudisi comuni, ed è

questa una delle nostre più incomode servità. Se il poeta avesse avuto facoltà di por limite a queste pretensioni ed abolire certe consuetudini assurde, il dramma avrebbe potuto acquistare una forma più ragionevole anche senza trascendere i suoi confini e diventare tragedia, anche senza cessar di servire unicamente al diletto. Così per l'opposto il poeta, obbligato di rispettare pregiudizi antichi e comuni, costretto a patire tante incomode servitù, diventò arbitrario alla sua volta egli pure, e allargò i suoi diritti padroneggiando e rifacendo i soggetti per ridurli a pigliare qualcuna di quelle forme sotto le quali gli fosse riuscito una volta di obedire a tante necessità, pur conseguendo il bello ideale dell'arte.

Combattuto da queste difficoltà, il Metastasio non potè essere nè così vario nell'orditura dei drammi, nè così storico nella rappresentazione de' personaggi come vorrebbe la critica ai nostri giorni. Perciò fu detto che tutti i suoi drammi hanno uno stesso andamento, talchè di ciascuno sia agevole prevedere lo scioglimento fin dal principio. Ma oltrechè vi sono drammi di molto diversa orditura, è notabile non di rado anche in quelli più conformi tra loro una straordinaria varietà di movimento: laonde, benchè l'esito finale del dramma sia prevedibile, non è facile indovinare per quali vie il poeta vi ci condurrà. Così l'attenzione dello spettatore è sempre vivamente eccitata; e spesso è mirabile nella sua semplicità e naturalezza lo scioglimento improviso. In generale una certa uniformità di orditura fu inevitabile per la natura musicale e spettacolosa del componimento, per la necessità che ogni dramma dovesse finir lietamente, e per quelle altre condizioni, che un uomo collocato nelle circostanze del Metastasio non poteva nè distruggere nè trascurare. Ma la varietà introdotta fra tante cagioni di uniformità, fu tutta merito del poeta e frutto di un ingegno non meno ferace ed acuto, che paziente e meditativo.

Dei personaggi, fu detto non solo che non corrispondono storicamente ai nomi che portano, ma che uomini così fatti non esistettero mai fuorchè nella fantasia del poeta. Forse potrebbe provarsi che molti esistettero anche nella mente e nel desiderio di grandi filosofi, dai quali il poeta tolse il concetto o l'idea. Del resto, nella rappresentazione di un mondo affatto ideale, come avrebbe potuto trovar luogo un personaggio storico fedelmente ritratto? e il Metastasio potè bensì correggere e migliorare il melodramma, siccome fece dal lato dell'arte, ma non già essenzialmente mutarlo. Quindi

si spiega altresì perchè ne' suoi drammi quasi tutti gli affetti trascendano l'ordinaria misura, e comparativamente alla vita reale diventino esagerazioni, benchè tali non paressero in quel mondo fittizio del melodramma, nè agli uomini di quell'età, desiderosi di siffatte finzioni. Perciocchè l'arte ha essa pure certe regole, o piuttosto certe necessità logiche alle quali non può sottrarsi; e in una creazione poetica, qual era e si voleva che fosse il melodramma (lirico, musicale, spettacoloso), o tutto doveva eccedere l'ordinaria misura, o bisognava rinunziare alla necessaria armonia delle parti tra loro e col tutto. E finchè durò quella condizione di tempi e di cose, l'ingegno delloscrittore non poteva mostrarsi in altro, che nel saper trascendere la misura comune senza uscire del ragionevole, conducendo ogni parte a sì giusta e sì armonica proporzione colle altre, che lo spettatore passasse dalla realtà all'ideale senza avvedersene, godesse e patisse, sperasse e temesse veracemente per non vere cagioni; e al cessare di quella specie d'incanto non dovesse provare nè vergogna nè dolore di essersi lasciato rapire a quella illusione. E questo può con certezza affermarsi che fu dal Metastasio egregiamente adempiuto; aiutandolo l'ingegno e gli studi a conseguire il maggior grado possibile di perfezione dal lato dell'arte, mentre la buona sua indole e l'accurata educazione, lo preservarono dall'offuscare que' pregi con altri difetti. Ne' suoi drammi la virtù ed il vero prevalgono sempre sul vizio e sul falso: e sebbene egli rappresenti ne' suoi personaggi non solo il bene, ma anche il male di che pur troppo la natura umana è capace, ebbe a cuore per altro di render desiderabile soltanto la sorte dei buoni, lodate le azioni virtuose, pregiati quei sentimenti sui quali massimamente si fonda il viver civile. Nè parmi di dover passare in silenzio un'altra censura ripetuta, comesuole, più volte in più libri, cioè che molti personaggi nei melodrammi del Metastasio siano ritratti d'un medesimo tipo, ora abbigliati all'orientale, ora all'europea, ora antichi, ora moderni, con poche e leggiere modificazioni. Somigliante censura trovasi fatta anche ad insigni pittori; ciascuno dei quali (fu detto) si creò quasi una propria famiglia, e da quella tolse poi sempre, con poche mutazioni, quante persone figurò ne'suoi dipinti. Ma basterebbe forse rispondere, doversi pur tollerare che anche l'uomo più privilegiato d'ingegno, anche il genio abbia certi confini di potenza e d'attività. Del resto, chiunque consideri quante passioni si agitano nei melodrammi del Metastasio, quante diverse condizioni sociali vi sono rappresentate, non dirà per certo ch'egli abbia creato poco se creò anche un sol tipo per ciascheduna, e di quello si valse.

Per tutto questo nè invidieremo al secolo XVIII i suoi splendidi drammi, nè ecciteremo la gioventù a sforzarsi di risuscitarli: ma non ripudieremo la gloria di aver dato all'Europa un nuovo genere di poesia, nè mancheremo della debita lode al poeta che la recò alla maggior perfezione possibile nel suo tempo. Oltracciò ammireremo nel Metastasio uno scrittore che seppe esprimere ogni movimento dell'animo benchè rifiutasse quante parole non gli parevan da musica; tanto felice nel comporre e variare le frasi, che solo chi legga con questa speciale intenzione ed abbia un senso squisito, può accorgersi di tempo in tempo che manchi al suo stile o ricchezza o varietà. Può anche dirsi che l'Italia non ebbe mai nè poeta più popolarmente inteso di lui, nè chi in tanta facilità e naturalezza abbia saputo essere quasi sempre nobile, corretto, elegante. E senza dubbio anche le età che non vorranno più leggere i suoi melodrammi, non cesseranno di proporre in esempio le belle e vere sentenze espresse da lui con lucidità insuperabile, o le narrazioni e descrizioni schiette, animate, evidenti, di che sono pieni i suoi libri.

Dal tempo del Rinuccini a quello del Metastasio vi ebbe un gran numero di melodrammi: nè possiamo dolerci o maravigliarci che siano dimenticati, sapendo che nè per le invenzioni, nè per la lingua o lo stile, accrescerebbero la nostra ricchezza letteraria. Nessun genere poi di poesia è più di questo sullo sdrucciolo dell'affettato e del lezioso, e quindi anche appropriato al ridicolo ed alla parodia: la quale in fatto non tardò a mostrarsi in alcune composizioni che van sotto il nome di Melodrammi giocosi. Cominciarono prima che il Metastasio producesse i suoi drammi, nè cessarono dopo di lui, benchè fosse generalmente riconosciuta la sua eccellenza: ma durarono come dichiarazione, che il secolo non poteva più star contento ad una poesia per semplice passatempo, come avviso ai poeti, che dovessero adoperare più utilmente l'ingegno. Del resto è avvenuto, come suol quasi sempre accadere, che il plauso ottenuto da alcuni per questa via allettò molti altri a seguirli; talchè il primo effetto di quella censura fu contrario allo sperato; e noi avemmo così un nuovo genere di poesia più vano e più inutile di quello che si voleva sbandire; del quale per altro è necessario presentar qualche saggio.

Alcuni annoverarono tra gli scrittori di Melodrammi giocosi anche il Metastasio, ascrivendo a questo genere i due Inter-

. mezzi della Didone e Le Cinesi; ma questa opinione non potrà persuadersi agevolmente a chiunque raffronterà quei due componimenti coi veri drammi giocosi. E in generale è difficile a credersi che un uomo volga egli stesso in ridicolo quel genere di scritture intorno a cui abbia spese le cure di tutta la sua vita, e sul quale abbia fondata la celebrità del suo nome: qui poi è anche probabile che il Metastasio scorgesse in quei drammi un' intenzione più o meno aperta di menomar la sua gloria, contrafacendo ora il così detto eroismo, ora le smanie amorose e le dottrine sentimentali de' snoi personaggi; più spesso l'ammirata facilità de'suoi versi con quell'abbondanza e quasi sfoggio di rime nel fine e nel mezzo. Il proprio di queste rappresentazioni è la satira; non severa e mordace ma fondata sul ridicolo, e per quanto è possibile dissimulata. Il Goldoni nel melodramma intitolato Il paese della Cuccagna fa dire al capitano Oronte:

Chi non ha miglior mestiere
 Faccia quello del soldato;
 Chè se simen sarà summazzato,
 Darà gloria al suo valor.

 Bella cosa poter dire
 Morirò col ferro in mano,
 Morirò pel mio sovrano,
 Murirò per farmi onor. »

Dove pare che lodi la professione delle armi, ma nel vero la vilipende, affermando ch' essa è buona per chi non abbia miglior mestiere; poi contrafacendo il linguaggio eroico tanto frequente nei drammi seri, ripete tre volte la parola morirò nella quale consiste (secondo lui) la satira di una professione che promette gloria da quello dove ogni cosa finisce per l'uomo. Non di rado la satira si volge contro i maestri di musica, o contra le così dette convenienze teatrali. Nel dramma dell'abate Casti Prima la musica e poi le parole si suppone che un conte Opizio, per non so quale sua festa, voglia avere un dramma scritto e musicato in un giorno solo. Il poeta dice che questo è impossibile, giacchè non si comanda all'estro; al che il maestro risponde: La cosa è arcipossibile. — E deve andar così: donde il poeta chiama ostinati i maestri; il maestro dice squaiati i poeti; e ciascuno si duole della sua fortuna:

Maestro. • Vorrei pria condur l'aratro,
Ch'esser mastro di cappella.
Poets. Meglio è far il pulciacha
Che il poeta di teatro.

A 2. Che grand'asino che fui!
Accoppar dovea colui
Che mi fe compositor.

Finchè poi il maestro, già sicuro di vincere, non dubita di dire:

La cosa va prendendo buona piega.

Eppur questi poeti,

Sapendoli dirigere a mio modo,

Si potria forse forse

Ridurli ad esser buoni a qualche cosa.

Basta sol che depor voglian la sciocca

Idea che tutto il mondo

Deggia far conto delle lor parole;

Eh!... ci vuol altro: musica ci vuole. »

Il Calsabigi nell' Opera seria ha una scena dove uno degli attori vorrebbe sottrarsi alla fatica di cantare un'aria lunga e difficile, affermando che il poeta e il maestro di musica hanno avuto gran torto d'introdurla in quel luogo dove si tratta di effettuare un certo disegno al più presto, affinchè non isfugga il momento opportuno. Questo che importa? risponde l'altro interlocutore:

Stupisco, che non sa
 La legge impreteribile dettata
 Dai più antichi Licurghi
 Del musico teatro: un personaggio,
 Per quanto va di fretta,
 Di scena uscir non può senza l'arietta.

## E l'altro allora si persuade e canta:

Già propizio a' voti miei
 Un vento di fortuna
 Sento soffiar. Cade il rivale, ed io
 Lo trassi a' lacci ed alla morte. Ho vinto;
 È tempo di goder, di porre in pace
 L'afflitto core, e di raccoglier tutto
 Dei mio sudor, dei mio iavoro il frutto.

Deifin che al laccio infido Trasse di tonni un stuolo Guizza per l'onde a volo, Corre festoso al lido, E sa co'scherzi suoi Bianco di spuma il mar. •

Il ridicolo, propriamente parlando, sta qui nella sconvonienza della similitudine: ma l'autore ebbe intenzione di trasportarci a considerare l'incongruenza degli scrittori di drammi seri, i quali dove l'azione richiederebbe un rapido andamento soffermano i personaggi a perdere il tempo, e d'ordinario ricorrono a qualche similitudine studiandosi di renderla tanto
più abbagliante quanto meno è opportuna. E Giambattista
Lorenzi nella Pietra simpatica deride tutto insieme i poeti ed
il publico, quelli per le esagerazioni alle quali si abbandonavano scrivendo, questo per la fatuità che mostrava lodando
le loro stranezze. A tal fine attribuisce a D. Sossio innamorato queste parole:

Cara, dagli occhi tuoi
 Un fuoco tal è uscito,
 Che il cuore abbzustolito,
 Acqua! gridando va. •

Di che il suo maestro, assecondato da tutti gli astanti, gli da gran lode esclamando:

Bravissimo davvero!
 È dono degli Dei!
 Stupendo in verità!

## e D. Sossio soggiunge:

Non sol lo dice lei,
 Ma tutta la città.

Però il Calsabigi nell'Opera seria, quasi a nome di quella parte della popolazione, a cui il poco giudizio, sì dei poeti e sì dei maestri di musica, era diventato già insopportabile, rimprovera al poeta le sentenze filosofiche accumulate nel colmo della passione; ed al maestro le molte cadenze nelle arie piene d'asione; disapprova i trilli, i solfeggi, gli arpeggi fuori di luogo, e i paragoni inopportuni d'un zefiretto, d'un agnelletto, d'un praticello, conchiudendo:

• Io queste inezie, che questo e quello Fan tanto dire, fan tanto ridere, Quanto è possibile voglio levar. -

E questo a poco a poco diventò desiderio universale.

Frattanto, fino dall'anno 1707 era nato in Venezia Carlo Goldoni che doveva dare all'Italia una nuova gloria letteraria scrivendo commedie degne d'essere paragonate colle migliori di qualsivoglia nazione. La storia del teatro italiano, cominciandola dalle Rappresentazioni mentovate più sopra, ci mette innanzi un gran numero di componimenti, vari di forma non meno che d'importanza pei soggetti trattati o per l'intenzione degli scrittori. Il Cinquecento ci ha lasciato un gran numero di commedie, molte delle quali, a dir vero, vanno così strettamente sulle tracce delle greche o delle latine, che appena

oseremmo dirle commedie italiane; ma non poche poi, anche attenendosi a quei modelli, se non direttamente nella sostanza, almeno indirettamente e nelle parti accessorie, fan ritratto del tempo in che furono scritte, e, con fuggevoli allusioni, coi motti, coi sali, coi proverbî gittati destramente per entro al dialogo, procurano di adempiere il loro ufizio di correggere i costumi. Dobbiamo ricordarci per altro che in gran parte furono scritte per commissione di principi e recitate da nobili cortigiani festeggianti nozze o nascite illustri; e in generale rappresentaronsi alle corti di principi e di papi, le quali in quel secolo tollerarono molto di quello che le età posteriori sbandirono dal teatro per rispetto della buona morale e di sè; ma non avrebbero comportata quella rappresentazione vera del vero, nella quale i grandi ravvisano così facilmente la censura dei loro costumi e l'intenzione di scemar loro potenza e felicità. Nelle Commedie del Cinquecento possediamo quindi, non tanto una serie di esemplari drammatici propriamente detti italiani, quanto una gran ricchezza di lingua; e questo è il pregio che le raccomanda ancora alla gioventù amante del bello scrivere. Di questo pregio mancò quasi affatto il Goldoni; non già per negligenza ma per poca attitudine a conseguirlo: e nondimeno egli è, per consenso universale, colui che diede all'Italia le sue migliori commedie. Egli si mostra costantemente non meno sagace nell'osservare e scoprire, che abile a rappresentare le varie indoli con tutte le differenze che distinguono uomo da uomo; anche quelle che paiono, e forse sono realmente leggieri, ma nondimeno possono indurre nelle-azioni umane diversità assai notabili. Nelle sue migliori commedie non vi è quasi mai parola postavi da lui al solo fine di farci conoscere l'indole attribuita a'suoi personaggi: essi mostransi sul teatro quali egli li ha scolpiti dentro di sè; e lo spettatore impara a conoscerli, e si compiace, per dir così, di scoprirli ponendo mente a quello che fanno: perciò quelle commedie sono in tutto e per tutto un'imagine fedele del vero, e così raggiungono pienamente quel duplice fine di istruire e dilettare. Fu grande sventura che i tempi e le circostanze non permettessero ad un uomo di tanto ingegno di allargare le sue osservazioni sopra un campo più vasto od almeno più libero che non era a'suoi giorni la republica veneta: perciecchè, quando glien' è data l'occasione, egli mostra la sua attitudine a rappresentare le indoli più generali e più alte con quella stessa verità e sicurezza di tocco colla quale ci rappresenta le speciali del suc

paese, ed anche tra queste quasi sempre soltanto le meno elevate. Ma dovette ricordarsi di Nevio che pagò coll'esilio l'aver voluto mordere colle sue commedie i Metelli e i Scipioni; nè sperò che l'aristocrazia veneta sarebbe meno severa della romana.

A canto alla commedia scritta fiorì in Italia una specie di commedia improvvisata, detta commedia dell'arte. L'autore eleggeva l'argomento, indicava la divisione degli atti, la successione delle scene, con qualche cenno del fine al quale indirizzava il suo componimento, e del modo di farvi concorrere le varie parti: ma il dialogo, e quei minuti accidenti che non sono di assoluta necessità all'azione, benchè le infondano vita e interesse, commettevasi ai recitanti: alcuni dei quali realmente improvvisavano; i più forse avevano a mente un gran numero di dialoghi per venirli poi accomodando al bisogno e, quasi diremmo, intessendo nell'orditura del poeta. Questi recitanti avevano un capo o maestro da cui erano diretti, istruiti, stipendiati; e la riputazione di quel capo diffondendosi sopra di loro era cagione che fossero più o meno cercati. Al tempo del quale parliamo questa commedia dell'arte era molto scaduta per l'abuso che se n'era fatto, e per la negligenza presuntuosa di non pochi tra quelli che vi si erano dati senza vocazione, per la speranza di abbracciare un mestiere lucroso. Ultimo a sostenerne la riputazione fu Antonio Sacchi; e di lui si valse Carlo Gozzi (fratello di Gaspare, al quale non fu minore d'ingegno ma di coltura) per metter fine, se fosse stato possibile, alla grande celebrità che il Goldoni veniva acquistando. L'effetto ottenuto dalle sue commedie, denominate da lui medesimo Fiabe, fu veramente mirabile. Il popolo allettato da portentose stranezze e da un dialogo vivo. mordace, senza misura nè freno, abbandonò il Goldoni per dar plauso al Gozzi. Ma del Goldoni vivono e vivranno ancora lungamente molte commedie: le Fiabe del Gozzi non sono lette se non da pochi; e pochissimi sono quelli ai quali possa persuadersi che la cagione della fortuna ottenuta non istà tutta in quel desiderio costante nel popolo di procacciarsi nuovi diletti preferendo lo straordinario e il portentoso ai veri pregi dell'arte.

Il Goldoni nelle Memorie si duole e si maraviglia che alcune egregie persone movestero guerra alle sue commedie per mantenere in onore le quattro maschere (il Dottore, il Pantalone, il Brighella, l'Arlecchino) ch'egli ne aveva escluse. E veramente se coloro combatterono le sue commedie perchè pre-

ferivano quelle così dette dell'arte, come pare che il Goldoni credesse, ciascuno troverà ragionevole il suo dolore e la sua maraviglia; ma è probabile che quel contrasto nascesse da altra origine non avvertita dal Goldoni, nè chiaramente significata da que' medesimi che lo movevano: è probabile che difendessero l'uso di quelle maschere perchè vedevano che la commedia, abbandonandole, perdeva gran parte del suo brio, della sua vivacità ed anche della sua efficacia. E noi confrontando da questo lato le commedie scritte dal Goldoni in lingua italiana con quelle nelle quali si valse del dialetto veneto, siamo costretti a riconoscere che quegli avversari non furono così irragionevoli come a lui parve: e ci troviamo condotti a una questione fondamentale, se sia possibile avere buona commedia in Italia, dove non è alcun dialetto universalmente riconosciuto ed inteso, da cui possa togliere i proverbi, le arguzie, le lepidezze delle quali abbisogna. « Le piacevolezze parigine (dice uno scrittore molto autorevole) sono tali in tutta la Francia; mentre le piacevolezze toscane o non sono intese o sono schernite nelle altre parti d'Italia che Toscana non sono. Questo (soggiunge) è un male gravissimo, e che non è più atto a ricevere medicina; donde nasce che gl'Italiani difficilmente possano avere la vera e buona commedia che da tutta Italia sia intesa, prezzata e gustata. » Ora speriamo che il tempo stia per recare a questo male la medicina disperata dal nostro scrittore, dandoci una città capitale che possa tenere fra noi quel posto che tiene Parigi in Francia.

Frattanto la filosofia del secolo XVIII apparecchiava una generale innovazione di cose, e sospingeva anche le lettere italiane a farsi strumento di quella mutazione che nessuno poteva definire benchè fosse presentita da tutti. Il Parini costringeva i ricchi a correggersi delle loro vanità se non volevano esser ludibrio del popolo: il Goldoni studiavasi di rendere più intelligenti e più virtuose le moltitudini. Vittorio Alfieri, nato nella seconda metà di quel secolo, seguitando l'impulso del suo tempo, rivolse la sua mira più in alto, adoperò le lettere come arme nel campo della politica, e scrisse tragedie.

L'Italia non è così povera in questo genere di poesia come c'induce a credere la nostra abitudine di guardare soltanto a ciò che è o si dice eccellente: perciò chi tratta della nostra letteratura storicamente ha debito di mostrare quanto s'inganni chi stima che prima dell'Alfieri, la Sofonisba

del Trissino, il Torrismondo del Tasso e la Merope di Scipione Maffei, fossero le sole tragedie degne di questo nome e paragonabili ad alcune, quasi diremmo, famose in altri paesi. Credo sia lecito dubitare se le tragedie dell' Alfieri abbiano per fondamento una dottrina filosofica meditata seriamente, la quale a poco a poco svolgendosi potesse realmente servire di guida alla nazione; o se, come tante altre opere letterarie di quell' età, sian nate soltanto da un impeto di sdegno non irragionevole contra le condizioni politiche nelle quali trovavasi il mondo. Ch' egli abbia tolti a trattare alcuni argomenti antichi dai quali sarebbe stato meglio astenersi, perchè nella loro integrità non si accomodano ai tempi moderni, e volendoli accomodare snaturansi con pericolo di produrre tutt'altro effetto da quello sperato; è osservazione ripetuta più o meno severamente da molti, e non mancante per certo di verità. Dopo aver lette quelle tragedie nelle quali ci par di vedere costantemente l'autore in lotta contro i potenti per ricomporre il mondo, proviamo gran meraviglia trovando che nel giudicarle, ragiona assai meno dei soggetti e dell'intento, che dell'arte onde sono condotte, e dello stile. E in quanto alla scelta degli argomenti, dove noi crediamo che uno scrittore come l'Alfieri sia sempre mosso da qualche alta cagione, parmi notabile un passo della sua Vita, ove racconta che la sua donna (così egli soleva chiamare la moglie di Edoardo Stuart) gli scrisse d'avere assistito in teatro ad una recita del Bruto di Voltaire, e che codesta tragedia le era sommamente piaciuta, e soggiunge: « Io che l'aveva veduta recitare forse dieci anni prima, e che non me ne ricordava punto, riempiutomi istantaneamente di una rabida e disdegnosa emulazione sì il cuor che la mente, dissi fra me: Che Bruti, che Bruti di un Voltaire? io ne farò dei Bruti, e li farò tutt'a due: il tempo dimostrerà poi, se tali soggetti di tragedia si addicessero meglio a me o ad un francese nato plebeo, e sottoscrittosi nelle sue firme per lo spazio di settanta e più anni: Voltaire Gentiluomo ordinario del Re. > Ciascuno sentirà in sè medesimo a quante considerazioni sull'uomo e sulle scrittore possano dar materia queste parole. Fu detto che l'Alfieri, a cagione della sua nascita, della sua educazione, della sua indole fu assai lontano dal conoscere gli uomini quanto potrebbe credersi guardando principalmente a' suoi tanti viaggi; e dubitasi altresì se conobbe profondamente sè stesso e come uomo e come scrittore. Vantavasi di avere molto inventato, se queste parole significano far cosa nuova di cosa già fatta, giacchè

diceva ho tenuto metodo, adoperato mezsi e ideato caratteri in tutto diversi dagli altri nei soggetti appunto i più trattati e ritrattati. Ma i critici nè credono che questo sia in sè e per sè un sistema buono e lodevole, nè trovano che queste novità siano riuscite sempre senza inconvenienti. Ma dopo tutto quello che fu detto e si dice ancora da molti, le tragedie di Vittorio Alfieri furono al loro tempo un'opera di gran momento per la nazione, e sono oggetto di studio e di meditazione anche al presente, non solo pei grandi lampi d'ingegno di che riboccano e per molte notabili qualità letterarie, ma perchè esprimono sentimenti che allora potevano dirsi comuni, e rappresentano assai bene lo stato generale degli animi e delle menti d'allora.

Qualche anno prima che Giuseppe Parini publicasse il Mattino vennero in luce due volumi delle Poesie di Ossian tradotte dall' inglese per Melchiorre Cesarotti padovano, giovane allora in poco più che trent'anni, ma già conosciuto come uno dei più fervidi ingegni di quel tempo. Più tardi, annoverato da tutti fra i letterati più colti, fu autore di opere filologiche molto stimate, e conoscitore profondo dell'antica letteratura non meno che della moderna: il quale sentendo, al pari del Parini, dell'Alfieri, del Varano, del Gozzi, che l'Italia aveva bisogno di liberarsi dagli Arcadi e dai Petrarchisti, in cambio di ritrarla alla vera sua scuola nazionale, all'alta scuola dell'Allighieri, per desiderio intemperante di novità e di fama, le propose in esempio un poeta caledonio chiamato da lui medesimo genio della natura selvaggia. Dieci anni dopo quel primo saggio (nel 1772) publicò in quattro volumi tutte le poesie attribuite a quell'antico e fino allora ignorato scrittore. I critici avevano sollevato già il dubbio se lo scozzese Macpherson fosse traduttore (com'egli asseriva) o inventore di quelle poesie; nè a noi è possibile dire qual sia stata intorno a ciò l'opinione del Cesarotti: giacchè in queste materie non si fonda sempre sul vero chi si fonda sulle espresse parole d'un autore. Questa ricerca poi sarebbe qui affatto fuori di luogo. Qual che si fosse l'origine di quelle poesie, il fatto si è ch'esse, portate in Italia nella seconda metà del secolo XVIII, destarono l'ammirazione di molti che vollero sforzarsi di poetare a quel modo, fondando quasi una setta che prese il nome degli ossianeschi. Ciascuno crederà facilmente che se l'originale e la traduzione non avessero in sè molti pregi, la sola attrattiva della novità non poteva bastare a produrre un sì grande e sì durevole effetto: il quale fu così Ambrosoli. — 17.

grande e tanto durò, che se ne vedono alcuni segni anche in poeti venuti dopo e dichiaratisi avversi a quel forestierume. Perciò a spiegazione, e vorrei anche dire a giustificazione di quell'errore, è necessario che qui se ne tenga parola e se ne rechi alcun saggio.

Le poesie di Ossian si riferiscono al secolo IV dell'èra cristiana e al tempo dell'invasione romana. Non vi si trova un sistema religioso propriamente detto, e nè anche un culto per placare o propiziarsi la divinità. Vi predomina nondimeno la persuasione che le anime dei prodi e virtuosi non fossero imprigionate col corpo nel cerchio delle pietre o nella tomba, ma errassero sulle nubi o abitassero in aerei palagi, premio alla bontà e al valore. Vi era una specie di geni seguaci di ciascun vivente, senz'altro officio che di annunziargli la morte quando era vicina. Finchè i trapassati non avevano ricevuto l'onore della canzone, il loro spirito errava infelice intorno al sepolcro: dopo la canzone alzavasi ad aerei soggiorni; e i buoni vi erano bene accolti dai loro antenati, ma i vili o malvagi n'eran respinti. Nè altro in questi poemi si dice intorno allo stato della seconda vita; nè vi si trova menzione di un comune soggiorno dei trapassati. La parte storica si riferisce alla potente casa di Morwen, della quale fu capo Tremorre. Questi aveva abbattuti i Druidi e recato, per quanto pare, alla sua nazione un gran cambiamento sollevando la propria famiglia all'autorità regia. Di Tremorre nacque Fingal, e di Fingal Ossian; il quale dalla moglie Evirallina ebbe un figliuolo nominato Oscarre. Questi morì combattendo; e prima di lui era già morta sua madre. Così Ossian rimase ultimo della sua casa: e, poichè prevalevano già da per tutto le armi straniere, senti di dover essere l'ultimo che mantenesse la gloria della sua nazione. Prima ancora che la vecchiezza lo rendesse inetto all'uso delle armi, divenne cieco. Solo conforto in tante sventure gli fu la compagnia di Malvina figliuola di Toscar signor di Luta, già sposa di Oscarre, cui pianse per tutto il tempo della sua vita. La bontà di questa giovane è rappresentata da Ossian in cento luoghi de suoi poemi con tanto affetto quanto forse non seppe esprimere mai nessun altro scrittore: e quel raggio di bellezza e di amore che accompagnò l'eroe nelle sanguinose battaglie, quand'egli ancor vigoroso affrontava e disperdeva i nemici, ed ora lo guida già cieco, mentre, cantando, vive nella memoria dei tempi trascorsi, è una delle maggiori sorgenti di bellezza e sentimento poetico che si conescano in tutta la letteratura. Anche Malvina secondo il costume di quel popolo e di quel tempo, avea l'arpa, e cantava in suon di dolcezza corrispondente alla dolce e virtuosa sua anima.

Simile a tintinnio d'arpa, che a sera Leve leve ne vien su le fresch'ale Di dolce mormorante venticello.

E dell'arpa e del canto, nella sua vedovanza, consolò spesso il proprio dolore e quello di Ossian, che di ciò frequentemente la prega.

o figlia di Toscarre, e sciogli il gaio Canto di Selma, onde soave il sonno Fra la gioia dell'anima scrpeggi;
Onde allo spirto mio tornino i sogni Della mia gioventà, tornino i giorni Del possente Fingallo.

In un poemetto intitolato Callin di Cluta Ossian comincia dal pregare Malvina a fargli sentire il suono della sua arpa. Benchè sia notte già tarda, vegliano tutti e due dolenti e pensosi; egli della caduta de'suoi, essa della morte di Oscarre. Perciò Ossian le indirizza queste parole:

> Solingo raggio della notte bruna Vientene a me, chè anch'io son desto e gemo. Odo sbuffarti da' lor colli intorno I venti mormorevoli, e dei venti Erran su l'ale con vermiglie vesti L'ombre de morti e n'han diporto e gioia. Ma gioin Ossian non sente! O man gentile, Man dell'arpe di Luta animatrice, Pur nel canto è letizia: ah tu risveglia La voce della corda, e ad Ossian mesto L'anima fuggitiva in sen riversa: Ella è un arido rio; sgórgavi il canto, Sgorga il canto, o Malvina, e ne lo svviva. T'ascolto si, notturno raggio, ah segui. Perchè l'arresti?.. Oh qual tremore! il petto Gonfissi, il cuor mi balza, io guardo addietro Su gli anni che passar. Solingo raggio Vientene a me, ch'io già m'infoco e canto. -

E narra la storia di Lunilla figliuola di Catmor signor di Cluta, sventurata bellezza cui rapì a forza il feroce Dutcarmo dopo averle ucciso il padre. Fuggita poi al rapitore, e travestita da nomo, sotto il nome di Callino suo supposto fratello, venne alla casa di Morwen domandando soccorso a Fingallo. A

quella preghiera (dice Ossian) l'eroe volse intorno lo sguardo; e noi tutti sorgemmo armati con desiderio di essere eletti all'impresa. Secondo un certo loro costume andarono la notte sul colle dove abitavano gli spiriti dei trapassati, e battendo gli scudi invitaronli a scendere dalle nubi per disegnar chi di loro dovesse uscire a quella battaglia. E l'ombre (soggiunge) dei morti destinarono me ed Oscarre. Veleggiammo quindi al paese di Dutcarmo: egli accettò la disfida: io cedetti ad Oscarre l'onore del combattimento. Vedi (continua il poeta rivolgendo più vivo il discorso a Malvina che accompagna con l'arpa il suo canto),

Vedi, pugnano i Re: l'alte lor forme Fra le abbaglianti dell'acciar scintille S'adombrano di luce: è tal lo scoutro Di due meteore su notturna valle, Ch'indi balena di vermiglio lume Foriero di tempesta: entro il suo sangue Giace Dutcarmo rovesciato; vinse D'Ossian il figlio; ei non innocua in guerra, Vaga mastra dell'arpe, avea la destra.

Oscarre spoglia il vinto dell'armatura e la reca al supposto Callino, che siede lungi dal campo in disparte. Ma Lunilla ha tanto sofferto e tanto perduto, che non può aprir l'animo a vera letizia, nè accoglie più desiderio di vivere. Sicura per altro dal suo nemico, ella dona all'eroe che ha combattuto per lei il proprio usbergo, perchè resti monumento perpetuo del suo valore nelle sale di Selma. L'usbergo

Cadde dal bianco sen: ravvisa Oscarre
 Lunilla stessa, di Catmor la figlia
 Dalla morbida mano: •

e allora soltanto apprende la storia verace delle ingiurie recate a lei da Dutcarmo; dopo le quali non è più possibile ch'ella sopporti la vita.

Ma il poeta non vuol contristare più oltre Malvina raccontandole come finì quella giovane sventurata: perciò le dice soltanto che il suo sepolcro fu onorato dalla canzone di Sulmalla, altra giovane infelice amante già di suo padre Catmorre: e come nel principio l'ha invitata che venisse a lui per accompagnare coll'arpa il suo canto, ora la prega che resti con lui per piangere insieme.

O figlia di Toscarre, a che narrarti
 Ossian dovrà come Lunilla affitta
 Gisse mancando? La sua tomba è posta
 Sul giuncoso Lumone: a quella interne

Errando va nei giorni della doglia La pensosa Suimalla; ella più volte Toccò la flebil arpa, e alla bell'ombra Sciolse il canto gentil. Raggio notturno, Meco ti sta, chè anch' io son desto e gemo.

Una gran differenza tra le poesie di Ossian e le classiche si trova nell'ordine dei racconti: di che sarà esempio opportuno il poemetto Dartúla. Comincia da un'invocazione alla luna; e prega il vento a romper le nubi affinchè il mare sia illuminato della sua luce: perciocchè Nato, Alto ed Ardano figliuoli di Usnorre signor di Eta nella Scozia lo solcano nell'oscurità della notte fuggendo il furor di Cairba che dopo la morte di Cucullino signoreggiava sull'Irlanda dove il padre li aveva spediti a combattere in favore della casa di Temora.

Che sta lor presso? ricopri la notte
La sua bellezza: le sospira il crine
Al marin vento; in tenebrose liste
Galleggiano le vesti: ella somiglia
Ai grazioso spirito del cielo
Che move in mezzo di suá nebbia ombrosa.
E chi puot'esser mai, fuorene Dartúla?
Dartúla tra le vergini d'Erina
La più leggiadra? Ella fuggi con Nato
Dall'amor di Cuirba. »

Ma per l'oscurità della notte non si avvedono che fan viaggio contrario al loro desiderio.

T'ingannano, o Dartúla, e alle tue vele
Niegan Eta selvosa. O Nato, queste
Le tue rupi noa son, non è il muggito
Questo dell'onde tue: stannoti appresso
Del nemico le sale, e a te d'incontro
Le torri di Cairba ergon la fronte.

La nave rientrò quindi nella baia di Tura d'onde fuggiva, mentre credevano di approdare ad Eta.

Vento del mezzogiorno, oh! vento insido,
 Ov'eri tu! chi ti trattenne allora
 Quando dell'amor mio suro ingannati
 I cari sigli! Oh pur sossiato avessi
 Nelle vele di Nato, insia che d'Eta
 Gli sorgessero a fronte i dolci colli
 Paterni, e s'allegrassero alla vista
 Del suo signor. Lungi gran tempo, o Nato,
 Fosti, e passò della tornata il giorno.

Da questo cenno del fallito ritorno di Nato piglia occasione il poeta per raccontare il principio di quell'amorosa avventura della quale ci ha fatto già presentire il tristissimo fine. La tua patria (egli dice) non ti rivide mai più:

• Ma ben ti vide dei stranier la terra,
Nato amabile! Amabile tu fosti
Agli occhi di Dartula: era il tuo volto
Bello qual pura mattutina luce;
Piuma di corvo il crin; gentile e grande
Era il tuo spirto, e dolce come i'ora
Del sol cadente: di tue voci il suono
Parea susurro di tremanti canne,
Oppur di Lora il mormorio: ma quandoSorgea fiera battaglia, eri in tempesta
Mar che mugge; terribile il rimbombo
Era dell'armi tue; del corso al suono
Svaniva l'oste. •

Tale ti vide la prima volta Dartúla dalle torri di Selama ov'ebbero albergo i suoi padri; ti vide, e, presa d'amore, desiderò di sottrarsi a Cairba che la teneva per forza presso di sè.

Dal suo odioso amore esser disciolta
Per allegrarmi alla gentil presenza
Del mio bel Nato. O fortunate, o care
Colline d'Eta! esse vedranno a eaccia
I suoi vestigi! esse vedran sovente
Il suo candido seno allor che l'aure
Solleverangli la corvina chioma.

Così parlasti allora, o Dartula (prosegue il poeta), ma ora ti circonda la notte sul mare dove fremono i venti portandoti a contrario viaggio.

Aura del nord: losciami udir la voce.

Dell'amabile; amabile, o Durtúla,

La voce tua tra 'l ausurrar dei venti. »

Sono queste, domandò la giovinetta, le spiagge d'Eta? ed è quello ch'io ode il mormorar dei ruscelli che scorrono giù da'tuoi colli? Ma Nato rispose gemendo:

Non le rupi di Nato, e non à questo,
.... de' suoi ruscelli il suouo.

Non vien quel raggio di notturna luce
Daffe sale d'Usnor: lungi, ma lungi

Esse ci stan; siamo in nemica terra, Siam nella terra di Cairba: i venti Ci tradiro, o Dartúla; Ullina al cielo Qui solleva i suoi colli! •

I tre fratelli lasciarono Dartúla presso la nave, e uscirono a spiar del paese. Dopo alcun tempo Nato ritornò,

• . . . . . . Ma tenebroso ha il volto,
Chè veduto egli avea l'amico estinto, •

cioè, avea veduta l'ombra di Cucullino che passeggiava intorno a Tura, con funesto presagio di morte. L'amorosa Dartúla si rattrista al vederlo mesto e pensoso: perocchè dopo la morte di tutti i suoi sotto l'asta del feroce Cairba, essa non ha sulla terra alcuna speranza fuorchè nella spada e nell'amore di Nato. Come l'Andromaca di Omero nel famoso colloquio alle porte Scee con Ettore, anche Dartúla racconta qui all'amante l'eccidio de'suoi. Il racconto finisce col rammentar le vittorie già riportate da Nato: d'onde la giovane prende fiducia di vittorie novelle, e domanda:

Pin da'primi anni miei (l'Eroe soggiunse)
Incontrai la battuglia; il braccio mio
Potea la lancia sollevare appena
Quando sorse il periglio: il cor di giola
Rideami della pugna al fero aspetto.
L'alma rideami fra i perigli, pria
Ch'io vedessi di Selama la bella,
Pria ch'io vedessi te, gentil Dartula,
Simile a stella che di notte splende
Sul colle: incontro a lei lenta s'avanza
Nube, e minaccia la vezzosa luce.
Siam nella terra del nemico! i venti
Ci tradiro, o mia cara; or non c'è presso
Porza d'amici, e non le rupi d'Eta!

Forti, soggiunge, sono i miei fratelli: ma che possiamo noi soli contra tutta l'oste di Cairba? Dartúla deliberata di non ricadere mai più in potere del suo nemico, rinfranca l'animo di Nato: ella medesima vuol vestirsi l'usbergo e combattere.

Nato di gioia arse nel volto adendo
 Le voci sue. Figlia di Cola, ei disse,
 Tu mi spleadi nell'alma: or via, Cairba,
 Vien co'tuoi mille; il mio vigor rinasce.

E rammenta le parole del padre nel giorno della partenza,

i

rammenta le vittorie già da lui riportate. Intanto ecco avanzarsi Cairba co'suoi.

Stagli muta Dartúla: è nel guerriero
Fitto il suo sguardo; di nasconder tenta
Il nascente suspir; represse a forza
Le si gonflan le lagrime negli occhi.

Nato ordina al fratello Alto di condurre Dartúla ad uno speco vicino. S' io muoio (soggiunge) non istate qui a compiangermi, ma fuggite ad Eta, e colà inalzate per me la canzone dei morti.

Le mie lodi sonar la voce eletta,

Con che gioia il mio spirto ai venti misto

Volerebbe a' miei colli ! -

La voce eletta di Cona era quella d'Ossian: perciò il poeta interrompe la narrazione dicendo:

Udrassi il nome tuo sonar nei canti,
Prence d'Eta selvosa; a te fia sacra,
Figlio del prode Usnor, d'Ossian la voce.
Deh! perché là sul Lena anch'io non ero
Quando sorse la pugna? Ossian sarebbe
Teco vittorioso, o teco estinto.

Quella notte, prosegue, noi sedevamo nelle sale di Selma festeggiando: il vento toccò le corde della mia arpa, e ne uscì

- Suon tristo e basso, qual canto di tomba. -

Fingallo fu primo a sentirlo, e mi comandò di invitare, cantando, gli estinti a'selvosi suoi colli. E mentre io cantava (soggiunge), il valoroso Nato appoggiato all'asta in Ullina aspettava i suoi nemici. Al mattino cominciò la battaglia, poichè Cairba ricusò di venire con lui a singolar duello,

• E mille archi fur tesi, e mille frecce
Ratto volar. Cadon d'Usnorre i figli
Come tre giovinette e rigogliose
Quercie, che stavan sole in crma rupe.
Le amabil piante a contemplar s'arresta
Il peregrino, e in lor mirar si sole
N'ha meraviglia: ma la notte il nembo
Vien dal deserto, e furibondo abbassa
Le verdi cime: il di vegnente ei torna;
Vede le quercie al suol; la vetta è rasa. •

Dartúla li vide cadere, e stette muta, affannosa coi crini sparsi al vento, colla guancia tinta del pallore di morte. Venne poscia

Cairba e le domandò amaramente dove fosse il suo Nato, come erano piaciute le sale d'Usnorre. Allora,

Dal braccio di Dartúta abbandonato
Cadde lo scudo; il suo bel petto apparve
Candido, ma di sangue apparve tinto,
Perchè fitto nel sen le s'era un dardo.
Come lista di neve in sul suo Nato
Ella cadeo: sopra l'amato volto
Sparsa è la negra chioma, e l'uno all'altro
Sgorga frammisto l'amoroso sangue.

Più tardi, quando Fingallo venne in Irlanda ad abbattere l'orgoglioso Cairba, Ossian inalzò il suo canto intorno alla tomba dell' infelice Dartúla.

Questo è il modo tenuto generalmente da questo poeta ne' suoi racconti. Egli è sempre lirico anche nelle narrazioni: perciò comincia da quel punto del fatto che, per qualsiasi accidente, commuove prima d'ogni altro la sua fantasia; dietro alla quale vien poi accennando le varie circostanze o parti del tutto; e il lettore deve ordinarle da sè per comporne un racconto compiuto. Non v'è dubbio che piace in queste poesie quella specie di disordine, quanto piace in Omero la sua lucida e piana esposizione: perchè la rispondenza tra il soggetto e la forma è necessaria condizione del bello, e sorgente principalissima di diletto; e ben si può dire che la forma ossianesca è appropriata a rappresentare avvenimenti raccomandati alla semplice tradizione, in tempi e luoghi così mancanti di ordinamenti civili, così signoreggiati dalle passioni come quelli che Ossian descrive. Ma questa considerazione non servì sempre di guida a chi allora e più tardi s' invogliò d'imitarlo.

Questa poesia così diversa dalla consueta, gittata fra un popolo desideroso di novità qual era il popolo italiano sul declinare del secolo XVIII, trovò non pochi disposti ad ammirarla e seguirla. I maestri dicevano che non confacevasi nè al nostro suolo nè al nostro cielo, nè aveva fondamento nella religione e nei costumi d'Italia; e dicevano il vero: ma poichè volevano mantener in onore la poesia mitologica dei Greci e dei Latini, parlavano indarno. I puristi gridavano (certamente non senza buone ragioni) contro la troppa licenza del traduttore che empieva la nostra lingua di nuove voci, di metafore e costruzioni eccessivamente strane. Ma perchè già da buon tempo la purità della lingua soleva essere generalmente negletta, e i più eleganti erano i più alieni dalle idee pre-

dominanti, perciò anche i puristi gridarono indarno. L'Italia vide in brevissimo tempo un gran numero di ossianeschi; finchè poi la scipitaggine di non poche imitazioni diventò rimedio a quella specie di frenesia; e, prevalendo il giudizio dei più moderati, fu riconosciuto che quel libro poteva essere studiato con frutto, ma non già tolto a modello. Dico quel libro; giacchè dell'autore, dopo tante ricerche e controversie, non abbiamo per anche certezza. Se fosse provato che quelle poesie sono invenzione e fattura del Macpherson, avremmo qui una singolarità letteraria non indegna di considerazione: perchè il Macpherson, men che mediocre poeta quando scrisse col proprio nome e con desiderio di acquistar fama a sè stesso, sarebbe riuscito eccellente scrivendo sotto altro nome coll'animo deliberato a voler sostenere (come poi fece costantemente) che quelle poesie non erano sue: e il Cesarotti vinse anch'egli sè stesso nella traduzione dell'Ossian, e va a lei debitore in gran parte della sua celebrità. Del resto i pregi di questa traduzione trovansi, come quelli del testo, accompagnati da tanti vizi o difetti di natura, quasi direi, così appiccicosa, ch' io credetti di dovermi astenere dal recarne verun saggio tra gli esempi raccolti nel mio libro: ma qui poi fu necessario parlarne e farla bastevolmente conoscere; prima, perchè si vegga a quanta incertezza di gusto era venuta l'Italia sul finire del secolo; ed anche perchè si conosca l'origine di certi modi non mai usati prima d'allora dai nostri poeti, nè mai intieramente dismessi dipoi.

Nella seconda metà del secolo XVIII, alla quale si riferiscono le cose orora discorse, l'Italia fu invasa prima dalle dottrine e poi dalle armi francesi; che tutta la mutarono e rimutarono, come racconta la storia: e mentre la nazione riceveva dalla Francia le opinioni e le usanze che infor- : mano la vita privata, e le istituzioni che governan gli Stati, nessuno può maravigliarsi che la sua lingua si venisse più e più infrancesando. L'influsso di quel tempo fu in ciò così grande, che le sue conseguenze non si cancelleranno forse mai più Molte alterazioni allora patite dalla nostra lingua, le si ven nero col tempo connaturando; ad altre ci siamo accomodat come ad una specie di necessità: perchè in ogni cosa, dope certi passi diventa necessario farne certi altri; e noi parliamo e scriviamo tutti, qual più qual meno, in tal modo, che potremmo parer forestieri agli uomini del buon tempo antico. Nè di ciò possiamo in tutto dolerci; se nasce da questo ampliato commercio che va intrecciando le nazioni fra loro, e promette

di collegarle in una grande famiglia. Ma nella fine del secolo XVIII e nel cominciare di questo che oramai precipita anch'esso a quel punto, il numero delle parole forestiere o nuove, usate senza necessità e senza verun riguardo all'analogia, era divenuto sì grande, che alcuni scritti dovevan essere oscuri alla maggior parte della nazione. Della qual cosa fu naturale che si dolessero non solo i letterati per una speciale affezione alla purità del linguaggio, ma ogni buon cittadino; vedendo alterarsi colla lingua il modo del pensare, e quasi prenunziarsi quel nuovo dominio di forestieri che nel fatto poi venne.

Non videro dunque o non vollero vedere il vero quegli stranieri che derisero gl' Italiani, come se, per leggerezza di mente inetta ai forti studi ed alle grandi quistioni, attribuendo troppo gran pregio allo stile, ritornassero di tempo in tempo a contendere della lingua. E questo rimprovero ci facevano quei medesimi ai quali godeva l'animo asserendo che l'Italia era un semplice nome geografico; e credevano e volevano che non potesse mai essere altro che un nome! L'amore della lingua fu agl' Italiani, forse più che ad ogni altro popolo, una stessa. cosa coll'amor della patria; e se in molte scritture non apparisce alcun segno di questo secondo aspetto della controversia, chi non sa quanto dovettero sempre dissimulare i deboli? E se potesse provarsi che nessuno tra quanti parteciparono in quella disputa si accorse mai di avere alle mani anche una quistione politica, non per questo potremmo cambiare epinione circa la cosa in sè stessa: e ne verrebbe pur sempre questo vero, che la lingua comune non lasciò mai che le violenze nè le arti dei nostri nemici raggiungessero il loro intento: e di tempo in tempo, involgendo le varie provincie in una stessa ricerca o controversia o litigio che dir si voglia, avvertiva gli oppressori e gli oppressi che la nazione esisteva, nè potrebbe cancellarsi dal mondo.

Può dirsi che circa la lingua furono sempre in Italia due opinioni; parendo ad alcuni, che il dialetto fiorentino o la lingua parlata in Firenze, essa sola, debba usarsi dagli scrittori italiani; ad altri, che ogni voce, ogni locuzione possa essere adoperata scrivendo, senza curarsi d'onde ella venga, purchè vi sia certezza che potrà essere intesa e approvata universalmente. Queste diverse opinioni cominciarono a mostrarsi fino dal primo principio della nostra letteratura; cioè fino da quando fu sentito primamente il bisogno di sostituire al latino, che si perdeva, quell'idioma che veniva sorgendo e prevalendo fra il popolo. Perciò l'Allighieri trovò necessario

di prenderle in esame, e mise fuori quella sentenza divenuta poi tanto famosa, che la lingua italiana in ciascuna città appare e in niuna riposa. Il Gelli nel Cinquecento affermò che il libro De vulgari eloquentia dove trovansi queste parole non può esser di Dante; benchè Giovanni Villani, contemporaneo al gran poeta, lo abbia riconosciuto per suo, aggiungendo che in quello « con forte e adorno latino e belle ragioni riprova tutti i volgari d'Italia. » Dopo d'allora quella opinione fu più volte combattuta o difesa; e questa controversia della lingua la sentimmo non di rado citata dagli stranieri in prova di quella loro asserzione, che l'Italia fosse un mero nome, un paese abitato da popoli tanto diversi e discordi, che non possono convenire nè anche intorno a quella suprema necessità di ogni nazione, d'avere una favella comune. Ma considerando quella disputa, tante volte sopita e ridesta, stimo che le due opinioni accennate fossero diverse apparentemente anzichè nella realtà. Perciocchè gli abitanti dei vari Stati d'Italia, contrastando tutti, per la natura comune, alla forza e all'astuzia di chi adoperava di mantenerli divisi, agognarono costantemente a procacciarsi una lingua intesa da tutti; per la quale i pensieri e i sentimenti trasmettendosi da un capo all'altro della penisola collegassero in quel modo che solo era possibile uomini separati duramente per forza. E fu naturale che i Fiorentini, possessori di un dialetto ricchissimo di tutti que' pregi che mai si possano desiderare parlando o scrivendo, non dubitassero di dire, che a conseguir quell'intento bastava proclamar lingua comune il dialetto parlato da loro: ma fu naturale altresì che gli abitanti dell'altre provincie, i quali non ricevevano da Firenze nè istituzioni, nè leggi, nè usanze, nè libri sufficienti a rappresentare la lingua corrente; nè avevan motivo, e talvolta nè anche possibilità di recarvisi; disperando di poter mai appropriarsi quel dialetto, abbracciassero la dottrina di una lingua, non nata nell'una o nell'altra terra ma raccolta da tutte, composta di voci e locuzioni usate parlando o scrivendo dal maggior numero, e tali che in tutta Italia siano riconosciute italiane, e possano essere facilmente intese. Così dunque non furono avversi tra loro i sostenitori del dialetto fiorentino e i propugnatori di una lingua italiana; ma gli uni e gli altri aspiravano ugualmente ad unire col vincolo di uno stesso idioma le sparse popolazioni d'Italia. Se (come asserirono alcuni) la seconda delle ricordate opinioni ebbe per proprio fine di mantener l'Italia divisa, in tal caso dovremo dire anche noi che il libro De vulgari elo-

quentia « non può esser di Dante, » o contraporci a chi disse che l'Allighieri fu l' Italiano più italiano che sia stato mai. Quest'usanza di recare a segrete e turpi intenzioni politiche le opinioni letterarie, non ultima tra le infinite nostre sventure, pare che avesse principio sol tardi; quando molti, anche tra i più sinceri amatori del proprio paese, servirono senza avvedersene ad un'arte tanto sottile e coperta quanto dannosa ed iniqua, che tendeva a inimicarci gli uni cogli altri, per ovviare a quello che gli oppressori più temono, cioè alla concordia degli oppressi. Al tempo del Gelli, già mentovato, la disputa non era forse men viva, ma più civilmente agitata: « Non si truova (dice) opera alcuna, che si dica scritta in lingua Pisana, Sanese, Lucchese, Aretina, o di qual si voglia altro luogo toscano: e pure hanno avute queste città scrittori di non piccola fama. Laonde non può avvenir questo per altro, se non perchè questi tali conoscono molto bene la lor lingua naturale non esser quella che si stima oggi e pregia cotanto. E se bene essi hanno ancora imitato gli scrittor nostri, quanto è loro stato possibile, e'non l'hanno però voluto confessare apertamente e liberamente, giudicando, per avventura, che ciò non fusse molto onor loro. Anzi, perchè se e'l'avessero chiamata Fiorentina, e'non sarebbe paruto loro avervi parte alcuna o pochissima, e'l'hanno chiamata Toscana o vulgare; volendo, col chiamarla così, dare a intendere a le persone, che ella si parli vulgarmente per tutta la Toscana. Il che si vede che non è vero. E altri di poi non Toscani, per avervi ancor eglino parte, l'hanno chiamata italiana. » Consideravasi dunque come una gara d'onore; e tale par veramente che fosse allora ed anche più tardi nell'opinione di molti. Oramai speriamo con buon fondamento che le mutate sorti d'Italia porranno fine per sempre a questa disputa. La nazione rappresentata in un solo Parlamento da uomini d'ogni provincia, convocati a discutere di tutto quello che costituisce la vita publica, a proporre, esaminare, dettare ordini e leggi che tutti possano intendere e debbano obedire; e difesa da un esercito proprio, nel quale convengano e conversino giovani raccolti da tutte le sue terre, formerà senza dubbio assai presto una lingua nazionale, comune, sufficiente a tutti i bisogni. Senza dubbio, la maggior parte della lingua, così di quella che già possediamo come di quella che si verrà aggiungendo, sarà sempre fiorentina; ma gli animi abituati a grandi e importanti negozi non comporteranno più che si chiami (come fece il Gelli) adulterare e imbastardire una lingua il proferir letterato in vece di litterato.

E per toccare almen brevemente la storia della nostra lingua, come richiedono la sua importanza e lo scopo speciale di quest'Appendice, già s'è veduto come sul finire del secolo XIV e nel principio del XV lo studio dei classici greci e latini sviasse dal coltivarla le persone più acconce per ingegno e per condizione a farla fiorire. Quando poi nel 1439 il pontefice Eugenio IV trasferì da Ferrara a Firenze il Concilio aperto primamente in Basilea, Cosimo de' Medici il più riputato e nomato cittadino d'uomo disarmato, ch' avesse mai non solamente Firenze, ma alcun' altra città di che si abbia memoria, mostrandosi pre so alle dottrine di Gemisto Pletone (uno dei dotti venuti da Costantinopoli a quell'adunanza) istitui un'Accademia denominata platonica, perchè proponevasi di studiare e diffondere la filosofia di Platone. Capo di quell'Accademia fu Marsilio Ficino che poi diede, non pure all'Italia ma all'Europa, la prima traduzione latina delle opere di quel filosofo; e molti altri con lui concorsero a darle importanza e splendore: ma quanto più essi col proprio esempio, e Cosimo coll'onorarli e premiarli allettavano la gioventù studiosa a pigliar quella via, tanto più menomavasi il numero dei cultori alla lingua italiana. Piero, figliuolo di Cosimo, per aver tenuto appens cinque anni il posto del padre, non potè lasciare grandi effetti di sè: dipoi venne Lorenzo sopranomato magnifico; il quale, portato dalla natura alla poesia, e allettato dalla nominanza che gli procacciarono fin dal principio i suoi versi, compose un gran numero di sonetti, canzoni, poemetti ed altri componimenti di vario genere; e favorendo il Poliziano e molti altri che poetavano insieme con lui, contribuì senza dubbio a far rifiorire lo scriver volgare. Di questo alcuni, preoccupati dall'opinione allora generalmente seguita dai dotti, gli diedero biasimo; ai quali egli rispose publicamente mostrando quanto s'ingannassero nel loro giudizio, e conchiuse con queste parole: Nessuno mi può riprendere s'io ho scritto in quella lingua nella quale son nato e nutrito. Ma non diremo per questo che promovesse la vera letteratura nazionale; nè troviamo ne' suoi scritti cagione per fare di lui un giudizio diverso da quel che facciamo degli altri protettori. Già qualche cosa ne toccammo parlando del Pulci: aggiungeremo qui che il Pulci stesso e un altro poeta fiorentino, Matteo Franco, benchè amici fra loro, scrissero molti sonetti riboccanti d'ingiurie non solo buffonesche ma triviali, invereconde e irreligiose, che poi recitavano alla mensa del Magnifico per divertirlo: e non so io quale mi paia maggior vilipendio o il coronare di

sucche, già ricordato più innanzi, ed esporre agl'insulti del volgo, o il pigliar diletto che due uomini di bell'ingegno avvilissero a tal segno sè stessi. Per conoscere poi s'egli scrivendo ebbe intenzione di render migliore o di guastare quel popolo su cui il suo grado, le sue ricchezze e la fama del suo ingegno lo rendevano tanto efficace; per conoscere se fece opera per la quale s'aumentasse il fiorentino imperio, come si debbe (sono parole sue proprie) non solamente sperare ma con tutto l'ingegno e le forze per li buoni cittadini aiutare, aggiungo qui alcuni suoi versi ai pochi riferiti nel primo volume: là come saggio del suo poetare, qui per testimonio di lui come cittadino d'autorità principesca.

In una delle Canzoni a ballo così si volge alle giovani che temono la maldicenza:

Deli! lasciam dir chi vorrà pur mal dire,
 E non guardiamo ul lor tristo parlare:
 Allegro si vuol vivere e morire,
 Mentre che in giovinezza abbiamo a stare:
 E chi vorrà di voi mal favellare,
 Il cor per troppa invidia se gli schianti.

Altrove le ammonisce che non perdano il tempo, perchè

La bella gioventà giammai non torna,
 Nè 'l tempo perso già mai riede in drieto.
 Però, donne gentil, giovani adorni,
 Che vi state a cantare in questo loco,
 Spendete lietamente i vostri giorni;
 Chè giovinezza passa a poco a poco:
 lo ve ne priego per quel dolce fuoco
 Che ciascun cor gentile incende e strugge.

E dice loro altresì che Vuolsi far le cose e poi-Saperle tener segrete; e riprende sè stesso di essere stato negligente al piacere.

E nella Rappresentazione di san Giovanni e Paolo imagina che
la Vergine evochi dalla tomba san Mercurio affinchè apposti
l'imperatore Giuliano, e gli dia con la giusta spada - Sensa compassione a messo 'l petto. In quello stesso componimento il generale Gallicano domanda, per premio di molte vittorie, che
Costantino gli conceda in moglie sua figlia Costanza: e poichè
l'imperatore non sa come sottrarsi a così inaspettata richiesta,
se ne consiglia colla giovane; la quale risponde, che promettasenza volontà di attenere, e che lo mandi frattanto a un'impresa nella quale è persuasa che troverà la morte:

O padre, deh pon freno al tuo dolore.
 Intendo quel che tu vuoi dire a punto.

Il magno Dio ch'è liberal signore

Non stringerà la grazia a questo punto.

lo veggo onde vi tien tal pena al core:

Se dài a Gallican quel c'ha presunto,

Offendi te e me: e s'io nol piglio

Per mio marito, il regno è in gran periglio.

Quando 'l partito d'ogni parte punga,

Nè sia la cosa ben sicura e netta,

lo ho sentito dir che'l savio allunga

E dà buone parole e'l tempo aspetta.

Benchè 'l mio ingegno molto in su non giunga,

Padre, io direi che tu me gli prometta:

D'assicurarlo ben fa' ogni pruova

E poi lo manda in questa impresa nuova.

Solo ai propri figliuoli dà per bocca di Costantino alcuni consigli assennati e da doversi approvare:

 Suppliate the chi vuole 'l popol reggere, Deve pensare al bene universale; E chi vuol altri dall'error correggere, Sforzisi prima lui di non far male: Però conviensi giusta vita eleggere, Perchè lo esemplo al popol molto vale, E quel che fa il signor fanno poi molti; Chè nel signor son tutti gli occlii volti. Non pensi a util proprio o a piacere Ma al bene universale di ciascuno: Bisogna sempre gli ocabi aperti avere; Gli altri dorman con gli occhi di questo uno; E pari la bilancia ben tenere; D'avarizia e lussuria esser digiuno: Affabil, dolce e grato si conservi, Il signor dee esser servo dei servi. •

E di buone massime, che nel vero poi sono arti di regno, ci rappresenta maestro anche Giuliano:

Sanza reputazion, non par che imperi;
Nè puossi dir sia privata persona:
Rappresentano il tutto i signor veri.
Non è signor chi le cure abbandona
E dassi a far tesoro o a' piaceri:
Di quel raguna, le cure lasciate,
E del suo ozio, tutto il popol pate.
Se ha grande entrata, per distribuire
Liberalmente e con ragion gli è data;
Faccia che'l popol non possa patire
Dall' inimici, e tenga gente armata.

Se'l grano è caro, debbe suvvenire
Che non muoia di fame la brigata.
A' poveretti uncor supplir conviche.
E così 'l cumular mai non è bene.
La signoria, la roba dell'impero,
Già non è sua, anzi del popol tutto;
E benchè del signor paia lo 'ntero,
Non è nè 'l posseder nè l' usufrutto;
Ma distribuitore è 'l signor vero:
L'onore ha sol di tal fatica frutto,
L'onor che fa ogn'altra cosa vile,
Che è ben gran premio al core alto e gentile.

Frattanto lo svolgersi della vita publica, le guerre, le transazioni politiche, il commercio, le arti, avevano reso sempre più necessario l'uso di quella lingua che sola era intesa dal popolo; e duello che veramente dev'essere, pare che anche gli ostacoli di si volgano in suo favore. Così nè coloro che fondarono l'Accademia platonica già menzionata, nè Cosimo il vecchio che la promosse ebbero in animo di favorire per essa la lingua volgare; ma riuscirono ciò non pertanto a questo fine. Perchè lo studio di Platone e generalmente dei classici, arricchì quei dotti di voci e di modi dei quali poi ampliarono e abbellirono il linguaggio del popolo, quando si accorsero che scrivendo latino riuscivano inutili alla nazione, e mancavano al supremo scopo di ogni studio, ed anche al desiderio che pur sentivano d'esser lodati. Ben è credibile che, passando anche in ciò la misura, quell'innesto non sia stato in tutto propizio al nuovo idioma; e forse cominciò allora quello scrivere troppo culto o troppo accademico, che ci dilunga dal popolo anche quando ci sforziamo di accostarci e accomunarci con lui. Di questo sarà persuaso chiunque paragoni le cose scritte nel secolo XIV, fuor solamente il Boccaccio, con quelle del secolo XV, non escluso nè anche il Governo della famiglia, nè quel discorso col quale il Magnifico tolse a provare alcuna cosa non essere manco degna per essere più comune: ogni bene essere tanto migliore quanto è più comunicabile ed universale, come è di natura sua quello che sommo bene si chiama: e però non parere che lo essere comune a tutta Italia la nostra materna lingua le toglia dignità; come credevano alcuni, riprensori suoi e degli altri accademici che scrivevano italiano con lui.

All'incremento della nostra lingua dovette contribuire anche quel gran numero di Accademie che la storia letteraria ci rappresenta diffuse in tutte le città o le terre della Penisola:

le quali in quanto attesero ad esercitazioni frivole e senza publica utilità, obedirono alle condizioni del tempo; ma in quanto furono adunanze d'uomini rivolti a un medesimo fine per mezzo delle lettere, furono quasi una protesta continua contro l'inerzia a cui si voleva che stessero contenti gl'ingegni. Nei nomi di Consoli, Censori, Questori usati in parecchie di quelle accademie ravvisarono alcuni una reminiscenza e quasi un desiderio dell'antica grandezza romana; di che furono da alcuni lodate, da altri derise. La storia frattanto di alcune tra quelle società fa manifesto, che non credevano alieno da sè e dalle lettere il pensiero delle cose publiche.

Nel secolo XV un uomo a cui il padre non diede alcun nome, divenuto per suo ingegno e sua dottrina famoso, chiamandosi Giulio Pomponio Leto, fondò in Roma un' Accademia di erudizione e filologia, i cui soci presero tutti un nome diverso dal proprio, nè scrivevano ne parlavano pure tra loro se non latino. Dopo qualche tempo furono accusati di congiurare, ed anche di professare opinioni eretiche; quindi presi, torturati, dispersi. Più tardi l'Accademia platonica fondata (come già dicemmo) da Cosimo il vecchio e favoreggiata da Lorenzo il Magnifico, erasi trasferita nel palazzo o, come suol dirsi, nell'orto de'Rucellai. Quel luogo diventò comune ricetto e diporto (dice lo storico Nardi) d'uomini dotti così forestieri come fiorentini; tra i quali poi molti giovani, grandi amatori della libertà della patria, nel 1522 congiurarono di spegnere il cardinale de' Médici (fu poi Clemente VII); ma furono scoperti, e in parte presi e giustiziati, in parte banditi. Vennero poco appresso le armi di Carlo V che spensero la republica di Firenze e la vita politica d'Italia: venne la tirannide di Alessandro de' Medici: nè alcuno crederà che in quegli anni tanto infelici fossero favorite o tollerate almeno le lettere, e le adunanze di letterati. Quando poi, dopo l'uccisione di Alessandro, il governo di Firenze si trovò nelle mani d'un altro Cosimo nominato gran duca, l'Accademia risorse, prendendo il nome di Accademia degli Umidi, per opera principalmente di Anton Francesco Grazzini; ma di filosofica diventò letteraria: e il principe la favorì, la protesse, e volle che mutando il nome si dicesse Accademia fiorentina (nel 1541) senza imutare per altro l'oggetto de'suoi studi. Il suo intento principale doveva esser quello di promuovere la lingua, commentando massimamente le poesie del Petrarca; sicchè la cagione del favore ducale non può esser dubbia à nessuno. Più tardi (nel 1582) alcuni membri di quell'Accademia se ne separarono, senza cessare perciò da quegli studî ch' essa coltivava, e ne fondarono un'altra col nome di Accademia della Crusca, proponendosi di esaminare le scritture per sceverare il buono e imitabile da quello che tale non fosse; il che fu somigliato all'operazione dell'abburattare il macinato per separare la crusca dalla farina. E questa Accademia fu anch'essa favorita dai Medici, valendo anche qui lo stesso motivo. Ma l'Accademia della Crusca poi, compilando il Vocabolario della lingua italiana, fece opera non preveduta da quei protettori, sommamente nazionale, e tale, che mantenne alla famiglia italiana quell'unità ch'essa andava per ogni modo cercando. Già dissi poc'anzi sotto quale aspetto mi par che si debbano considerare le controversie che abbiamo agitate, principalmente appunto dopo la compilazione di quel Vocabolario: se la lingua sia fiorentina o toscana o italiana, e se debbano usarsi scrivendo soltanto voci e maniere parlate in Firenze. L'astuzia de governanti potè suscitarle con altra intenzione, ma l'effetto riuscì sempre contrario a loro. Lo studio della lingua e il calore delle dispute alle quali essa diede origine, andarono sempre del pari col ravvivarsi del sentimento nazionale: però qui può veramente e storicamente dirsi con Orazio: nè anche la forca respinge ciò che vien da natura.

In Italia pertanto l'amore della lingua rappresentò quasi sempre l'amor della patria; e collegando, come allora potevasi, le disgiunte popolazioni, mantenne inestinguibili da per tutto il desiderio e la speranza dell'unità nazionale. Perciò quegli uomini che la conservarono e la promossero in tempi infelici, quando non era perdonato il fare opera di publica utilità; e quei che provvidero a raccoglierla in un solo Vocabolario, dove ciascuno potesse trovarla sicura da ogni mischianza forestiera; sono degni di maggior lode che a molti non sembra. Protestarono in quel modo che le circostanze comportavano contra coloro che, scopertamente o in segreto, attendevano a spegnere la nazione; e non permisero che diventassero eterni i pessimi effetti delle armi e delle leggi straniere. Non ostante quella infelicità che oppresse lungamento l'Italia, nonostante l'abuso dell'ingegno a cui alcuni lasciaronsi strascinare, questa lingua ha pur informata una delle più splendide e più copiose letterature moderne: la quale nei tempi che ci stan nel cospetto potrà certamente arricchirsi di opere più gravi e più utili delle prodotte finora, ma non dovrà mai vergognarsi di quel ch' essa fu anche nelle età più sventurate.

Dopo aver presentato ai giovani studiosi quel più che potevasi di questa letteratura, procurai di mostrarne l'andamento in quelle opere massimamente nelle quali pare che più si palesino l'indole degl'ingegni s l'efficacia delle circostanze. Quelle stesse cagioni per le quali vedemmo ridestarsi più volte una specie di culto al Petrarca anzichè all' Allighieri; essere da tanti seguito il Boccaccio, da nessuno il Compagni; degenerare in drammi pastorali le Rappresentazioni; cambiarsi in campo di assurde e invereconde invenzioni la poesia cavalleresca; prevalere i poemi eroicomici all'alta epopea: quelle cagioni medesime dovettero naturalmente avere gli stessi effetti sulle opere storiche e su quelle che più direttamente son volte a stabilire le opinioni e formare il carattere di un popolo. Ma dopo le cose dette nelle notizie sopra ciascun autore, e dopo questo saggio di considerazioni generali dato finora, il discorrere partitamente, per cagione d'esempio, del Machiavelli, del Guicciardini, del Varchi, del Giannotti, non altro sarebbe che un cadere appunto in quello che dissi fin dal principio di voler evitare, cioè un pretendere di condurre per mano chi studia, come persuaso ch'egli non sappia muover passo da sè, o sicuro di giovargli sostituendo il mio al suo proprio giudizio. Questo libro, nè in quella prima parte nè in questa, non è una storia propriamente detta della letteratura italiana; è un saggio di quanto essa produsse dalla sua origine fino a noi, ed anche delle cause che più probabilmente, al parer mio, contribuirono al suo generale andamento ed all'indole delle opere ond'essa è composta.

A poco a poco le condizioni publiche, diventando abituali, falsano il modo di vedere e di giudicare non solo degli individui ma delle popolazioni. Perciò le imprese di Gian Galeazzo Visconti e di Roberto di Napoli che potevano unire in un corpo solo l'Italia, furono generalmente chiamate rovinose ambizioni; e tutti in quella vece esaltarono come benefica l'industria e virtù di Lorenzo il Magnifico per assicurarsi che le cose d'Italia rimanessero bilanciate, e che a nessun principe si potesse accrescere o imperio o reputazione: benchè questa cura, sotto il nome di pace, perpetuasse la divisione della penisola in piccoli Stati, e quindi anche la sua debolezza a petto delle grandi nazioni già surte in Europa. Non tardarono poi gli avvenimenti a mostrare quel che sarebbe meglio convenuto all'Italia; ma bisognarono poco meno di quattro secoli per rimediare a quell' errore.

Le differenze delle leggi, delle istituzioni, delle abitudini

introdotte in quel lungo volger di tempo dai vari governi o nazionali o stranieri nelle nostre provincie, furono spesso gravissime, e di tal natura che alienassero le une dalle altre le popolazioni: non di rado anche, per collisione d'interessi, poterono farle nemiche. Ma resistendo a tutti gli errori, a tutte le arti o industrie, la letteratura e la lingua mantennero viva la speranza dell' unità nazionale anche quando l'effettuarla doveva parere impossibile. Ed è notabile che il Vocabolario della Crusca fosse compilato appunto al tempo della dominazione spagnuola, allorchè parve così prossimo a spegnersi tutto quanto poteva dirsi italiano. E in quel tempo, non solo molti nobili ingegni, coltivando le scienze, sostituirono alle ipotesi tradizionali ed all'autorità l'esperienza e l'osservazione; ma alcuni letterati altresì cominciarono a combattere contra i maestri che inceppavano la fantasia con arbitrarie dottrine, e contro l'abuso della mitologia greca.

Quando poi quella cupa e letale dominazione cessò, e le nuove dottrine poterono cominciare a dar qualche frutto; fu grande indizio d'imminente mutazione vedere i poeti rivolgersi finalmente all'Allighieri: e mentre la nazione, per dir così, si imbeveva di idee francesi, molti letterati darsi gran cura di ravvivar l'amore della lingua nazionale, e apparecchiare alla gioventù grandi collezioni di libri nei quali potessero studiarla.

E così anche durante il dominio napoleonico, divenuto nell'ultimo tanto rigoroso e retrogrado, apparve più che mai vivo l'amore, o, come il Cesari disse, il rinfocamento per la lingua italiana: di che mi basta citare in prova la cura che n' ebbe. Ugo Foscolo, uomo e scrittore tanto desideroso di novità e intollerante di freno.

La storia ci fa poi sapere come sia avventto che quella dominazione lasciasse dietro di sè un desiderio indomabile d'indipendenza, che non tardò a farsi manifesto nella letteratura. Alcuni credettero di poter secondare quel desiderio e cooperare a quel nobile intento senza abbandonare le antiche forme e generalmente le antiche dottrine letterarie: e tra questi voglio citare soltanto il Niccolini di Firenze. Altri stimarono che bisognassero nuove forme e nuove dottrine; e introdussero in Italia il romanticismo.

Sotto questo nome una lettératura preparata nella Germania dalla filosofia di Fichte e di Schelling, attuata e promossa dai fratelli Schlegel e da altri pensatori e poeti quando i Francesi tenevano serva una parte di quel paese, aveva suscitata colà una serie di scrittori patriotici « disposti a tutto patire ed anche a tutto tentare a fine di spezzar le catene straniere: > e per quanto sia doloroso a pensare il gran numero delle nobili vite allora innanzi tempo mietute, nondimeno chiunque senta di avere in sè scintilla d'ingegno, dovrà consolarsi vedendo di quanta utilità publica essa può diventare sorgente. Alcune poesie uscite di quella scuola accesero la gioventù alemanna, e la fecero vittoriosa. Se i principi che allora secondarono e promossero quel nobile entusiasmo, fallirono le promesse e tennero schiava una generazione non meno degna che desiderosa di libertà; se alcuni tra quelli che avevano più contribuito a fondar quella scuola (per esempio Federico Schlegel), « fregiati di ordini e di titoli attesero poi a renderne vani gli effetti, e diventarono naturali sostegni dei Conservativi politici ed ecclesiastici, » per far risorgere « istituzioni del medio evo che non si comportano colle idee e collo spirito del nostro tempo: » tutto questo non può essere imputato a quella scuola, della quale non fu conseguenza necessaria nè naturale; e non può quindi menomar la fiducia che dobbiamo e vogliamo riporre nello studio e nell'ingegno come strumenti di civiltà.

In Italia il romanticismo, non potendo proclamare la sua vera dottrina e il vero suo scopo, si presentò necessariamente come una semplice riforma letteraria; e tale fu anche creduto da alcuni che se ne mostrarono subito fautori. Le poesie di quella scuola romantica a cui la Germania doveva gran parte delle sue vittorie, non pare che fossero conosciute qui, se non forse da pochi; certamente non avrebbero potuto esser tradotte in nessun angolo della Penisola, mentre direttamente o indirettamente prevalevano da per tutto quei principi politici che le sopprimevano anche là dov'eran nate. Avemmo quindi traduzioni o imitazioni di leggende e romanze, aliene quasi tutte dai nostri costumi, senza legame coi nostri bisogni, e tinte o infette di quella tendenza al medio evo accennata poc'anzi. Certamente non poteva dirsi allora che quelle poesie (come fu detto con buon fondamento delle romantiche tedesche) « mettessero un argine all'influsso di un gusto letterario straniero, » nè che potessero « recare consolazione, quiete, coraggio ai più nobili spiriti contra l'oppressione politica » È probabile che alcuni, così tra quelli che volevano esser romantici perchè speravano di far rifiorire la letteratura italiana, come tra quelli ai quali pareva per lo contrario che ne fossero guastatori, mancassero di un giusto e pieno concetto della cosa: e poichè la materia non comportava di essere apertamente

trattata, perciò furono veduti anche alcuni uomini d'alto ingegno agitarsi lungamente nel dubbio, oppugnare dottrine che poi riconobbero vere, e fin anche contradire col fatto alla propria opinione. Così, per citare un solo esempio ma illustre, G. B. Niccolini fu romantico quant'altri mai ne' soggetti e nell'intento delle sue migliori tragedie; e nondimeno segnò con parole eccessivamente sdegnose le dottrine e le opere di quella scuola. Troviamo ch' egli, pregato a lasciar publicare il discorso dov' erano quelle parole, « ricusò con sincerità rara e con trepida coscienza di sè, dicendo che sopra quelle questioni e' poteva col tempo mutare pensiero. » Probabilmente aveva già cominciato a comprendere che il romanticismo, entrato in Italia come una semplice mutazione di forme letterarie, tendeva a diventare anche fra noi quel ch'era stato in Germania, tendeva ad un fine che nessun italiano poteva condannare, nessuno avrebbe voluto impedire. Dal lato letterario alcune riforme erano disputabili, altre parevano un desiderio intemperante di distruggere prima d'aver pensato come riedificare; e l'opposizione giustificavasi principalmente per la fiacchezza innegabile, talvolta anche per la stravaganza di al-· cune tra le opere che presentavansi come frutto delle nuove dottrine. Ma quando cominciò ad alzarsi il velo che aveva in gran parte celato il vero, allora, benchè non potesse mutarsi il giudizio circa quelle prime poesie, fu riconosciuto da tutti quel debito presentito già dal Niccolin', di mutare opinione circa la scuola; giacchè essa, quai che si fossero il nome e le apparenze, riconduceva le nostre lettere ad una imitazione di Dante più vera, più alta, più degna che non fu quella iniziata dal Varano e splendidamente proseguita dal Monti.

S'io avessi potuto distogliermi dal proposito seguito nella prima edizione, e indurmi a porre le mani nelle opere dei Letterati viventi, ciascuno facilmente indovina, quali avrebbero più contribuito ad arricchire di nuovi esempi il mio libro: perchè tutti conoscono quel piccolo ma eletto drappello d'ingegni che promovendo, in questa infelicissima parte di secolo, la critica, la storia, il romanzo e la poesia, meritarono anche il nome di scrittori esemplari. Fu gran ventura che l'uomo a cui ciascuno de' miei lettori avrà già assegnato il primo posto nel mentovato drappello, si trovasse nel fiore degli anni e potente di studi quando surse il pensiero di preparare la libertà politica per mezzo delle lettere: nè si tenesse, come il Goethe, in disparte da quel movimento letterario, ma lo secondasse e lo promovesse quanto era possibile, anche più che

non pareva possibile, in quella condizione di cose. Molti, massimamente fra quelli che scrivevano fuori d'Italia, mostraronsi più ardenti di lui; e furono quasi i bersaglieri nella gran lotta che si veniva preparando: ma dal lato letterario non v'è dubbio che la nuova dottrina ricevette da'suoi ragionamenti e dal suo esempio la più efficace dimostrazione; dal lato politico egli aveva già chiamata rea la progenie degli oppressori; aveva riprovata con versi non dimenticabili quella quasi ereditaria stoltezza di consolarsi al cambiar di padroni; aveva rappresentato in un modo che il popolo potesse intendere e i dotti dovessero ammirare, il vituperio ed il danno del soggiacere a un dominatore straniero. Laonde, primo o tra i primi di tempo, non secondo a nessuno nell'importanza dei soggetti trattati e nell'altezza del fine, rimane universalmente riconosciuto superiore a tutti come scrittore; pari assai più che simile a quegli antichi che sotto il nome di classici contraponemmo lungamente ai moderni o romantici.

FINE DEL QUARTO ED ULTIMO VOLUME.

### INDICE GENERALE

#### DEGLI AUTORI COMPRESI NEI QUATTRO VOLUMI.

11, 410. Alamanni Luigi (1495-1556), II, Alberti Leon Battista (1404?-1472), I, 340. Alfieri Vittorio (1749-1803), III, 358. Algarotti Francesco (1712-1764), III, 390. Allighieri Dante (1265-1321), I, 65. Arici Cesare (1782-1836), IV, 81. Ariosto Lodovico (1474-1533), II, 72. Arrigo di Castruccio degl' Interminelli (prima metà sec. XIV), 1, 316. Atanagi Dionigi (secolo XVI), II, 564. Balbo Cesare (1789-1853), IV, 184. Baldi Bernardino (1553-1617), II, **550.** Barbazza Andrea (?-1656), III, 226. Barbieri Giuseppe (1783-1852), IV, Baretti Giuseppe (1716-1789), III, 31I. Bartoli Daniello (1608-1685), III, 106. Belcari Feo (-? 1484), I, 377. Bellotti Felice (1786-1858), IV, 214. Bembo Pietro (1470-1547), II, 64. Bentivoglio Guido (1579-1644), III, 86. Berchet Giovanni (1783-1851), IV, 153. Berni Francesco (1490?-1536), II, 272. Bertini Pier Francesco (1658-?), 111, 227. Pertòla Aurelie De' Giorgi (1753-

1793), III, 428.

Adriani Giambattista (I513-1579), | Bettinelli Saverio (1718-1808), III, 419. Boccaccio Giovanni (1313-1375), L, 250. Boiardo Matteo (1430-1494), I, 364. Bondi Clemente (1742-1821), IV, 240. Bonichi Bindo (?-1337), I, 315. Borghi Giuseppe (1792-1847), IV, **268**. Borghini Raffaello (verso la metà del sec. XVI), II, 358. Borghini Viucenzo (1515-1580), II, 402. Botero Giovanni (1540-1617), II, Botta Carlo (1766-1837), IV, 128. Brunelleschi Filippo (1377-1444), I, 392. Benedetto (1581-Buommattei 1647), III, 217. Buonarroti Michelagnolo (1568-1646), III, 205. Burchiello (?-1448), I, 389. Capilupi Lelio (1501-1563), II, 569. Caro Annibale (1507-1566), II, 304. Carrer Luigi (1801-1850), IV, 273. Casa. V. Della Casa. Cassiani Giuliano (1712-1778), III, 416. Castiglione Baldassare (1478-1529) Cavalca Domenico (?-1342), I, 176. Cavalcanti Bartolommeo (1503-1562), II, 390. Cavalcanti Guido (?-1300?), I, 16. Cellini Benverato (1500-1570), II, 346. Cerretti Luigi (1738-1808), III,

Cesari Antonio (1760-1828), IV, 45.

III, 31.

Cocchi Antonio (1695-1758), III, 401.

Colletta Pietro (1775-1831), IV, 92. Colombo Michele (1747-1838), IV,

**259**.

Colonna Vittoria (14902-1547), II, 562.

Compagni Dino (1260?-1324?),

Coppetta Francesco (morì giovane nel 1553), II, 568.

Costanzo. V. Di Costanzo.

Crescenzio Pietro (1240?-1320), 1, 293.

Crudeli Tommaso (1703-1745), III, **410.** 

Da Catignano Giovanni (seconda metà del secolo XIV), I, 285. Dalle Celle Giovanni. V. Da Ca-

tignano Giovanni.

Da Lentino Jacopo (sec. XIII), I. 10.

Da Montemagno Bonaccorso (secolo XIV?) I. 320.

Da Pistoia Cino (1270-1336), I, **246**.

Da san Concordio Bartolommeo (1262-1347) I, 191.

Da Settimello Arrigo (trad. verso 1340), I, 231.

Da Siena Santa Caterina. Vedi Santa Caterina.

Dati Carlo (1619-1675), III, 158.

Davanzati Bernardo (1529-1606), 11, 536.

Davila Arrigo Caterino (1576-1631) III, 76.

Da Vinci Leonardo (1445-1519), I, 391.

Del Bene Sennuccio (secolo XIII-1349?), I, 317.

D' Elci Angelo Maria (1754-1824), IV, 250.

D' Este Leonello (21450), I, 390.

Della Casa Giovanni (1503-1556), II, 293.

De' Medici Lorenzo (1448-1492), I, 393.

Chiabrera Gabriello (1552-1637), Di Costanzo Angelo (1507-1591), II, 421.

Doni Giambattista (1594-1617), III, 211.

Fantoni Giovanni (1755-1807), III, 383.

Filicaia Vincenzo (1632-1707), III, 168.

Fioretti di San Francesco (secolo XIV), I, 299.

Firenzuola Agnolo (1493-1547?), II, 224.

Folcacchieri Folcacchiero (secolo XIII), I, 9.

Fortiguerra Nicolò (1674-1736). Ш, 251.

Foscolo Ugo (1778-1827) IV, 57. Fra Guittone d'Arezzo (sec. XIII), I, 11.

Fra Jacopone da Todi (sec. XIII),

Frescobaldi Matteo (1308?-1348), I. 318.

Frugoni Carlo Innocenzo (1692-1768), III, 256.

Fusconi Lorenzo (1726-1814), III, **446**.

Galilei Galileo (1564-1642), III, 42. Gambara Veronica (1485-1550), II. 560.

Gelli Gio. Battista (1498-1563), II, 212.

Ghedini Fernand' Antonio (1684-1768) III, 410.

Gherardini Giovanni (1773-1861), IV, 313.

Giambullari Pier Francesco (1495-1555), II, 249.

Giannotti Donato (1494-1563), IL, 428.

Giordani Pietro (1774-1848), IV,

Giusti Giuseppe (1809-1850), IV,

Goźzi Gasparo (1713-1786), III,289. Grazzini Anton Francesco (1503-1583), II, 394.

Grossi Tommaso (1791-1853), IV, 197.

Guarini Giambattista (1537-1612), 11, 544.

Guarnello Alessandro (sec. XVI), 11, 581.

(1480-Guicciardini Francesco 1540), II, 192.

Guidi Alessandro (1650-1712) III,

Guidiccioni Giovanni (1500-1541), Ц, 563.

Guinicelli Guido (?-1276), I, 14.

Interminelli. V. Arrigo di Castruccio.

Lasca. V. Grazzini.

Lazzarini Domenico (1668-1734), 111, 405.

Lemene Francesco (1634-1704),Щ, 225.

Leopardi Giacomo (1798-1837),IV, 104.

Lippi Lorenzo (1606-1664), III, 18. Lorenzi Bartolommeo (1732-1822), IV, 238.

Lottini Gio. Francesco (sec. XVI), II, 436.

Machiavelli Niccolò (1469-1527), II, 18.

Maggi Carlo Maria (1620-1699), III, 220.

Magno Celio (?-1602), II, 579.

Malispini Ricordano (?-1281?), I,

Manara Prospero (1714-1800), III, 418.

Manfredi Eustachio (1674-1739), III, 245.

Maratti Faustina (secolo XVII), III, 223.

Marchetti Alessandro (1631-1714), III, 223.

Marini Giambattista (1569-1625),

Ш, 219.

Marmitta Jacopo (?-1561), II, 578. Mascheroni Lorenzo (1750-1800), III, **436**.

Mazza Angelo (1741-1817), III, 447. Menzini Benedetto (1646-1708), III, 162.

Metastasio Pietro (1698-1782).111, 271.

Minzoni Onofrio (1734-1817), III, **427.** 

Molza Francesco Maria (1189-1544), II, 560.

Monti Vincenzo (1754-1828), IV. 20.

Nardi Iacopo (1476-1555), II, 374. Niccolini Giovan Battista (1782-1861), IV, 224.

Nicolini Giuseppe (1788-1856), IV,

Novellino (II) (sec. XIII), I, 47.

Orgagna Andrea (1329-1389), I, 321.

Palcani Luigi (1753-1803), III, **4**35.

Palladio Andrea (1518-1580), II, **570.** 

Pallavicino Sforza (1607-1667), Ш, 119.

Pananti Filippo (1776-1837), IV, 256.

Papi Lazzaro (1763-1834), IV, 100. Paradisi Agostino (1726-1783), III,

Parini Giuseppe (1729-1799), III, 318.

Passavanti Jacopo (?-1357), I, 274. Passeroni Gian Carlo (1713-1803), III, 348.

Pastorini Giambattista (1650-

1732), III, 401. Pellico Silvio (1788-1854), IV, 299. Perticari Giulio (1779-1822), IV, **244**.

Petrarca Francesco (1304-1374), 1, 197.

Pignotti Lorenzo (1739-1812), III, 425.

Pindemonte Ippolito (1753-1828), IV, 49.

Poliziano Angelo (1454-1494), I, **368.** 

Polo Marco (1251-1323), I, 187. Porzio Camillo (1525-1603?), II, 415.

Pozzone Giuseppe (1792-1841), IV, 263.

Pucci Antonio (morto dopo il 1375), I, 321.

Pulci Luigi (1431-1486), I, 351.

Redi Francesco (1626-1698), III, 144.

Rinuccini Ottavio (?-1622), III, 9. Roberti Giambattista (1719-1786), III, 419.

Rolli Paolo (1687-1767), III, 414. Rosa Salvatore (1615-1673), III, 209

Rosini Giovanni (1776-1855), IV, 303.

Rossetti Gabriele (1783-1853), IV,

Rossi Quirico (1696-1760), III, 416. Rota Bernardino (1509-1575), II, 577.

Rucellai Giovanni (1475-1525), II, 245.

Sacchetti Franco (1335 - princ. del sec. XV), I, 305.

Sacchi Giovenale (1726-1789), III,

Salandri Pellegrino (1723-1771), III, 425.

Salvini Anton Maria (1653-1729), III, 194.

San Francesco. V. Fioretti.

Sannazzaro Iacopo (1458-1530), I, 380.

Santa Caterina da Siena (1347-1380), I, 290.

Savioli Lodovico (1729-1804), III, 438.

Segneri Paolo (1624-1694), III, 133. Segni Bernardo (1504-1558), II, 381.

Sempronio Gio. Leone (?-1646), III, 226.

(1792-1841), Sinibaldi Guittone. V. Da Pistora.

Sperone Speroni (1500-1588), II, 286.

Spolverini Giovan Battista (1695–1762), III, 397.

Stampa Gaspara (1524-7554?), II, 569.

Tagliazucchi Girolamo (1674-1751), III, 406.

Tansillo Luigi (1510?-1596), II, 575.

Tasso Torquato (1544), II, 441.

Tassoni Alessandro (1565-1635), III, 59.

Testi Fulvio (1593-1646), · III, 96. Tiene Marco (sec. XVI), II, 575. Tolomei Claudio (1492?-1557), II,

562. Torti Giovanni (1774-1852), IV, 285.

Trissino Gio, Giorgio (1478-1550), II, 559.

Varano Alfonso (1705-1788), III, 305.

Varchi Benedetto (1502-1565), II, 367.

Vasari Giorgio (1512-1574), II, 331. Vettori Piero (1499-1585), II, 362. Villani Giovanni (?-1348), I, 235. Vinci. V. Da Vinci.

Vittorelli Jacopo (1749-1835), IV, 255.

Zani Teresa (1683-1752), III, 409. Zanoia Giuseppe (?-1817), III, 443. Zanotti Francesco Maria (1692-1777), III, 263.

Zanotti Giampietro (1674-1765), III, 407.

Zappi G. P. Felice (1667-1719), III, 222.

# INDICE

## DEL QUARTO VOLUME.

| SECOLO DECIMONONO         | 1   |
|---------------------------|-----|
| Notizie Storiche          | ivi |
| Scrittori del Secolo XIX  | 20  |
| Vincenzo Monti            | ivi |
| Antonio Cesari            | 45  |
| Ippolito Pindemonte       |     |
| Ugo Foscolo               |     |
| Cesare Arici              |     |
| Pietro Colletta           | 92  |
|                           | 100 |
| Giacomo Leopardi          |     |
| Carlo Botta               |     |
| Pietro Giordani           |     |
| Giovanni Berchet          |     |
| Giuseppe Giusti           |     |
| Cesare Balbo              |     |
| Tommaso Grossi            |     |
| Felice Bellotti           |     |
| Giovan Battista Niccolini |     |
| Scrittori vari            |     |
| Bartolomeo Lorenzi        | ivi |
| Clemente Bondi            |     |
| Giulio Perticari          |     |
| Angelo Maria d' Elci      |     |
| Incopo Vittorelli         |     |
| Filippo Pananti           |     |
|                           | 259 |

### INDICE.

| Giuseppe Pozzone                        | • • | Pag.   | 263 |
|-----------------------------------------|-----|--------|-----|
| Giuseppe Borghi                         |     |        |     |
| Luigi Carrer                            |     |        |     |
| Giuseppe Barbieri                       |     |        |     |
| Giovanni Torti                          |     |        |     |
| Gabriele Rossetti                       |     |        |     |
| Silvio Pellico,                         |     |        |     |
| Giovanni Rosini                         |     |        |     |
| Giuseppe Nicolini                       |     |        |     |
| Giovanni Gherardini                     |     |        |     |
| Considerazioni generali sulla storia d  | ELI | LA LET | •   |
| TERATURA ITALIANA                       |     |        |     |
| Indice generale degli autori compresi n | Œ   | CUAT-  |     |
| TRO VOLUMI                              |     | •      | 473 |

DR

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

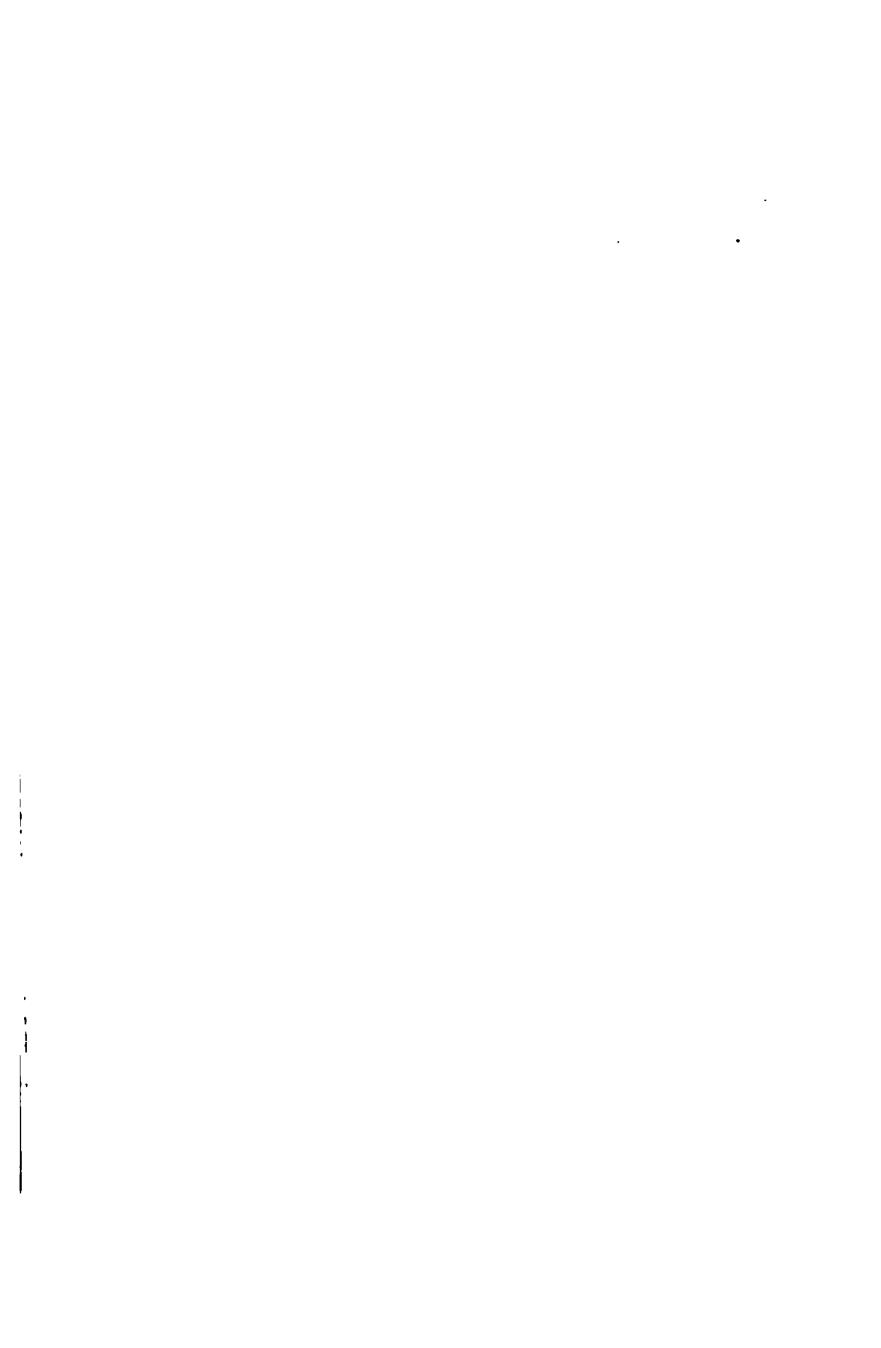

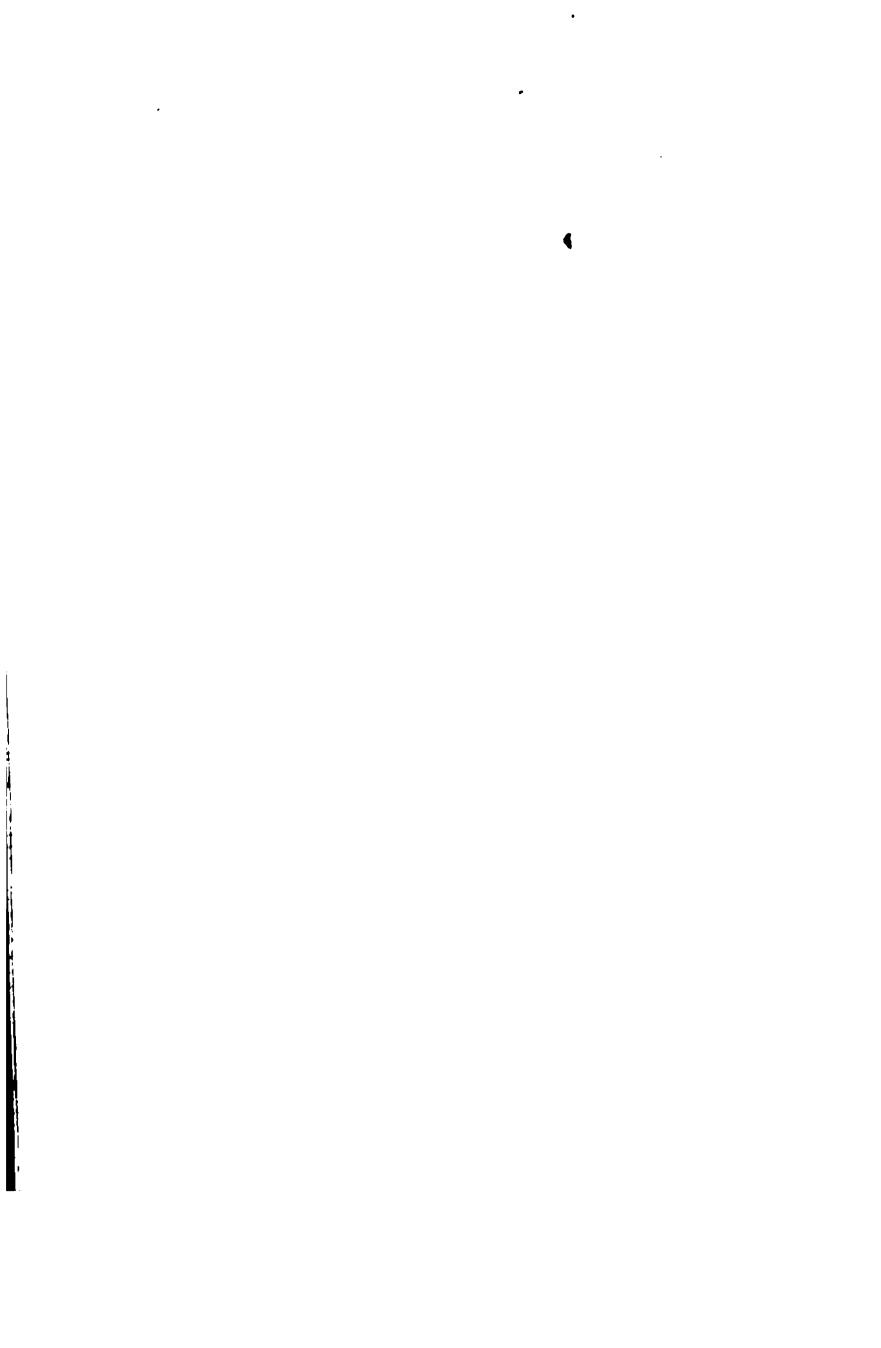

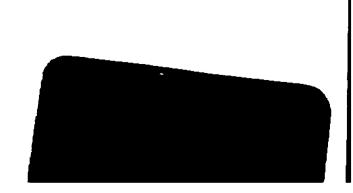